





, . , -





Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute



# DELREGNO DINAPOLI

### DELLILL. SIGNOR ANGELODICOSTANZO

GENTIL'HVOMO E CAVAL-LIERE NAPOLITANO.

Con l'agiontione de dodeci altri Libri, dal medesimo authore composti, & hora dati in luce.

Nella quale si ricontano li successi di guerra, & di pace non solo nel Regno di Napoli, ma anco nel Regno de Sicilia, Ducato de Milano, Fiorenza, e nel stato di Santa Chiesa.



CON PRIVILEGIO PER ANNI DIECE.

Nell'Aquila, Appresso Gioseppe Cacchio. M. D. L X X X II.



### GLI AVTORI SEGVITI

PRESENTE HISTORIA.



I Diornali trà le scritture del Duca di Monteleone.

I Diornali di Matteo di Giouanazzo.

I Diornali di Pietro d'Humile .

-Le Croniche di Matteo, & Giouanni Villani.

-L'Historie del Sabellico.

-Berardino Corio nell' Historia di Milano.

– Le Deche del Biondo .

- La Sforziade.

- La vita di Sforza del Giouio.

- Monsignor d'Argenton.

-Il Pontano de Bello Neapolitano.

Tristano Caracciolo.

L'Historia d' Vngaria del Bonfineo.

-L'Historia di Sicilia del Facello.

-Paulo Emilio Veronese.

-Bartolomeo Fatio.

Le Croniche d' Aragona.

Le Cronche di Genoua.

-L'Historia Casinense.

L' Archino Reale della Zecca.

Le Scritture antiche di molti Monasterij.

La fama di età in etá peruenuta fin à tempi nostri.





referret si quid hæreticum ac contra determinationem Sanctæ Romanæ, & Orthodoxe Ecclesiæ inuenisset. Qua recognitione facta, omni qua decet diligentia, vt ex relatione eiusdem habuimus, nihil in eo opere compertum est, quòd hereticam pravitatem sapiat; nihil quòd determinationi Sancta Romana, & orthodoxa Ecclesia obstet; & nihil denique contra bonos & honestos mores. Ideò opus pradictum sic recognitum approbamus, & eidem Impressori, illud imprimendi licentiam concedimus, & impartimur. In quorum sidem prasentes sieri iusimus, nostra, nostriq; generalis Vicarij propria manu sirmatas, ac solito sigillo munitas.

Datum Aquila in Episcopali palatio, die quinta mensis Iulij 1581.

Frater Marianus Episcopus Aquilanus,

Basylius Vannutius Vicarius



### GREGORIUS PAPAXIII



D FVTVR AM REI MEMORIAM. Exponi nobis nuper secit dilectus filius Angelus de Constantio Neapolitanus, quòd ipse ad communem, & publicam vtilitatem, quoddam opus, cuius titulus est videli cet, Historia del Regno di Napoli di Angelo di Costanzo, Italico sermone composiuit, & in lucem edere, ac imprimere, & imprimi sacere in Ci uitate Aquilana intendit: sed dubitat ne huiusmodi opus postmodum ab aliis sine predicti Angeli licentia imprimatur, quod in maxi-

mum suum tenderet præiudicium. Quare pro parte dicti Angeli nobis suit humiliter supplicatum, quatenus indemnitati suz in præmissis consulere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur eundem Angelum à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad essectum presentium duntaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eidem Angelo, ne prædictum opus, cuius secunda pars hactenus impressa non est per ipsum imprimi faciendum (quod tamen non siat antequam ab Inquisi tore hæretice prauitatis examinatum, & approbatum fuerit) per decem annos, post huiusmo dioperis impressionem, à quocunque vel quibuscunque sine ipsius Angeli licentia imprimi, aut ab ipsis, vel aliis vendi, seu in eorum apothecis, vel alibi vbilibet venale preterquam de voluntate dicti Angeli impressum, vel imprimendum teneri, vel alios quomodolibet haberi possit, A postolica authoritate tenore præsentium concedimus, & indulgemus. Inhiben tes omnibus, & singulis vtriusque sexus Christi fidelibus, tam in Italiz, quam extra existentibus, in Terris SanctæRomanæ Ecclesiæ mediatè, vel immediatè subiectis, præsertim Bibliopolis, & Librorum impressoribus in virtute Sanctæ obedientiæ, & sub quingentorum du catorum auri Cameræ Apostolicæ applicandorum, & insuper amissionis librorum, & insuper in iuris subsidium etiam excommunicationis maioris latæ sententie pœnis toties ipso facto absque aliqua declaratione incurrendis, quoties contrauentum fuerit, ne intra decennium ab impressione huiusmodi operis computandum, dictum opus hactenus non impresfum, & per ipsum imprimendum sine voluntate eiusdem Angeli dicto decennio durante imprimere, seu ab ipsis, vel aliis preterquam de voluntate Angeli predicti impressum, vel in primendum vendere, seu venale habere, vel proponere, seu aliàs quomodolibet, vt prescrtur, habere audeant. Mandantes vniuersis, & singulis venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, Episcopis, eorumque Vicariis, seu officialibus in spiritualibus generalibus, & in statu

Gubernatoribus, vt quoties pro parte ipsius Angeli suerint requisiti, vel aliquis eorum suerit requisitus, eidem Angelo essicacis desensionis presidio assistentes, premissa, adomnem di cti Angeli requisitionem contra inobedientes, & rebelles per censuras ecclesiasticas etiam sagrauando, & per alia iuris remedia authoritate Apostolica exequantur, inuocato etiam ad hoc, si opus suerit, brachio seculari, sicque in premissis ab omnibus censeri debere, irritum quoque & inane decernimus si secus super his à quoquèm quauis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Ceterùm quia dissicile admodùm soret presentes literas ad singula quoq; loca deserri, volumus, & dicta authoritate decernimus, quòd presentium copiis etiam impressis, ac etiam ipsi operi presigendis, & sigillo alicuius persone in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, & alicuius Notarij publici manu subscriptis, eadem prorsus sides adhibeatur, que eisdem presentibus literis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Rome, apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris.

Die Primo Aprilis. M. D. LXXXI. Pontificatus Nostri Anno nono.

Cæsar Glorierius.



### PHILIPPVS DEI GRATIA REX.



30 N 10 AN NES, de Zuñica Princeps Petra Persica, Militieque Sancti Iacobi in Castella Maior Comendatarius , & in præsenti Regno prædictæ Regiæ , & Catholicæ Maiestatis Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis & c. Magnisico Viro Angelo de Costantio huius Magnifica, & fidelissima Ciuitatis Neapolitana, Regio fideli dilesto gratiam Regiam,& bonam voluntatem. Nuper pro vestri parte fuit nobis exhibitum memoriale tenoris sequentis & c. Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor. Angelo di Costanzo seruo di V. E. la supplica humilmente resti seruita di darli licenza che possa fare imprimere il resto dell'Istoria sua, con privilegio che per dieci anni, altri non la possa imprimere in Regno, ò impressa altrone portarla à vendere, che lo reputerà à gratia grandissima. Vt Deus. Quod prainsertum memoriale fuit per nos remissum Magnifico ar. & med. D. Iacobo Anello Pacca, vt videret, ac nobis in scriptis referret:per quem fuit nobis facta relatio tenoris sequentis & c. Illustrisimo, & Eccellentisimo Signore. Per obedire come deggio al comando di V. E. hò visto la retroscritta Istoria, de la quale refero à V. E. che non folamente non contiene cosa alcuna contra la religione, ò contra i buoni costumi, & per cio se puote stampare, ma ancora è di tal preggio, che al mio debile, & picciolo giudicio merita da V. E. privilegio, & ogn'altro signalato fauore, & baccio li piedi di V.E. In Napoli à di xxiiij. di Nouembre 1580. di V.E. humil scruitore Colanello Pacca. Et visa per nos preinserta relatione, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, tenore prasentium de certa nostra scientia, deliberatè, es consultò, ac gratia speciali, predicta Maiestatis nomine cum deliberatione, & assistentia Regij Collateralis Consilij, statuimus, & decernimus, quòd per annos decem à die data prasentium in antea numerandos nemini liceat in hoc Regno opus pradictum superius expressium imprimere aut exemplare, & imprimi facere, nec alibi impressum in Regno vendere, aut aliquo patto contractare, absque speciali permissione tui predicti Magnifici Angeli vel tuoru heredum, & successiorum, dicto tempore annorum decemperdurante; volentes, & decernentes expresse, quòd si quis contra hanc nostram ordinatione facere attentaret, ipso facto libri operis prædicti in hoc Regno, aut per exemplu, in quouis alio loco impreßi,& in Regnum ipsum immissi deuoluantur,& sint tui prædiéti Magnisici Angeli, vel dictoru tuoru haredum, o successoru, vltra pænam vnciaru vigintiquinque, in qua incurrere intelligantur contrasacientes, pro medietate tibi, dicisifé; tuis haredibus, & successoribus applicanda, et pro alia medietate Regia Curie. Man dates ppterea per has casde omnibus, & singulis osficialibus, et subditis regijs maioribus, minoribus quocunq; nomine nuncupatis, titule, officio auttoritate, potestate, és iurisdictione sungentibus, prasentibus, és situris, ad quos seu quem speltabit, & prasentes peruenerint, & fuerint quomodelibet presentate vnicuique in sua inrisdictione, quamenus tibi, veldictis tus bæredibus, & successoribus prastarique faciant conne

auxilium

auxilium, consilium, & fauorem necessarium, & opportunum, super consequutione dictorum librorum in casibus permissis tibi deuolutorum ac pænæ supradicte: adeo quod pro prædictis ad nos recursum haber re tibi necesse non sit, & secus non agatur sub ira Regiæ indignationis ac pæna ducatorum mille. præsentibus Regio sigillo impressis præsentanti singulis vicibus remansuris. Dat. Neapoli, Die nono Iuny. Millesimo quingentesimo octuagesimo primo.

Don Iuan de Zuniga.

V. Salernitanus Regens.

V. Salazar Regens!

V. Daroca Regens.

Dominus Vicerex Locumtenens & capitaneus generalis mandauit mihi Bastida de Muñatones.



# ALLILLVSTRIS.

### SIMO SIGNOR FERRANTE CARAC-

CIOLO DVCA D'AIROLA, ET CONTE DI VICCARO.

ANGELO DI COSTANZO.



NTIGENIDA Musico Eccellentissimo vedendo vn di in vna festa sollenne, un'altro Musico, che cantaua in publico con grandissima arte, & con dolcissima armonia, & che'l popolo non li daua quella vdienza che meritaua; Disse, MIHI CANE ET MVSIS. Et con questa officiosità uosse saluare la reputatione, che l'ingratitudine del popolo toglieua à quel uirtuoso. Hauendo dunque V.S.I. con l'essempio di lui uisto, che per il poco conto che la patria nostra hà fatto dell'animo, & de le fatiche mie, per mantenerli il titolo di fedelissima contra quelli autori che la tassano d'infedeltà, io staua più tosto per ardere, che per cacciare il rimanente dell'Historia mia: Ha pur uoluto con l'autorità sua, che in me è grandissima, ch' io la mandi à la Stampa: & io per non incorrere nel vitio d'ingratitudine, che hò notato in altri, hò uoluto non solo obedirla, ma dedicarla à lei, per fare conoscere al mondo ch'io assolutamentel'hò cacciata ad istanza sua: & che solo il giudicio suo è à me come vn plauso d'un frequentissimo Theatro. Hauendo V.S. I. notitia d'infinite Istorie; & da quelle cauata tanta cognitione dell'arte di pace, & di guerra, che per quella hà meritato in adolescentia carichi nella militia importantissimi, & ingiouentù il gouerno di cosi gran parte del Regno espo sta à gli insulti dell'armate Turchesche; La quale gouerna con tanta Pru dentia,

dentia, & giustitia, che per giudicio, & voce uniuersale di tutti i popoli, hà tolta la speranza à gli altri che verranno di poterla superare. Leggala dunque V.S.I. selicemete, & rallegrisi de vedersi in mezzo'l corso di vin cere tutti gli altri Illustri suoi progenitori che in questa Historia sono no minati; ne le lodi de i quali io sono stato tanto parco, che hò lasciato di dire di molti, & massime di Filippo Caracciolo Rosso, che in presenza di Rè Luigi di Taranto diede de pugnalate al gran Senescalco Acciaioli, ch'era il maggior personaggio, & più caro al Rè, che sosse in Regno: per dubbio d'essere suspetto de adulatione. Et resto raccomandandomi à la bona gratia di V.S.I. Di Napoli à xx. di Maggio del M.D. LXXXI.

### PROEMIO.

VANTO sia per diuersi doni di natura, celebre, e samosa quella parte d'Italia c'hor è detta il Regno di Napoli, non è persona mediocremente versata ne la lettione del l'antiche Historie che no'l sappia. Però che se si riguarda à la salubrità de l'aere, & à la clementia del Cielo, ne sà chiara fede l'elettione di quelli antichi Romani, i quali, lasciato per tato spatio il paese loro natiuo, vennero ad edificarui con incredibili spese, tate superbe, & amenissime ville, dele quali parte si legge, parte si vede ne le stu penderuine che se ne trouano p tutte le parti. Se all'oportunità del sito, si può coprendere dal giuditio di Cicerone, che equiparò il sito di Capua à quel di Roma, giudicandolo degno che quando la sede de l'Imperio del'u niuerso no susse in Roma, douesse essere in Capua, mosso non solo da la ser tilità del terreno atto à producere tutte le cose necessarie al viuer humano, ma ancora dall'abondanza di quelle che poteuano facilitare l'acquisto del l'altre prouincie oltramontane & oltra marine, che poi con tanta lor gloria acquistaro. Se à la virtu de gli habitatori, Qual'altra natione si legge che habbia fatta tanta resistenza à la potétia Romana quata sero gli Equi, Mar si, Peligni, Sanniti, Sidicini, & Lucani; i quali p la generosità loro, non poté do impararsi à soffrire il gioco de la seruitù, con ptinacia mirabile guerreg giaro tato, fin ch'otténero il titolo di copagni del nome latino, con no minore laude loro, che vtilità del popolo Romano, il quale hebbe poi à leggiero il soggiogare tant'altre prouincie del modo, hauédo al suo proprio ualore aggiute le forze di si bellicosi & potenti confederati: & potendosi aualere di tante comodità d'un paese tato oportuno à fabricare & porre in ordine quelle potentissime armate, & à trarne caualli diguerra, quali & quati no poteua hauere da altre parti del suo dominio. In questa disque co si bella & nobil regione, essendo accadute dopò l'inclinatione dell'Imperio Romano, & la ruina de Gothi, infinite cose degne di memoria, ne trouadosi di loro altro scrittore che Padolfo Collenuccio da Pesaro; il quale p trat tare di quel che non sapea dele cose da 300. anni in qua, ne dice molte no vere, & molte in gran parte mozze & manche. Nel principio de la mia gio uentù mi nacque ne la mente vn pensiero di sarne particolare historia, cofortato à ciò da M.Giacomo Sannazzaro & da M.Frácesco Poderico, che benche fosse de gli occhi de la fronte cieco, hebbe uista acutissima nel giu dicio de le buone arti & dele cose del modo. Questi duo buon vecchi che nell'anno di N. Sal. 1527. s'erano ridutti à Somma doue io era, fuggédo la peste che crudelmete infestaua Napoli; In hauer veduti tanti errori ne co pendio del Collenuccio che all'hora era vscito, mi cohortaro ch'io hauessi

#### PROEMIO.

da pigliare la protettione de la uerità, & à le persuasioni giunsero anchora aiuti, perche non solo mi diedero molte scritture antiche, ma anchora gra lume onde potea trouare dell'altre, & certo se tre anni dopò no fosse successa la morte dell'uno e dell'altro, questa historia sarebbe più copiosa, e elegante; hauedo io hauuto più spatio d'imparare, e ripolirla nela couersatione di cosi prudenti e dotte psone. Ma essendo io rimaso di età di 23. anni priuo di cosi sidate scorte, cominciai subito ad auedermi quato era maggiore il peso di quel che poteano soffrire le mie spalle. Però che uole do cominciare dale cose di Longobardi (parlo di quelli che shabitaro nel Regno) le trouai tanto oppresse dale tenebre dell'antichità, che véni subi to in dissidenza di poterne scriuere tanto bene che hauessi potuto suggir quelle représsoni che vedea darsi al Collenuccio, no hauédosi di glle altra notitia che quato ne scriue Eréperto Logobardo, tanto cosusamente, che dopò che s'è letto se ne sa meno che prima Passado poi à gl tépo che cor. se dala divisione dell'Imperio p la Coronatione di Carlo Magno, nel qua tempo restò à Greci terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria, Basilicata, & Précipato, essendo toccata all'Imperio Occidétale terra di Lauoro, Abruz zo, & Capitinata, nè trouadoss autore che scriua quel che si fè ne la parte de i Greci, & no essendo altra memoria de le cose fatte in terra di Lauoro, & in Abruzzo che quella che sene vedene la Cronica Casinése, mi crebbe la cofusione; trouando à pena una certa ombra oscura dele cose, senza ordine e distintione alcuna, nominado i Conti di Marsico, i Conti di Chieti, i Conti di Ciuita di Penna, i Duchi di Gaeta, i Conti di Theano, i Cori di Pietra abondate, i Conti d'Aquino, i Conti di Sora, i Conti di Sangro, i Conti d'Alifi, i Conti della Valua, i Conti di Lesina, i Conti di Traetto, i Côti di Termoli, i Conti di Pontecoruo, i Conti di Sessa, e i Conti di Cari nola; tutti p quel che si crede reliquie di Logobardi, senza dir altro di lor conditione, ò de i loro gesti, che quanto hebbero à trattare co'l Monasterio Casinense. Venendo poi àtépi de i Normandi, che uénero nel Regno l'anno di nostro Saluatore 1007, non trouai niete più certa notitia che de gli altri sudetti, perche Vgo Falcando che ne scriue, tratta solo dal tempo di Ruggiero primo Rè di Sicilia, fin alla morte del buon Guglielmo, senza stédersi se nó in pochissime cose à quel che si sè nelle Prouintie di quà dal Faro, & senza nominare mai la Città di Napoli; il che molto più me indusse à credere che sia falsa l'opinione di quelli che dicono che Ruggie ro, Guglielmo malo, e'l buono, e Tancredi regnassero mai à Napoli, se bé furo Signori del resto del Regno; perche si sà mentione che venessero à Ca pua, à Salerno, & à Taranto, & ad altre Città, non però dice che uenessero mai in Napoli. Aggiungesi à questo che in tutti i contratti stipulati in Na poli à tépi de i Rè Normadi non si legge mai nel principio il nome del Rè che regnaua, ma quello del Papa che sedea nella Sede di San Pietro, come fi facea

PROEMIO.

si sacea nell'altre Republiche. Nè si legge mai Napoli nominata nelle Co stitutioni del Regno satte da Ruggiero, e da i duo Guglielmi, come sareb be stato conueniente, nominando Amalfi, Salerno, e Gaeta. Vinto duque da qsta disperatione di sare Historia certa, & p'articolare, di quello che tanto seccamente dicono questi Autori, & Biondo, e'l Sabellico che ne scriueno alcuna cosa di passaggio, tralasciai per molti anni l'impresa. Poi hauendomi il Duca Hettore Pignatello secondo Duca di Moteleone do nato vn libro antico di Diurnali tenuto caro dal Duca di Monteleone suo auo che su de i rari Signori che nell'età passata sussero al Regno, nel quale libro sono annotate di per di le cose fatte dal tempo dela Regina Giouanna prima fin à la morte di Rè Alfonso primo, co'i nomi de grandissimo numero di Nobili Napolitani, come si può uedere da molte copie che se ne trouano, mi parue meno errore mancare in parte che in tut to à quello che da me aspettauano la patria e gli amici, & ritornai nel pésiero di scriuere. Ma da quel tépo che potea darne certi e ueri Autori, e comprobati quelli Diurnali con le scritture autentiche publiche e priua te del Regno, e trouateli verissimi, in uolermi ponere à scriuere mi uennero in mani gli annotameti di Matteo di Giouenazzo, che scrisse del tepo suo dala morte di Federico secodo sin à tépi di Carlo secondo, e quel li di Pietro del Humili de Gaeta che scriue à pienissimo dele cose di Rè Lanzilao, & per questo cominciai da la morte di Federico secondo poné do con il meglior ordine c'hò saputo le cose scritte da loro & comprobate con l'altre scritture, con tanta fede, & osseruaza che no possa lamen tarsi alcuno de i successori di quelli che sono nominati ch'io gli habbia fraudati del loco loro, ne potrò essere tacciato di iattatia ne la métione che hò fatta degli antecessori miei, la quale hò posta senza aggiuntione alcuna come l'hò trouata scritta, anchora che in qualche parte fosse stato, necessario di ampliarla per più chiara notitia dell'Historia. Et benche jo dal principio hauesse deliberato di scriuerla in lingua latina, à psuasione di molti amici, e quasi de la uoce vniuersale dela patria, l'amor dela quale m'haueua spinto à pigliaretanto in sopportabili fatiche, hò uoluto scriuerla in lingua comune Italiana, à talche possa essere letta, e intesa da tut ti. Parendomi che la uerità cacciata da me à forza da terra, fauorisca col suo proprio splendore se stessa senza altro lenocinio di eccellentia di lin gua, & non essendo io tanto ambitioso che non mi baste che quel ch'io hò scritto combattendo di continuo con l'insolentia de la fortuna tra le morte di duo figli c'haueua, e tanti altri danni inemendabili, sia letto con qualche stima per il Regno ò forse per tutta Italia senza passare à notitia di nationi esterne.

## LIBRO PRIMO-

OICHE l'Imperator Federico secondo, non senza nota d'ingratitudine, hebbe consumati i miglior anni suoi, in festando la Chiesa Romana tanto di lui benemerita; Ri trouandosi in Fiorentino Città di Puglia, (c'hor è disfatta) con animo di far nuouo essercito contra Papa Inno-

l'Imperio Romano, e de Regni di Puglia, e di Sicilia, Venne ad amalarsi grauemente. E bench'egli per l'età, ch'era anchor fresca, e per la robustez za del corpo, parea c'hauesse potuto preualersi dal male: Tutti gli Autori di quel tempo scriuono che sù astogato da Manfredi suo sigliuolo bastar do, il qual alcuni anni auanti hauea creato Prencipe di Taranto. Lasciò

centio IIII. dal quale poco innanzi era stato priuato per sententia del-

Corrado, & Frerico figlio li di Federico secondo.

duo figli legitimi, Corrado Rè di Germania, & Henrico, il quale era fan ciullo, ch'all'hora era in Sicilia. Lasciò trà gli figli bastardi Entio Rè di Sar digna, ch'à quel tempo si ritrouaua pregione in Bologna; Manfredi Pren cipe di Taranto, e Federico, che teneua il titolo solo del Prencipato d'An tiochia in Soria. Vogliono che Manfredi di natura ambitiosissimo haues se uoluto pigliare quella occasione d'uccidere il padre co disegno d'oc cupare l'uno, e l'altro Regno, mentre Corrado, ch'era stato instituito herede nel Regno di Napoli staua implicato nelle guerre di Germania con tra il Conte d'Olanda, il quale da Papa Innocentio IIII. di Patria Genouese di casa del Flisco era stato dichiarato Imperatore dopò la priuatione di Federico, e mentre Henrico secondogenito, ch' era restato herede nel Regno di Sicilia per la poca età era oportuno à riceuer forza, & à per derlo. A' questo, parea che l'aggiungesse occasione il testamento di Fede rico, nel quale lasciaua, che durante l'assentia di Corrado, e la pueriria d'Henrico, restasse egli Gouernatore dell'uno, e dell'altro Regno. Ma Pa pa Innocétio intesa la morte di Federico, scrisse à tutte le Città pricipali, & à i Baroni dell'uno, e l'altro Regno, ch'alzassero le badiere della Chiesa, alla quale era ricaduto legitimaméte p la cotumatia di Federico. Cotut to ciò Mafredi dopò l'hauer celebrato l'essequie, e madato il corpo del pa dre in Sicilia al Monasterio di Monreale, caualcò co titolo di Gouerna tore, co una bona banda di soldati Saraceni, plo Regno, procurado che si del Regno, in gridasse il nome di Rè Corrado; & in tutti i lochi, che sono da Lucera di nome di Cor- Puglia à Napoli, hebbe l'ubbidienza: Ma poi appressato à Napoli, Napoli tani chiusero le porte, tato per vbbidir à gl'ordini del Papa, come p odio, che s'aspetta c'haueuano alla stirpe di Federico, sotto l'Imperio del quale, erano vissi sé pre in trauagli, e no haucan hauuto niun beneficio, ne in vniuerfale, ne in particolare; poi che come si uede per le scritture di quei tépi non si troua, che nè in pace, nè in guerra hauesse mai honorato di grado, ò digni-

Morto Federica secondo, Manfredi ca ualcò come Gouernatore rado suo fratello assente M4.

#### PRIMO.

tà u cruna alcũ Napolitano; ma piu tosto s'era seruito in tutti gli officij prin cipali de Tedeschi, de Lombardi, & de Saraceni, l'esempio di Napoli seguì Capua, & i Conti di casa d'Aquino, che à quel tépo possedeuano quasi tutto quello, che è tra il Volturno & il Garigliano, credo io, perchequei Conti temeano, che essendo prossimi alo stato dela Chiesa, sarebbono stati i primi debbellati dal Papa, chegia apparecchiaua di venire con buono esercito à pigliare la possessione del Regno, però Mastredi non volse oc cuparsi à tentare di sar sorza a loro, ne à Napoli, ne a Capua, ma andò per tutto il resto del Regno, oue non trouò resistenza alcuna, perche l'Imperatore rederico suo padre hauea in tal modo esterminati i Baroni del Regno, & vietato l'vso de l'arme a i populi, che non troud netra i Baroni; ne tra le Terre ardire, ne forza da potergli resistere. In Sicilia poi non hebbe fatica alcuna, perche in quella Isola i Saraceni haueano piu autorità, che i christiani, per hauerli rederico sempre tenuti cari, come saldo propugnacolo contra la Chiesa Romana; Ma auuenne contra l'opinione di Manfredi, che corrado Re di Germania pochi mesi dopò la morte del padre, disbrigato dale guerre di Alemagna, uenne corrado viein Italia nell'anno di Christo M. CCLI. & trouò tanto abbassate in Lom- ne in Italia. bardia le forze di Gibellini, che su stretto d'indugiare alquanto, per poter poi entrare con piu sicurta nel Regno, onde chiamatia se tutti i capi di quella parte, ordinò, che tra loro facessero un giusto esercito, del quale hauesse ad esser capo Ezzellino Tiranno da Padoua, & chehauesse da abbatteretanto la parte Guelfa, che Papa Innocentio non potesse aualersene, & contender con lui dela possessione del Regno; & hauendo in tal modo stabilite le cose di Lombardia, con buon consiglio determinò di passare al regno per mare; pero che vedendo tutte le città di Romagna & di Toscana tenersi dala parte Guelsa, non considaua di passare senza impedimento, & dubitaua, che'l suo esercito tenuto à bada, non venisse à disfarsi per mancamento di danari, & di vittouaglie; Mandò duque à Venetiani per naui, & galee, per potere passare in Puglia. Quel senato, & per cortesia, & ancora per lo desiderio di vederlo presto partito di là gli mando tutte lenaui, ch'ei volse ne le marine del Friuli, doue imbarcato commodamente con tutto l'esercito, giuse in pochi di co vé to prospero à le radici del monte Gargano in Puglia, & diede in terra a l'anti to al Monte ca Citta di Siponto, no molto discosto da doue è hoggi la citta di Manfre-Gargano. donia; tui comparsero Mansredi, & tutti i Baroni di quella prouincia a visi tarlo; & poi, ch'ei fù informato da Mafredi in che stato erano le cose del Re gno, & della cotumacia di Napoli, di Capua, & deli Coti d'Aquino, si moi sep la uia di Capitanata, & del cotado di Molise cotra i Coti d'Aquino, ben chealcuni autori scriuão, ch'egli ado prima a debellare Napoli, ma io m'at tengopiù a l'altra opinione, essendo accompagnata da bonissima ragione,

Ruina de i Conti d' Aquino.

Errori del Collenuccio.

Priond fol 313 dec. 2. hr gr. Lice of messagn chielaskunucas

> Rinaldo d' A quino genero dell Imp.Federico.

perche era meglio andare à debellare quei Signori, & occupare il passo d'ogni soccorso, che potesse venire à Napoli, & a capua, & facilitarsi piu l'espu gnatione di quelle due città tanto importanti; Il Papa, ilquale tenea pensiero dela salute de conti d'Aquino, mandò da Perugia alcuni soldati, promettendo ancoradi mandar lor maggior soccorso, ma su tanta la sorza, per l'esercito di corrado, accresciuto poi da gran numero di Saraceni, venuti di Lucera, & di Sicilia, che quei signori in pochi di restaro debellati, & le principali Città à loro soggette, saccheggiate, & arse, tra lequali sû Arpino citta antica, & celebre per Caio Mario, & Marco Tullio suoi Cittadini, & Aquino patria di Giouenale Poeta Satirico; & essi signori si saluarono in Monte san Giouanni, forte, & fedele Terra loro nell'entrata in campagna di Roma oltre il Ponte Campo lato, del quale il mezzo è di quel la Terra, che fugittata nel fiume viri, poi detto garigliano. Quì il Collenuccio che scriue il compendio de l'historie del Regno, fa insieme dui erroti; l'vno in dire, che Rinaldo d'Aquino Conte di Caserta, susse stato, vno de resistenti, & de disfatti; perche non fù vero, ne è verisimile co'l pro prio testimonio di esso Collenuccio; ilquale poi nela ruina di Manfredi, qual si dirà appresso, sù capitano generale à tenere il passo di Ciprano; perche non è da credere, che Manfredi Principe astuto, & sauio gli hauesse po sto in mano l'importantia di tutta la guerra, hauendolo sperimentato per infedele, & disseale in vna guerra di molto minore importantia. L'altro errore è, douc dice, che da la ruina de li conti d'Aquino nacque questo bene, che san Tomaso d'Aquino susse stato in quei tempi picciolo sanciul lo, & che'l padre, che fuggi da l'ira di corrado, non potendolo condur seco, il lasciò raccomandato à l'Abbate di Monte Casino, & questo veraméte si vede esser falsissimo; perche nel'historia, che legge la Chiesa nel'officio di S. Tomaso, si troua, che morì à l'Abbatia di Fossanoua presso à Piperno, nel M cc. Lxx1111. & à questo s'accorda Giouan Villani scrittore di quei tempi, Platina, & Biondo; & che morì di età d'anni cinquanta; onde es-Iendo stato l'eccidio, & la ruina de conti d'Aquino al M. ccl. 1. bisognaua di necessità, che san Tomaso à quel tempo hauesse hauuto anni Ventisette, per poterne hauer cinquanta al tempo dela morte, che sù ventitre anni dopò la ruina. La uerità dela cosa è, che l'Imperator Federico nel M. ccxx.sisser ui per Vice Re del regno di un romaso d'Aquino, ch'era grandissimo signo re, perche oltre lo stato, del quale s'èparlato, possedeua per altre prouincie del Regno, altre signorie, come è il contado di Caserta, & il contado di Acerra, & di Belcastro; di questo Tomasonacquero dui figli, Rinaldo conte di Caserta, caualiere tanto stimato dal'Imperator Federico, che li diede per moglie vna dele sue figlie, & Landulfo, padre di san Tomaso; Rinaldo rimasesignore di Caserta, & d'accrra, & d'altre Terre, & come cognato di Re Corrado segui sempre quella parte; & Landulfo padre di san Tomale

masorestò Signore dello stato dAquino, & d'Arpino, & di Monte San Giouanni in campagna di Roma; & non trouandosi con quel obligo di parentado, volse seguire la parte dela Chiesa. Hora tornando à Ihistoria, Corrado, poi che hebbe espugnato Landulfo, & gli altri Conti di quella casa, andò sopra Capua, oue non ritrouò resistenza alcuna, parte per la paura, & per l'esempio fresco de le Terrearse, & saccheggiate, parte, perche quella Città erastata dal'Imperator Federico trattata assai meglio di quello, che sù trattata Napoli, & parte per mezzo di Messer Pietro dela Vigna, ch'era stato molti anni supremo consigliere del'Imperatore, essendo egli Capuano, molti di quella patria erano stati benefitiati. Cosi tutta l'ira di Corrado; & tutta la forza si girò contra la Città di Napoli, la quale arditamente determinò di contrastare al Re Barbaro, & seguire le parti dela Chiesa, per la speranza, che gli porgeua il Papa di presti soccorsi, & perla gran paura d'essere data in preda à Tedeschi, & à Saraceni. Accampato dun- Corrado asque Corrado vicino à la Città, in pochi di vsci di speranza di poter- sedia Nap. la pigliare per sorza, però che Napolitani non si contentauano solo di difendere le mura de la Città, ma ulciuano quasi ogni di ad assaltare il campo de Tedeschi con grande vecissone di loro; & sù stretto di ponere tutta la speranza sua d'hauer quella Città per same, massime, ch'ei sapeua, che in Napoli s'erano ridotti gran parte di quelli Baroni, ch'erano stati cacciati di stato da l'Imperatore Federico sette anni auante nel tempo dela distruttione di casa Sanseuerina, & di casa de la Fasanella, però comin ciò à guardare il suo campo no meno da gli assalti de Napolitani, che quelli guardassero la Gittà da gli assalti deli suoi, fece ben pigliare tutti i luoghi d'intorno à la Città, à tal che non potesse andare vettouaglia à gli assediati; & vedendo, che alcuni ministri del Papa mandauano nauilij alcuna volta con cose da uiuere, ordinò à Manfredi, che facesse venire legalee, ch'erano in Sicilia. Napolitani fra questo tempo non mancaro di mandar piu volte Imbasciadori al Papa, i quali Imbasciadori ritornaro sempre carichi di promesse, & voti d'ogni aiuto, perche Ezzellino hauea solleuata la parte Gibellina in Lombardia; & i Guelfi, tra i quali il Papa hauea molti parenti, & seguaci, non poteano partirsi dala difesa de le cose loro; & i Guelfi di Toscana, & di Romagna, ancora, che susseri, hauendo estinta in tutto la parte Gibellina, come suol'esserenele felicità; erano venuti in discordia fra loro. Oltre di ciò la Città di Genoua; patria del Papa; de la quale ei confidaua molto, si trouaua à quel tempo hauer mandata l'armata potentissima contra infedeli, onde veniua à togliersi ogni commodità di poter soccorrere gli assediati d'altro, che di parole. Al fine essendo giunte à la marina di Napoli le galee di Sicilia, si tolse ogni speranza di soccorso, ne questo basto à far piegare l'ostinatione de gli

4

assediati, perche si tennero tanto, c'hormai non poteuano piu sostenere in mano l'armi, in tal modo erano per la gran dissima same est enuati; ma i vecchi de la Città cominciaro à persuadere, che si mandasse per trattare di rendersi la Città à patti, & cosi si essegui; ma Corrado, il quale sapeua l'estrema necessità loro, non volse mai scendere à patti tolerabili, onde surostretti gli Imbasciatori di tornarsene ne la Città à dire, che non haueano potuto ottener'altro, che la salute dele persone, perche tutto il resto, quel Readirato, volea che si lasciasse ad arbitrio suo. Et perche era in tutto mancato il sussidio, che in quelli estremi di i Cittadini haueano hauuto nel mangiar carne de caualli, de cani, & d'altri animali sordidi, surono mandati i medesimi Imbasciatori à rendere la Gittà, solo co'l patto dela salute dele persone, & appresso à gli Imbasciatori si pose il Clero in via verso il campo, seguito non solo da vecchi, e da le donne, & da i putti, ma ancora da gran parte de soldati, i quali somigliauano piu tosto à la morte, che ad huo mini viui; questi giunti al campo, co infinite lagrime di mandaro misericordia, in tal modo, che i Saraceni, ch'erano nel'esercito, si mossero à pietade, & contra la volontà del Re, che ropendo la fede, ha uea ordinato, che s'vecidessero tutti quelli, che si conoscea, che haueano. adoperate l'arme, ne saluaro molti; parendo lor cosa indegna di sar morireà quel modo huomini di tanto valore, & di tanta costanza. La Città su messa à sacco, ne si lasciò atto alcuno di impietà, d'auaritia, di crudeltà, & di libidine, che non s'vsasse contra il Clero, contra i vecchi, contra i fanciulli, & contra le donne; poi il Re entrato dentro volse, che per mano de proprii Cittadini sussero battute à terra da i sondamenti le mura bel le di quella Città, per le quali, dice Tito Liuio, che si sgomentò Annibale Cartaginese, & no hebbe ardire d'assaltarle, & dopò due mesi piu tosto stanco, che satio di far male, si parti, & caualcò per lo Regno menando seco Mansredi, al quale volse, che si desse il secondo grado dopò lui; Et perche era tanto simile di crudeltà à l'Imperator Federico suo padre, quanto dissimile di virtù domestiche, & militari, in ogni terra del Regno, doue egli andaua, acquistaua odio, & maleuolenza da ogni grado, & ordine di genti, con qualche atto crudele, & scelerato. Ma Manfredi, ch'era huomo d'ingegno, & di valore, & che stimulato da l'ambitione nu triane la mente il pensiero di farsi Re, con astutia grandissima andaua mitigando l'attioni crudeli di quello, per acquistarsi beneuolenza da i populi, & da i Baroni, talche in breue nacque opinione per tutto il Regno, che tutto quel male, che lasciaua di fare il Re, & l'esercito de Tedeschi, sus-

se per intercessione, & benignità di Mansredi. Accade, che ritrouandosi il Re Corrado à Melsi, venne Henrico suo fratello di Sicilia, ch'era di età

di dodici anni, à vilitarlo; & perche la maggior parte del tesoro de l'Impe-

rator Federico, era i Sicilia egli che no maco desideraua quell'oro, ch'l Re

gno del Isola, ilquale dicea, che'l padre non lo douca separare dal Regno

di Na-

Napoli per estrema necessità si redo.

Napoli saccheggiata.

Crudeltà e ju perbia di Cor vado

> Astutia di Manfredi.

Henrico fan ciullo Re di Sicilia uenne a uisitare Corrado & morì auuene nato.

di Napoli, lo se auelenare crudelmente, & mori: Ma come suol'essere; che simili accioni scelerate i escono per lo piu contra quelli, che l'esercitano, Re Corrado con la morte di quello innocente fanciullo accelerò la sua propria; perche accade, che in quelli di, ch'ei s'infermò; Manfredi, che sapea, che morto lui, non restarebbe de la linea di Federico altro, che Corradino, ch'era nato l'anno auanti figliuolo di esso Corrado, per mezzo di vn medico lo sece auuelenare; con speranza di quello, che su, di potere ageuolmente occupare I'vno, & l'altro Regno. Auanti, che morisse Corrado, non sapendo, che moriua di veleno, se testamento, & lasciò Corradino suo figliuolo herede, & Manfreditutore. Qui il Collenuccio fa vn'altro errore, il quale è tanto più sciocco erbrutto, & indegno di scusa, quanto si vede, che senza testimonio d'altri, si rore del Col condanna da se stesso di menzogna mal colorita, dicendo, che Corradino era figlio di Henrico Re di Germania, primo genito de l'Imperator Federico, il quale Henrico egli dice, che morì per ordine del padre ne l'anno M. CCXXXVI. ilche, se susse stato vero, nel'anno M. CCLIII. che segui la morte di Corrado, sarebbe stato di dicesette anni, ne haurebbe bisognato lasciargli tutore; Oltre di ciò egli medesimo dice appresso, che Manfredi quando volse occupare il Regno, gli mandò in Germania doni puerili, il che sarebbe stato molto inconueniente ad vn Signor sauio, come era Mansredi, mandare doni puerili à Corradino, che à quel tempo non potea hauere meno di venti anni. Giouan Villano scriue nel sesto libro de le sue Croniche, che Fiorentini molestati da Manfredi, che fauoriua la parte Gibellina, mandaro in Germania à sollecitare la Madre di Corradino che'l mandasse in Italia à ricourare il Regno, offerendo danari, per assoldare vn buono esercito, & che la Madre non volse mandarlo, dicendo, ch'era troppo piccolo; & diede à gli: Imbasciatori vn mantellino soderato di vaio, che'l portassero à Fiorentini per segno non meno de l'età puerile del siglio, che de la buona volontà sua di mandarlo, quando susse stato di età. Ma seguendo dou elasciai Papa Innocentio, Papa Inno che si trouaua in Toscana à quel tempo, intesa la morte di Re Corrado, radu-centio con nato vn giusto esercito con molti Principi de la parte Guelfa, venne à Napo-grand eser-li con generale proposito di reintegrare il Parro à la Chiefa Parro a la Chiefa Parro de Chiefa Parro li con generolo proposito di reintegrare il Regno à la Chiesa Romana, & con-nel Regno. uocò il parlamento. Ma Manfredi, che vedea, che dui Signori de la Casa Bauiera, ch'eranostati lasciati da Corrado Capitani de l'esercito Tedesco, & tutori ancora del picciolo figliuolo, poteano essere grandissimo ostaculo à suoi disegni, sistrinse con loro, per ingannarli, & disse ch'egli era risoluto di comparire al parlamento, come Principe di Taranto, poiche vedea, che'l Papa, oltre l'autorità Ecclesiastica, era venuto potente, & ben'armato di sorze temporali. Et con se; partendosi da loro; & andò co'l volto tanto pieno d'humiltà simu Artedi Mã lata, & con tanta arte di parole a baciare i piedi del Papa, & a mostrarsi deuoto de sredi. la Chiefa, che quel buon vecchio, per arte, & per isperienza prudétissimo, & ver sato ne le cose del mondo, lasciò inganarsi, & gli diede tra i Baroni il primo loco,

& confericon lui quasi tutti i suoi pensieri. Celebrato, che suil parlamento, & intesa da tutti l'intentione del Papa, sene sparse sama per tutto il Regno, & i populi solleuati, stauano con gran desiderio di restare sotto il dominio de la Chiesa, fastiditi de la Signoria de la Casa Soeuia, sotto la quale erano stati sem pre oppressi da molestissima seruitù de pagamenti intolerabili, & per lo più interdetti da gl'vffici j Sacri; Et questo sù cagione, che Manfredi con grandissime astutie consigliò il Papa, che compartisse l'essercito per le piu ricche prouincie del Regno, dal quale configlio n'auenne, che i Capitani Tedeschi tutori di Coradino, parte per timore de l'esercito del Papa, parte per la mala volontà, che conosceanone i populi, i quali in tutto ricusauano di pagare, i Tedeschi, si partiro del Regno, & tornaro in Germania delusi da Manfredi; & lasciaro in Puglia, & in Terra d'Otranto i Tedeschi, che à pena poteano viuere non hauendo paghe, tuttauia andauano mancando di numero. Ma accadè, che stando il Regno con questa speranza, il Papagià vecchio, assalito in Napoli da vna sebre crudele morì in pochi giorni, & fù sepolto con lagrime di tutto il populo nella Chiesa Cathedrale, oue ancora si vede, lasciando quella Città in grandissimo lutto, per li gran beneficij, che da quel santissimo huomo hauca riceuuti, tanto nel rifare su bito à sue spese le mura abbatute, quanto in ristaurare, per quanto potè, i danni, c'hauea riceuuti da la crudeltà di Corrado; Ma quanto questa morte dispiacque à Napolitani, & a tutto il Regno, tanto piacque a Manfredi, perche vdendo, non come dice il Collenucio, che fu creato subito in Napoli Alessandro Papa Quarto, ma che i Cardinali erano in tanta discordia, che come si legge in Giouan Villani, la Sede vacò piu d'vn'anno, caualcò subito a Lucera di Puglia, & di la accompagnato da vna buona banda di Saraceni, andò a Taranto, & rimessi in arnese i Tedeschi, con dar loro alcune paghe, subito, auanti, che legenti papali si potessero vnire, andò di prouincia in prouincia consumandole, essen do restate, soro, & tuttele Terre, doue alloggiauano, spauentate per la repentina morte di si buon Papa, ma non volse così presto intitularsi Re, dubitando, che i Tedeschi, ch'erano la maggior parte de l'essercito suo, & per questa fattione erano montati in superbia, & mostrauano grande affettione verso il picciolo Corradino, vltimo germe de la Casa di Soeuia, non hauessero da contrariargli, ma passò nell'Isola di Sicilià, per disponere gli animi de gli Isolani, & per auualersi del Tesoro, che si conseruaua nel Castello di Palermo; & per sortisicarsi piu, a talche i Tedeschi non hauessero da fargli resistenza, assoldò vn maggior numero de Saraceni; & poiche si conobbe in tutto gagliardo. & atto a potere esseguire il suo scelarato pensiero, ordinò alcuni fassi messi che gli portassero nuoua di Germania, prima de l'infirmita, & poi della morte di Corradino; & con grandissima simulatione di dolore inuiò per li Baroni, & Sindici dele Terre de l'vno, & l'altro Regno, & publico per vera la morte di Corradino; & poi che inanzi a loro hebbe celebrate con pompareale, & con dimostratione di grandissimo lutto l'esequie, con vna grauissima oratione connumerò i beneficijde

Morte di Papa Inno centio.

Fraude de Manfredi

cij de Prencipi Normandi, & de gli Imperatori Soeui suoi progenitori verso l'vno, & l'altro Regno, & l'opere fatte da lui à tempo di Corrado, & pregò tutti, che poi che la fortuna in si poco spatio, mostrandosi nimica al sangue loro, hauea mandato sotterra si grande Imperatore, come era stato Federico suo padre con tanta numerosa progenie, non volessero fraudar lui di quella sucessione, che la volontà di Dio l'hauea destinata, hauendolo lasciato viuo per sua misericordia dopò la morte di tanti altri Reali, che doueano succedere di grado in grado. Agggiunse poi vn discorso della poca speranza, ò del poco timore, che s'hauea da tenere de Pontefici Romani, si per la discordia, che era tra Cardinali intorno à l'elettione, come ancora per essere lo stato de Pontesici breue, & mutabile, nel quale la morte d'vno guasta quato è fatto in molti anni di uita, & lascia al succes sore necessita di cominciare ogni cosa da principio. Queste cose dette da lui, che era dotto in ogni scienza, con somma gratia, & con mirabil'arte, hebbero tanta esficacia, che su subito da tutti salutato Renell'anno MCCLVI. adieci di Agosto, & di la a pochi di si fe coronare in Palermo, & per obligarsi i populi, & per acquistar nome di beneficio, & di liberarle, ne la festa di sua coronatione, a tutti Sindici de le Terre, che iui si trouaro, ò fece splédidissimi doni, ò diede vsfi cij, ò li promosse a grado di caualeria, & perche temea, che no potesse tardar mol to a scoprirsi a Tedeschi, che la morte di Corradino era falsa, passò subito co'i Saraceni nuouamente soldati, da Sicilia nel Regno di Napoli per tenerli in freno, che non hauessero fatta alcuna nouità. Tra questo tempo i Cardinali, dopò molte altercationi, creato Pontesice Alessandro Quarto, per patria d'Anagni, persona più di buona vita, che d'alto core, come quei tempi haurebbono desi-sandro iii. derato; Costui subito, che intese quanto hauca fatto Manfredi, volse con lui vsa re l'arme spirituali, & mandò à comandargli sotto pena di censura, c'hauesse da posar l'arme; Et vedendo, che Manfredi senza stimarlo, procedea più inanzi, fe assoldare vna quantità di genti, & le mandò sotto il gouerno del Cardinale Vbal dino, huomo à quel tempo stimato di grandissimo valore, a Napolitani, eshortandoli, che insieme con lui hauessero ad vscirea resistere adogni impeto, & sforzo di Manfredi, ò almeno adoperarsi, che non s'insignorisse di tutto il Regno; & promise di mandare supplimento appresso di genti, & d'altre cose necessarie a condur a fine la guerra; ma si vide mal corrispondente la virtù del Cardinale a la fama, & opinione, che si tenea di lui; perche Manfredi in breue si fe Signore non solo d'Abruzzo, & di Terra di lauoro, ch'erano prouincie più vicine allo stato della Chiesa, ma ancora de la Citta di Napoli. Fu sama, che'l Cardina Mansredi hebbe Na le, essendo di casa Vbaldini de Gibellini in Romagna (vedendo, che se Manfre-poli. di andaua in ruina, i Gibellini vsciuano di speranza di poter alzar la testa) hauesse dato luoco à l'impresa di Manfredi, senza far contra di lui quel contrasto, che haurebbe potuto fare; Et fu gran cosa, che la Città di Napoli, che quattro anni prima hauea tanto ostinatamente chiuse le porte, & negata l'vbidienza a Corrado, hauesse poi cosi patientemente messo il collo sotto il giogo, & accettato per

1236

Signo-

Signore Manfredi; Nesi crede, che ne susse stata altra cosa cagione, che streddi andamenti del Cardinale, & le poche forze, & vigore del Papa, & la fresca memo. ria, che sotto la speranza di Papa Innocentio, erano stati saccheggiati, & dissatti. Et io per me credo, chegli hauessero ancora spinti le promesse, & l'astutie di: Manfredi, il quale mandò à dire à molti gentil huomini principali suoi conoscenti, quanto gli huomini valorosi poteano sperare maggior'esaltatione da vn Re possente, che (quando la Città fusse restata à la Chiesa) dal gouerno de Preti, ò quando s'ordinasse in forma di Republica sotto leggi. & ordini ciuili; il che si potea vedere per elempio di molti di Puglia, & di Calauria, & d'altre prouincie, che egli consomma liberalità, & munificentia hauea esaltati con ordine di cauales ria, & con altre dignità, & preminentie; & già si vede l'effetto conforme à le promesse, perche subito entrato in Napoli, se tutto il contrario di quel, c'hauea satto Corrado, rinouando à sue spesegli edificij publici, & assicurando tutti quelli, chea tempo di Corrado, & a tépo suo s'erano mostrati nimici di casa di Soeuia; & honorado molti nobili, co pigliarli secodo l'eta, & la virtu, ò per consiglieri, ò. per cortegiani appresso la persona sua; Tra questi suro i nobili di casa Capece, i quali poi appresso di lui vennero a gradi supremi di fauore, & di dignita. In que Imbasciato sti répi vennero Imbasciatori del Duca di Bauera, & de la Madre di Corradino a rideituto- Re Manfredi, & dissero, che Corradino era viuo, & che si doueano punire quelli, dino à Man che salsamente haueano publicata la sua morte; & pregaro il Re da parte del Du? ca, & de la Regina di Germania, che volesse lasciare il Regno, che legitimamente era di Corradino; Et il Rerispose, che'l Regno con la morte di corrado era gia; perduto, & egli l'hauca racquistato, & che essendo corradino di poca eta, tornarebbea perderlo facilmente quando segli rinonzasse; ma con tutto ciò l'animo suo era di viuer Re, & morire, poiche hauea acquistato il Regno, & si cotentalia: bene dopò la morte sua lasciarlo a Corradino; Et ne mandò gli Imbasciatori con questa risposta, riccamete appresentati; & mado al Duca di Bauera dieci corsieri: bellissimi, & al picciolo Corradino moltegioie. Et perche vedeua, ancora, che l'opulentia de l'vno, & l'altro Regno non bassaua, ancor che sussegrande, a nutri reageuolméte, & pagare vn così grade elercito, come bisognaua, ch'ei tenesse per l'inimicitie de Pontesici Romani, & per difendersi da Corradino, & da suoi fautori; quando lo volessero rimettere nel Regno, prese partito di mandare parte de l'esercito in Toscana, & parte in Lombardia in sussidio di Gibellini; onde venia insieme ad euitar la spesa, & á diuertere il pensiero del Papa da molestar lui; essédo puì necessario attendere à la conservatione de Guelfi, del Patrimonio di San Pietro, di Romagna, & della Marca. Et egli restò nel Regno, viuendo quel tempo con molta felicità, & splendidezza. Et accadè che Balduino Imperatore di constantinopoli venne à Bari, a tempo, ch'egli si trouaua in Barletta; andò cortesemente a riceuerlo, & l'intertenne in feste, & diuersi giuochi d'arme, tra i qua

fredi.

Balduino Imperatore di Constantinopoli à li fu vna giostra mantenuta da quattro giostratori, i più riputati, i quali suro, il

Conte di Tricarico, M. Gioffredo di Lostredo, & duo Siciliani, M. Tancredi di Vinti-

Vintinigli, & M. Corrado di Spatafore, caualieri molto stimati, Trouò, che usciro vétidue auuéturieri, i nomi de quali (per quel che scriue neli sui Diurnali Matteo di Giouenazzo) sono questi Roberto Piscicello; Gottar-, Giostra anan do Sassone, Atenase Poderico, Galasso Siginolso, & Stefano Brancazzo tiall'Impera Napolitani; Ruggiero Stellato, Matteo dela Porta di Salerno; Cataldo & Giacomo Protentini di Taranto; Rienzo di Falconi, Gasparo di Persona, & Orlando Maramonte Otrantini; Riccardo dela Leonessa; Guglielmo dEuoli, Sarro d'Antignano, & Pietro d'Abenauoli di Capua; Simone di Sanguino, Saccone di Monte Agana, Lorenzo Torto, & Eleuterio di Valignano d'Abruzzo; & Betumeno, & Iacet Saraceni. Per queste cose diuenne in breue Manfredi formidabile à tutta Italia, & à spandere la fama sua, pertutte le nationi d'Europa dala qual fama mosso Do Pietro d'Aragona : Re Manfredi primogenito del Re d'Aragona, tolse Costanza, sua figlia per moglie; & dona per ispo vn'altra n'hebbe il Marchese di Monferrato. lequali due parentelegli ac- sala figlia a crebbero grandeméte riputatione, & per contrario furo cagione, che Papa gona. Alessandro, che visse molti anni poi, no hebbe ardir mai di molestarlo; ma poiche successe Papa Vrbano Quarto di natione Franzese, huomo di gran de spirito, il Re Mansredi cominciò à temere, dubitando, che ei pigliasse à fauorirsi con le forze di Francia; & mandò subito ad assoldare nuoue copagnie di Saraceni, & mandarli à i confini del Regno, che infestassero lo stato dela Chiesa in campagna di Roma; & già non fu vano il pensiero di Manfredi, però che Vrbano non hauendo quel rispetto, c'hauea hauuto Papa Alessandro, ch'era Italiano, di non introdur genti oltramontane in Italia; mandò va legato Apostolico in Francia ad assoldare buon numero di genti, & à predicare l'indulgentia plenaria, & remissione de peccati à chi, pigliaua l'arme contra Manfredi Tiranno heretico, & nimico dela santa chiesa. Questo legato con grandissima diligenza assoldò Roberto figlio del conte di Fiandra, ilquale con vn buon numero d'huomini di guerra tra Re Mãstipendiarij; & con non minore quantità di caualieri Franzesi, mossi sola- fredi. mente da la deuotione, che à quel tempo hauea quella natione à la Chiesa Romana, & à la Religione Christiana, venne in Italia, & în tal modo rileud le cose deguelsi, & sbigotti i Gibellini, che Re Mansredi riuocò gran parte de le géti, che tenea sparse per italia in fauore de gibellini; onde i guel si di Toscana, & di Romagna andaro ad incontrar Roberto, & Insieme con lui debellaro il Marchese Vberto pallauicino, parente di Re Mansredi, c'ha uea raccolto un esercito de gibellini, de la qual vittoria si cotristo assai Re Manfredi, & si penti d'hauere indebolito l'esercito di Lombardia, con richiamarne le sue genti, & però caualcò subito con tutto l'esercito suo, con intentione d'arriuare in Lombardia prima, che di la l'esercito Franzese, arriuasse in Toscana, ò in Romagna; & a pena fu giunto a la Marca d'Ancona, che intese che l'esercito Franzele dopò la vittoria, caminando a gran giornate era gionto in Toscana, però ristretto con suoi più cari amici, & confi-

Pietrod' Ara

Papa Vrbano Quarto.

Roberto di Fiandra co-

consiglieri, dopò molte consulte, pigliò resolutione di partirsi dela Marca, & per la via d'Albi, & di Tagliacozzo passare in campagna di Roma, & ponersi in luoco oportuno, oue potesse esser presto à vietare à nimici l'en trata nel Regno, ò venissero per la via d'Abruzzo, ò di Terra di lauoro;& subito si mosse, & andossene adaccampare con tutto l'esercito tra Frosino ne, & Anagni. Era all'hora Papa Vibano in Viterbo, & volse, che Roberto di Fiandra con tutto l'esercito passasse di là, & benignamente l'accolse, lodandolo, & accarezzando lui, & gli altri capi de l'esercito; & benedisse le bandiere, & legenti, & l'esortò, che seguisse il viaggio selicemente, man dandolo carico di lodi, & di promesse: de le quali gonsiato Roberto, si mos se con tanto impeto contra Re Manfredi, che senza fermarsi in Roma un momento, andò ad accamparsi vicino à lui. Scriue Matteo di Giouinazzo, che l'esercito di Manfredi la maggior parte, era di Saraceni, & che per dife sa del Regno Mansredi, hauea chiamato i Baroni, come sono tenuti, per lo seruitio de li feudi, & tra quelli nomina i conti di Celano, & di Molisi, &li Signori di casa d'Acquauiua, & di casa di Sangro, & di casa di Gesoaldo, & alcuni altri di case, che hora sono estinte; & che già cominciauano à venire de gli altri; & che vn di essendo attaccata vna scara muzza grande tra Saraceni, & Franzesi, i Saraceni sariano stati tutti morti, se no susse vscito del capo il Cote di Gesoaldo co vna squadra di caualli grossi à soccorrerli, & à rafrenare l'impeto dela caualleria Franzese; Ma Re Manfredi, che conobbe che no era per lui di fronteggiare nela campagna, ma piu tosto dimunir ter re, & guardar passi, per tenere in tempo quella natione, che di natura è impatiente dele fatiche, quando vanno à lungo; si ritirò di qua dal Carigliano fiume, da quella parte, che diuide lo stato dela Chiesa dal Regno di Napoli,&già Roberto cercaua di passar'ancora esso il fiume, ma la volotà di Dio c'hauea riseruato ad altri il ministerio dela ruina di Manfredi, sece che i Ro mani si ribellaro, & tolsero in tutto l'obedieza al Papa, & secero il Magistra to di Baderesi, per la qual cosa il papa su stretto di richiamare l'esercito Fra zese, per mantenere almeno con la persona sua il resto de lo stato Ecclesiastico, che non seguisse l'esempio di Roma. Ne lasciò Re Mansredi di piglia re questa occasione, & di trauagliarlo; che partito, che sù da l'altra riua del fiume l'esercito nimico, passò solo co i Saraceni, Perche i Baroni ricusaro di andare ad offesa dele Terre dela Chiesa, dicendo, che l'obligo loro era so lo di militare per la defensione del Regno; & sene tornaro à le case loro; & egli porgendo aiuto à gli altriribelli dela Chiesa, perturbò tanto lo sta to del Papa, che quelli Franzesi, ch'erano venuti al soldo; no potendo hauer le paghe, se ne ritornaro di là da l'Alpi, & gli altri, che rimasero, à pena basta uor de Roma roà difenderlo, che non susse in tutto cacciato dala sede Apostolica; ma questa cosa accrebbe piu lo sdegno, & l'ira ne l'altiero, & superbo animo del Papa, & lo fe pensare a piu potenti, & efficaci modi di ruinarlo; & perche vedea per isperienza, che le sorze del pontisicato non erano bastanti ad.

alsol-

Rebellioni di Romani & retirata di Francesi.

Re Măfredi co i suois Saraceni in fa-124 .

assoldare esercito tanto possente, che potesse condurre à fine si grande impresa, vn giorno chiamò il collegio de Cardinali, & con vna grauissima & accurata oratione commemorò le ingiurie, & gli incommodi, che per lo spatio di cinquanta anni la Chiesa Romana hauea riceuuti da Federico, da Corrado, & da Manfredi, senza niuno rispetto ne di religione, ne d'hu manità; & propose, ch'era molto necessario non solo à la reputatione de la Parole del sede apostolica, ma ancora à la salute de le persone loro di estirpare quella storio. empia, & nesanda progenie; & seguendo la sententia dela priuatione di Federico, data nel concilio di Lione da Papa Innocentio Quarto, concedere l'vno & l'altro Regno, giustamente deuoluto à la Chiesa, ad alcuno prin cipe valoroso, & potente, ch'à sue dispese togliesse l'impresa di liberare no solo la Chiesa; matanti populi oppressi, & aggrauati da quel persido, & crudel Tiranno, dal quale li parea ad hora di nedersi ligare co tutto il sacro collegio, & mandarsi à vogare i remi ne legalee. Queste & simili parole dette dal Papa con gran vehemenza commossero l'animo di tutto il collegio, & congran plauso sù da tutti lodato il parer di sua Santità, & la cura, che mostraua hauere dela sede apostolica & de la salute commune. Si venne subito à la discussione intorno à l'elettione del Principe. Era al-I hora carlo conte d'Angioia assai famoso in arte militare, & illustre, per le gran cole, satte da lui contra infedeli in Asia sotto la bandiera di Re Luigi di Francia suo fratello, il quale poi per l'innocentia de la vita, su posso al numero de santi; & perche era ancoraben ricco, & possedeua per l'heredità de la moglie Prouenza tutta, & Linguadoca, & gran parte del Piemon te;parue al Papa, & à tutto il collegio subito, che su nominato, che susse più di tutti gli altri attissimo à questa impresa; & però senz'altro indugio satta elettione di Bartolomeo Pignatello nobile Napolitano, Arciuescouo d'A-Bartolomeo malsi, c'hauesse d'andare con titolo di legato Apostolico à trouarlo in Pro Pignatelle. uenza, & riferirgli la buona volontà del Papa, & del collegio di farlo Re di duo Regni, & à trattare la venuta sua, & sollecitarla quanto prima si potesse. Andò l'Arciuescouo congrandissima diligenza, & con bel modo espose l'imbasciata; & come era huomo del Regno di Napoli, & molto intendéte, con prudentissimo discorso mostrò à quel signore la bellezza, & l'opulétia del'vno, & l'altro Regno, & l'ageuolezza d'acquistarli, per l'odio, che porta uano vniuersalmente i populi à la casa di Socuia. Era Carlo, Principe da se stesso ambitioso, & Beatrice sua moglie più di lui, ne potea soffrire, che tre sorelle sue fussero l'una regina di Fracia, l'altra d'Inghilterra, & l'altra di Ger mania, & ella, c'hauea hauuta maggior dote di ciascua di loro, essedo rima sta herede di Proueza, & di Liguadoca, no hauesse altro titulo, che di cotes sa, & p qstostado Carlo u poco sospeso, la moglie li offerse tutto il tesoro, & tuttele cose sue ptiose fino à qlle, che seruiuano p lo culto dela psona sua, purche no lascialse una impresa così honorata: Mosso duq; no meno dal defiderio

Carlo Conte di Prouenza accetta l'imgno.

siderio di sodisfare à la moglie, che dala cupidità sua di regnare; rispose à l'arciuescouo, che egli ringratiaua il Papa, & il collegio di cosi amoreuopresa del Re- le offerta, & di cosi honorato giuditio, che haueano fatto di lui, & disse, che solo si riserbaua di parlarne co'l Re di Francia suo fratello, ilquale credea, che non solo l'hauesse dato consiglio d'accettare l'impresa, ma fauore, & aiuto di poter piu presto, & con piu ageuolezza condurla à fine; & che haurebbe appresso auuisato sua santità del tutto; l'Arciuescouo lieto di tal risposta, & dissoso di portare la nouella al Papa, montò in poste per la via d'Italia, & prima, che giungesse in Lombardia intese, che l Papa era morto; & già parea, che questo hauesse da disturbare l'impresa. Manfredi, che per certe spie hauea intesotutto quello, che s'era trattato, ne pigliò grandissimo piacere, che speraua esser in tutto suor di pericolo, non meno per le discordie, che à quelli tempi soleano essere tra cardinali, onde nascea longa vacatione desa sede Apostolica, che per la speranza, che hauea, che susse eletto alcuno Italiano, che non haues e commertio ne interesse alcuno con Franzesi; ma restò di gran lunga ingannato; peroche i Cardinali, che si trouauano hauerlo offeso & dubitauano, ch'ei n' hauesse fatto vendetta, se non hauessero creato un Papa d'animo, & di valore simile al morto, di commune consenso crearo pontesice il cardinale di Narbona, no solo di natione frazese, ma Vassallo di Carlo; costui, perche su creato, essendo asséte dal collegio, si parti di Francia, doue staua, & venne in habito sconosciuto à Perugia, oue si ritrouaua all'hora il collegio de car dinali; & datosi à conoscere, su da tutti con somma riuerenza adorato, & clemente 4. chiamato clemente Quarto; & la prima cosa, ch'ei trattasse nel suo Pontificato, spinto da quella naturale affettion e, che la nation'Franzese suol portareà suoi Principi, fù una conclusione di seguire quanto per Papa VIbano suo predecessore era stato cominciato àtrattare con Carlo d'Angio per mezzo de l'arciuescouo d'amalfi; & pchetrouò il collegio tutto nel me desimo proposito, mandò subito con grá celerità l'Arciuescouo à sollecitare la venuta del detto carlo; & perche non voleua, che si credesse, ch'egli vinto da passione, non hauesse ancor mirato à l'vtile, & ala riputatione de la Chiesa Romana, appressoa l'Arciuescouo mandò ancora il Cardinale di Tors, c'hauesse da capitolare che Carlo pigliasse dala Chiesa Romana in feudo il regno di Napoli, & di Sicilia, pagandone quarant'otto mila du catil'anno di censo, con alcun altri patti, dimostratiui del supremo dominio; & traglialtri, che non potessero mai i Re di Napoli, & di Sicilia suoi successori procurare, daccettar l'imperio, & cheaccettadolo, subito decadessero da l'vtile dominio del Regno; ma carlo, subito, che su arriuato a lui l'Arciuescouo, cossiderando, che le sorze del nuouo Papa erano da se deboli, & che bisognaua, che tutta la sua speraza, d'acquistar quei regni hauesse da cosistere ne le forze ch'egli caccias e di Fracia caualcò subito et adò

Patti posti nell' inuestitu ra del Regno di Napoli & dissicilia.

a trouare il Re, co'l quale erano dui altri suo fratelli, per conferire ogni cosa con loro. Era all'hora la corre di Francia piena d'vn numero quasi infinito di Capitani, & di caualieri valorosi, espertissimi ne l'arte dela guerra; perche in quello, & in altri duosecoli auanti, che si ponno ben chiamare secoli honorati, & felici di genti nobili d'ogni natione, & massime de la Franzese, hebbero in molta reuerenza la religion christiana, & in molto pregio il pensiero dela gloria; ne parea. che susse nobile, ne caualier colui, che sentendosi habile à l'asercitio de l'arme, non andasse per diuerse parti del mondo a guerreggiare contra infideli, almeno sin tanto, che potessero riportare à la patria qualche sede de la sua virtù, & qualche segno d'alcuna cosa, da lui gagliardamente, & con laude operata; Et per questo carlo non solo trouo, come giunse, la volontà del Re, e'l consiglio de fratelli inchinato à l'impresa, ma ancora un gran numero de Baroni, & de caualieri nobilissimi, che per amor suo, & per desiderio di gloria s'offersero di seguirlo. In quel medesmo tempo giunse à la corte di Francia il Cardinal di Tors, & in presentia del Re furo stipulati, & giurati da Carlo i capitoli, nel modo, che'l Papa gli hauca cercati; & perche il cardinale non cessaua di sollecitarlo à venir presto, tosse licenza dal Re, & contutti quelli, che vossero seguirlo, insieme co'l Cardinale ritornaro in Prouenza; doue troud auuisi de Italia, che Re manfredi hauea mandato gran somma di danari, & alcuna parte de genti al Marchese Pallauicino, c'hauesse da ragunare tale esercito, che potesse vietare l'entrata d'Italia à Franzesi, ò vero tenerli tanto à bada, ch'egli hauesse potuto opprimere il Papa, & passare in Lombardia ad vnirsi con lui, co'l quale speraua, che bisognando sar giornata, haurebbe hauuta la vittoria, per lo vantaggio del numero de soldati, & per la bontà de la caualleria Lombarda, ch'era assai simile di Virtu à la Franzese, ond egli considerando, ch'era necessario di soccorrere, quanto prima potea, il Papa, e'l collegio de cardinali, prese consiglio di non aspettare punto l'esercito, c'hauca da condur per terra, ma cometterlo à Guido di Monforte, nobilissimo Barone del sague deli Duchi di Ber Monforti tagna, capitano di sommo valore; & egli imbarcarsi subito, & andar p mare à trouare il Papa, co quelle genti, che poteano capere ne l'armata sua, ch'era di tréta galere; & benche molti, & tra gli altri il cardinale, & l'Arciuescouo, fussero di cotrario parere; perche diceano hauer auuiso, che l'armata di Remanfredi, giunta con quella de Pisani saceano numero d'ottata galee, on d'egli non haurebbe potuto passare senza grandissimo pericolo d'esser rotto ò prigione, egli, ò fosse stata natural franchezza de l'animo suo, ò sede dela volotà di Dio, dala quale setisse nel cor suo chiamarsi a tata gradezza; intre Grande ardipidamente si pose a solcare il mare, & con somma felicita giuse del mesedi di Proneza. Maggio del anno M. CCIXIIII: al porto di Ciuitauecchia, & di la andòa

1264

do à Perugia à baciarei piedi al Papa. Questa uenuta gli diede tanta riputatione, & fama di Principe valoroso, & magnanimo, che parea per tutta Italia, la persona suavalesse per un grandissimo esercito; & vennero subito da ogni parte i Principi de la parte Guelfa à visitarlo, & ad offerirsi di seruirlo; tra gli altri vennero i Guelfi di Roma, per la qual cosa assicurato il Papa, non dubitò punto di andare con lui à Roma, doue non era stato mai per timore de fautori del Re Manfredi, come fur giunti in Roma, & riceuuti con gran plauso, il Papa, che intendea, che l'esercito Franzese, che uenia per terra, tardarebbe alcun mese, per lo contrasto, c'haurebbe trouato da l'esercito del Pallauicino, volse, che Carlo stesse tutto quel tempo in Roma, con titulo di Senatore, & gli diede tutta quella autorità, che si potesse dare, per farlo in effetto assoluto Signor di Roma. Da laltra parte Re Manfredi tenne à malissimo segno, & à vero decreto di Dio, dela ruina sua, che carlo susse passato saluo, & che à lui non hauesse giouato tanta spe sa, che hauea fatta, & tanto apparato, per vietargli il passaggio per mare, però voltò tutto il pensier suo, & la speranza à l'esercito del Pallauicino, alquale mandaua ogni di sopplimento de genti, di moneta, & di vittouaglie, & confortandolo à fargiornata auanti, che i Franzesi passassero ad vnirsi con i Guelsi di Toscana, & di Romagna, & con Carlo; ricordandogli, che se s'vnissero, sarebbe l'ultimo esterminio de le forze, & del nome Gibellino; ma tutto ciò non valse ad impedire il corso dela volontà diuina; però che l'elercito franzese, giunto in Italia portò tanto spauento, & tanto terrore, che l'esercito del Pallauicino non hebbe mai ardire (ancor che fusse di maggior numero) di venir à battaglia; ne Guido capitan generale de Franzési se mai proua d'assaltare il Pallauicino, parendoli di far'assai, se conducea l'esercito saluo à colui, che ce lo hauea consegnato massimamente conducendo la contessa di Prouenza, moglie di Carlo, & i figli, & tutta la corte con grandissime ricchezze le quali non parea bene ne à lui, ne à molti altri Baroni de l'esercito, di auenturarle à la fortuna d'unagiornata; ma caminando a picciole giornate per le terre di Lombardia, de la parte Guelfa ( da la quale fur fatte a la contessa Beatrice molte feste) con molta cautela come mastro di guerra, si condusse saluo a parma, certissimo presidio de la parte Guelsa, & nimi-ca capitale di Re Manfredi; A'quel tempo la Citta di Fiorenza era in mano di Gibellini; amici di Re Manfredi, & guido guerra huo-, mo di grandissimo valore, hauea raccoltitutti i Guelfi, vsciti di Fiorenza, & fatta vna compagnia, quasi tutta de nobili al numero di quattrocento, andò in Lombardia, chiamato da i Guelsi di Modena, & di Reggio, i quali poi che co'l fauor suo hebbero debel-

debellati, & cacciati di quelle città i gibellini; diedero à lui, & suoi soldati buona parte dela preda; con la quale messi splendidamente in punto, andaro à trouare in Parma Guido di Monfortegenerale del'esercito franzese, & da lui surono riceuuti con molto honore, per lo giuditio, che si potea sare d'essi, uedendoli tanto bene armati, & bene à cauallo. Iui il monforte consigliandosi de la via, ch'hauca da pigliare per andare à Roma, il guerra gli persuase; che sarebbe stato meglio pigliar la uia di Romagna, che scendere per la strada di roscana, per la quale, per esser tutte le città principali tenute da gagliardi presidij di Gibellmi, non haurebbono potuto passare cosi presto senza spessi, & pericolosi contrasti; & sermatosi à questo consiglio, per la via di Romagna si condusse saluo in Roma, del mese di Decembre. I Romani, chegià haucano pigliato affettione à Carlo, vsciro incontra à la Contessa Beatrice sua moglie, & le sero tutti quelli honori, che si sussero potuti saré ad ogni gran regina. Ma Carlo, che vedea, che l'esercito suo hauca posto cinque mesi à venire di Francia, & à lui cominciauano à mancar danari, per supplire à le paghe, desideroso d'entrare presto nel Re gno, procurò d'hauer presto l'inuestitura de l'uno, & l'altro regno, & alsesto di Gennaro seguente de l'anno Mccixv. essendo stato, il di de l'Epifania coronato con la moglie in san Giouanni Laterano, dui di dopo per la uia latina cominciò ad andare verso il Regno. Tra tanto Remanfredi hauea mandato Rinaldo d'Aquino conte di Caserta, & il conte Giordano Piemontese con la maggior parte del'esercito suo, c'hauelsero da guardare il passo del Carigliano sotto Ceprano; & à uetare, che Carlo, che da qui auanti da noi sara chiamato Re, non potesse gittare il ponte; & di piu hauea fortificato san Germano, ponendoui mille caualli, & cinque mila Saraceni, & perche il conte Rinaldo, come s'è detto, hauca la sorella di Re Manfredi per moglie, egli hauca il titulo di capitan generale, ancora, chel Conte Giordano fusse piu esperto ne l'arte de la guerra. Giunto dunque Re Carlo à l'altra riua del fiume, il conte Rinaldo con alcune scuse si ritirò, & lasciò, che passasse il fiume senza alcuno ostaculo, & poi con pochi caualli celatamente vsci del campo, & se n'andò à le terre sue. Il conte giordano, rimasto in tutto capo de l'esercito, tolse la via di capua, per trouar Re Manfredi, Communemente tutti li scrittori di quel tempo, & massime giouan Villani, alquale mi pare di dar piu sede, ch'à tutti gli altri, scriuono, che Remanfredi contra le leggi diuine, & humane si tenea per cocubina la contessa di caserta, ancor che perparte di padre li susse sorella, & che il conte per questa ingiuria hauesse abandonato il passo per volere co la ruina di Ro Măfredi căcellarela vergognasua. In questo luoco no posso lasciare dinota Malignia volendo tassare iniquamente gli huomini del regno per istabili tutti. & tra

12-65-

ditori, narra questo satto del conte Rinaldo; & dice bene, che su sama, che I hauesse fatto per vendicarsi de l'adulterio, ma che no era credibile, che Re Manfredi l'hauesse commesso; cosa certo da ridere, che Re Mafredi, ch'ei me desimo dice, che affogo l'imperator Federico suo padre, ch'auuelenò Corrado suo fratello, che tentò d'auuelenare Corradino suo nepote per huomi ni mandati à questo fine in Germania, & che tenne occupati dui Regnial vero Repupillo, non fusse da credere, che a tante opere scelerate, & nefande hauesse potuto ancora aggiúgere uno incesto, & adulterio; & vuole che sia stato piu tosto per colpa; & tradimento di quel conte, di sangue nobilissimo, & del quale no si legge altro atto brutto; onde si deue presumere, che no habbia fatta simil cosa senza vrgentissima causa, io tengo per vera quel la fama, che di età in età è peruenuta à tépi nostri, che'l conte Rinaldo, che quelli di proprij, ch'egli era posto al passo di Giprano, sù auuisato da ú suo fidato seruitore, che'l Res'era giaciuto co la cotessa, & come caualiere, che desideraua procedere co'i termini del honore, mandò sécretamente, senza far palesare il nome suo in Roma, doue sapea, ch'appresso di Re carlo, era il siore de caualieri di quel secolo, vn suo samigliare, il quale propose auanti il collegio di quei caualieri, s'era lecito ad vn vassallo in tal caso risentirsi del suo Re, & mancargli di sede; il che sù deciso, & da caualieri, & da letterati, che veniano appresso Re Carlo, che come il vassallo è tenuto spendere la vita, el sangue per lo Resuo, cosi à l'incontro il buon Re, è tenuto d'osseruare leanza co'l uasallo; & ossendendolo in cosi atroce ingiuria, è lecito al vassallo mancargli di sede; perche in tal caso il reperde il titulo di Re, & si veste il nome di Tiranno. Per questo à me pare, che come Diogene Cinico, quando andò à visitare Dionisio, che cacciato dala signoria, per pouertà s'era fatto maestro di scuola, & trouò, che troppo aspramente batteua i suoi scolari, disse; ò Dionisio io ero uenuto prallegrarmi teco, che da Re, che saceui male a molti, fussi fatto maestro di scuola per giouare adalcuno; ma hor mi doglio, che se sei stato cattiuo Re, sei diuentato assai peggior maestro di scuola; cosi po tesserogli amici del Collenu ccio con dolersi, che egli di cattiuo iurisconsulto, come egli s'intitula, fusse diuenuto pessimo historico, ma tornando a proposito Re Mansredi, hauendo inteso, che Re Carlo hauea passato il siume venne subito ad vnirsi con l'esercito, che tenea il conte giordano, & dila mandò imbasciatori a re carlo a trattar pace, ò tregua, a i quali Re Carlo non volsefarealtra risposta, senon che in lingua Franzese disse; dite alsoldano di Lucera, che io non voglio ne pace, netregua con lui; & che pre sto, ò io mandarò lui a l'inferno, ò degli mandara me in paradiso. Riceuuta questa risposta Remansredi, pose tutta la sua speranza nel gagliardo presidio, c'hauea lasciato in san Germano, & credea, che come era ragion di guerra, Re carlo non hauesse da procedere piu oltra, per non lasciarsi dietro le spalle una banda cosi grossa de soldati nimici, & che per losito

Re Manfredi cerca pace ò tregua.

lo sito forte di San Germano, si sarebbe intertenuto tanto, che o'l'esercito Franzese susse dissoluto, per trouars in quei luochi palustri, & guazzosi del mese di Gennaro, ò che à lui arriuassero gagliardi soccorsi di Barberia, doue hauea mandato ad assoldare gran numero de Saraceni, ò de Gibellini di Toscana, & di Lombardia; Ma la volontà di Dio se vani tutti i disegni, & lesperanzesue; perche contra la natura de le stagioni, i giorni erano sereni, & tepidi, come sogliono essere i piu belli giorni di Primauera; & quelli, ch'erano restati al presidio di San Germano, non mostraro quella virtù nel difenderlo, ch'egli s'hauea promesso, perche in breui di, per la virtu de caualieri Franzesi, che scesero da caualli, & si misero tra la fanteria con leselle de caualli intesta à dar l'assalto à la Terra, con tutto, che i Saraceni per vn buon pezzo si difesero, & vecisero molti franzesi, la terra su pur pigliata, & grandissima parte del presidio vecisa. Il Re Manfredi, che di là à poche hore intese la perdita dela Terra, mando à fornir Capua di gen- si per sorte, & egli se ne andò per la via di Telesa à Beneuento. Re Carlo do- zasan Gerpo la presa di San Germano, hauendo nuoua del viaggio suo, si pose mano. à seguitarlo, & giunse apunto il sesto di di Febraro à la campagna di Beneuento, & cominciò ad accamparlo duo miglia lontano dala Città, & manco d'vn miglio dal campo de nimici; allhora Re Manfredi col consiglio de principali del suo campo deliberò di ponersi à ventura dela giornata; perche giudicaua che la stanchezza de soldati di Re carlo hauesse à contrapesare al uantaggio, che haueano di valore co'soldati suoi & ches'a quel punto; non hauesse potuto vincere, non potea sperare di vincerlo, quando sulse riposato, & accresciuto di molte commodità, che per la vittoria acquistata, i populi, che erano restati a dietro poteano portargli; à questo s'aggiunse la sidutia desoldati suoi, che intesa tal deliberatione, gli prometteano certa vittoria, & però subito giunto, oue la gente di Re Carlo incominciaua à sortisicare il campo, diede vn serocissimo assalto; Da l'altra parte Re Carlo spinto dá lardire suo proprio, & da quello, che gli daua la sortuna, che parea ch'à tutte l'imprese sue lo fauorisse, posto in ordine i suoi, ancor che' fussero stanchi, vsci ad attaccare il fatto d'arme, con tanța serocità, & con tanta forza, che non era pur uno nel suo, esercito, che non facesse mirabil proue, vedendo is Re, & tanti a tri capitani espertissimi; che insieme combatteuano da valorosi soldati, & prouedeano a quanto era da fare, senza lasciare nulla occasione, che potesse giouare à l'acquisto dela vittoria; Ne ne mansredi mancò de l'uffitio d'espertissimo capitano, & di ualentissimo soldato, facendo & proue incredibili di sua persona, soccorrendo, & inanimando suoi doue bisognaua. La strage da l'una &'altra parte su giandissima; Re Manfredi, uedendo i Guelfi di Toscana chegli conosceua à l'insegna,

cheportauano, far cose mirabili contra desuoi, uenne a perdere la speran-

Federico Im peratore odio Sopersecut )\_

za di uincere & per non voler soprauiuere à tanti valent'huomini de suoi, che vidde morti, si spinse doue era piu folta la schiera de nimici, & tra loro combattendo restò morto in terra, ne su conosciuto, per causa, che vn' Aquila d'argento, ch'egli solea portare sù l'elmetto, & che egli medesimo di manosua ve l'hauea fermata, volendosi ponere l'elmetto, cadde; & si dice, ch egli disse, ch era segno di Dio, togli dolo à pessimo augurio. A questa vit toria giouò molto l'opera di Ruggiero Sanseuerino, & di Pandolfo dela Fa sanella capitani de suor vsciti del Regno, i quali il collenuccio, seguendo l'ordine suo di dir male dele genti del Regno, chiama proditori. Qui mi pare, per difesa dela memoria di quei duo caualieri, ripetere alcune cose de gli anni passati; & dico, che inseltando Federico Imperatore con ogni sorte di crudeltà la Chiesa Romana con infinito dispregio di Dio, & dela Religione Christiana, acquistò vn'odio vniuersale ne l'vno, & ne l'altro Rere della Chie gno, perche parea cosa scelerata, & empia, che à quel tempo, che di tutte le sa Romana. prouincie d'Europa erano christiani à guerreggiare in Asia contra infedeli li vedesse l'imperator de christiani con un grande esercito de Saraceni sar cosi crudel guerra al Papa, vecidendo con diuerse, & strane spetie di tormé ti non solo quelli segnati di croce, che militauano contra di sui, che à qual che scaramuzza fusser presi, ma ancora tutti quelli, c'hauessero mostrato. vn minimo segno di fauorire le parti dela chiesa, oltre tate insolentie, c'ha uea fatte, carcerado cardinali, & altri gran prelati di buona vita, & ancora condennandone molti à morte, non perdonando al Vescouo di catania, che fù suo maestro di costumi in sua pueritia, & al Vescouo di cefalu, huo mo religiosissimo, solo perche l'ammoniuano, che douesse tornare ad ubbi dire i pontesici, protestandosi, che non volcano interuenire a consigli contra la chiesa Romana, ne volcano ne le diocesi loro disubidire à l'interdetto del papa. Per queste cause i Baroni di casa Sanseuerino co molti altri, che haueano seguito l'imperator rederico in tate imprese, giudicando cosa enorme, che tante volte hauesse rotto il giuramento à tanti Potefici di santissima vita, cominciando da Papa Innocentio Terzo, che su suo tutor e in pueritia, & fautore in farlo eleggere à l'imperio; & non potendo ancor supportare l'insolentia de saraceni contra tutti i populi del Regno, a quali erano perdonati infiniti homicidij, & innumerabili rapine, & che erano esaltati molti di loro a beneficij, & vsficij, & dignita supreme, mossi a pieta i poueri populi, & per fastidio di star semprescommunicati; come suro dal Papa assoluti dal giuramento, si solleuaro, & pigliaro la parte dela Chiesa, ma perche non furono le forze corrispondenti a l'animo pio, and ado le co se di Papa Innocentio Quarto poco prospere nell'anno M. comini i Baroni Sanseuerineschi furono facilméte rotti & disfatti, & i diuerse parti del Regno presi,& dati in mano del seuerissimo Imperatore, ilquale deliberato di spengere in tutto quella samiglià, dapoi, c'hebbe satto condurre a paler mo quelli

quelli, c'hebbe in mano, astutamente diede à tutti speranza di perdono; & ordinò, che stessero, per quanto apparea, in libera custodia, ma con effetto sotto sicure guardie, che non potessero fuggire; & ordinò, che'l procuratore del suo fisco non li spogliasse de l'entrate, à tal che potessero uiuere de be ni loro, ritenendo solo per lo fisco il dominio de le terre; & ben'hebbe questa fraude il successo da lui tanto desiderato, però che i vecchi di quella famiglia con le mogli de carcerati, & con gli altri parenti, che non erano per l'età atti à portar arme, pieni di buona speranza, quelli per vedere, & intendere per la libertà de carcerati, & le donne co'i figliuoli per viuere co'i lor mariti, quando l'Imperatore non volesse liberarli, ma tenerli à quel modo; andaro in Sicilia, ma giunti à Palermo, i vecchi, & i putti, & le donne surono tutti ristretti, & in pochissimi di condennati à diuerse spetie di morti in sieme co'i carcerati; ondenacque il prouerbio, che sino al di d'hoggi dura nela Città di Palermo, ch'in memoria dele donne Sanseuerinesche dicono: LE FEMINE CHEMAL CI VENNERO. Scriue il Facella nel historia di Si: cilia, cherinouandosi nel M.DxIIII.una parte del castello di Palermo, in vna caua sotteranea antica surono trouati duo corpi di quelle donne, che all'hora furono morte, icorrotte, & che esso le vidde. Di questa crudele stra genon si saluò altri che questo Ruggiero, che all'hora era fanciullo, ne si sàcome; & dopò la morte di tutti gli altri, fù saluato da alcuni amici paterni, & mandato al Papa, il quale hebbe cura di farlo sostentare nobilmente; onde poi riulei caualiere di molto valore, & militò sempre per la chiesa fino. ala venuta di Carlo. Quelto ho voluto dire, perchel accorto lettore possa giudicare, se Ruggiero Sanseuerino ègiustaméte chiamato proditore, per non esser andato in pueritia à morire in Palermo, poi ch'altra offesa non si truoua, c'hauesse fatta à l'Imperatore. Dopò la vittoria Re Carlo la notte medesima entrò in Beneuento con tutto l'esercito, & i Cittadini hebbero assai che sare in sodissare à l'improuiso à tanti soldati stanchi; & tanti altriferiti; ma il di seguente, ssorzandosi d'acquistare la gratia del vincitore, prouidero in modo, che Re Carlo vi dimorò molti giorni, il corpo di Re Manfredi il secondo di su ritrouato, & portato à Re Carlo; & parlandosi di dargli sepoltura in luoco sacro; il legato Apostolico non volse, dicendo, ch'era scommunicato; si riconobbero i prigioni, & surono mandati à Napoli; & perche s'intese, che Sibilla Regina, moglie di Re Manfredi con vn figlio s era ritirata à Lucera di Puglia dopò la morte del marito, & che tutte le reliquie del rotto esercito erano concorse là; Re Carlo mandò rilippo di mon forte co la maggior parte de l'esercito adassediare Lucera, & egli co'l resto, & con la moglie, il di di Santo Mattia s'auuiò di Beneuento verso Napoli, & giunsela sera ad Acerra, ch'era à quel tempo Terra del Conte di Caserra; il di seguente andò in Napoli; & come su giunto oue nasce il siume Sebeto tremiglia discosto da Napoli, incontrò dicidotto caualieri ch'erano del go uerno dela Città, & tutta la nobiltà, & il populo, che egli erano vsciti incoFrăcesco di Lofredo.

tro; & là M. rrancesco di Lossredo eletto, di quelli del gouerno disceso da cauallo con i compagni, presentò al Rele chiaui della Città, par landogli

Entrata di Re Carlo á Nap.

Pompa de Signori Frã refr.

molto acconciamente in lingua Franzese; e'l Re con grande humanità comandò, che caualcasse; & venne raggionando con lui vn gran pezzo. Era M. Francesco noto al Re, perchenel passaggio, che se Re Luigi di Francia à l'acquisto di Damiata, oue ancora fu Re Carlo, ch'era all'hora Duca di Angioia, militò come caualiere auenturiero molto honoratamente; ma poi che'l Resugiunto al cospetto dela Città, gli vsci incontra col clero tut. to il resto del populo; & restò ammirato dela pompa, che quel Reportaua; perche vennero inante quattrocento huomini d'arme, con arme politissime, pennacchi, & soprauesti ricchissime, poi seguiua un grandissimo numero di Baroni Franzeli, ch'ogn'uno di loro portaua co diuerse foggie vna quantità di scudieri uestiti à la diuisaloro. Venia poi il Re & appresso la Re gina con vn gran numero di carri tirati da caualli Franzesi, couerti di drap pi ricchissimi; & andato à la chiesa catedrale, dapoi, c'hebbero satto oratio ne, & ringratiato Iddio, caualcaro, & si ridussero nel castello di Capuana, doue furo liberati tutti i prigioni, tra iquali era vn buo numero di Baroni, sospetti à Remansredi, che per assicuraisi, gli hauea carcerati. Et su riceuuto con la maggior pompa, che sù possibile à quelli tempi, & con vniuersal letitia di tutto il populo, per la fama del valor suo nel arme, & dela giustitia ne la pace; & molto piu per la splendida vista di tanti Principi, che venia no con lui, de quali erano pochi, che per qualche bell'atto notabile no fussero samosi, il che paren l'opposito de la vista, ne la quale erano auezzi de capitani de soldati Saraceni, & hauendo nel entrata di questo Re, M. Fracesco di Lossredo presentato le chiaui in nome de la città, si vede chiaro le error di quelli, che vogliono, che quella famiglia fusse venuta con Re carlo di Francia, ò con i Duchi d'Angioia, che vennero da poì; il che è falsissimo, anzi è da credere, che susse venuta co i Normandi. Et poi che hebbe passati molti di in festa con la regina, & con gli altri signori Franzesi, si riuolse à rassettare le cose del Regno & hauuta notitia de Baroni, che seruiuano à la parte di manfredi, cominciò à compartire i beni loro tra quelli, che haucano seruito lui; & cominciando da Guido di Monforte, ch'era gia stato capitan generale di tutto il suo esercito, il creò cote di Moteforte, credo, per che tal titulo conueniua al cognome di lui, & non perche Monteforte fusse stata la maggiore de l'altre terre, che gli donò; perciò che gli donò ancora la Città di Nola, & lo creò conte Palatino, ch'era la maggior dignità, che à quel tépo potesse darsi, perche hauea la cura de la persona, & de la casa del Re; creò Conte di Lecce Gualtiero di Brenna; signor nobilissimo dela fami glia del Re di Hierusalem; crò Beltrame del Balzo Conte d'Auellino, & Rug giero Sascuerino Conte di Marsico, benche molti anni prima Marsico era stato di casa Sanseuerina, scriuono alcuni, che creò ancora Conte di catázaro. Pietro Ruffo, il che, se pur'è vero, su piu tosto, che lo rimesse in quel contado

Donidi Re Carlo a suoi Baroni.

contado, perchesi trouano nel historie de Normandi molti di casa Russo, conti di cantanzaro, donò anco à diuersi caualieri Franzesi città, rerre.& castella, & dignitati, & vsficij preheminenti nel Regno. tra i quali surono pin chiari quelli di casa gianuilla, d'Artois, d'Appia, Stendardi, Merloti de case illustre la Magna; di Burson, di Marsiaco, di Ponsico detti Acelocciamuri, di chia che vennero ramonte, & di cabani A'molti altri caualieri Franzesi, ch'erano stati inuia co Re Carlo, ti dal Re di Francia in fauor suo; & à quelli, ch'erano venuti per auenturie ri, & no volsero restare nel Regno dopo la vittoria, distribuì gran parte del tesoro, ch'hauea trouato nel castello di Capuana; & perche intendea, che; Corrado Principe d'Antiochia, nepote di Re Manfredi tenea in Sicilia alcune terre, mandò Guido Monforte, & Guglielmo stendardo ad espugnarle; & non hebbero molta fatica, peroche Corrado vedendosi dispare di for za, & senza speranza di soccorso, si reseà patti, contentandosi di restar Vassallo, & seudatario di Re Carlo, peralcune terre, che Re Manfredi suo zio gli hauea donate in Sicilia per lo viuer suo, perchegia hauea perduto il dominio del principato d'antiochia, & non ne ritenea altro, che'l titulo. Alla fama di questa uittoria, selicemente acquistata. Balduino Imperatore di Parentele Costantinopoli, che pochi anni innanti era stato cacciato di quella città; procurata da & si mantenea in vna parte di Grecia, che gli era rimasta, mandò imbascia Balduno Imperatore con tore à Re Carlo, che volesse dare vna figlia, che haueua, per moglie à Filip- Re Carlo. po suo figlio vnico, che s'intitolaua re di Tessaglia, & che uolesse fauorirlo à ricouerare l'imperio; Re Carlo, che con l'animo suo gradissimo parea; che potesse aspettare ogni fauore da la fortuna, cochiuse il matrimonio; & promise di madare gagliardi aiuti al genero. Ne molto poi il Dispoto dela Moreà, ch'era ancora di sangue Fracese, & dubitaua d'essere cacciato di stato, mandò ad offerire una figliuola sua vnica per moglie à rilippo figliuolo secondogenito diRe Carlo; & uolentieri si strinse il matrimonio; benche poco dipoi Filippo venne à morte, volendo caricare vna balestra, laquale venne à spezzarsi. Hor da poi che Re Carlo con molte seste, & gratie hebbe rallegrato Napoli, & Filippo di Monforte hebbe à patti Lucera con la Regina Sibilla, & il figlio maschio, & vna semina di Re Mansredi; auido di acquistare nuoue signorie, caualcò di Napoli, & andò à trouare il Papa, dalqua lippo secondo le su riceuuto con grandissimo honore; & su creato non solo Senatore per- genito di Re petuo in Roma; ma Vicario generale del Imperio, che all'hora vacaua; & con questo titulo si spinsepoi in Toscana à stabilire lo stato de guessi suoi Re Carborea partegiani, & dopò l'esserui stato alcuni mesi; stimato, come vero signore to dal Papa da tutte le città, & terre, oue erano superiori i Guelsi, intese, che corradino figliuolo di Corrado scendena in Italia con vno esercito potentissimo, & ritornò nel regno a far le prouisioni necessarie a tanto importante guerra; Mandò in Prouenza a ponere in ordine vna buona armata; & chiamò dal vno, & l'altro regno i Baroni, che venissero a seruire, come erano tenuti p li capitoli; imposeancora un pagaméto straordinario ne le terre del regno,

Vicario dell

a le quali parue grauissimo; però che i populi liberati dal giogo di Re Manfredi, & de Saraceni, s'hauean promesso dala fortuna prospera di Re Carlo

Penuta di Corradino in

Italia.

Guglielmo Stendardi. Guglielmo di Berselue.

pace, quiete, & ricchezza perpetua, & all'hora parea, che restassero inganna ti; che come il vulgo poco auueduto, e falso estimatore dele cose humane, si credea, che no solo non s'hauessero da veder piu soldati, ne pagarestraordinariamente cosa alcuna, ma d'esser ancora liberati da i pagamenti ordinarij. Tra questo tempo Corradino per la via di Trento discele con un buo nissimo esercito in Italia; & si sermò nela città di Verona, & conuocò tutti i Principi dela parte Gibellina; che l'haueano sollecitato molto al venire & tenne configlio, à che modo hauea da guidare quella impresa. I primi à comparire suro Cremonesi, & Padouani, & dopò molti discorsi, su presa risolutione, che douessero passare per la uia di Toscana, perche sarebbe fauorito da Pisani, & da Sanesi; mosso dunque di Verona, inuiò la maggior parte de l'esercito per la via di Lunigiana, & egli co'l resto tolse la via di Genoua, & in pochi di giunse à Sauona, doue ritroud l'armata de Pisani, ne la quales imbarcò, & andò à Pisa. Non si potria credere con quanta amoreuolezza, con quanto studio, & con quanto honore susse accolto da Pisani; & con quanta magnificenza, & liberalità fusse interuenuto in continue seste fin che su giunto l'esercito, che venia per terra, nel qual tempo volendo seguire il suo viaggio, lo prouidero i cittadini di buona somma di danari, & gli fecero vedere l'armata, che voleano mandare à solleuare le terremaritime del Regno di Napoli, & di Sicilia. Da l'altra parte Guglielmo Stendardo, & Guglielmo di Bisselue, capitani di molta stima; che Re Carlo hauea lasciati in Fiorenza con ottocento lance, con ordine, c'hauessero couocato laiuto di tutte le terre Guelfe, credendo, c'hauessero fatto un gra numero degenti, & c'hauessero da uetare il passo à Corradino, dopo d hauer sollecitato molto i soccorsi, come suol'essere, che la necessità fà à le voltegli huomini piu arditi, & valorosi, non trouaro nè Guelfi quella pro! tezza, c'haueano mostrata quando venne l esercito di Re Carlo, ma più toito parez, che trouandosi accommodati ne le case loro, & credendo certo che se ben Corradino passaua nel Regno, pure Re carlo n'haurebbe hauuta vittoria, desiderassero, che corradino vscisse presto di Toscana, & transferisse la guerra nel Regno; & così dopo d hauer raccolte poche forze, determinaro come valorosi capitani, di fare tutto lo sforzo, che poteano, per opponersi à nimici, & andaro con disegno di tenere il ponte à Valle, vicino ad Arezzo; il che vedendo i Gibellini, ch'erano ne l'esercito di Corradino; che haucano notitia de luochi, fero, che vna parte del'esercito di corradino uenne per la strada dritta à combattere il ponte, l'altra parte, gui data da loro, passò per certi luochi inacessibili, & si trouò per sianco; & dietro lespalle à Franzesi nel tempo, che s'appiccò il fatto d'arme; talche i duo Guglielmi, hauendo co i loro soldati valorosamente conbattuto, al fine no potendo resistere, furo rotti, & à pena Guglielmo stendardo si saluò con

Rottade Fra zesi al ponte è valle.

due cento lance; & il Berselue restò prigione con alcuni pochi caualieri Fra cesi, ch'erano rimasti viui. Tra questo tempo i gibellini di Roma con intel ligentia de Pisani, & Sanesi, & de gibellini, vsciti di Fiorenza indussero Herrico di castiglia, ilquale Re Carlo hauea lasciato in luoco suo Senatore in Roma, à far lega con loro; & dicono, ch'Herrico, sdegnato co Car lo, chenon volca restituirgli sessantamila doble, chegli hauea prestate, subito entrò ne la lega; altri dicono, ch'egli era stato cacciato dal Re di Castiglia suo fratello, & era venuto à Re Carlo, che gli era cugino, con isperan- sdegno di za d'acquistare co'l fauor suo qual che stato in Italia, & che hauendo poi vi Herico di Ca stiglia co Re sto, che Re Carlo eratanto ingordo designorie, che volea ogni cosa per se, carlo. & nongli hauca dato altro, che l'uffitio di Senatore, si posene la lega, sperando da Corradino quello, ch'era certo di non poter'ottenere da Carlo. La nouella di questo, & la perdita di seicento lance à Ponte à Valle mise in gran pensiero Re carlo, tanto piu, quanto quella vittoria di corradino, sparsa per fama per tutto il Regno di Napoli, & di Sicilia, bastò à solleuare molti, & massime i Saraceni, ch'erano soliti sotto l'Imperator Federico, & Re Manfredi, d'essere stipendiati, rispettati, & esaltati con dignità ciuili, & militari; & non poteano soffrire di stare in tanto bassa sortuna sotto l'im perio di Re Carlo; oltra di ciò Corrado capece Napolitano, chera stato vi ce Redi Sicilia sotto Re Manfredi, hebbe ardire (comescriue Biondo) di venire sù l'armata di Pisani à sollecitar Napoli à ribellione quel di proprio, che si celebrauano l'esequie dela Regina Beatrice moglie di Re Carlo; & ben- Morte dela che alcuni parenti suoi hauessero cercato di solleuare il populo, non fece- ce moglie ro esfetto alcuno, perche la nobiltà tutta sauoriua Re Carlo; però con l'ar-Re Carlo. mata passò in Sicilia, & diedegran sauore à Corrado di Antiochia, ch'andaua sollecitando le terre di quell'Isola à ribellione. Il Papa il di medesimo dela vittoria di Corradino mandò un nuntio Apostolico à comadargli che non douesse proceder piu oltra, ne molestare Re Carlo sotto pena d'in terdetto, poi ch'era seudatario, & campione de la santa Chiesa; mano restò per questo Corradino di venire à Roma, & accresciuto l'esercito di mol ti Romani, & Spagnoli insieme con Herrico di Castiglia pigliaro la via del Regno. Re Carlo da l'altra parte, hauendo ordinato à Ruggiero sanseuerino, che con buon numero di caualieri Napolitani, & di Regno tenessero à freno i ribelli, egli co tutte le forze sue caualcò di capua per andare ad opporsi à corradino; Ma accade, che in quelli di capitò in Napoli Alardo di san Valtri Barone nobilissimo Franzese, che venia d'Asia, doue con somma sua gloria hauca per vinti anni continui militato contra insideli; & ho ragià fatto vecchio ritornaua in Fracia per riposarsi, & morire ne la sua patria. costuinon ritrouando il Rein Napoli, andò à ritrouarlo à capua, do ue era con l'esercito, Re Carlo, quando il vidde, si rallegrò molto, perche ben sapeua il suo gran valore, per la sama de le cose satte, & lo conoscea in fin

Alardo di San Veltri.

insin da quel tempo, che Re Luigi di Francia suo fratello su à guerreggiare in Soria, & in Egitto; & subito dilegno d'auualersi dela virtu di talhuomo, & del suo consiglio; & lo pregò, che volesse fermarsi ad aiutarlo in figran bisogno; & benche egli siscusasse; che per la vecchiezza hauea lascia to l'esercitio de l'arme, & era ritirato ad una vita christiana senza offensio ne, & che non conuenia, che hauendo spesa la giouentù in combattere con infedeli, à la uecchiezza hauesse da machiarsi del sangue de Christiani; Re carlo pure il pregò tanto, & gli disse che Corradino era pure al numero d'infedeli, essédo ribello dela santa chiesa, & scommunicato; & che n'haurebbe fatto piacere al Re di Francia suo Signore, che lostrinse à restare, & sentendo, che Corradino caminaua per la via de Abruzzo, forseper la stagion dell'anno, ch'era ne di caniculari, per condur le genti Tedesche impatienti del caldo, per luochi freschi, & abon deuoli di carni, di strame, & d'acque fresche, egli ancora tirò à la via d'Abruzzo per lo Ducato di Sora; & giunse à tempo, che Corradino era alloggiato nel piano di Tagliacozzo; & accampossi forse due miglia lontano à lui, ne la foce d'vna ualle; onde hauea principio il piano; All'hora Alardo con pochi caualli sali in vn poggio, che con la vista signoreggiaua tutto il piano, & considerato bene il campo denimici, ritorno al Re, & gli disse que îte parole. Sire, à la Maesta vostra conuiene sperare piu nela prudenza, che ne la forza, perche, com'io m'auueggio, noi siamo molto inferiori di numero à nimici, tra quali s'intende, che tanto de la natione Tedesca, quanto de la Italiana siano capitani espertissimi, & soldati valorosi, & però, poi che à la Maestà vostra è piaciuto comandarmi, ch'io resti à seruirla, & farmi tanto honore di mostrare di ponere ne la persona mia, & nel mio consiglio la speraza dela vittoria, la supplico, voglia cotinuare tutti questi di, fin chesi farà la giornata, l'honore, che m'ha fatto, & comandare, che da tut ti io sia vbbidito; che spero con la gratia di Dio, che m'ha conseruato in ta te altre battaglie, dare à la Maestà vostra denimici rotti certissima vittoria. Il Reallegro per le parole di quello ardito vecchio; disse, ch'egli sarebbe il primo ad vbidirlo; & si voltò à tutti capitani, & Baroni, ch'erano in gran cerchio intorno à lui, & comandò che tutti gli vbbidissero, & facessero vb bidirgli da tutti capitani inferiori, & foldati. Il giorno seguente Alardo; ha uendo comandato à tutti, che pigliassero l'arme, sece tre squadroni di tutto l'esercito, vno ne diede à guidare ad Herrico cusante Prouenzale, huomo di molta isperienza ne la guerra, & non meno pronto di mano, che eccellente di consiglio; & volse, che quel di andasse vestito di soprauesti reali ; l'altro, doue erano caualieri Franzesi, Toscani, & del Regno, diede à gouernare à guglielmo Stendardo, & à Giouanni di grati, & gli comise, che si cacciassero al piano verso il campo di corradino, & andando un poco lar ghetti, perche sacessero mostra di tutto il campo, presentassero la battaglia alnimi-

Stratagëma del uecchio Alardo.

al nemico & egli si riseruò il terzo squadrone, il quale volse che stesse dietro a quella Valle, & volse, che'l reinsieme con lui salisse nel medesimo poggio, donde hauea il giorno auante mirato il campo nimico, & posti dietro certi alberi folti aspettauano di veder l'esito de dui squadroni, iquali caminando con bellissimo ordine, tuttauia s'appressauano al campo nimico. Da l'altra parte i capitani de l'esercito di corradino, sdegnati de l'ardire de Frã zesi, che con tanto disuantaggio di numero veniano a sar giornata, persuasero a Corradino, che vscisse subito a pigliarsi quella vittoria, che la scioc chezza de Franzesi venia ad offerirgli; & fatto tre squadroni di tutto l'eserci to, vno de Tedeschi, del quale era capo il Duca d'Austria; l'altro d'Italiani, de quali erano capitani il Conte Guido di Monte Feltro, & il conte Gual- Fatto d'arueno, & l'altro de Spagnoli, de quali era capo Herrico di Castiglia, vsciro co dino de Re grandissima fidutia, & speranza de la vittoria ad attaccare il fatto d'arme, carlo. il quale da l'vna, & dall'altra parte fù commesso co tato ardire & virtù, qua to fusse possibilead animi, & forze humane. I Prouenzali, & Franzesi veden do Herrico lor capitano, che credeano, che susse il Re, tra i primi a combattere co grandissima virtu, combatteuano ostinatamente, quali deliberati di morire, per quella natural deuotione, che porta al suo Re quella natione; Quelli dicorradino sisdegnauano, che si poca gente sostenesse l'impeto lo ro, ch'erano a quattro doppi; & si sforzauano da duo lati del battaglione sarestendere l'aliagli altri duo restanti squadroni per circondarli; & benche Guglielmo Stendardo, & Giouan de Gratis soccorressero con gran vigore, do ue vedeano cedere, il primo squadrone, & andassero stendendo in largo le schiere, per non farsi cogliere in mezzo, pur si vedea per la parte loro grandisperatione de la vittoria; perche tato lo squadrone d'Herrico di Gastiglia quato quello d'Italiani, ch'erano entrati ne la battaglia co grandissimo im peto, faceano vna strage mirabile de Franzesi, ancora, che si disendessero co incredibile valore. Re Carlo, che di sopra il poggio vedea la ruina de suoi, non potea fare, che non s'affligesse, & miraua in volto ad Alardo, non potendo celare il desiderio, c'hauea d'andare à soccorrerli, ma furitenuto da Alardo, & pregato, che aspettasse il fine de la vittoria, laquale hauea da nascere da la rotta de suoi, & dopò, che sorse tre hore era durata la pugna, i Prouenzali, & Franzesi vedendo morto Herrico, credendo susse morto il Re, cominciaro à cedere, & à gittare l'arme, & rendersi prigioni; ma Guglielmo Stendardo, che si crede, che fusse consapeuole del consiglio di quelbuon vecchio, cercò d'vscire de la battaglia, & saluare quella parte de suoi, ch'ei arimasta viua, & fattane vna squadra ben serrata, s'aperse la via tra Spagnoli soldati d'Herrico, che già I haueano circodato per vera forza d'armi, & non prese la via del campo, donde era partito la mattina, ma Herrico di Castiglia sdegnato, che susse vscitto de mano de suoi, & che vedea, chemolti altri, ch'erano stati i primi à suggire tuttauia s' inuiauano con

con la squadra sua si mise à dargli la caccia verso i monti, che da l'altra via chiudono il piano; all'hora Alardo uolto à Re carlo, disse, Andiamo Sire, che la uittoria è nostra, & discesero al piano, & con lo terzo squadro ne, che restò ne la Valle, nel quale erano ottocento lance de più valer huo

mini, che sussero in quella età ne l'Europa, battendo desproni, arrittaro, oue le genti de l'esercito nimico disperse, attendeuano à spogliare i Franzesi morti, & à seguitar caualli di quelli, ch'erano morti, che suggiano per la ca pagna, & a menare i prigioni; & ageuolmételi posero in rotta; & spinti ina zi, trouaro, che Corradino, & la maggior parte di quelli principali, ch'erano colui crededosi hauer'hauuta certa vittoria, s'haueano leuatigli elmi,& stauano oppressi da la stanchezza, & dal caldo; & non hauendo ne tempo, ne vigore da riarmarsi, & ponersi in ordinanza, si diedero à suggire, & ne la fuga ne sugran parte vccisa; poi entrando quelli, che rimasero uiui, per lo bosco al fine del piano insieme con Corradino, & co'l Duca d'Austria, Re Carlo volea entrare à seguitarli, ma Alardo non volse, & restò con lo squadrone serrato, caualcando per lo piano, & vecidendo tutti quelli, che ritor nauano da colli conuicini, & conduceano prigioni de Franzesi, c'haueano seguitato; & già era l'hora assai tarda, quando Herrico di Castiglia, che tornaua da incalzare Guglielmo Stendardo, s'incontrò con loro. Et per che il Sole era calato, pensò, che lo squadrone di Re Carlo susse di Corradino, ma poi appressandosi, & vedendo, che staua serrato insieme, & con silentio, si fermò per ponere i suoi in ordinanza, & Alardo, che'l vidde comandò à colui, che portaua lo stendardo reale, che desse volta, & egli con trenta ò qua ranta caualli pigliò la via de la valle mostrando di voler suggire; & Herrico, credendo, che sussero reliquie de le genti rotte, che si sussero vnite insieme, spinse i caualli suoi deboli & stanchi contra quella caualleria fresca, & gagliarda, & restò in breuissimo spatio rotto, & suoi quasi tutti prigioni, & egli con tre, ò quattro si saluò suggendo per benesitio della notte; Alcuni di cono, che fuggi al monasterio di Monte Casino, & che da l'Abate, che credea di sarne seruttio al Papa, sù mandato in mano di Re Carlo; alcuni altri dicono, che fuggi verso Riete, & che vn'altro Abbate di vn monastero, doue capitò, seceil medesimo. Nel descriuere questa giornata, ho voluto seguire Giouan Villani, & alcuni memoriali di cose antiche scritte à mano, più tosto che'l Collenuccio, trouandolo in tant'altre cose poco veridico. corradi no, & il Duca d'Austria co'l conte Gualvano, & il Conte girardo da Pisa pi

gliaro lavia de la marina di Roma, con intentione d'imbarcarsi là, & andareà pisa, donde sperauano di poter rinouare la guerra; perche haueano inteso, che Federico di castiglia fratello d'Herrico, congiunte alcune sue galere con l'armata de pisani, & có l'autorità di Corrado capece, hauea stretta tut ta l'Isola di Sicilia ad alzare le bádiere di corradino eccetto palermo, & alcu ne terre principali, doue có buoni presidij s'erano ridotti i Ministri di Re

Carlo;

Rotta & fugadi Corradi no.

Carlo; & al fine caminando di dì, & di notte, vestiti in habito di contadini, arriuaro in Astura, in quel tempo Terra di Frangepani nobili Romani; & perche per auentura niun di lor portaua moneta, come suol esser costume de gran signori, vno de conti pigliò vn'anello di Corradino di gran valore, & pregò l'hoste, che gli hauesse trouata una barca, che li portasse sino à Pisa, & tenesse quello anello in pegno, chegli haurebbonno mandato assai mag gior prezzo di qu'el che haurebbe meritato vna barca di si picciolo viaggio; l'hoste tolto l'anello, andò subito ad vno de signori à mostrarlo, & a diman dare, se'l valore di esso era buon pegno per seruitio de la barca, che colui cer caua; quel signore conobbe subito che era di gran prezzo, & dimandò dela qualità, & dele fattezze di colui, chegli I hauca dato, & de compagni, & in tendendo, ch'erano quattro, dui attépati, & dui sbarbați, & che i duo sbarbati non parlauano, subito conietturò quel, che douea elsere, che i giouani sulsero Tedeschi, & non sapeano il linguaggio Italiano, scese egli al hosteria; & come li vidde, li fetutti quattro prigioni; & poco dipoi arriuata la la nouella de la rotta, su accertato, che i duo giouani erano Gorradino, el Duca d'Austria, & mandò à Re Carlo, à dire, ch'egli li tenea per lui; & di là à pochi di caualcò con buona guardia, & li condusse, & consegnò à Re car- stria prigioni lo, ilquale aggradì questo deno, come dono pretiosissimo, & donò à quel. Signore la Pelosa, & alcune altre Castella in valle Beneuentana, & volse, che si fermasse in Napoli, il che ottenne sacilmente, perche le castella, che gli hauea donate erano d'assai maggiore vtilità, che quella parte d'Astura, do ucerano piu Signori, ne la quale poueramente viueua. Da quello discese ro: Fregipani nobili di portanoua in Napoli, i quali possedero gran tempo dopò lui la Pelosa, & quell'altre castella; onde mi pare strano, che in vna sentenza, che si trouz data ad istanza de nobili di quel tempo dele piazze di Capuana, di Nido, di Sant'Angelo, dela Montagna, di casa noua, che poi sû detta Portanoua, & di Fontanola, che poi sû trasserito nel seggio Fregepaniin di Porto, fussero messi i Fregipani al numero di Mediani, & non de nobili; essendo cosa chiara, che in tutte quelle cinque piazze erano all'hora al numero de nobili molte famiglie d'assai minor nobiltà, che la famig lia de Fregipani. Per questa vittoria Re carlo sece edificare una Abbadia nel luoco, one su satto il fatto d'arme col titulo di Santa Maria de la Vittoria, & le diede molte possessioni, onde potesse viuere con buon numero de Sacerdozi, c'hauessero à celebrare messe, & pregar Dio per l'anime di quelli, ch'erano morti combattendo per lui quella giornata; Ma poi quella Abbadia, per le guerre seguenti sù dissatta, & dishabitata; & hoggi il Papa conferisce il titolo di quella comenda, la qua le è de le buone del regno, per li frutti de le possessioni, che ancora ritione. Poi ritornato nela città di Napoli, per ricourare Sicilia, madò guido di Mo forte, ilquale fra pochi di la ridusse à l'vbbidienza, percheno troud altra re fistenza,

Corradino el Ducad Au ad Astura.

sistenza, che quella, che se Corrado d'Antiochia, perche Corrado Capes ce insieme con Federico di Castiglia, subito, che intesero, che Corradino erastato rotto, & preso; & chelarmata di Re Carlo venia in Sicilia, si posero sopra l'armata de Pisani, & andaro verso Pisa; solo Corrado d'An tiochia, che s'era satto sorte in Cento Ripa, Terra, ch'hoggi è dissatta, si té ne alcuni'dì, sperando di patteggiare; ma guido, che l'altra volta l'hauea riceuuto à patti, non volse pigliarlo con alcuna conditione tolerabile, ma perseuerando ne l'assedio, al fine l'hebbe in mano, & con molti altri, che erano stati principali à solleuare l'Isola, il sece appiccare; rutti gli altri, che si resero, surono condennati à pagar danari; & à tutti quelli, che suggiro, su rono confiscati i beni. Il vecchio Alardo, poi c'hebbe accompagnato il Re à Napoli, prese comiato da lui, & segui il suo viaggio verso francia, & per molto, che l'Relo pregasse, che volesse restarsi nel Regno, che gli haurebbe dato statograndissimo, come conuenia à la virtu sua, non basto ad impetrarlo. Partito lui, il Resi diede à riformare, & stabilire le cose del regno, hauendologià, per virtu di Ruggiero Sanseuerino ridotto à sua deuotione tutto, dopò d'hauer castigati molti ribelli; poi richiamò di Sicilia Guido di Monsorte, & lo mando in Toscana per Vicario suo; & per strada guido alloggiato dal conte Rosso dell'Anguillara di casa Vrsina, s'innamorò d'vna figliuola di lui, & la dimandò al padrep moglie, il quale volétieri gli la diede, & passò oltre in Fiorenza insieme con la sposa; & pche staua co tito lo di Vicario, visse splendidaméte, nutrendo appresso di sebuona parte de legenti di Re Garlo à spese de Toscani. Tra tanto si consultò in Napoli, che s'hauca da fare di Corradino, & degli altri prigioni; i Baroni Franzesi principali erano i discordia, pehe il cote di fiadra, & molti altri signori piu gra di, i quali no tencano intétione di fermarsi nel Regno, erano di parere, che Corradino, e'l Duca d'Austria si tenessero p qualch'anno carcerati sinche fusse tato ben radicato, & firmato l'Imperio di Re Carlo, che no potesse temer di loro, ma glli, che haucano hauuto rimuneratioe da Re carlo, & desi derauano d'assicurars ne gli stati loro; il che no parea, che potesse essere, viuedo Corradino, erano di parere, che douesse morire. A gsta opinione s'ac costò Re Carlo, ò fussep natura sua crudele, ò p la gradissima abitione, & p gra desiderio di Signoria, che lo faceua pesare à gli stati di Grecia, à li quali non potea poner mano séza esser bé sicuro di non hauer fastidio ne Regni suoi massime ple reuolutioni, c'hauea visto pla venuta di Corradino, onde dubitaua, che i medesimi Saraceni, ch'erano nel Regno, aiutati da i Saraceni di Barberia essedo egli lotano, no si mouessero à liberarlo così à capo d'vn ano dapoi che su pigliato, se mozzare la testa à Corradino & al Duca d'Austria i mezzo la piazza del mercato di Napoli in vn ricco Talamo couetto di veluto cremesino; & è hoggi nel medesimo luoco, oue su posto il Talamo; vna cappella co la sepoltura, ne la quale surono scolpiti questi dui versi. Alturis

Asturis vngue Leo, Pullum rapiens Aquilinum, Hic deplumauit Acephalong; dedit.

Appresso, perche i guelfi di Toscana scrissero à Re Carlo, che importaua molto à la quiete loro, che si decapitasse il Conte Girardo da Pisa, su decapitato ancor esso insieme con Marino Capece caualiere Napolitano, & alcu ni altri, che scriue il Collenuccio. Herrico di Castiglia su condennato in carcere perpetuo in Prouenza; perche hauea promesso Re carlo à l'Abbate che glie I diede in mano, di non farlo morire. Quello che scriue il Collenuccio, che l Papa hauesse consigliato al Re, che sacesse morire Corradino; e cosa tuttasua, & però si deue tenere per falsissima, essendo da tutti gli altri scrittori celebrato quel Papa per huomo di santissima vita; & che passando Corradino con vn'esercito tanto grande, & fiorito per Viterbo, che tutti i circostanti giudicauano, che Re Carlo no potesse sar resistenza, egli dis se queste parole. Io ho grandissima compassione dell'infelice giouane, che va come vittima al sacrificio. Non è dubio, che la morte di Corradino su causa di grande infamia à Re carlo, ma da l'altra parte il sece più sormidabile, & diuenne quasi signore di tutta Italia per la parte Guelfa, che sauorita da lui, restò superiore, hauendo quasi abbattuti per tutti i Gibellini; & però si volse co tutto l'animo ad apparecchiare l'armata per passare in Grecia, & rimettere il genero ne l'Imperio di costatinopoli, con disegno di pigliare per se gran parte di Grecia, se pur non pensaua ancora di pigliarsi l'Impe rio; ma essendo passato nela fine de l'anno M. CCLXIX. Luigi Re di Francia suo fratello contra infedeli in Africa, & tenendo assediato Tunesi, hebbe nuoua, che l'esercito di quello, oppresso da peste, staua in pericolo d'esser rotto da Mori, & d'esser prigione il Re, & i sigli, ch'erano con lui, onde fu stretto dal debito del sangue, & dall'obligo, c'hauea à quel buc n Re, che l'hauea aiutato ad acquistare duo Regni, di ponersi sopra l'armata, che hauea apparecchiata per passare in Grecia, & andar subito à Tunisi, do-Recarlo con ue troud l'elercito Franzese tanto estenuato, che parue miracolo di Dio, grande arma che i Mori non l'hauessero assaltato, & dissipato; & troud il Re, che à l'estremo de la vita, staua nel punto di render l'alma à Dio; quanto susse la giunta sua cara à figli del Re, & à tutto l'esercito, si puo pensare, perche à quel tempo medesimo venne vn numero infinito d'Arabi, con disegno non tanto di soccorrere il Re di Tunisi, quanto di saccheggiare le ricchezze del Re di Francia, & del Re di Nauarra, & di tanti altri Principi, ch'erano venuti à quella impresa; ma poi che viddero l'esercito Christiano accresciuto d'vn tale soccorso, che ageuolmente si poteua disendere da loro, se ne ritornaro à i loro paesi, & il Re di Tunisi, chaspetraua d'hora in hora, che gli Alarbi à quel modo lo liberassero da

1269

111

l'assedio vscito di quella speranza, mandò imbasciatore à Re Carlo, per la pace; Re Carlo temendo, che la peste non s'incrudelisse ancora co'suoi come hauea consumato l'esercito di ReLuigi, & vedendo ancora Filippo suo nepote, nuouo re di Francia, desideroso d'andare à coronarsi, entro con gli imbasciatori di Tunisi ne la pratica de la pace, laquale fra breui di si concluse con questi patti, che si pagasse al nuouo Redi Francia vna gran quantità d'oro, per la spesa, c'hauea fatta nel passaggio; che si liberassero tutti i prigioni christiani, che erano nel Regno di Tunisi; che potessero i christiani liberamente praticare con mercantie in Africa; che si potesse edificare chiese, & monasterij, & predicarsi il sacro euangelio di christo senza impedimento; & che l Re di Tunesi, & suoi successori restassero tri-Re di Tunisi butarijà Re carlo & à descendenti di lui, di vinti mila doble d'oro l'anno; finita in questo modo la guerra, scriue Biondo, & Filippo Redi Fráncia, andò per mare a Ciuitauecchia, & di là à Viterbo; ma il Facella scrittore de l'historie di sicilia, alquale io ho più fede, perche si concorda con alcune Esemeridi antiche, scritte da Matteo di Giouinazzo, che su à quei tempi; dice, chesi imbarcò con Re Carlo, & tennero la via di sicilia, & che dopò vna tempesta co perdita de la maggior parte de le naui, & degli arnesi, che sugiudicata di valore inestimabile, al fine arriuaro à rrapani, & di la per ter ra andaro à Palermo, douc con grandissima pompa, & magnificentia furo: no riceuuti, & trattenuti in felte, splendidamente da Re Carlo: Ma il Redi Nauarra, el legato apostolico, ch'erano arrivati mal sani, rimasero in Trapani infermi, & in pochi di vennero à morte, & co loro guglielmo conte di Fiandra, & molti altri caualieri. volse Filippo Re di Francia Vedere il monasterio di Monreale tanto celebrato per lo mondo, & sui lasciò sepolte le viscere di Re Luigi suo padre, & nemandò il corpo per mare in Francia; poi insieme con Re Garlo passato il Faro, venne per terra à Napoli, doue su riceuuto co apparato stupendo, perchetanto i Baroni Franzesi, come quelli del regno, che conosceano sarne piacere à re carlo, ad emulatione tra lo ro cocorreano à chi più splendidamente potea comparize in giostra, & spet taceli, & altre feste, & perche desideraua tornar presto al suo Regno a coronain, si parti, & Re carlo andò ad accompagnarlo sin'à Viterbo; & trouan do, chel Papa era morto, &i cardinali stauano in discordia nela elettione del nuouo Papa; perche à lui importaua, che susse eletto alcun Cardinale suo considente, pregò il Redi Francia, che volesse sermarsi alcuni dì, & interporre l'autorità sua, per ridur i cardinali à concordia. Et mentre si sta ua trattando questo, auuenne vn caso, per la enormità sua, notabilissimo; che'l Conte Guido di Monforte, ch'era stato dopo la rotta di Corradino, vi

cario in Toscana, subito, ch'intese, che Re Carlo era giunto à Viterbo, vé ne per visitarlo, & per dargli contezza dele cose di Toscana, & andando vn giorno à la Chiesa maggiore di Viterbo à vedere il sacrificio dela messa.

ritro-

tributario à

Re Carlo.

Filippo Radi Francia d Napoli.

ritrouò Herrico, alcuni dicono figlio, altri nepote del Red'Inghilterra, che pochi di auante era giunto di Soria, doue hauca guerreggiato con infedeli, & à quel punto staua inginocchiato, adorando nel'eleuatione l'hostia con- in chiesa sacrata, & cacciato lo stocco, l'vecissin vendetta del conte Simeone suo padre, che pochi anni inante era stato veciso per ordine del Red'Inghilterra; & à questo atto audace, & crudele aggiunse vn'altra arroganza grandissima; che essendo vscito suora dela chiesa, & ricordandosi, che l padre su trascinato, ritornò, & preso il corpo di quel Principe per i capelli, se'l trasse dietro fin'à la porta de la Chiesa, dicendo à i circostanti, ch'egli hauea fatto compitamente la vendetta del padre; & monto à cauallo, & sene andò à le terre del Côte Rosso del Anguillara suo suocero. Questo atto macchiò molto la riputatione di Re Carlo, poiche si vidde, che passò in silentio la morte d'un tal Principe, senza mostrare pur vn segno di sentirsi offeso dal Conte guido; non volendo punirlo. Fra pochi di poi il collegio de Cardinali elesse il cardinale di Piacenza, che à quel téposi trouaua in Asia legato Apostolico nel'esercito Christiano contra infedeli; & fatta questa elettione, Re Filippo se n'andò in Francia, & Re Carlo ritornò in Napoli; & trouando, che rilippo suo figlio secondo genito era morto, & chel Principe di Salerno primo genito non hauca ancor figli maschi, egli tolse la secon genito di Re da moglie, figliuola di Balduino di Fiandra vltimo Imperator di Costanti-

Guido di Mõ forte occide Herricod In ghilterra.

lippo secondo

nopoli, & sorella di Filippo suo genero, per via de la quale speraua co me aui dissimo di nuoue Signorie acquistare parte de l'Imperio di Costantinopoli, perche Filippo non hauea siglioli; & in Napoli si fero gran feste & giostre, in vna de lequali egli volsegiostrare, per mostrarsi habile à le esercitio di Marte, & dare à credere, che cra ancora habilea quello di Venere, ancor che fusse de l'an no quaranta quattro



de l'eta sua.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

## LIBRO SECONDO

1271

ANNO seguente, che su il M.CCLXXI. di nostra salute, su molto lieto à Re Carlo, però che al Principe di Salerno suo siglio, & successore nel Regno, che sin à quel di non hauea altro, che sigliole femine, nacque vn sigliolo, che su poi Carlo Martello Re d'Ungheria, del che si fe sesta non solo in Napoli, ma intutte l'altre città del Regno, ma poi che hebbe nouella, che

quel cardinale, ch'era stato eletto Papa, tornaua di Soria, & veniua à dismontare in Puglia, caualcò, & andò subito in Manfredonia ad aspettarlo, & lo riceue con tutto quello apparato, che à quel luoco, & à quel tempo potea farsi; & adorandolo, come vero, & legitimo Papa, l'accompagnò per capitanata, & per Abruzzo fin in campagna di Roma; & volea passare più auanti, & trouarsi ne la coronatione; ma il Papa non vosse, & segui il camin suo sin'à Viterbo, accompagnato da molti Baroni, che per ordine del Re andaro con lui, & subito giunto si se coronare, & chiamare Gregorio Decimo; & perche venia di Soria, doue con gran laude sua hauca trattato le cose de Christiani, & tenea grande affertione à quella guerra, nel primo co cistorio se nota à tutto il collegio l'intention sua, che era di girare tutte le forze del Pontificato à l'impresa contra infedeli, la qual cosa, subito, che su scritta à Re Carlo, s'accorse quanto hauca perduto co la morte de l'altro Papa. Era à quel tempo venuto di Grecia Filippo figlio del vltimo, Balduino, genero, & cognato di Re Carlo, per sollecitarlo, che venisse à l'impresa di costantinopoli, & Re Carlogli consigliò, che andasse al Papa; & mandò co lui per imbasciator suo il Vescouo d'Auignone, i quali trattando insieme co'lPapa, che volesse contribuire al soccorso, come si conueniua, per sare vnire la chiesa costantinopolitana con la Romana, laquale all'hora era diuisa, lo ritrouaro molto alieno da tal pensiero, perche il Paleologo, c hauea occupato l'Imperio haueà mandati imbasciatori in quel medesimo tempo al Papa, offerendogli di ridur la chiesa Greca à l'vbidienza de la Romana. Et il Papa come principe prudentissimo, chestimaua più il bene vniuersale de Christiani; che'l particolare del'Imperator Balduino, volcua piu tosto l'amicitia di quello, che possedeua l'Imperio, & potea souvenire à l'esercito Christiano nel racquisto di Terrasanta, che diuertirsi da l'aiuto de Christiani, & da una opera cosi pia, per rimettere ne lo stato Balduino; & però si mos se di Viterbo, escludendolo da questa speranza, & se n'andò in Fracia à cele

brare

Papa Grego-

Filippo figlio dell Imp.di Costantinopo li.

brareil concilio in Lione, per concitare il Re di Francia, & d'Inghilterra, & d'altri Principi oltramontani à la medesima impresa. Il Paleologo, c hauca inteso, che Balduino era andato in persona al Papa, per gelosia, c'hebbe, che non susse di più esticacia la presenza di lui, chel intelligeza degli imbascia tori suoi; si mosse di costantinopoli, & condusse seco il patriarca & gli altri prelati del suo dominio à dare l'ubbidienza al Papa, dal quale su accolto co grandissimo honore, & ottenne quanto uosse, & sene ritornò subito in Gre cia, confirmato Imperatore da la sede Apostolica. Questa cosa dispiacque molto à Re Carlo, & mentre Papa Gregorio visse, no si trauagliò molto p le cose d'Italia, ma per lo più si stette in Napoli, & attese molto à magnisicarla; Edificò la Ghiesa maggiore ne la forma, che hoggi si vede, benche ne l'anno M. CCCLVI. in quel terremoto, maggiore di quanti ne surono per Napoli et al moltisfecoli, cadde, & fu in quella guisa, che staua prima, ristorata da Re Fer rante primo d'Aragona, & da molti altri Principi del Regno, che tollero ogn'vno da per se vna parte à ristorare, de quali Principi si vede hoggi l'inlegne, sopra i pilastri; Edificò il castel nuouo, doue è hoggi, per farlo habile à riceuer succorso per mare, & à disendere il porto, & vna Chiesa de srati di San Francesco, ch'era in quel luoco, trasserì, doue è hoggi Santa Maria dela Nuoua, & vi fece vn commodo monasterio, capace di molti sacerdoti; sece de le pietre quadrate, ch'erano per le ruine de la via Appia, sar le strade in bella forma; & ornò d'ordine di caualeria gran parte de nobili di essa Città, ne la quale introdusse in tanta frequentia l'esercitio militare, che quelli, che sotto le sessificiplina sua, & de suoi capitani erano esercitati, ne le guerre, non cedeano punto à i veterani, ch'egli hauea codotti di Prouenza. Ma venuto l'anno M.CCLXXIIII. Papa Gregorio vene à morte, seza hauer fat to nulla di quanto hauca dilegnato; & su eletto Innocentio Quinto di natione Borgognone, nel tempo del quale Garlo riassunse la dignità sua, & ottenne per se, & per gli amici quello che volse, ma à pena sini il sesto mese nel Papato, che morì, & su creato in suo luoco Adriano Quinto di casa Fie sco Genouese, nepote d'Innocentio Quarto, costui visse nel paparo quarãta giorni, secondo scriue Platina, & in quel poco tempo, che visse, mostrogran volontà di abbassare la potentia di Re Carlo, il quale tenendo Giacomo catelmo in Roma sustituto nel'vstitio di Senatore, era molto più vbbidito da Romani, che non era il Papa; ad Adriano Quarto successe gioua ni xx 1. de natione Spagnolo, huomo di fantissima vità, ma al tutto inhabile al gouerno di tanta machina; & Re carlo gouernò, & amministrò ogni cosa appertinente al Pontificato; a costui successe l'anno MCCLXXVII. Ni colò Terzo di casa Vrsina, ilquale tanto ne la vita prinata, come nel cardinalato sù tenuto huomo di buoni costumi, & di vita christiana, & cosi mostrò poi anco nel Papato in ogni altra cosa, eccetto nel conserire le pre lature, & i gradi, & beni tanto temporali, quanto ecclesiastici del suo sta

La Chiesa Catedrale di fatti da Re Carloprimo.

1274

Giacomo Ca telmo senato re in Roma.

Nicolò Ter zo di casa Or sina.

Superbarespostadi Re Carlo al Pa pa.

Il Papa prina Re Carlo del Vicariato dell'-Impe rio & poi del of,itio di Senatore.

Potetia grā de di Re Car lo.

La reina de Gerusalem cede à Re Car lo le ragioni di quel regno

Rugier Sanse nerino mandato Vicere in Soria. to; però che per lo sfrenato desiderio, c'hauea di sar grandi i suoi, ogni cosa donaua, ò a lorò, ò ad arbitrio loro; & da questa passione mosso mando à Re carlo à richiederlo, che uo lesse date vna de le sigliuo le del principe di Salerno, che poi fù Carlo secondo, ad vno de nepoti suoi, ma quel Re, ch'era vsato d'hauer Pontefici vassalli, & inferiori, si disdegnò, & rispose che non conuenia al langue reale di pareggiarsi con signoria, che finisce co la vita, come quella del Papa: di questa risposta venne in tanta ira l'animo del Papa, che ruocò fra pochi giorni il priuilegio, concesso, & confirmato da gli altri Pontefici in persona di Re carlo, del vicariato de l'Imperio, di cendo, che poi che in Germania era stato eletto Ridolfo Imperatore, tocca ua à lui d'eleggersi il Vicario, & che'l Papa non hauea potestà alcuna di ele gerlo, senon à tempo, che l'Imperio vacaua. Poi venne a Roma, & conoscé dosi co'l fauore de suoi poter piu di quello, c'haueano potuto gli altri Pon tefici, gli tolse l'vsficio di Senatore; & se vna legge, chene Re, ne sigliuoli di repotessero esercitare l'officio di Senatore. Ma tutte queste cose non bastaro ad abbassar tanto la potentia di Recarlo, ch'egli non susse pure il maggiore, & il piu temuto Re di quei tempì, perche oltre i duo Regni, & le signorie di Prouenza, & d Angiò, che possedeua in Francia, hauea come tributarij i riorentini, & à diuotione tutte le città Guelfe d' Italia; Dispone ua ancora delgiouane Re di Francia suo nepote; ma quello, che piu lo sacea formidabile, era la quantità di gente di guerra, ch'egli nutriua in uarie & diuerse parti sotto la disciplina d'espertissimi capitani, & le sorze maritime, lequali erano poco meno di quelle di terra; et per questo la Regina di Gerusalemme, che possedeua ancora Antiochia co'l suo principato, & era ricorsa al Papa, supplicandolo, che uolesse aiutarla à la recuperatione del Regno, poi che vidde il Papa poco disposto ad aiutarla, inanzi al collegio de cardinali assegnò tutte le ragioni; che hauea nel Regno di Gerusalem me, & il Principato d'Antiochia à Re Carlo, con tutte le solennita, che si ri chiedeuano a cosa di tanta importanza, et Re Carlo mandò subito Ruggiero Sanseuerino a pigliare il possesso di tutte le terre, che la Regina possedeua, & ad apparecchiare di ricouerar l'altre; & egli dubioso, & non risoluto, se hauca da pigliare inanzi l'impresa di costantinopoli, ò quella di Gie rusalemme, benche l'animo suo era tanto vasto, ch'era capace de l'vna, & del'altra impresa, in vn medesmo tempo ordinò vn'apparato grandissimo nel Regno, nel'Isola'di Sicilia, & in Prouenza, & con vn gran numero di ga lere, & numero infinito di legni da passar caualli, & da condur cose necessarie ad vn grandissimo esercito, & sece intendere a tutti i conti, & seudata rij, a lui soggetti, che si ponessero iu ordine per seguirlo; & scrisse a tutti capitani, che sacessero elettione de piu valenti soldati, & caualli, per poter venire al primo ordine suo à Brindiss. La fama di si grande apparato sbigot timolto il valeologo, el misse in grantimore. & quasi in disperatione dele

colf

cose sue, perche essendo passato pochi anni inanzi per Italia, quando su in Francia à trouare Papa Gregorio, hauea ben visto, quanta era la potentia di Re Carlo; pure quanto potea, si preparaua à sostenere l'impeto di tanta guer ra;ma trouò da l'ingegno, & dal valore d'vn'huomo solo quello aiuto, che gli hauesse potut o dare ognigrande esercito. Questi huomo su giouanni di Procida, non come dice il Collenuccio, medico di Remanfredi, ma, come dice Giouan Villani, & il petrarca, signore del isola di procida, de la quale era stato prinato da Re Carlo; per haner seguito troppo ostinataméte la par te di Re Manfredi, & di Corradino; costui, come persona notissima in Italia, non fidandosi di star sicuro in parte alcuna, per lo numero i finito de gli adherenti di Re Carlo, se n'andò in Aragona à trouare la Regina costanza; vnicogerme di casa Soeuia, & moglie di Pietro Re di quel Regno, & subeni gnissimamente accolto, tanto da lei, quato dal Resuo marito, dal quale poi essédo nel trattare, conosciuto per huomo di gra valore, & di moltaprudé. za, sù fatto Barone nel Regno di Valenza, & signor di Luxen, di Benizzano, & di Palma; & ueduta la liberalità di quel Principe, drizzò tutto il pensier suo à sar ogni opera di riponere il Re, & la Regina nel Regno di Napoli, & di Sicilia; & tutto quel frutto, che cauaua de la sua Baronia, cominciò à spé dere in tener huomini suoi sedeli per ispiene l'uno, & ne l'altro regno, doue hauea gra sequela d'amici, & cominciò à scriuere à quelli, in cui più con fidaua; & perchenel regno di Napoli, per la preseza di re Carlo, & per li be nestij, c hauca satto à i sedeli, & per le pene date à rebelli, era in tutto spéta la memoria de la parte di Manfredi, trouò più ageuole trattare ne l'isola di Sicilia, ne laquale, per l'insolentia di Ruggiero Origlione, & di Giouanni di sa Remigio, & di Tomaso di Busante ministri di Re Carlo, i Franzesi erano ve nuti in odio grandissimo, si mise à praticare con alcuni depiù potenti, & peggio trattati da Franzesi, & sotto habito sconosciuto venne in sicilia, per inuitarli à far congiura, & à tentare ribellione vniuersale di tutto il Regno; & trouo molti disposti à farlo; & tra i primi, Alaimo di Lentini, Palmiero Abbate, & gualtiero calatagirone, huomini per prudentia, per nobiltà di sa gue, & per valore assai stimati; naunto dunque più volte con questi secreto parlaméto, propose loro, che quando si sussero fidati, che in vn tépo per tut to il Regno si sussero pigliate l'armi contra Franzesi, egli haurebbe trattato con RePiero d'Aragona, che hauesse pigliata l'impresa di desenderli co tut te le forze sue; mai tre sudetti parendo lor poche le sorze de l'Isola; & non molte quelle di Re Piero; dissero, che bisognaua à queste due giungere alcuna sorza maggiore, per la qualesi potesse sperare più certo, & felice esito; ma Giouanni di Procida ricordandosi hauer inteso, che Re carlo con la superba risposta hauca alienato da se l'animo del Papa, schisfando d'apparen-tarsi con lui, & intendendo, che'l Paleologo temea molto de gli apparati di di ligenza di Re carlo, & che haurebbe satto ogni estremo.per disuiarlo da l'impresa di Gioan di Pro Costan- cita.

Gioa n diPro cida fatto barone nel Regno di Valen

Principio del trattato dela ribellion diSi

Costantinopoli, confericon loro il suo pessero, & andò subito à Roma sotto habito di religioso à tétare l'animo del Papa, il quale trouò dispostissimo d'entrare per la parte sua à fauorir l'impresa; & di là auuis ò per secretissimi messi Repiero di quel c'hauea trattato co'l Papa, & di quel che andarebbe à trattare co l Paleologo, & se n'andò subito co'l medesimo habito à Costá tinopoli; & come era prudente, & prontissimo di lingua, dopò hauer detto al Palcologo gli apparati grandissimi di Re Carlo, & la speranza certa, che tenea di cacciar lui de l'Imperio, dimostrò co essicacissime ragioni, che no era più certa, ne più sicura strada al suo scampo, che prestar sauore di dana ri à Re Piero, à tal che l'impresa de la ribellione di Sicilia riuscisse, perche in tal caso Re Carlo, hauendo la guerra à casa sua, lasciarebbe al tutto il pensiero di farla à casa d'altri. Disse ancora l'odio, ch'era nato tra Re Carlo, e'l Papa, & che quando il Papa fusse certo, ch'egli entrasse ne la lega, & madasle aiuto di danari, sarebbe esso ancora entrato, & senza dubio l'impresa riu scirebbeal disegno loro. Paruero al Paleologo le parole di Giouanni, no humane, ma d'Angelo, per sua salute mandato dal Cielo, & s'offerse molto vo lentieri di far la spesa, purche Re Piero animosamente pigliasse l'impresa; & dopò d'hauer tenuto molti giorni appresso di se Giouanni con gradissimo honore, mandò insieme co lui vn suo molto sidato secretario con vna buona somma di danari che hauesse da portarli a Re Piero, ordinandoglianco ra, che per la strada hauesse da parlare al Papa, & dargli certezza de l'animo suo, & de la prontezza, che hauea mostrata in mandar subito l'aiuto, per in citare sua Santità à far il medesimo; giunsero il secretario, & Giouanni con un nauilio mercantesco à Malta Isoletta poco lontana da Sicilia, & si fermaro iui alcuni difinche i principali de congiurati, auuisati da Giouanni, vennero à salutare il secretario de l'imperatore, & à dargli certezza del buo no effetto, che seguirebbe quando l'imperatore stesse sermo nel proposito fin'à guerra finita, poi si partiro i congiurati, & ritornaro in Sicilia à dare buon animo à gli altri consapeuoli del fatto; & Giouani co'l secretario passaro à Roma, & hauuto audienza dal Papa, & presentate le lettere del'Impe ratore di credenza in persona del secretario; gli proposero tutto il fatto, & no hebbero molta fatica d'inclinare l'animo del papa à la lega, come hauea promesso à giouanni, perchesubito, che intese quel danaro, che mandaua l'Imperatore, promise di contribuire per la parte sua, & per lo medesimo se cretario scrisse à RePiero, confortandolo con ogni celerità à ponersi in puto, per poter subito soccorrere i Siciliani dapoi che hauessero esequitola co giura, & occupato quel Regno, del quale egli prometteua fargli subito l'in uestitura, & aiutarlo a mantenerlo. Con queste lettere, & promesse giouan ni insieme co'l secretario se n'andaro a trouar Re Piero d'Aragona. Il secretario da parte de l'imperatore gli assegnò trentamila once d'oro, & gli offer se, che non haurebbe maneato per l'auuenire di cotribuire à tutti i bisogni de la

de la guerra; poi gli diede le lettere del Papa, ne le quali promettea il medesi mo; & Giouanni raccontando la mala contentezza vniuersale de Siciliani, & l'odio contra Franzesi, & ageuolando con parole quanto più potea, l'impresa, di leggiero disposero l'animo di quel Readaccettarla; tanto più, qua to la Regina costanza sua moglie il sollecitaua non meno à sar vedetta di Re Manfredi suo Padre, & del Fratello, che à ricourare i Regni, ch'appertene uano a lei, essendo morti tutti i maschi de la Linea, Però Rè Piero conuocati i più intimi suoi Consiglieri, trattò del modo, che shauea da tenere, & de l'ordine di far l'armata. Et in breui di da lui partiro, il Secretario per tornare in constantinopoli, & giouanni di Procida per sollecitare il papa à mandar quel che douea, per virtù de la lega, ma trouaro, come fur giunti in Italia, che Papa Nicola era morto, & in luoco suo era stato creato il cardinale di santa Cicilia, di natione Franzese, & amicissimo di Re Garlo; per la Morte di P. qual cosa dubitando Giouanni di Procida, che non si raffredasse l'animo pa Nucle de l'Imperatore delibero di corpare insiama col Socrationi de l'animo sino. de l'Imperatore, deliberò di tornare insieme co'l Secretario in costantino poli, per riscaldarlo, passando dunque in habito sconosciuto insieme co'l Secretario per Sicilia, venne á parlamento con alcuni de primi de la congiura, & diede loro animo, narrando quanto era fatto; & fece opera, che quelli mostrassero al Secretario la prontezza de siciliani, & l'animo deliberato di morire più tosto, che viuere in quella seruitù; à tal che ne potesse sar sede à l'Imperatore, & tanto più inanimarlo; poi seguiro il viaggio, & giunsero selicemente à costantinopoli. Fu certo cosa merauigliosa, che questa congiura tra tante diuerse nationi, & in diuersi luoghi del mon do durò piu di due anni, & per ingegno, & deltrezza di Giouanni su guidata in modo, che ancor che Re Carlo hauesse per tutto adherenti, non n'hebbe mai inditio alcuno; è ben vero, che ponendo in questi tempi Re Piero l'armata in ordine molto maggiore di quello, che si sapea, che le forze sue, ch'erano piccole, potessino armare, Recarlogli mandò à dimandare à che fine facea tal'apparato, & Rè Piero rispose, che volea andare contro infedeli; Sono autori, che dicono, che Re Carlo, ò per partecipare del merito, che si speraua da Dio, guerregiando con infedeli, de quali egli su sem-pre acerbissimo persecutore, ò per gratificare à Rèviero suo stretto parente, le mandò ventimilia ducati, credendo certo, che la risposta di RePiero fusse vera, ma Rèpiero subito, che intese la morte di papa Nicola, ancor che ne restasse vn poco sbigottito, hauendo perduto vn personaggio principa le, & importante a la lega, non peròvolse lasciar l'impresa, anzi mando Vgo di Mattapiana suo Imbasciatore al Papa à rallegrarsi de l'assuntioneal Pontificato, & a cercar gratia, che volesse canonizzare fra Ramondo di Pignaforte, ma inuero molto piu per tentare l'animo del papa, mostran do destramente, non per via di guerra, ma per via di lite inanzi al collegio proponere, & proseguire le ragioni, che la Regina Costanza hauca

sciatori de la visita, & trattenuto di rispodergli sopra la canonizatione, come intese l'ultima richiesta, disse à l'Imbasciatore; Dite à RèPiero, chefa-

rebbe assai meglio pagare à la Chiesa Romana tante annate, che deue per lo censo, che Re Piero suo Auo promise di pagargli, & isuoi successori, come veri vassalli, & seudatarij di quella; & che non speri, finche non ha pagato quel debito, di riportar gratia alcuna da la sede Apostolica. Mentre queste cose si trattauano, giouanni di Procida tornato di Constantinopoli in Sicilia, sotto diuersi habiti sconosciuto andò per le principali terre di Sicilia, sollecitando i congiurati, & tenendo sempre per messiauuisato RèPiero se cretissimamente di quanto si facea; & hauendo inteso, che l'armata di Re Piero era in ordine per far vela, egli esequi contant'ordine, & tanta diligen tia quella ribellione, che'l terzo giorno di paíca, de l'anno MCCLXXXII. al Vespre sici- suono de la campana, che chiamaua i christiani à l'offitio di vespro, in tutliano. 1282 te le terre di Sicilia, oue erano Franzesi, il popolo piglio l'arme, & gli vccise tutti con tanto sfrenato desiderio di vendetta, che vecisero ancora le donne de la medesima Isola, ch'erano accasate con Franzesi, & quelle, che n'erano grauide, non solo i piccioli figliuoli, ch'erano nati da loro; & su gri dato il nome di Rèpiero d'Aragona, & de la Regina Costanza; Non corse in questa crudele vccissone, doue periro forse otto mila persone, spatio di più di due hore, & s'alcuni pochi in quel tempo hebbero commodita di nasco dersi, ò di suggire, non per questo suro salui.però che essendo cercati, & per seguitati con mirabile ostinatione, a l'vltimo suro pure occisi; & perche si vegga, che la vera virtu esicura in ogni estremo pericolo, ancora trà l'surore de nimici; di tanta moltitudine, per vniuersal cosenso di tutti Siciliani, su saluato vn Caualiero di nation prouezale assai nobile, chiamato Gugliel mo Porcelletto, per la gran virtu, & bontà sua, nota à tutti i populi di quella Isola. costui si ritirò poi nel regno di Napoli, oue su signore di Sicignano, & di Palo, & d'alcun'altre castella in Principato. Questa grade strage, & cost ripentina mutatione, & riuolutione, su à tempo, che Re Carlo si trouaua con Papa Martino in Montesiascone per lettere de l'Arciuescou o di Morealescritta al papa; di che Re Carlo restò molto abbattuto, vededo in tanto breue spatio hauer perduto vn regno, & tata buona parte de soldati veterani, & perche si trouaua già l'armata i ordine, essedo l'animo, come hauea rac comadate le cose sue al Papa, ponersi sù l'armata, & passare in Grecia, ritornò subito nel regno, & co quella passo vn gradissimo esercito in sicilia; Il papa come principe christiano, desideroso, che l'isola si ricouerasse senza spargiméto di sangue, madò in Sicilia girardo da Parma Cardinale di Santa Sabi na, & legato apostolico con lettere à i Prelati, & à le terre de l'Isola, confortandoleà rimettersi ne l'ubidienza di Re Carlo sotto la sede del suo legato, il quale haurebbe pensiero di farli riceuere in gratia con honeste conditio-

ni:&

ni; & quando queste lettere non valessero, adoperasse non solo interdetti, ma ogni altra forza, per fauorire le cose di Re carlo, il qual cardinale giun se al medesimo tempo in Palermo, che Re Carlo giunse in Messina; & mandò subito Nuntij da parte del Papa, consignando le lettere terra per terra, & ordinando, & sollecitado, che douessero ridursi à la deuotione di Re Car lo legitimo Re di Sicilia, & feudatario de la santa Chiesa, Messinesi, ancora, che à quel tempo si trouassero assediati, risposero al legato Apostolico, che essendo stati crudelmente trattati da i ministri di Carlo, & più volte hauédo ricorso a lui, per le debite prouisioni, esso hauea dato poco credito a le miserie loro, & molto animo a Ministri, & con questo hauea mancato del debito, che ha vn buon Rea sudditi suoi, & però era lecito anco a loro mácargli de la fede, & non volerlo più per Signore, a la qual cosa la santa Romana Chiesa, come pietosa madre douea più tosto applaudere, & pigliare la protettion loro, che sforzarli a tornare a viuere sotto vna Signoria cosi tiranni ca; & fatta questa risposta, si voltaro con gli animi ostinati a la disesa. Haueano tutte le terre di Valdemina, ch'è la terza parte di Sicilia, mandati huomini valorosia la difesa di Messina, perche sapeano, che quanto più Re Carlo susse enuto in tépo a l'assedio di Messina, tanto più spatio haureb be hauuto il resto di Sicilia a prouedersi, & ad aspettare l'aiuto di Re Piero; Ma Re Carlo, che ben conoscea questo, & sapea, che métre la Citta staua co si ben finita di gente, era mal'ageuole a pigliarsi per forza, si voltò a l'astutie militari, cercando di diminuirea poco a poco le forze di quel presidio, & fece fortificare il suo campo da la parte, che guardaua verso la Citta, & ordinò a quelli, che stauano sù le trincere, che se i nimici vsciuano, per scaramuzzare, si ritirassero sempre, & mostrassero vilta, & timore, il che su con diligentia eseguito; & essendo vn di vsciti da la Terra cinquata soldati a sca ramuzzare, & hauédo incalzato maggior numero di Franzesi sin'al Capo, Balduino musone messinese capo di quei cinquata ritornato a la Citta, disse, che s'egli fusse vscito co più gente, certo haurebbe posto in rotta il capo, & indussetutti i soldati del presidio, & ipiù coraggiosi Cittadini sotto la scor ta sua adassaltare il Campo; vscédo dunque il di seguente co le bandiere, & stratagemco tutta la moltitudine; Re Carlo, come li vidde vscire, mádo mille láce elette dal suo capo al canneto di San Gregorio, poco discosto da la citta a porsi di Missina. in aguato, & comadò a Rinieri di Gianvilla, & a Guglielmo di sabrano, che co'i primi de l'esercito suo assaltati, cobattessero pigraméte, & dopo breue cotrasto, si ritirassero a modo di suga verso il Canneto, & egli restò in batta glia appresso a loro co animo pur di fuggire; Balduino duque trouado ne i primi tâta vilta, ne potédo credere, che fuse simulata, entrado détro a i ripa ri, no resto cotento dhauer vecisi molti & guadagnate alcune badiere, & co me vidde l'escreito, che gia facea mostra di voltarsi in suga, chiamando gli altri capitani, disse; voi vedete come la giustitia di Dio par, c'habbia

lo nell'assedio

tolto l'ardire, & le forzea questi imbriachi, vi prego non vogliate hauer inuidia alhonor mio in questa giornata, poi, ch'ogniun di voi n'hauera la sua parte, andiamo arditamente, c'hoggi con vna notabilissima vittoria liberaremo non solo la patria, ma la sicilia tutta da questo crudelissimo Tirá no; & cosi detto si pose à seguire con tutti gli altri Capitani l'essercito ad arte di sbaratto, doue molti soldati s'erano fatti trouare disarmati, & anda ro tanto inanzi verso il Canneto, che gran numero di Messinesi, che di sù le mura vedeano quella falsa vittoria, dicescero, & corsero ad saccheggiare i padiglioni; ma Rè carlo, subito, che vidde i nimici giuti in luoco, doue per esser tutti à piedi, eccetto pochissimi Caualli, non poteano suggire, da to il segno à quelli, che stauano in aguato, si voltò con i suoi à far resistenza, & i nimici in breue spatio circondati da la gagliar da Caualleria Franzese, cominciaro tardi à conoscere l'inganno; & fur quasi tutti tagliati à pezzi, con capi loro piu valorosi; sol Balduino à gran satica si saluò con al cuni pochi; & mancó poco, che tra la calca di quelli, che temerariamente erano vsciti, non si perdesse quel di la città, mentre i Guardiani dela porta aspettauano, che si saluassero con la porta aperta. Il di seguente i messinesi vedendosi tanto diminuiti di forze, à voce di populo fero appiccar per la gola Balduino. La fama di questa vittoria, sparsa in breue per tutto diede terrore vniuersale à tutta f Isola, et perche ne Piero per verificare quel c hauea detto, volseandare in Barberia, come alcuni scriuono, sopra Hippona Città d'Africa, pareua à Siciliani, chel'aiuto suo sarebbe stato piu tardo di quello, che richiedeua il bisogno loro, hauendo si seroce, & potente nimi co in casa; & presero risolutione di mandare solenni imbasciate al Papa à chiedere perdono, & à trattare per mezzo di lui la pace; & à questo effetto elessero huomini attissimi, i quali andando con grandissima celerita, poi ch'hebbero ottenuta licentia d'entrare in Consistoro, entraro in habito,& in volto mestissimi, & vn di loro incominciò l'oratione da quelle parolesa cre, dicendo: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; & il Papa, senza farlo parlare piu oltra, rispose: Auerex Iudæorum, & dabat ei ala pam; volendo inferire, che i Siciliani imitauano i Giudei, quali offendendo Nostro signore Gesù Christo, lo riueriuano da besse, & comadò, che vsci sero fuori del consistoro, senza voler dar loro piu vdiéza, onde disperati d'hauer la paceper intercessione del Papa, se ne ritornaro mal contenti in sici lia; Giouani di Procida, che si ritrouaua all'hora in Palermo, hauea gradissimo dolore de la tai danza di RePiero; & gli pareua ad hora ad hora, che i Si ciliani il tagliassero à pezzi, come autore della ruina loro; che parea chegli hauesse traditi, prometté do cosi forte, & cosi pronto l'aiuto; & però si mos se cotrealtri, che andaro co lui contitulo di sindici di tutta l'Isola, & ando à trouare Repiero in vna galeotra, & à riferirgli con quato studio, & vigore d'animo

d'animo i Siciliani haucano vecisi tutti i Franzesi, & con quanto amore ha ueano alzate le bandiere d'Aragona, & di Socuia, con animo, & proposito di non voler altro Re, ne Regina, che lui, & la Regina Costanza, legitima herede di quella casa. Il Re Piero, che non hauea publicato il suo pensiero, adaltri, che à due, ò tre de consiglieri più intimi, fe conuocare il parlamento di tutti i Baroni, & consiglieri per logiorno seguente; & volse che Giouanni di Procida in publico esponesse l'imbasciata; Venuto il di seguéte, & l'hora del configlio, Giouanni con grauissima, & accorata oratione espose le miserie de Siciliani, & tanti torti sopportati in sedici anni, che Franzesi hauenno regnato; & come per vera disperatione s erano mossi ad veciderne tanti, & à togliersi in tutto la speranza di perdono apppresso Re carlo, con intentione di essere in tutto spenti, & esterminati prima che venire sotto il tirannico giogo dela signoria Franzese; & che supplicauano la Maiesti sua, & come Principe generoso, & Ghristiano, à cui è proprio, il souenire à gli oppressi, volesse soccorrerli, & se non li fusse à core di soccorrer li come vassalli affettionati à la Regina sua moglie, lor soccorresse almeno per acquistarsi gloria eterna, saluando tante anime da vno inferno tempo rale, & da l'eterno; Il Reintese le parole di Giouanni, vosse ancora intendereil parere degli altri suoi consiglieri, dequali quella parte, che era desiderosa di cose nuoue, su di parere, ch'l Re, come padreamoreuole, non hauesse da lasciare per pigritia di ricouerare il Regno, per heredità materna, debito à suoi figli; l'altra parte, oue erano molti baroni prudenti, era di contrario voto, dicendo che non era in modo alcuno bene, d'entrare in vna impresa tanto dissicile, & auenturare quel ch'egli pacificamente possedea per acquistare quello, che non si potea senza grandissimo pericolo dela persona, & delo stato suo; peroche era cosa certissima, che quando re Carlo susse in questo offeso da lui, il Re di Francia con l'autorità del Papa, & con le forze spirituali, & temporali sarebbe andato sopra il regno di Valenza, & d'Aragona. & ageuolmente haurebbe potuto occuparli, mentre la persona sua, & le sorze di quelli duo Regni si trouassero intricate ne la guerra di Sicilia, & forse in qualche caso, onde non hauessero potuto di leggiero estricarsi; alzauano oltra di ciò al cielo la forza, & lagrandezza di Re Carlo, condire, che non solo era Re del Regno di Napoli, che consiste in tante bellicose, & ricche proumcie, ma hauca seco l'aiuto del Papa, & di tutta Italia, che per la potétia dela parte Guelfa, c'hauea in tutte le Città oppressa la Gibellina, seguirebbe sempre la fortuna sua, & che per contrario il RePiero non hauea donde aspettare aiuto, ne sauorealcuno; aggiungendo ancora, che non era da sermarsi molto ne la sede de Siciliani, i quali come pazzaméte & senza sondamento, & certezza di fauore, habile à difendersi s'erano mossi à far quell'atto di vecidere i Franzesi, poteuano ancora pazzamente ribellarsi da Catalani, D 111

iquali, se per la modestia del viuere non era credibile, c'hauessero ad esser mai odiosi, era pur necessario, che à qualche tempo hauessero ad essere odiati per l'impolitione de pagamenti, che à forza sarebbeno stretti d'essigere per matenere la guerra; ne la quale non erano tenuti di contribuire quei Regni, essendo stata pigliata senzail consenso di quei populi; co tutto ciò RePiero, dopo essere stato alcuni giorni sospeso, dechiarò à tutti la volontá sua, ch'era d'accettare l'impresa, & se vela di mezza notte con buon tempo, & l'vltimo d'Agosto giunse à Trapani, oue concorsero subito tutti i Baroni, & caualieri de luochi conuicini, & intese, che Re Carlo hauea già pigliato Melazzo, & stringea l'assedio di Messina; Ma mentre s'era trattato questo, i Messinesi esclusi da la speranza di pace per mezzo del Papa, & non hauendo nouella di RePiero, haueano tentato l'animo di Re Carlo, per no riducersi à tempo d'estrema necessità, à trattare qualche honesto accordo, per rédersi à patti; & dimandauano, che s'hauesse à sar indulto generale che non sassigesse più da quella Città di quel che s'essigea à tempo del buon Gu glielmo, è che per inanzi non douesse ponere gouernator in quella Città di nation Franzese, ma del Regno di Napoli, ò d'altra parte d Italia, se pur no volea seruirse de Siciliani; & alcuni altri patti di minor importanza, il Re carlo, ch'era superbo, è per la molta tardanza di Re Piero credeua da uero, che guerregiarse in Africa; & no tenesse animo di soccorrere Siciliani disse, che non volea che si rendessero senza patteggiare; ponendose in tutto alla fede, & all'arbitrio suo; illegato Apostolico era di parere, che egli hauesseaccettati con tutti i patti che dimandauano, è con lui cocorreuano i più sauij del consiglio del Re: perche diceuano, ch'essendo Messina quasi pare de autorità à Palermo, ch'era capo del Regno haueria dato grandissima riputationall'impresa: rendendosi così presto, & egli haurebbe leuato di speranza l'altre Terre minori di potersi difendere; è che non importaua che sosse resa con patti vantaggiosi, poi che per tutto si sapea ch'i patti con soggetti son sempre impotestà de Principi d'osseruarli, ò non osseruarli:ma nè l'autorità del legato ne, i cossigli de più saui saroni bastaro mouere la superbia di Re Carlo, el ostinato odio c'hauea conceputo contra quella Isola, e l'desi derio inteso di farne crudelissima vendetta, ma prestosbenche su tardo per lui)si penti; perche Messinesi hauendo inteso che le Piero era giunto à Tra pani, è risoluti, che la vita loro dependea dal valor loro proprio, ch'l'hauesse matenuti finche si vedea, che effetto partoriua la venuta de gli aragonesi con incredibili fatti; che attessero alla difesa della patria; è non sol quelli ch'erano habili à portar, & essercitare l'armi, ma le donne, è i vecchi non lasciauano, di resarcir, i repari, è tutto quello, che dalla sorza de gli istrumen ti bellici era di giorno in giorno abbattute; ma poi che Re Piero venneda Trapani à Palermo, doue fû con grandissima sesta, è pompa Reale, incoronato dal Vescouo di Cefalù: poi che l'Arciuescouo di Palermo a cui tocca-

ua tal officio cra appresso del Papa à quel tempo tutti gli animi degl'isolari furno riuelati in gran parte dal timore, & essendo conuocato il parlamento per prender consiglio di soccorrere Messina auanti che dal Re di Francia, è dal Papa si mandassero nuoui aiuti à Re Carlo, come già s'intendea; quando suro congregati tutti i Baroni, parue ch'i più prudenti di loro restassero mal satis satti delle poche sorze c'hauca seco adutte Reviero, però che nor hauea conducte se non cinquanta galee, & alcuna naue di carrico, & dall'al tra parte il Re Piero restasse poco contento delle sorze dell'isola, escriue gio uan Villan, che se Re Carlo intesa la venuta di Repiero fosse andato ad assaltarlo in Palermo; è opinione, che RePiero sarebbe montato sù l'armata, e ri tornato in Catalogna; Ma essendo venuta vna fragata di Messina con auiso, che la Citta vigorosamente si desendea, ma che pur l'era necessario presto soccorso su molto che dire nel parlaméto: purche gualtiero Galtagerone de primi congiurati, è principal Barone dell'Isola si forzaua d'indur il Re a uoto suo, è gran parte del Baronaggio, ch'anderiua a lui, consigliaua al Re, che subito caualcasse a soccorrer Messina, ma Giouan di Procida conoscendo, chel'animo, del Restaua sospeso, & considaua poco nelle sorze sue è meno in quelle dell'Isola: sù di uoto assai contrario, & disse che non li parea, che temerariamente s'andasse contra vn' Retato valoroso nell'arme, c'hauea ap presso di se cinquemilia lancie la magior parte veterane, & vna moltitudine grande de pedoni ma che la via di debellarlo era di madar soccorso a Mes sinesi, & intanto per mezzo dell'armata de Catalani, qual aggiunta con le galee di Siciliani era molto maggiore dell'armata di Re Carlo, toglier il comertio di Galabria; è vietare la vittuaglia al campo Franzese, e per same co sumarlo: Questo uoto piacque molto al Re, & ordinò subito, che andasse ro cinquecento balestrieri per accrescer il presidio di Messina; è che portasse ro alcune cose da viuere: ègli diede per capi andrea di Procida, è Nicolo di Palizza, huomini molti valenti, e prattichi nel paese: i quali arriuaro securia messina con la vettouaglia che portauano, & ordinò ancora che Ruggiero di Loria capitano dell'armata sua andasse ad assaltare l'armata Franzesc per debellarla, è ponere guardia nel Faro, a tal che non potesse passare vitto uaglia alcuna di Calabria al camporranzese. Era Ruggiero di Loria grassignore in Sicilia; e nel Regno di Napoli, e possedea molte Terre nell'vno e nel altro regno, e dalla prima sua giouentu hauea mantenute alcune galee sue proprie, con le quali militando in Grecia a difensione de Dispoti contra il Paleologo, che cercaua di cacciarli di stato hauea fatto molte cose honorate, & acquistata gran sama nelles sercitio delle guerre Maritime, e disdegnato con Re Carlo c'hauca antiposto un Genouesca lui, e sattolo generale dellarmata sua, ep mezo di Giouan di Procida hauea pigliato la parte di RePic ro, & era fatto da lui generale di tutt l'armata. Questa deliberatione di Re Piero da vn' genouese tenuto per ispia da Areghino di mari admiraglio di Re Carlo

Piero tolta dale croniche di Gioan Vil-

Carlo in Palermo fu con grandissima diligenza riferita ad Areghino, altri dicono, ch'un's seruidos e di Ruggiero di Loria mandato da lui secretamente in Galabria à sollecitare quelli di Terra noua ch' erano suoi vassalli sù sco uerto è preso, è con tormento riuelo ogni cosa ad Areghino che staua à Rigio, e Re Piero per mostrar ancor egli di procedere per la via di Terra per ina nimar i Popoli, è tener in speranza i Messinesi, si parti da Palermo, è venne à Randazzo Terra più vicina à Messina, è di la madò Ambasciatori à Re Carlotre caualieri Catalani Ruiximenes di luna, Pietro Queralta, è Guglielmo di Castel nouo, con vna lettera, laquale m'hà parso di pone rsa qui come la scriue, Giouan Villani di parola à parola di questo tenor, al modo antico Letteradi Re Piero d'Aragonia, & di Sicilia Reate Carlo Re Gierusalem, è Conte di Pro uenza significamo à uoi il nostro auuenimento nell'Isola di Sicilia aggiudi cata à me per autorità della santa Chiesa, è di messer lo Papa, è de venerabili cardinali ti comandiamo che veduta questa lettera ti debbi leuare dall'Isola co tutto il tuo potere, è la tua gente sappiando, che se no l'sacessi vedere sti i nostri Caualieri, è fedeli presenti in tuo damaggio offendendo la tua persona, è la tua gente: Et come sur giunti gli Ambasciatori nel Campo accompagnati da lessanta caualli Francesi, che Re Carlo hauca mandato ad incontrarli & accompagnarli, credendo che venissero à trattare pace trà i Siciliani è lui; poi c'hehbero data la lettera, è per ordine di Rè Carlo fu letta in publico auanti tutto il consiglio de suoi Baroni, nacque tra tutti vn'orgoglio incredibile; & al Rètanto maggiore, quanto era maggiore, è più superbo di tutti, ne potea sopportare, che Rè Piero d'Aragona, che era in reputatione d'uno di più poueri Rè che fossero in tutta christianità, hauesse vsato di scriuere con tanta superbia à lui, che si riputaua il maggiore Rè del mondo, è ritirato con suoi per pigliar parere comegli haueua da rispondere: il Conte guido di monforte fu di parere che non s'hauesse à rispondere con parole, ma subbito andar à trouarlo è dargli la penitenza della superbia sua, dall'altra parte il conte di Bertagna ch'era all'hora appresso Rè carlo, consigliò che gli rispondesse molto più superbamente, è così su ordinato è scritto in questo tenore. CARLO per la gratia di Dio di Gerusalem, è di Sicilia Rè Principe di capua, d'Angio, di Forcalquieri, le di Prouenza, Conte, à te Piero d'Aragona Rè, è di Valenza conte, marauigliamoci molto come fosti ardito di venire in sul'Reame di Sicilia giudi cato nostro per autorità della santa chiesa Romana, è però ti comandiamo che veduta nostra lettera ti debbi partire dal reame nostro di Sicilia, si come maluagio traditore di Dio, èdella Santa Chiesa Romana ese no'l sacesse, disfidiamoti come nostro inimico e traditore, e di presente ci vedre tevenire il vostro dammaggio però che molto desideriamo di veder voi, la vostra gente e le vostre forze. Non voglio lasciare di dire, ch'altri scriuono senza far mentione di questa lettera, che gli Ambasciatori dissero à Re Carlo

Modi di scriuer antico,& rozzo.

Carlo auanti tutto il Consiglio che Rèpiero d'Aragona è di Sicilia era giuto in quell'Isola & hauca hauuto vbbidienza, ègiuramento di sedeltà da tutto il regno, è per ciò lo rechiedeua, che douesse partirse di Sicilia con il suo essercito, poi che douca bastargli d'hauerla tenuta 16. anni senza ragion. alcuna, in tanto preiuditio della Regina constanza sua moglie, legitima Signora di quel Regno & se pur pélaua d'hauerui qualche ragione restasse contéto farlo determinare per via di giustitia: che l'Re Piero era per star, neal giuditio della sede apostolica. E segueno, che Rè Carlo hauesse rispon sto, ches'il Re Piero hauesse hauuta volunta di far giudicare le cose di giustitia non sarrebbe venuto per via di tradimenti à rubbargli il Regno di Si cilia, ch'era della Chiesa Romana, è da quella era concesso à lui in seudo; nel qualatto non solo il RèPiero s'era mostrato disseale seudatario della: chiefa nel regno d'Aragona, ma hauea ancora offeso lui come mal parente. mouendo cosi ingiusta, e cosi repentina guerra più tosto à modo di Corsaro, che di Rè, ma ch'egli speraua che presto ne l'haurebbe fatto pentire; e par titi che surogli Ambasciatori mandò l'araldo suo appresso c'hauesse da sar intendere à Rè Piero, che douesse subbito partire dall'Isola deuoluta giustamente per le sceleraggini di manfredi alla chiesa Romana, ch'altrimente. verrebbe à punirlo come si conuenia à rubello della Santa Chiesa. E perche tutti i maggiori Capitani del campo esclamauano dicédo che si douca an dar contra Rè Piero, poi c'haucano tanto grande essercito, che si potea lasciar all'assedio di messina vna parte, che tenesse i Messinesi inchiusi, è con l'altra andar à debbellar il Re Piero, hauea deliberato gia Rè Carlo di farlo, è si staua nel pensiero dell'elettione delle gentic'hauea da condure: e di quel le c'hauca da lasciare quando venne Areghino di Mare Admiraglio co tutta l'armata al lito di Mellina, e disse à Rè Carlo come Ruggiero di Loria sarrebbe tra duo ò tre di al Faro con l'armata di Catalani, con la qual egli non confidaua di resistere: eccetto se ponesse tante gente su le galere, che potesse ro fronteggiare, con l'armata catalana che andaua molto bene fornita d'huomini atti à battaglia Nauale, Rè Garlo ch'in tutti gli altri accidente s'era mostrato sempre animoso, & intrepido: à quel punto restò sbigottito, è chiamo il parlamento de più sauis dell'esercito: dopò molte discussioni su concluso, che douesse con tutto sessercito passar in Calabria, è differire l'im presa, perche s'egli volea fornire le galce di gente, è d'artegliaria haurebbe indebilito l'essercito suo, è sarebbe stato in pericolo, che quelli 'aualieri, chegli hauesse messo sù le Galee per molto che sossero valorosi per terra, non fossero stati così nelle battaglie Nauali, & haurebbe perduto insieme co tanti buoni Soldati l'armata, & egli sarebbe stato in paese nemico senza succidio alcuno à consumarsi di same: è se pur non volea ponere gente sù legaleebisognaua far conto, che l'armata fosse in tutto perduta, è che l'Admiraglio di Re Piero sarebbe venuto fin'à messina à prohibire, che non po-

tesse passar una sola piccola Barca di Calabria al Campo: per queste ragioni, Rè Carlo ben chel'ira, è la superbia lo stimolasse à non partirse con tanta vergogna lasciò l'assedio, & subbito pieno di gradissimo orgoglio, e scor no passò in Galabria con animo di rinouare la guerra à Primauera con tutte le forze sue, & à pena fur messe in terra le sue genti à Rigio, & alla Catona, & á lo Sciglio, che Ruggiero di Loria sopragiunse con l'armata nemica, e quasinel suo volto pigliò trenta Galee delle sue, è arse più di sertanta altri Nauigli di carrico, del che restò tanto attonito, è quasi attratto da grandissi ma doglia, che su vdito pregar Dio in lingua Francese, che poi che l'hauea fatto salir in tant'alto stato, & horgli piacea farlo descendere, il facesse scelle scedere à più breui passi; dopò distribuite le genti nelle stanze per quelle Terre di Calabria più vicine à Sicilia sen'andò in Napoli, e pochi giorni dopò à Roma, il cardinal di Parma, ch'era stato legato in quella impresa, non la sciò di fare sossitio suo intrepidamente, e dopò d'hauer fatte l'amonitioni solite à RèPiero, & à Siciliani in contumatia loro l'interdisse: ma RèPiero curandosi poco dell'interditto strinse i sacerdoti per tutta? Isola à celebrare; e solo alcuni Prelati che non volsero star interdetti negarono di voler fare celebrare nelle Chiese loro, e si partiro, & andaro à Roma: In questo grad'effetto che sece Ruggiero di Loria cauando Rèpiero da sommo sospetto, e forse da pensiero d'abandonare l'impresa eponédolo in somma sicur tà del Dominio del Regno: non se può non essaltare la sapientia di quelli An tichi Romani, che quando nelle Prouintie, ch'essi guadagnauano vedeuano huomini virtuosigli essaltauano, e gli honorauano di titulo d'amici confidando, e seruendosi di loro, e questo su cagione, che in poco tempo ac quistauano i regni ele Prouintie, e poi lunghissimo tempo le manteneuano nella fede, e nella beniuolenza loro, e certo se re carlo hauesse fatto il medesmo essaltando più tosto ruggiero di Loria, che il suo Admiraglio Genouese haurebbe egli euitato quei danni, e dispiaceri ch'i condussero poi à morte, equelli che morendo lasciò per più d'ottant'anni à successori suoi: ma tornando oue lasciai su incredibile l'allegrezza vniuersale che si se per tutta Sicilia della partita di Rè Carlo cosi dishonorata, e Rè Piero entrò à diece d'Octobre in Messina, & hebbe piacere grandissimo vedere nei ripari fatti oue erano rotte le mura l'ostinatione grandissima di Messinesi, che no haueano lasciato di leuare dalle case proprie traui, & altre cose, per opponersi in quei lochi donde il nemico potea intrare, poi sermato alquanti di, e benignamente satte molte gratie, e molti priuilegijà quella Città, & a Cittadini suoi : di la mandò ambasciatori à Roma ad iscusarsi co'l Papa, e co'l'collegio di cardinali, che volendo egli ricourare quello regno alla mo glie, & à figlisuoi non hauca potuto con aperte sorze leuarlo di man à Re carlo ch'era il più potente Re di christiani, e però hauendo visto, che quelli dell'Isola desperati per gli atrocissimi portamenti de Francesi erano, statisfor-

ti ssorzati di sarequella vecisione, per la quale da Rè carlo aspettauano l'ul timo esterminio: haueua voluto pigliare quella occasione, e cercare di saluar insieme la vita á siciliani, & raquistare alla moglie il perduto Regno, e che conueniua alla Santità del Papa, & al decoro di quel sacro collegio di spogliarsi d'ogni passione, egiudicare quel che ne sosse di giustitia, ch'egli si sosse sententiato per lui haurebbe cosi ben pagato il censo alla chiesa Ro mana, esarebbestato cosi buon seudatario di quella com'era stato Re carlo: E quando vdite prima le sue ragioni, sosse sententiato contra di lui, egli haurebbe lasciata la possessione dell'Isola in man della chiesa: Questi Ambasciatori non riportaro altro di Roma se non che l'Papa hauca conosciuto, che queste erano parole per diuertere la guerra, e ch'era risoluto di dar ogni fauor & aiuto possibilà Rè carlo, e che senza dubbio al tempo nuouo vorrebbe sopra l'Isola grandissimo apparato per mare, e per terra, e per questo Rè Piero lasciato ordinate alcune cose in Sicilia come su consigliato da Ruggiero di Loria, e da Giouan di Procida passò in Aragona per prouedere di mandar in sicilia nuoui sussidi à riparare quato potea gli Aragonesi ancora c'haueano hauuto à male, che pareano rotti da Rèpiero gli ordini & priuilegij di quel regno, essendo stata pigliata sImpresa senza la volunta, e consenso di tutti quei populi, pur essendo successa prospera, e guadagnato vn regno, nel quale come su dapoi, molti del regno d'Aragona, e di Valentia hebbero stati, e signorie, cominciaro à pensare d'aiutare il Rèquanto po teuano, e nel consiglio li persuasero, che cercasse in ogni modo di placar il Papa, el indussero à mandare di nuouo gismundo di Luna per Ambasciato re; il qual hauesse d'assistere à Roma: e pregar vno per vno i cardinali, c'hauessero d'addolcire l'animo del Papa; Auenne che trouadolo Rè carlo chera andato in Roma al palazzo del Papa com'era impatiente, e soggetto à l'ira gli disse che l'RèPiero hauca fatto villanamente, e da traditore: essendogli cugino, & hauendogli occupato il Regno suo nel quale Manfredi non era stato mai Rèlegitimo, ma occupator e tiranno, e ch'egli sarrebbe per so stenerlo in battaglia à corpo à corpo, ò con alcuna compagnia de soldati; Gismundo ch'era persona accorta, rispose, ch'egli era venuto per trattar altro, e non per disputare se l'Rè hauea satto bene ò male; ancora che sosse cer to c'hauea fatto benissimo ma ch'egli haurebbe scritto; e che sarrebbe venu to da lui risposta quale si conuenia al grado, al sangue, & al valore di tal Rè, n'e indugiò molto à scriuer à Rè Pieroquel ch'era passato: Rè Piero gli riscris se subbito, che dicesse à Rè Carlo, ch'egli volentieri accettaua il guaggio della battaglia, e ch'offerisse al Papa, che per euitare tato spargimeto di sangue di Christiani ei si contentaua non solo combattere quella querela, ma con esso ancora il pominio di tutta l'Isola: dicono molti che Rè carlo per la fidutia c'hauca nella persona sua, & à molti altri caualieri del suo essercito sosse rallegrato di questa offerta di RèPiero, e che con assenso del Papa si comincominciò a trattare del modo c'haueano da combattere; e fu concluso c'ha uessero da menare cento caualieri il Rè Carlo, & altri tanti Rè Piero, è suro eletti sei caualieri per parte: i quali per Carlo furono questi, Giordano d'Issa, Giouan' Visconte di Temblai, Giacomo di Bruson, Eustachio d'Ardicurt, Giouan di Nisi, e Gil di Salsa: Per Re Piero, Simenes di Luna, Guglielmo di Castel nouo, Pietro Quarale, Scimeno d'Artieda, Ridosso Emanuel da Trapani, e Rinaldo di Limogis, i quali hauessero da trattar il modo comehaueano da combattere elloco; del modo su resoluto charmatida caualieri di tutta pezza s'hauessero da condurre, e cobatter, a tutta oltranza; del loco su eletto Burdeus Citta in Guascogna sotto il Dominio del Red Inghilterra, il qual era parente egualmente d'ambi due i Rè, La giornata su sta bilita il primo di di Giugno, nel quale s'hauessero da presentare in quella Citta, esenon trouauano il Rèch'era Signor del campo hauessero da cobattere auanti a colui che staua in nome del Rè d'Inghilterra, e che qualúque de i duo Rèsenza giusto, e legitimo impedimento mancasse di venirenel modo, che s'era consertato sosse reputato per infame pergiuro, & vinto, e come mancatore di fede fosse priuato d'ogn'honor e dignitade: Fu ro oltra di ciò eletti quarant'altri Cau alieri per parte, che promettessero l'os seruanza di quanto suso è detto: Trà questo tempo Rè Piero per mantener in sede & in affettione siciliani: condusse la regina Costanza sua consorte, & duo figli, Don Giaimo, & Don Federico, & Vna figlia chiamata Dona Vio lante à Palermo, & egli non lasciando occasion alcuna non solo di mantenere Sicila, ma di guadagnar quanto potea del Regno di qua dal Faro, passò in Calabria; Re Carlo ch'all hora era tornato dalla corte del papa, & si tro uaua in Rigio si redusse insieme co'l Principe di Salerno al piano di Terra noua con dilegno di conuocare tutto l'essercito, e sare giornata co'l Rèpiero, il quale non hauca passato più che treceto caualli, e cinquemilia Almoa ueri: Questi Almoaueri eran huomini nati nell'estreme parti di spagna, assuefatti di guerregiare co'i mori più con destrezza, e con pacientia incredibile di same e di sete, che con arme: perche andauano mal armati, e la guer ra la faceano più con la velocità, e con la pacientia stancando i nemici che con la forza, I regini partito che fù Rè Carlo dalla città, si'resero à rè piero, il quale lasciatoui conueniéte presidio passò auanti, & incotratosi con Raimundo del Balso, che guidaua vna compagnia d'huomini d'arme Francesi il ruppe, e passò, & pigliò girace, & Seminara, e come signore astutissimo non volse aspettare che Rè Carlo hauesse raccolto l'esercito, che sapea bene non potergli resistere, ma parendo à lui d'hauer fatto assaï hauendo pigliatetre Terre in saccia de Rè carlo hauendole tutte tre ben monitese passò in Sicilia. Ne Rè carlo volse perdere tempo in combattere quelle Terre, & recouerarle, perche tenea per certo che la Battaglia in Burdeus douesse segui re, esperaua vincendola di ricouerar ogni cosa, e però poi che s'approssi--

uano

maua il tempo del combattere. Lasciato presidio alle frontiere di Calabria, andò prima à Napoli, e poi in Prouenza à ponersi in ordine co i cento Caualieri per quella giornata. Rè Piero dall'altra parte chiamò tutti i Baroni, & i Principi delle Terre di Sicilia, e gli essorto, che con la solita amoreuolezza, e fedeltà, doucssero perseuerare vnitamente alla defesa loro. e del Regno, poi ch'egli occupato da maggior pensiero per benefitio, e quiete loro hauea fatta venire, e lasciaua la Regina sua consorte, e i figliuo li c'hauessero da star ad vna medesma fortuna con loro:ordinò che douessero obbedir in ogni cosa alla Regina, diede il Titolo di Vece Rè, à Gugliel mo, Galzerano, creo Giouanni di Procida gran Cancelliero, diede, l'ufficio di Gran Giustitiero ad Alaimo di Lentino, il quale come sù s'è detto, fu vno dei capi della congiura, al quale per segno di grand'amore, e per sauore straordinario donò il Cauallo, la spada, la lancia, lo scudo, e l'Elmetto di sua persona, & à molti altri benignamente sè graria, e priuilegij, e vosse che tut ti giurassero per legitimo successore, & herede, e suturo Rè Don Giaimo, il che su fatto con grandissima sesta, e buona voluntà di tutti, E perche s'era molto approssimato il termine della giornata prescritta al Combattimento, si parti di Trapani per passar in Ispagna con tanta fretta, che hauédo inteso, che Gualtiero Caltagerone, trattaua vna congiura contra di lui, non volse intertenerse, confidando nella prudenza di quelli ch'ei lasciaua al gouerno del Regno, che bastassero, e fussero sufficiéti à sar vano ogni suo sforzo, & à punirlo. Era Gualtiero implacabilmente sdegnato, vedendo che RèPiero di niun'altro Siciliano di quelli, che s'erano trauagliati alla congiura hauea fatto manco conto, che di lui, il quale diceua hauer trauagliato più di tutti gli altri nella riuolutione dell'Isola; E però si dicea, c'hauesse tenuta intelligenza secreta con Rè Carlo, e promesso di dargli alcune Fortezze, e luochi importanti: Questa congiura si scouerse, per che in Val dineto siribellaro, Buon Gianni di Noto, Tano Tosto seguaci, & adereti di Gualtiero, ma Don Giaimo, e'l Vece Rè di Sicilia furo presto à madarli sopra Alaimo di Létino: il qual ando con tata diligéza, ch'improuisamete preselun'e l'altro, egiungédo il ViceRè suro tormétati in modo, che mani festaro la cogiura, e come Gualtiero n'era capo, e spesso trattaua co Rè Carlo per occolti messi. E'l Vece Rè madari c'hebbe ambi dui prigioni in Paler mo, egli andò i Butera, doue si diceua, che s'era fatto forte Gualtiero, ma no trouadolo là, per che s'era partito & andato in Caltagerone, &iui co molti suoi seguaci, & vna buona banda di for vsciti di Toscana s'era fortificato, si redusse i Palermo p sare maggior apparato p andare ad ispugnarlo; e per che co'l credito c'haueua Gualtiero co tutti Populi dell'Isola in breue si solleuò tutto il Paese, per c'ogn'uno credeua, ch'essedo stato Gualtiero lo più gran nemico, c'hauesse hauuto la natione Fracele, & hauedo trouato venia appres so di Rè Carlo, pareua ch'ageuolmente potessero trouare perdono gli altri che non l'haucan offeso tanto, massime ch'al generale tutti gli Isolani stauano mal contenti, vedendo che'l premio della riuolution era di pochi.& i pagamenti che bisognauano persostenere la guerra bisognauano vscire da i Populi, eper questo il Vice Rè con gli altri del Consiglio pigliaro resolutione di prouedere subbito auanti che concorresse più gente à Caltagerone; ò che'l Rè Carlo hauesse mandato soccorso dal Regno di Napoli, e per questo raccolto il maggiore sforzo di gente, che fosse possibile il Vece Reando subbito adassediarlo. Et perche nel Regno di Napoli si tenea per certo c'hauesse da seguire la Battaglia in Bordeus, dalla quale parea che dependesse la ricouration, ò la perdita di quell'Isola, però non si vsò diligentia in fauorir quella congiura, quelli di Caltagerone resero la Terra, e Gualtiero e duo altri principali di quella congiura, i quali furo decapitati: es'estinsein questo modo vn fuoco tanto importante acceso in quest'Isola, in questo mezzo RèPiero nausgando verso Sardigna, hauea passato gran pericolo di correre per sortuna in Barbaria, ma all'ultimo à gran fatica à dicidotto di Maggio afferrò terra in Valentia, e perche il tempo era breuissimo mandò subbito à chiamare quei ceto Caualieri c'haueano da combattere per lui nello steccato, i quali per diligenza dell'Infante Don Alfonso suo primo genito, erano raccolti parte in Giaca, e parte in Bearne: Si dice che dall'una parte, e dell'altra fu quasi infinito il numero de Caualieri, che s'offersero di seruir à quella giornata; e che dalla parte di Rè Piero non sol andaro Tedeschi, Inglesi, e Lombardi, ma vn Prencipe Moro figliolo del Rè di Moracco, il quale d'animo, e di forza auazaua tutti i Mori di quell'età. Poi che Rè Piero hebbe eletti quel li che gli parue, lor comandò subbitò, che s'auuiassero verso Guascogna, & & egli mandò auati Giliberto Gruiglias per intendere se'l Rèd'Inghilterra era arriuato in Bordeus, o se ci era suo luogotenente, c'hauesse assecurato il Campo, e egli con poco interuallo gli andò appresso con tre altri Caualieri valorosi, che suro Blasco d'Alagona, Bernardo di Pietra tagliata, e Corrado lanza Siciliano, dall'altra parte Rè Carlo, che più per tempo era passato per Roma, & hauea hauuta la benedittione dal Papa, andò con le sue gente in ordine, & si presentò nel giorno destinato co i cento suoi compagni al Campo auanti Burdeus, e caualcando per lo Campo aspettò fin allo spartire del sole, facendo spesso chiamare dal suo Araldo il RèPiero; & al sin in sua contumacia comparse auante il Siniscalco del Rèd'Inghilterra, e'l richiese c'hauesse da far fede di quelloch'era passato: Quelli che fauoriscono il Rè Carlo dicono che'l Rè Piero in tutte l'attioni sue mostro l'animo suo alieno da venire mai à Battaglia e segnalatamente venendo quel di solo co tre copagni, & stado nascosto in Bordeus per coparire poi la sera come gia fece dapoi che Rè carlo su partito à scusarsi, che no era coparso al Capo pche dubitaua che no fosse sicuro, & aggiugono (che cosa ridicula) c'hauesse dubitato di venire co ceto, e si fosse posto à rischio co tre soli come vene; . it comments in ceper

e per questo concludeno, che glie ne risulto insamia grandissima, e tra que sti e Giouan Villani: Altri com'è il Biondo e l'Sabellico dicono, che la Battaglia sù disturbata per opera del Papa, e del Rè d'Inghisterra, e lo Scrittore delle Croniche d'Aragona, dice che'l Gouernator di Burdeus, la sera quando su ricercato da Rè Carlo c'hauesse da fare la sede, replicò che non potea farla, perche Rè Piero non era contumace, perche era stato auuisato da lui, che non venesse, perche egli non volea assicurar il Campo, hauendo inteso che'l Rè di Francia s'era fermato poche leghe lontano di quella Città, con gran numero di gente, ma questo non mi mouead assoluere Rè Picro, non hauendo colore questo che dice il Coronista. perche non è da credere, che se'l Gouernator hau esse hauisato Rè Piero che no venisse, non hauesse auisato ancora del medesmo il Rè Carlo, il che almeno potea farlo auanti che Rè Carlo corresse il Campo, nè anco è da credere, che Rè Piero dapoi c'hebbe l'auiso che'l Campo non era sicuro hauesse voluto pur venire, e da vna somma cautela, saltare ad vna somma temerità, di venire co tre soli; e comparir à farsi le proteste à tépo che Re Carlo poteua esser vn'ò due miglia allontanato dal Campo, e massime potendo in vece delle proteste, mandare à tutti Prencipi Christiani l'auiso c'hauca hauuto dal Gouernatore, quel che mi moueria à credere, che la cosa sosse stata disturbara dal Papa, è vna copia dela bulla, che mandò Papa Marrino al Rè d'Inghilterra, comandando sotto pena di censura, che no delse il Campo, la qual copia và impressa nella prima parte delle Croniche d'Aragona, la qual se pur è vera è bisogno, che non si creda, nè che Rè Carlo sosse andato à passegiar il Campo, ne che Rè Piero sosse andato in Poste: perche'l Rè d'Inghilterra non haurebbe aspettato, che venissero tanto oltra senza auuisarli prima dell'intentione sua, ch'era di non assicurar il Campo, quel che trà queste diuersità di opinioni io credo, e quel c'hò trouato scritto in alcuna annotation antiqua scritta à mano; e che Rè Piero, che considò sem pre più nella prudentia, e nell'astutia, che nella sorza, non hebbe mai volun tà di venir à battaglia, e che dopò la giornata, ragionando di questo l'haues se dechiarato dicendo, ch'egli intertenne quelta prattica del combattiméto per sare perdere à Rè Carlo vna stagione, & egli hauer tempo di più sortisicarsi, efar pigliare siato alli Regni suoi; anzi si facea besse di Rè Carlo, c'hauesse creduto, ch'egli volea auuenturare il Regno di Sicilia, chegià era suo senza volere, che Rè Carlo hauesse da promettere di perdere all'incontro il Regno di Napoli, quando succedesse, che restasse vinto: Risoluto à questo modo l'abbattimento, Papa Martino si ben hauca pur dispiacere, che Rè Carlo restasse bessato, e che Rè Piero hau ca guadagnato d'hauer euitato vna grossa spesa, e tutti quelli danni c'haurebbe potuto sargli Rè Carlo in quel tempo promulgò la sententia di scomonica contra à lui, esuoi ministri, & aderenti, e contra i Siciliani ribelli della

santa Chiesa, e contra tutti quelli che li sauoriuano in secreto, & in palese: & mandò il Cardinale di santa Cicilia legato Apostolico in Frácia à trat tare co l'Rè c'hauesse da mouere guerra à Rè Piero, e madò l'inuestitura di Regni d'Aragona è di Valentia in persona di Carlo di Valois figlio secodo genito del Rè, e certo fu riceuuto il legato non manco per la reuerentia, c'hebbero quelli Principi sempre alla sede Apostolica, che per lo gran piace re di quel cheveniua àtrattai con grand'honor e festa, e non tardò il Rè poner in punto vn grandissimo essercito, co'l qual andò à quella impresa. Ma Rè Carlo tornato da Guascogna in Prouenza, glorioso per l'hauer caualcato il campo, ma deriso di non hauer fatto l'effetto, e d'hauer perduto il tempo, si mosse di Prouenza con sessanta galee, e molte Naui carriche di buona gente, e d'altre cose necessarie alsa guerra: e nauigò di Marsiglia verso il Regno di Napoli, con intentione d'unirsi con l'altre galee, ch'erano nel Regno, e passar in Sicilia innanzi l'Autunno: ma mentre si saceuano queste cose in Francia, Ruggiero di Loria hauendo inteso, che Guglielmo Carnuto Prouenzar, era passato con venti due galee per soccorrere, e munire di cose necessarie il Castello di Malta, che si tenea per Rè Carlo, vscì dal Porto di Messina con dicedotto galee, & andò per trouarlo, e giun se à tempo c'hauea messo nel Castello genti fresche, e vittouaglie esta ua con le galee nel Porto di Malta, e mandò vna fragata, con vn trombetta, che richiedesse il Capitano Francese, che si douesse render, è veramente apparecchiars' alla battaglia: il Prouenzale che da se era orgoglioso, & hauea hauuta certeza, che Ruggiero era inferiore di numero di galee vsci del Por to, & attacò la Battaglia con molto ardire, eforza, & al fine dopò molto spargimento di sangue dell'una parte e dell'altra egli restò rotto e morto, e delle sue galce sene saluaro sol dodeci, sugendo verso Napoli, le dicce altre furo prese, & condutte da Ruggiero à Messina co grande allegrezza di tutta l'Ilola. Ne volse Ruggiero, contentarsi per all'hora di questa vittoria, hauendo quasi conceputo con l'animo l'altre gran cose c'hauea da fare; e che se poi, ma posto in ordine quante galee erano per tutta l'Isola con grandissima celerità, andò verso Napoli, accioche offerendosi qualche altra occasione hauesse potuto far alcuno altro effetto notabile; il che gli successe selicemente per c'hauendo trascorso le Marine di Calabria, con quaranta cinque galere, sene venne à Castello à mare di stabia, & iui rinirescate le chiurme co'i soldati, andò poi verso Napoli à venti tre di Giugno con quell'ordine che si suol andare per combattere, & appressato alle mura di Napoli cominciò à fare tirare saette, & altre instrumenti bellici, che s'usauano à quel tempo, dentro la Città, onde tutto il Populo si pose in arme credendosi, che Ruggiero volesse dar l'assalto alla Città, ma perche l'intention di Ruggiero non era di far altro effetto, che d'allettat, e traere le galere che eran' al Porto di Napoli alla bat-taglia;

taglia; poi c'hebbero con parole ingiuriose i Siciliani prouocati i Napolitani, che stauano su le mura, e quelli ch'erano al Porto nelle galere andaro su correndo la Riuera di Resina, & della Torre dell'Greco, el'altra Riuera verso occidente di Chiaia, e di Possilipo brusciando, e guastando quelle Ville, e quei luochi ameni ch'u'erano à quel tempo: ma il Principe di Salerno com'era d'animo generoso & altiero, confidato nel valore di molti Baroni e Caualieri, non puote soffrir tanta indegnita di vedere che sù gli occhi suoi i nemici hauessero tanto ardire, non meno di villaneggiare. gli huomini della Città, e Francesi com'inerti e vile, che di guastare con tanta sicurtà i belli luochi vicini tanto alla Città e se ponere in ordine subbito le galere, delle quali cra all'hora Capitan generale Giacomo di Brufone Francese; e si imbarcò con animo d'andar à cobattere: Ne solo i Francesi veterani, e gli altri stipendiari del Rès'imbarcaro con lui, ma non restò nella Città huomo Nobil'ò Citadino honorato atto à maneggiare l'arme, che non andasse con lui con grandissimo animo; e poi che l'armata su allontanata poche miglia dal Porto di Napoli, Ruggiero di Loria che la vidde se vela con le sue galee, mostrado di voler suggire, ma in effetto con intentione di tirarsi dietro l'Armata nemica tanto in alto, che non hauesse potuto poi euitare di non venir à Battaglia, il Prencipe allegro credendosi che susse vera suga, e tutti i soldati delle sue galee, e massime quelli c'haueano poca esperientia nell'Arme, con grandislime grida si diedero à seguire sperando vittoria certa, ma poi che furo allontanate per molte miglia da Terra ferma, Ruggiero sel fermare le sue galee, e posto sopra vno schiffo, andò visitando vna per vna conortando i Capi, e i Combattenti, che volessero con grand'animo adoperarsi, e con speranza certo di vittoria, per ch'essi non haueano da combattere nè con Genouesi, nè con Pisani, o Venetiani assuesatti alla Militia maritima, ch'è tanto differente dalla terrestra, ma haueano da combattere con Francesi huomini inettissimi àtal mestiero, che seben erano valorosi : nelle Battaglie di Mare doue hauea da mostrarsi più la destrezza erano da stimarsi molto poco, e tanto meno, quanto per la maggior parte eran huomini Illustri, e mai non auezzi d'andare su le galee per altro effetto, che di passare da vn luoco adun'altro, e sarebbono restati confusi vedendo la disferenza ch'è dal combattere sopra i Caualli che si mouono alla regola degli sproni & del' freno, à quello sopra i legni che sono mossi dalla natura del mare; e che al fine considerassero che vincendo haurebbono in man il figliolo del più gran Rè che sosse al Mondo, e tanti altri Conti, e Baroni, che sene potea sperare guadagno egloria infinita; epoi che con tali, esimili parole, hebbe inanimati tutti rimontato nella fua galea con grandissima prestezza, sece girar le prode verso i nemici che già s'auicinauano, e con grandissimo impeto andò ad incontrarli. Et perche dall'altra partelar-

te l'armata del Principe venia alla Battaglia con altre tanta fidutia fu commessa la zusfa con grandissima forza dell'vna parte e dell'altra, è benche in breue spatio Francesi, e Napolitani s'accorgessero del disuantagio loro, ve dendo quei delle Galeenemiche correre e saltare dou'era il bisogno con destrezza mirabile, e per contrario molti di loro per girarsi lor il capo cadere senza che sossero percossi, ò almeno non porer dar à nemici serite cer te: su pur tanto il desiderio dell'honore, e l'amore verso il Prencipe loro, che si lasciauano più tosto morire, che mostrar atto de viltà, e di poca sede, ma poi che la battaglia fù durata vn gran pezzo, tanto stretta ch'à pena si potea conoscere vna galea dall'altra, al fine hauendo i Caualieri di quelle galee del Prencipe, ch'erano meglio armate dell'altre, adoperate tutte le forze, vinte dal caldo e dalla stanchezza cominciaro à cedere, ma la galea Capitana doue si trouaua il Principe sù l'ultima, perche ancora che sosse in loco che non poteua ageuolmente disbrigarsi, & vscire dalla battaglia come sero molti altri che si saluaro, ritirandosi verso Napoli se grandissima resistenza, perch'in essa si trouaua il siore di combattenti deliberati più tosto morire che volere cedere, e vedere prigion'il Prencipe loro: è Ruggiero, che dall'altra parte vedeua i suoi stanchi, per vscire d'impaccio se buttare dentro mare molti Calafatti, & altri Marinari con uergare, & altri instromenti, i quali subbito persoraro in molti luochi la galera del Prenci pe, in modo che si venne ad'impire tanto d'acqua, che per non andar à son do, il Prencipe, e gli altri che sene accorsero si resero à Ruggiero, che gli confortaua à rendersi, e Ruggiero porse la mano al Prencipe sollecitando che passasse presto alla galera sua: Restaro insieme con il Principe pregioni, il Brusone Generale dell'Armata, il Conte di Berri, il Conte di Brenda, Guglielmo Stendardo, & altri Caualieri Italiani, e Francesi, ch'andauano sopra diece Galee, che si resero. Questa rotta sbigotti grandemente Napoli tani poi che viddero Ruggiero quasi trionsante tornar auanti le mura della Città & inuitar il Populo di Napoli à fare nouità. Et certo se'Nobili è i più riputati Cittadini non riparauano, sarrebbe stato pericolo di qualche gran d'sordine, perche l'infima plebe, che solea viuere delle cose che giornalmente soleano venir alla Città, dubitando che Ruggiero hauesse da ponere l'assedio cominciaua à tumultuare, non hauendo chi la rifrenasse per trouarsi prigioni tutti i principali, e i soldati, che erano in Napoli morti in quella sanguinosissima Battaglia: Ma valse tato l'autorità de Nobili vecchi, e la virtu degiouani, che pigliaro à guardare le porte della Città, & affrenare co persuasioni, e minaccie gli animi della Plebe, che la Città su coseruata, e Ruggiero si ritirò all'Isola di Capri: & ottenne dal Prencipe che Beatrice vltima figlia di Rè Manfredi, ch'era stata prigione quindeci anni fosse liberata, e sene ritornò in Sicilia, e con grandissimo fausto, e grand'allegrezza detutti i Siciliani, presentò alla Regina Constanza la Sorella libera, & il

Prenci-

Prencipe prigione: il quale con tutti gli altri prigioni principali sù posto nel Castello di Matta Grifone in Messina. Quasi duo di dopo la Battaglia, Rè Carlo che venia di Marsiglia giunse à Gaeta doue con infinito dolore suo hebbe nouella della rotta, e della captiuità del figlio, e partito di là, e giunto in Napoli, hebbe in mano i Capi del tumulto al numero di cento cinquanta, de più colpati, sece appiccare, condonando il resto à Nobili, e Cittadini principali ch'aucano guardata la Città, & essendo il principio di Luglio, mandò settanta cinque galce, tra quelle ch'egli hauea condutte di Prouenza, e quelle ch'erano rimaste della rotta, che passassero il Faro, e girassero à Brindisi ad unirse con l'altre galce, ch'eran'armate nel mare Adriatico, & egli per terra andò con legenti d'arme ch'erano disperse per lo regno in Calabria, doue comando che venisse ancora l'Armata vnita, nella qual'erano cento e dece galee. & andò ad assediare Riggio: Era il Presidio di Riggio Guglielmo di Ponsa Catalano con trecento soldati, ma quel che più importaua alla desesa, era vna quantità de Cittadini, che sapeano che ve nendo Rè Carlo irato cotra di loro, la Città sarrebbe ruinata da i fondaméti, e però insieme co'l Presidio difesero le mura con tata virtù & valore, che Rè Carlo hauendoui perduto molti di di tépo, & essendo quasi già mezzo Autuno, che cominciauă, à leuarsi perquel mare alcune burrasche no volse aduéturare si grossa armata, & al fine di settembre la mandò à dis'ar mare à Brindiss: & egli guarnite c'hebbe de Presidij le Terre importanti di Calabria, andò verso Puglia, ma in quelli proprij dì, Ruggiero al quale di Catalogna Rè Piero hauea mandate quattordeci altre galee venne in Calabria, & à mezza notte assaltò la Città di Nicotera, oue si trouaua il Russo Conte di Catanzaro, con buona quantità di fanti è di Caualli, il quale fidato nella vicinanza di Rè Carlo, e dell'armata sua che non sapea che susse partita, non su tanto diligente à ponere le guardie, che la Terra non sosse pigliata al primo assalto e sacchegiata, e satti molti soldati prigioni, & egli à pena si saluò nel Castello: ma Ruggiero non volendo perdere tempo in assediarlo ando sopra à Guglielmo d'Allieco Francese Signore di Fiume freddo, il quale rese la Terra saluandos la persona, & poi c'hebbe pigliate alcune altre Terre nella medesma Prouintia, passò in Africa, egiunto alle Gerbe di notte pose sei galee fra l'Isola, e la parte di Terra più vicina, ch'è congiunta co l'Isola per vn breue ponte, & ordinò, che guardassero quel pote, à tal che gli Isolani non potessero saluarsi in Terra serma, & egli per vivaltra parte nello spuntare dell'Alba discese con legenti nell'Isola, & assaltà la Terra co tanto sforzo, ch'impoche hore la prese con morte di più di quattro milia Mori, & con farne prigioni più di sei milia, i quali poi adoperò in vna sortezza sopra il Ponte, e ui pose ducento soldati eletti, e carrico non men di preda, che di gloria, sene ritornò in Sicilia, e RèPiero subbito c'hebbe noua di tale acquisto gli mando il priuilegio delle Gerbe come cosa da lui honoratamente acquistata poi fra pochi dì, Rè Piero venne in Sicilia, e conoscendo ch'l Papa era implacabilmente adirato con lui, ma per la rotta, e captiuita del Prencipe dissimulando l'odio, hauca mandato duo Cardinali in Sicilia à trattare la liberta del Prencipe, e la pace volse seruirse della solita prudentia, & arte: & dopò d'hauer receuuti i Cardinali con honor grandis simo diede loro tanta Ceranza di pace honorata per Rè Carlo, che quelli on si mouesse, e con questa speranza, poi che Rè Car mandaro à dirgli lo hebbe perduto vn altra stagione, vscì dalla prattica della pace, e i Cardinali in gannati e delusi si partiro, e tornar al Papa, e Re Carlo bessato volendo al principio di Gennaro dell'Anno MCCLXXXIIII. andar à Brindisi per poner in punto l'Armata's infermo à Foggia, Terra di Capitinata dou essen do giunta l'hora sua satale morì, hauendo deuotamente pigliati tutti i Sacramenti. Il corpo suo su condutto à Napoli, e sepolto alla Chiesa maggior appresso l'altare maggiore con pompa Reale; econdolore vniuersale di. tutta la Nobiltà del Regno, e delle genti militari, le quale sempre suro da lui grandemente amate & essaltate: Rèsenza dubio dignissimo d'esser agua gliato ad ogni altro Rèantico degno di gloria, senon hauesse macchiate tante virtu sue chiarissime la troppo in dulgentia verso i Ministri, e soldati suoi, e la crudeltà per la quale si mostrò sempre inesorabile verso quelli che l'hauean'offeso, le quali due cose soro cagione di farlo viuere gli vlrimi anni della vita sua, e morire con tanti trauagli.



IL FIN DEL SECONDO LIBRO.



1284
Ne Carlo mere
à foggin.

## LIBRO TERZO.



EPIERO vdita la morte di Rè Carlo, mandò Ruggiero con l'armata in Calabria, il quale con la solita virtù e sortuna, mise in terra le genti, pigliò Terra noua, e l'altre sue Castella paterne, delle quali Rè Carlo l'hauea spogliato: poi passò auanti, & pigliò in nome di Rè Piero, Cotrone, & Catan-

zaro, & alcuni altri luochi di quella Prouintia; ma dall'altra parte il Papa, che naturalmente, & poi per vn certo obligo, amaua la Casa di Rè Carlo; ve dendola rimasta sola per la captiuità del Principe che succedea al Regno: Mandò subito Gerardo Cardinal di Palma legato Apostolico, c'hauesse insieme con la Principessa di Salerno, e con Carlo Martello, primo genito del Principe, ch'era all'hora d'età di tredici anni, d'interuenire al gouerno del Regno: eFilippo Rèdi Francia dolorosissimo della morte del Rèsuo cio, mandò Roberto Conte d'Artois, ad assister à gouerno della casa, e dello sta to del Principe suo cugino; & egli con grandissimo essercito, andò all'acquistò del Regno d'Aragona, per acquistarlo à Carlo suo figlio secodo genito, che ne hauea hauuto il Titolo, el'inuestitura dalla Chiesa Romana, e prese Perpignano, Girona, e molte altre Terre di quel paese, e senza dubio sela sortuna non hauesse sauorito Rè Piero con sar succedere à quel punto la morte di Rè Carlo, egli era in grandissimo pericolo di perdere non solo Sicilia, ma ancora i suoi Regni Paterni, perche era impossibile, per molto che sosse virtuoso, e valente hauesse potuto resister à tante sorze d'eserciti terrestri, & armate Maritime: ma vedendosi per la morte di Rè Carlo sicuro del Regno di Sicilia, subito con parte delle sorze Siciliane andò ad oppo nersi al vittorioso Rè di Francia, ebenche si trouasse con sorze assai dispari, per lo grandissimo ardir suo naturale, accresciuto dal sauor della sortuna sin'à quel di volse vscir per fare fatto d'Arme, e su rotto, e serito, & à gra pena si saluò ritirandosi à Villa Franca, doue dilà à pochi giorni morì: Rè certo dignissimo di lode, e di memoria eterna, poiche con pochissime forze, e con l'arte, e con l'industria sola difesa da duo Rè potentissimi, e da vn Papa infenso nemico, duo Regni tanti distanti l'uno dall'altro, trouandosi sempre con la persona ou'il bisogno richiedeua che sosse; di lui rimasero quattro figlioli maschi, Alsonso, Giaimo, Federico, e Piero, e due semi ne Isabella, e Violante: ad Alfonso lasciò il Regno d'Aragona, & à Giaimo, quel

quel di Sicilia: Scriuono molti Autori, che certo il Regno d'Aragona per la morte di Rè Piero, sarebbe venuto in mano di Francesi, se non l'hauesse saluato da vna parte vna grauissima Pestilentia, che venne all'essercito del Rè di Francia; e dall'altra, la gran virtu di Ruggiero di Loria il qual fin detro il Porto di Roses, andò à brugiare l'Armata Francese; dopo l'incendio della quale su stretto Rè Filippo di ritirarsi à Perpignano, per hauer perdu ta la comodità delle vettouaglie, che gli somministraua l'Armata; & infer-. mato în Perpignano, passò da questa vita il medesmo anno, à di sei d'Octo bre, dell'anno MCCLXXXV. e poco dapoi, morì Papa Martino IIII. e su creato Honorio IIII. Il Conte d'Artois ch'era gia arrivato in Napoli, com'intefe la morte di Rè Piero, e che per testamento, hauea lasciato diuisi i Regni, venne in grandissima speranza, di ricourar Sicilia di mano di Rè Giaimo, che per non hauer altre forze, parea che non hauesse potuto molti di, mantenerla, e con voluntà del Cardinale di Parma, mandò in Sicilia Capitan General, Rinaldo di Auelle, Signore d'Auelle, e d'alcune altre Terre, con cinquecento huomini d'Arme, e buona quantita de fanti, con cinquanta galee, e molti altri legni di carrico, de quali era Capitano & Amiraglio Areghino di Mari: Questi scorrendo la costa verso Leuante, dopò d'hauer fatti molti danni per quelle Marine preser Augusta, doue resto Rinaldo co fanti, & huomini d'Arme: & Areghino con legalee e naui voti, si ritirò à Brindiss: Rè Giaimo coronato in Palermo, subbito ch'intese la perdita d'-Augusta, e che Rinaldo ogni di acquistaua delle Castella conuicine, e doue trouaua ripugnanza, faceua grandissimi danni, raccolte quelle géti, che più presto si trouaro in ordine, caualcò verso Augusta; & ordinò à Ruggiero di Loria, che venisse con l'Armata adinfestarla ancora per mare: Et essen do giunto il Rè da vna parte, e Ruggiero dall'altra, hauédo cominciato ad assalire la Terra, trouaro malageuole l'impresa, per che Rinaldo con grandissima virtu, hauendo riparato egregiamente per la via di mare, facea poco conto dell'essercito di Rè Giaimo, anzi vsciua spesso à dargli all'arme, e danneggiarlo: Ereno all'hora in Auggusta tredici Religiosi dell'ordine di san Domenico, i quali con la scusa che'l Papa hauca bandita la Crociata cotra i Siciliani, vsciuan'ogni di trà i combattenti à scaramuzzare: & accade vn di, vno d'essi su preso in vna scaramuzza, e condutto auante à Rè Giaimo, espiato da lui delle genti ch'eranno dentro Augusta: e dell'animo di Rinaldo. disse come Rinaldo hauea publicato à soldati suoi, che stessero di bona voglia, c'hauea nouelle di Napoli, che'l Conte Guido di Monforte lopra l'armata di Prouenza, conducea gran numero di soldati Prouenzali, & Italiani, e venia pur à quella impresa, onde no gli potrebbe mancare di racquistare l'Isola, egrand'honor, e ricchezza, à queste parole Rè Giaimo rima se sbigottito, ese chiamare Ruggiero dall'armata, e tenne consiglio di quel che s'hauca da fare tutti Baroni Siciliani dissero, ch'era da lasciare l'impre-

Lad'Au-

1285.

sa d'Augusta, e pensar alla salute propria, per che se'l Conte Guido hauesse posto in terra sol altre tante genti quante quelle ch'eran in Augusta, e sosse venuto à soccorrerla l'essercito Siciliano trouandosi in mezo trà la Terra, el'altro de nemici non potea mancare, che non fosse fracassato: all'hora Ruggiero di Loria disse ch'egli era di parere che'l Rè in niun modo si mouesse dall'assedio, e ch'egli andarebbe con tutti i legni, che potea armare sequito. per Sicilia ad'incontrare l'Armata Prouenzale, e prohibirla, che no hauesle potuto ponere gente in Terra, ch'esso non hauesse hauuto commodità di brugiarla, eches'hauesse veduto occasione di fare satto d'arme l'haureb be ancora afferrata: questo parere su lodato dal Rè Giaimo, e Ruggiero co grandissima diligenza con quaranta Galee benissime in punto, & alcuni al tri Legni si parti di Messina; escorredo la Costa di Calabria intese, che l'Armata Prouenzale era venuta in Napoli, & aspettaua fornirsi d'alcune altre cosenecessarie; esubbito andò à sorgere sei miglia lontano dalla Città di Napoli, e di la correndo hor sopra Procita, hor sopra Pozzuolo, hor sin'alle mura di Napoli, Instigò tanto con questo ardire il Conte d'Artois, egli altri Capi del Gouerno del Regno, che vinti dall'ira, alla quale la Natione Francese per natura è assai soggetta, trouandosi con settanta Galee nel Por to, montaro sopra di quelle, & andaro ad incontrarlo, & ad attacar intrepi damente il Fatto d'arme, & ancora, che la virtu de Francesi sosse inutil à quella spetie di Battaglia, come s'era visto per esperientia, haueano ridutto Ruggiero à dubbitare sortemente della vittoria, quando le galee Genouesi, che si trouauano dalla parte dell'Armata Prouenzale, vedendo la battaglia sorte subbito, s'appartaro abbandonando i Prouenzali, e le galee di Napoli, con dar in vno medesimo tempo terrore à compagni, & audatia à i nemici, & per questo ancora che durasse più di due altre hore la battaglia; restò al fine vincitore Ruggiero con la presa di molte galee, e de molti huo Ruggiero uin mini di guerra insieme co'l Conte Guido di Monsorte, co'l Conte d'Auellino; & co'l Conte di Lecce, i quali duo Conti si riscossero frà pochi di per denari, sol il Conte Guido restò prigione doue morì, è di lui restò sol vna figliuola chiamata Anastasia, la quale per opra del Conte dell'Anguillara, socero del Conte Guido, su data poi per moglie à Romano Orsino, con la successione di Nola, e di tutto lo Stato ch'il Rè Carlo hauea donato al Con te Guido, e questo su il primo stato c'hauesse la famiglia Orsina nel Regno di Napoli, doue signoreggiò ducento quaranta tre anni continuo sin alla morte d'Herrico Orsino, che perdio lo stato e la vita, nell'anno di Christo. M.D.XXXIII. Questa vittoria di Ruggiero ancora che fosse imputata a gran virtu e fortuna sua può dar à vedere con quanto disuantaggio si pone à cobattere chi hà seco Galee mercenarie contra à chi ha le sue proprie; del che nel Regno. s'èancora visto à tempi nostri qualche essempio con danno della Religione Cristiana, e non senza macchia dela gloria de nostri Capitani: Ruggie-

Parere di Ruggiero ef-

Ruggiero con le sue galee in Calabria e e poi vicina á Napoli inuitando l'arma ta Francese.

Fatto d'ar -me atsacate in Mare.

Morì il Cote Guido & Anastasia sua figlia fù poi mariiata con lo Stato di Nola à Romano Orsino: che fu il primo che di tal famiglia haueße stato

Che vagliono

Ruggiero fe tregua fenza amifarne il Rè Giaimo on de fù tenuto fospetto.

Giouan da Procida difele Ruggiero.

Augusta si rende à patti.

Rè Giaimo paßò in Cala bria è mandò Ruggiero à soccorrere Ca tanzaro.

ro sempre combatte, hauendo seco Galee del Rè che seruiua, ò dell'Isola di Sicilia, à cui importaua più rendersi salua, che risparmiare le galee, ma quelli ch'in tante battaglie combattero con lui haueano seco Capitani per lo più di galee à quali importaua assai più saluare legalee proprie, che vincere la giornata per vtilità di quelli per cui militauano, ma di questo sia detto à bastanza: Dopò questa vittoria Ruggiero mandò tutte le galee pre se, & i prigioni in Sicilia, & egli restò con trenta galee ad infestare Napoli, onde il Legato Apostolico, egli altri del gouerno mandaro à dimandarle tregua, & egli la concesse, e se n'andò in Sicilia credendo di trouar il Rè benigno, & amoreuole verso di lui per la grande importanza di questa vittoria, la quale parea che l'hauesse stabilito il Regno; ma lo trouò molto turba to, & alienato da lui, però ch'i Catalani, ch'eran appresso al Rè di maggior autorità calunniauano Ruggierocon dire che per concedere questa tregua cosi fuor di proposito douea hauer hauuto gran somma de danari, nè man cauano di quelli ch'eran ancora di parere che si douesse carcerare, ma Giouan di Procida sentendone fare motto, auante al Rèhonoratamente ripugnò, e disse che non solo sarebbe vitio di grandissima ingratitudine trattare in tal modo quel huomo c'hauea seruito tanto, e condutte al fine tante gloriose imprese, ma che sarebbe ancora la ruina di tutto il Regno, restando priuo di così fortunato & inuito Capitano; e così la cosa restò acquetata. Il Rèche si trouaua all'hora all'assedio d'Augusta mandò alcuni Caualieri Francesi di quelli ch'erano stati presi nella rotta dentro la Terra, à tal che dicessero à Rinaldo che deuesse rendersi poi che no potea sperare soccorso alcuno; eRinaldo vedendosi in tanta carestia di cose da viuere, che non haurebbe potuto mantenersi sin tanto ch'in Napoli si sosse satta nuova prouisione d'Armata: trattò e concluse di rendersi con honorati patti, per che il Rè che desideraua vedere Sicilia in tutto libera gli concesse tutto quello che volse, e con ostaggi l'assicurò, che facesse venire le galee e naui del Regno, ch'eran à Brindiss à leuarlo di là, e condurlo saluo con tutte le sue genti à Napoli: doue parue, che per la fortuna che correa cosi contraria à Francesi fosse ritornato vittorioso: sol hauendone rimenato l'essercito suo saluo, ma le Terre di Calabria che si teneano con le Bandiere di Rè Giaimo: vedendo che tutto quello essercito ch'era partito di Sicilia verrebbe ad vnirsi co'l Conte d'Arasse che tenea assediato Catanzaro, & haurebbe di leggiero espugnato tutte quelle Terre, ch'erano con fiacchi Presidij, mandaro à Rè Giaimo per soccorso, il quale volendo sequire la fortuna prospera passò di Sicilia in Calabria con sei cento caual li, epiù di sei milia fanti Almoaueri, e Siciliani, e messe le genti in terra à Cotrone, mandò subbito Ruggiero à soccorrere Catanzaro. Andò Ruggiero co'l solito vigore dell'animo suo, ma non con la solita sortuna, per che il Conte d'Arassegli vsci incontra, con soldati da piedi, e caualli veterani,&

rani, & ancora c'hauesse minor numero di gente attacò il satto d'arme, & i Francesi 740 caualli Siciliani non hebbero forza di resister all'impeto de Francesi, se no lorosi d'antes quanto la virti di Ruggiero li se resistere per vergogna, ò per timore, per- lo ruppero che non sol egli attendea à combattere da fortissimo Caualioro; ma non mancaua di confortar, e minacciar à quelli che parea, che conoscesse inchi nati à suggire; ma al sine su rotto con morte di più di duo cento caualli, ma con grandissima vecisione delle fantarie, che dopò della fuga de caualli foro tutte dissipate, & à grandissima fatica egli incalzato da i caualli nemici si saluò à Cotrone, e Rè Giaimo vedendo mal successa questa impresa, e temédo ch'el Conte d'Arasse verrebbe subbito ad assediarlo se n'andò in Sicilia. Queste cose il Villani, e'l Facella scrittori dell'Istorie di Sicilia scriuo- Il Villani, e'l no, che fur fatte nel 1287. ma io m'accordo più col'Archivo Reale di Na- Facella Scrit tori delle 1/20 poli, nel quale stanno registrate tutte le prouisioni, che portò Rinaldo d'A- rie siciliane. uelli, e quelle che poi gli furo madate. A questo tempo il Prencipe di Saler Il Prencipe di no ch'era stato trasferito di Sicilia in Catalogna, poco innanzi la morte di salerno siglio Rè Piero desideroso della libertà, e di ritornar al Regno paterno, mandò à del morto Rè sollecitare la moglie, che mandasse Ambasciatori à Papa Honorio Quarto serito in Cata successore di Papa Martino, & ad Odoardo Rè d'Inghisterra pregadoli, che logna. volessero trattare la libertà sua, con Rè Alfonso, e cosi si se, & Odoardo co co Rè Alfon molta amoreuolezza e diligéza cominciò à trattarlo prima p mezo d'Am- sossiliodi Ra basciarori, e poi co la persona propria, per quel che scriue il Cronista d'Ara gona, ch'andò fin'ad Oloron à trouare Rè Alfonso, e'l Papa ancora vi man- Odoardo trat dò vn Legato Apostolico, e per opera loro dopò molte discussioni si se la tò di liberare pace sotto queste coditioni, che prima che'l Prencipe vscisse da i cosini del Regno d'Aragona facesse consignare per ostaggi tre sigliuoli suoi, Luigi secodo genito, che su poi Vescouo di Tolosa, e santificato. Roberto terzo ge- Luigi Vesconito Duca di Calabria, che poi su Rè, e Giouanni ottauo genito, che su poi Prencipe della Morea, e sessanta altri Caualteri Prouenzali ad elettione del Rè d'Aragona, e che pagasse treta milia Marche d'argéto, e che procurasse, raglia di tre che'l Rè di Francia facesse tregua per treanni, e che Carlo di Valois fratello tamilia Mar del Rè, ch'era inuestito del Regno d'Aragona, e di Valétia cedesse à Rè Al-che d'argëto fonso tutte le ragioni, e restituisse tutte que Terre, che Rè Filippo suo padre in pigliò nel Cotado di Rusciglione e di Ceritania, ch'ancora si teneuano plui, aggiugedo di più dichiaratione che quado il Prencipe macasse d'essequir tutte legià dette cose fosse obligato fràil termine d'un'anno di tornar i car cere, e che lasciasse il Regno di Sicilia co dargli per moglie Biaca sua figlia. ma Gioua Villani & altri Autori Italiani no fan métion alcuna di gita pace coclusa in Oloro, anzi dicono ch'essedo morto Papa Honorio, metre q- Papa Honorio. ste cosessitatamente Papa Nicola Quarto che su creato dopò lui non vosse ro morto, e creato Papa che osta pace si trattasse co tato vatagio di RèAlfonso, e di RèGiamo, che Nucola quar Rè Carlo venisse à perdere la Sicilia, e parte di Calabria, per che egli parc- 10. wa, che

Tiero il Rè il Prencipe di

no di Tolosa santificato.

Lega del Rè de Maiorica con il Rè di Francia.

L' Arrinesco no di Ranen scono di Mon reale manda tidal Papa.

1318 .

ua, che Re Alfonso volesse vendere troppo cara la libertà à quel Prencipe, e massime, che si sapea, che Rè di Francia hauea fatto lega co'l Rè di Maiorica, il qual hauca promesso di sareguerra nel Regno di Valetia in quel me desmo tempo, che'l Rè di Francia rinouasse la guerra nel Contado di Rosciglione, e cosi Scriuono, che Rè Odoardo, che per labontà sua amaua il Prencipe, che gli era cugino, e desideraua estremamente liberarlo, andò à trouar il Rè d'Aragona, e mentre trauagliaua per affinare le conditioni della pace, e ridurli à patti tollerabili arrivaro l'Arcivesco di Rauenna, e l'Arna el Arcine ciuescouo di Monreale con vn Breue del Papa in virtu del quale come Legati Apostolici richiesero il Rè d'Aragona, che douesse liberare sotto pena di censura, Carlo Prencipe di Salerno figlio primo genito del Rè di Napoli, & di Sicilia, e desistere d'asutare Rè Giaimo occupatore di quella Isola, e Ribello della Santa Chiesa; per la qual cosa Rè Alsonso conoscendo, che se ne mádaua escluso il Rèd'Inghilterra, ch'era venuto fin'à casa sua à ritrouarlo, e si sacesse poco conto del Breue del Papa, verrebbe ad hauere quasi tutti i Prencipi Cristiani nemici: restò contento di pigliarsi gli ostaggi sudetti, le trenta milia Marche d'Argento, e la promessa, che'l Prencipe condurebbe ad effetto la pace, co'l Rè di Frácia, e la cessione di Carlo di Valois. e non si sè mention alcuna di Rè Giaimo, nè del Regno di Sicilia: E poi che'l Prencipe su liberato, con queste conditioni, si per l'amore che portaua à istigli, ch'erano rimasti per ostaggi, come per essere di natura sua Prencipe lealissimo, andò subbito alla Corte del Rè di Francia, doue benche sosse riccuuto con tutte quelle dimostrationi d'amor, e d'honore, che sosse stato possibile, nel trattare poi la pace trouò dissicultà grandissima, perche il Rè riseruaua ogni cosa alla voluntà del fratello, il quale trouandosi senza Signoria non potea contentarsi di lasciare la speranza di duo Règni, e la possessione di quelle Terre, che'l Padre haucua acquistato nella guerra di Perpignano, tal che vedendo trauagliarsi in vano si parti, e venne in Prouenza doue hebbe grandissimi honori, e molti presenti, e passò in Italia, e su molto ben riceuuto dalle Città Guelse, e massime da Fiorentini, e venne poi à Perugia oue trouò il Papa, il quale benche fosse natiuo d'Ascoli della Marca, non si lasciò vincere da niuno de Pontefici Francesi, nella dimostra tione d'amoreuolezza. & affettione verso di lui, & della casa sua, e da lui co approbatione di tutto il Collegio su coronato Redi Napoli, edi Sicilia, e passò in Napoli riceuuto da tutti i luoghi del Regno co plauso, e letitia incredibile, per la liberalità sua, e per la benignità della Natura, la quale con molti benefici; hauea dimostrara in vita del padre, il quale nelle cose di pa ce hauca fatto sempre gouernar il Regno da lui: ma Rè Giaimo il quale si dice, che vedendo il Rè d'Aragona, suo fratello inuolto in tante guerre, se non concludea la pace hauesse mandato à dirgli, ch'attendesse all'vtilità sua, senza parlar delle cose di Sicilia, la qual egli si sidaua di

mante-

Il Prensipe venge in Per rugia dou'era il Papa, e fit coronato 12 è di Rapoli è di Sulla , c venne à Napoli.

mantenere senz'altro aiuto: Quando vidde ch'l Papa con troppo affetto tenea la parte di Re Carlo, su pentito di non hauer procurato d'essere compreso nella pace, e per preuenir, e non espettare la guerra in Sicilia con gran diligentia fe ponere in Ordine quaranta galee, e gran numero de legni di carrico; e passò à Riggio con vn giusto essercito, e poco dapoi hebbe Semi-con quaranta nara, Sinopoli, e la Motta Buualina, che si resero, e poi prese Montelione sicilia à Rig per forza con molta stragge di quelli che lo difendeano, e fortificate c'heb- gio & Piglio be tutte queste Terre melse le genti sù l'armata, e per tenere trauagliato il nopoli, e Mon Regno di Napoli in diuersi luoghi, nauigò con intentione d'andar ad af-teleone. saltare Gaeta, e pet viaggio prese Paula, Fiscaula, Fiume freddo, e'l Citraro, e di la venne sopra Bel vedere; oue si trouaua all'hora Ruggiero di Sangeneto, che n'era Signore, e mandò l'Araldo à richiederlo che si douesse rendere, che facendo altrimente gli haurebbe bandita la terra à sangue, & à suo co, eRuggiero come su giunto dinanzi à lui, l'Araldo non aspettò che sa- Ruggiero di cesse l'ambasciata, ma gli disse che se non si partiua subbito l'haurebbe fat- sangeneto no to appiccare per la gola; Et essendo colui tornato al Rè, con questa risposta quole render gli apportò sdegno gradissimo, vededo che Ruggiero cosi all'improvisa ha mo, è ributta uesse ardire di resister ad vn Rè, &ad vna armata Reale, e però subbito su or l'essercito si dinato, che si desse l'assalto alla Terra: ma Ruggiero che da se erà valoloroso, & hauea vn buon numero de vassalli, che da l'altre terre sue erano venuti p seruirlo, quado apparse l'armata, se poco coto dell'assalto, & hauedo collo cati nei più debboli luochi delle mura i più valeti huomini c'hauea co'l va lore di quelli, e co quelli strometi bellici, che s'usauano à quel tépo ributtò co gran stragge l'essercito Siciliano; e'IRè acceso d'ira determinò in ogni modo d'espugnarlo; e per quella via doue più noceuan à gli assaltati i sassi, e l'altre cose che si tirauano dalle mura, sece pigliare duo figliuoli di Ruggie ro prigioni è ro ch'erano fatti prigioni nelle battaglie passate, e legarli in duo pali, co spe li se legar e raza che'l padre, e i terrazani p timore di no offenderli no hauessero tratto fe dare l'altro da quella: Egià cosi succese, pche quelli che guardauano le mura come co asalto. nobbero quelli giouani no haueua ardire di tirare temedo di no veciderli, onde succededo appiede alle mura i soldari Siciliani i grá copia poi che no eran impediti da i sassi da lotano, e rifrescado ad ognihora l'assasto, la Terra Bellissimo at vene in pericolo di pdersi, ma soprauenedo Ruggiero ch'andaua giradosi douunque era il bisogno com'hebbe inteso che no haueano tiraro p timore di no offender i figli, comadò che si tirasse seza rispetto alcuno, per ch'e ra tenuto più alla fede sua, ch'alla vita de sigli, e cosi tirandosi si sègradissi ma vecisione di quelli ch'erano appiedi alle mura, e degli altri chetuttauia aggiungeuano; e trà i morti su vn delli sigli di Ruggiero, & à questo modo Morto m de per quel dissi saluò la Terra; & al Rècrebbe più l'ostinatione el desiderio, e figli di Rugdeliberò di non partirsi senza espugnarla, ò ver hauerla à patti; poi ch'un giero. vassallo di Ruggiero di Loria, ch'era fuggito dalla Terra hauea riferito che

Rè Giaimo hauea duo sigli di Ruggie-

to di Ruggie-

nella

Fauore celefle di gran
pioggia onde
fi partì Rè
Giaimo e per
atto Reale ri
madò il figlio
viuo, e'l morto à Ruggie-

Rè Giaimo arrivato vicin à Gaeta
pose le genti
in Terra vi
cin à Formia
detta hoggi
Mola data á
sacco.

Gaeta aßedia ta.

Rè Carlo con gente! molta foccorre Gae

Ambasciato ri Inglesi, G Aragonesi à Rè Carlo.

nella Terra non era acqua per tre ò quattro giorni, e dall'altra parte il Sangeneto cupido d'honore cra determinato morire più tosto che rendersi, e non solo si considaua nel valore suo, e delli suoi, ma hauea gran speranza che'l Conte d'Artes, ch'era nella Calabria soprana, con buon essercito venisse à soccorrerlo, ma la virtu sua su fauorita dal cielo, che'l di sequente venne si larga pioggia, e si mossenel mare tale tempesta, che non sol appor tò grandissima abundantia d'acqua à gli assediati, ma gran pericolo de perdersi l'armata in quella spiaggia, onde Rè Giaimo che teneua auuiso, che'l Conte d'Artes, era poco lontano per timore di non restar abbandonato in quel loco, si posse in alto con l'essercito, per correr più tosto doue la fortuna il portaua, che restar là senza vittuaglia, ma volédo partire per mostrarsi emolo di quell'atto notabile del Sangineto, & paregiarlo con la cortesia, mandò à donargli il figlio viuo, e'l corpo dell'altro, ch'era morto à volto di ricchissimi drappi d'oro, e di seta; cola certo degna d'animo Reale, & indi partito, dopò pericoloso naufragio, arriuò alla Marina di Gaeta, e pose le genti in terra nella spiaggia di Formia ou'hoggi è Mola quattro miglia lon tano di Gaeta, Vsci bene di Gaeta Beltrano del Balzo, con alquanti caualli per prohibire le gentidi Rè Giajmo, che non sce idesser in telra, ma trouò discesi tanti caualli, e pedoni, c'hebbebuon patto ridursi saluo in Gaeta, e Rè Giaimo senza contrasto diede à sacco Mola, e'l Castiglione à soldati, e'l di sequente, andò al Monte, à ponere l'Assedio à Gaeta, ma il sito sorte di quella Città l'hauea tolta la speranza di pigliarla per sorza, e non attendea adaltro, ch'à chiuderle per Mare, e per Tèrra i passi, e la commodità della vittuaglia;ma come su giunto in Napoli il Conte d'Artes, con le genti, che menaua seco di Calabria, & intese in luogo doue era accampato Rè Giaimo, come mastro di guerra persuase Rè Carlo, ch'andasse al soccorso di Gaeta, & aggiunto vn gran numero de Caualieri Napolitani all'essercito si parti insieme co'l Rè, e con celerità mirabil, andò à poner il Campo trà Mola; e le radici del Monte, del che Rè Giaimo restò molto sbigottito, per che si trouaua molto più strettamente assediato, che non staua la Città di Gaeta, & à pena potea viuere scarzamente di quel, che per le ripe Scoscese dalla parte d'occidente, andaua à pigliare dall'Armata, il che non potea molto durare, ma la buona fortuna sua volse ch'in quelli di giusero nel Capo di RèCarlo Ambasciatori del Rè d'Inghilterra, e del Rè d'Aragona à trat tare la pace, e béche da tutti quelli del Coseglio di Rè Carlo, la pace era abborrità, pche diceano, che no poteua essere, che Rè Giaimo, e tutti Baroni, ch'erano co lui no fossero prigioni à man salua, e ricouerata Sicilia in quel la giornata, ma fù tata la diligétia dell'Ambasciator Aragonese, e tato calde le persuasioni dell'Inglese, che Rè Carlo cotra il voto di tutti suoi gli concele tregua per duo anni, ancora, che'l Côte d'Artes ad alta voce gli hauelse detto, che quella Tregua l'haurebbe cacciato in tutto di speranza di ricoue rare mai

rare mai più il Regno di Sicilia, e Rè Carlo con lui, e con gli altri del conseglio dicea, che non potea farne altro per l'obligo c'hauea co'l Rè d'Inghilterra, il quale tanto amoreuolmente haucai procurata la liberationesia, e pigliata fatica d'andare sin'in Ispagna, e ch'all'incontro egli non hauea potuto attendere quel c'hauea promesso di sare, che'l Rèdi Francia si pacificasse co'l Rè d'Aragona, e di fare cedere le ragioni à Carlo di Valois, che tenea l'inuestitura di quei Regni, così conclusa, che su la pace il Conte d'Artes, e gli altri Signori Francesi, ch'erano stati cinque anni alla Tutela del Regno, e de figliuoli di Rè Carlo, si partiro da lui sdegnati giudicandolo inhabil à farcalcuna opera gloriosa, dall'altra parte tregua Rè liero Rè Giaimo d'hauer passato si gran punto, si passò in alto, & andò in Giaimo se ne Sicilia, non senza nausragio, per che vi persetre galee per la via, ma Rè Carlo tornato à Napoli, trouò gli Ambasciatori del Regno d'Ungaria, che vennero à richiederlo, che mandasse à pigliar la possessione di quel re de nghe-Regno, che per legitima successione toccaua alla Regina Maria sua mo- ria à Re Car glie, poi che'l Rècia morto senza lasciar altri più prossimi di grado, e perche à lui parea poco honoreuole lasciare l'Impresa di Sicilia; epoco sicuro lasciar il Regno di Napoli, del quale possedea molte Terre in Calabria sessione del Rè Giaimo rispose à gli Ambasciatori, che ci haurebbe mandato Carlo Martello suo figlio primo genito, al quale la Regina Maria si contenta- succedea la ua di cedere le ragioni di quel Regno, eper che gli Ambalciatori ne fu- Regma Maro ben contenti, Rè Carlo mando à supplicar il Papa, che volesse mandar Rè Carlo. vn Prelato in Napoli à Coronare Carlo Martello, e ciò fe più per hauer occasione di rallegrare la Città, e'l Regno, con una festa notabile, dopò tanti trauagli, che per che la Coronatione sosse necessaria, per Rè Carlo si mantenersi le ragioni c'hauea, ò d'acquistarne di nuouo, per che sa-pea molto bene, che secondo il costume di quel Regno bisognaua Coronarsi vn'altra volta il Vis grado, con quella Corona antiqua di quel gheria con Regno, ch'iui si conserua, per essere tenuto Rèlegitimo da quei Popo- grandissime li. Il Papa mandò vn Prelato del qual io non trouo mentione, e fu celebrata in Napoli la Coronatione, con interuéto degli Ambasciatori del Rè di Francia, e di tutti Prencipi d'Italia, trà i quali i Fiorentini comparsero con maggior pompa de tutti gli altri, per mostrare l'amoreuolezza che portauano alla casa del Rè, suro gradissime le seste, e le giostre, e gli altri spettacoli,ma foro più grate per la benificétia, eliberalità del Rè, ch'armò prima che si coronasse Carlo Martello suo siglio, & appresso à lui più di trecento altri Caualieri di Napoli, e di tutte le Prouintie del Regno, donò alla Città di Na Napoli fatto poli le immunità di tutti pagamenti, sece franca Gaeta per diece anni delle franco de pa. collette ordinarie, e lasciò anco parte de pagaméti à tutte quelle Terre c'ha ueano sofferto qualche dano dall'Armata Siciliana. Poi si voltò ad ordinar al Rèsuo siglio vna Corte Reale, ponendogli appresso Consiglieri sauij, e per la

Dopò fatta la torno in Sice

lo in Napoli che madaße á pigliare pos Regnod'Vngheria che ria moglie di

Carlo Martello figlio de coronato in Napoli del Regno à I'n

Noua che da Faronid' Vn gheria era stato creato Rè vn di linea trasuersate.

Carlo Martello piglia per moglie la figlia dell'Im peratore.

per la persona sua Seruidori amoreuoli, e granumero di Galuppi, e de Paggi Nobilissimi: Ma mentre in Napolisi faceano queste feste, alcuni Baroni del Regno d'Vngaria haueano chiamato per Rè vno Andrea per linea trasuersale, parente del Rèmorto, e l'haueano fatta dare obbedientia da molte Terre di quel Regno, e per quelto Rè Carlo come l'intese differi di mandar il figlio in Vngaria, e per mandarlo con qualche fauor in virtu, del quale potesse contrastar, e vincere l'occupatore di quel Regno, & emolo suo, mandò Giacomo Galiota Arciuescouo di Bari, Ambasciatore à Ridolfo Imperador, à trattar il matrimonio d'una figlia di lui, con Rè Carlo Martello, e per che'l matrimonio felicemente in poco spatio di tempo si concluse, Rè Carlo Martello con grandissima compagnia de Baroni, e de Caualieri, andò in Germania à celebrare le nozze, e di là passò in Vngaria, e benche conducesse seco molte forze, non però hebbe tutto il Regno, per che mentre Andrea suo auuersario visse sempre ne tenne occupata vna par te; Pur da suoi parteggiani su accolto con pompa Reale, e con grandissima amoreuolezza, e quelli Napolitani, chel'acompagnaro, riferiro gran cole à Re Carlo suo padre dell'opulentia del Regno d'Ungaria; tal che sarebbe stato felicissimo Principe, hauendo in cambio di Sicilia aggiunto al suo Dominio il Regno d'Vngaria; Ma questa sua felicità era turbata per continui Messi, che da parte del Rè d'Inghilterra, e del Rè d'Aragona il sollecitauano à far opera, che'l Rè di Francia, e Carlo di Valois suo fratello lasciasse ro l'Impresa d'Aragona com'hauea promesso ne i Capitoli della pace, & al fine com'à Rè d'eccellente natura, e di somma bontà, determinò d'andar in in Francia per ogni sforzo d'ottenere dal Rè, e dal fratello, quel che desideraua, con ferma intentione di ritornare nella prigione quando non hauelse potuto ottenerlo, Andò dunque à puntò, che trouò che'l Rè di Francia e'l Rè di Maiorica faceano grand'apparati per intrare l'uno per la via di Na uarra, e l'altro per lo Contado di Rosciglione ad assaltar il Regno d'Aragona, e ben che trattasse molti dì, era quasi vscito di speranza, non pur di far lasciare l'Impresa, ma di differirla, perche quelli Rè c'haueano fatta la spesa non voleano perderla, quando soprauennero il Cardinal Colonna, & il Cardinal di Santa Sabina Legati Apostolici, e con l'autorità del nome del Papa, ch'à quel tempo era in gran riuerentia appresso al Rè, & alla nation Francese, sforzaro il Rè di Francia ad aspettare l'essito della pace che si trat tarebbe da loro, e si ritiraro in Mompolieri conuocando gli Ambasciatori d'Inghilterra, d'Aragona, di Rè Carlo, & del Rè di Maiorica, e di Rè Gialmo di Sicilia, & ancora quelli del Rè di Francia, e quanto con più attentio ne trattauano la pace, tanto più trouauano mala ageuolezza di ridurla à fine; per che da vna parte gli Ambasciatori di Sicilia dichiararo l'animo di RèGiaimo, dall'altra partegli Ambasciatori di Francia diceano, ch'l Rèlo ro non volca per dere la spesa, nè che Rè Carlo di Valois cedesse le sue ragio ni;poi-

Duo Cardina li mãdati dal Papa.

ni, poiche Rè Giaimo volea retenersi quell'Isola occupata à torto, e co tan ta îngiuria, e tanto spargimento di sangue del nome Francese; & dall'altra parte il Papa hauea commandato à loro, ch'in niun modo concludessero pace se'l Regno di Sicilia non restaua à Rè Carlo, perche dicea essere pregiuditio nella Sede Apostolica, quando restassero impuniti i violenti o ccu patori delle cose di quella, Ma trouadosi Ambasciatore per Rè Carlo Barto lomeo di Capua Dottore in quel tempo eccellentissimo, & huomo di gran Bartolomeo dissimo di Capua Am di Capua Am dissimo giuditio, e di sagacissimo ingegno nel trattar i negotij, dimostrò al basciatore di li Cardinali, ch'una sola via era di concludere pace, escludendone Rè Giai-Rè Carlo. mo, e trauagliando che Carlo di Valois in cambio della speranza, c'hauea d'acquistat i Regni d'Aragona, e di Valentia, si pigliasse la sigliuola di Rè Carlo chiamata Clementia per moglie, con lo Ducato d'Angioia in dote, ch'à questo modo la pace potrebbe effettuarsi, riseruando intera la voluntà del Papa con escludere Rè Giaimo; i Cardinali cominciaro à trattar la cosa con gli Ambasciatori d'Aragona, e trouaro grandissima inclinatione di non far conto che Rè Giaimo restasse escluso, per che la pace era necessa ria al Rè d'Aragona, il qual in niun modo potea resister à tante guerre; per che oltra di quella che gli minacciaua il Re di Francia, e'l Re di Maiorica, si trouaua dall'altra parte assaltato da Rè Sancio di Castiglia, e quel ch'era peggio i suoi Popoli stauano solleuati secondo diceano per l'interdetto da gli officij sacri, ma molto più per le spese che correuano alla guerra, & faceano instantia; che pur che la guerra di Francia fosse cessata e placato il Papa, non si doucano retener i figli à Rè Carlo; per compiacer à Rè Giaimo, ma si doueano liberare subbito, e sar la pace, e parche parea che non restasse altro che fare che cotentare Carlo di Valois, si mossero da Mompolie ri i Legati, e tutti gli Ambasciatori, & andaro à trouar il Redi Fracia, e dopò molte discussioni si concluse in nome di Dio la pace, con queste condi- La pace contioni, che Carlo di Valois hauesse per moglie la primo genita di Rè Carlo clusa con alco'l Ducato d'Angioia, e rinonzasse all'inuestitura di quei Regni: che'l Rè ni. d'Aragona liberalse i tre figli di Rè Carlo, con gli altri ostaggi, e pagasse alla Chiesa Romana il censo del Regno d'Aragona, tanti anni tralasciato di pagarsi, e che non solo donasse nullo aiuto à Rè Giaimo, ma c'hauesse da comandar à tutti suoi suditi, che si trouauano in Calabria, ouer in Sicilia al seruitio di Rè Giaimo, che douessero abbandonarlo e partirsi; e dall'altra parte il Papa riceuesse il Rè d'Aragona come buon figlio nel grembo della Santa Chiesa, etogliesse l'interdetto à quei Popoli. Per questo à me pare, che non fosse vero quello che su è detto, che scriuono alcuni Autori della pace d'Oloron, perche non è verisimile, che Rè Carlo, che per questa pace, diede la figlia primo genita à Carlo di Valois, hauesse data Rè Carlo riinnanzi la seconda genita à Rè Giaimo, ma lasciando il loco suo alla verità. Rè Carlo ricenuti i figli e gli altri ostaggi, danoi che sella memorra si fene tornò in tà, Rè Carlo riceuuti i figli, e gli altri ostaggi, dapoi che sollennemente sù Italia.

adimpita

Morendo Rè
Alfanfo fu
chiamato Rè
Ghilmo, che
fibbito nauigò di Sicilia
in Aragona.

Ambasciato ri mandati à Rè Giaimo.

Risposta di Rè Giaimo.

Don Blasco d'Aragona mandato da Rè Giaimo in Calabria done ruppe il Primarano.

Ruggiero di Loria nauigò di Sicilia in Calabria. adimpita ogn'altra cosa, sene venne per mare in Italia, e su riceuuto con grandissimo honore in Genua, e contrasse lega d'amicitia con quella Republica, la quale promise d'aiutarlo alla ricoueratione di Sicilia con sessan ta galee:ma Rè Alfonso, che credea godersi la pace tanto desiderata, su assa lito dalla morte, e fù chiamato Rè Giaimo da Sicilia com'herede legitimo di quei Regni, il quale senza dimora nauigò in Ispagna, lasciando Don Fe derico suo Luocotenente in Sicilia, egiunto che su, e pigliato il possesso di quei Regni, il Papa, e'l Rè di Francia, e'l Rè d'Inghilterra ad instantia di Rè Carlo mandaro Ambasciatori à richiederlo, che poi c'hauea hauuto quei Regni per heredità di Rè Alfonso suo fratello, volesse ancora adimpi re le conditioni della pace poco innanzi fatta, e restituire il Regno di Sicilia, ò vero non dar aiuto alcuno à Siciliani, e chiamar in Ispagna tutti suoi suditi, che militauano in Sicilia, ch'altramente si teneria la pace per rotta, e la renonza di Garlo di Valois per non fatta, e'l Papa ritornarebbe ad inter dicere quelli Regni, Rè Giaimo rispose, ch'egli era successo à quei Regni, come figlio di Rè Piero, non come fratello di Rè Alfonso, e che però non era tenuto ad adimpire quelle conditioni alle quali hauea consentito il fra tello, con tanto preiuditio della Corona d'Aragona; così d'ogni parte s'heb be la pace per rotta, e si faceano nuoue prouisioni di guerra, e perche dopò la passata di Rè Carlo per Genua, erano intrati i Ghibbellini in quella Città, e cacciati i Guelfi amici di Rè Carlo, Rè Giaimo mandò subbito à trattare lega con loro, e con alcune Galee c'hebbe da loro mandò Blasco d'Ara gona Capitan General in Calabria à rinouare la Guerra; era à quel tempo tempo Guido Primarano Francese, Capitano Generale per Rè Carlo in Calabria, e teneua assediato Mont'alto, onde parue à Don Blasco per la pri ma impresa andar à soccorrere quella Città, e'l Primarano, c'hebbe notitia della venuta sua, caualcò ad incontrarlo, ecommesso satto d'armerestò rotto, eprigione: eRè Carlo subbito mandò in Calabria Guglielmo stendardo Capitano vecchio, e riputatissimo, per essersi trouato in tante Battaglie, e per che portò seco il siore delli soldati del Regno, raffrenò subbito l'impeto di Don Blasco, il quale vedendo, che non potea resistere, mandò in Sicilia per supplimento di gente, e Ruggiero di Loria sen za aspettar altr'ordine di Rè Giaimo, passò con trenta galee in Calabria, e volseassaltar vna Terrecciola picciola ma fortissima di sito, chiamata le Castella, eGuglielmo, che si trouaua in quella Marina, andò per assaltare legenti sue, cercando di prohibirle lo scendere in Terra o romperle, ma Ruggiero pose in tal parte le genti sue in Terra, che per timore delle galce, che tirauano, i soldati di Guglielmo non hebbero ardire d'appressarsi al lito, talche senza difficoltà alcuna sceso in Terra andò ad azzuffarsi con Guglielmo, il quale non hauca altro, che quattro cento caualli, per ch'era venuto in fretta, & vna compagnia de fanti, de quali era capo Riccardo di Santa

Santa Sosia, e benche Ruggiero hauesse seco maggior numero à tre doppi Battaglia del per che non hauea tanti caualli, la virtù de caualli di Guglielmo mantenne legeti di Rug la battaglia fin'a notte, la qual hebbe fine incerto di vittoria, per la propor-giero è di Gu tione delle genti, che moriro dell'vna parte, e dell'altra, in vna cosa parue la Vittoria fosse di Ruggiero, perche su ferito Guglielmo, e preso Riccardo di Santa Sofia, al quale Ruggiero fe tagliare subbito la testa, per causa chegli Preso Riccar anni à dietro tenendo Cotrone con le bandiere d'Aragona, la rese à i Capitani di Rè Carlo, poi vedendo che Guglielmo trouandosi ferito non potea gliata la testa fare molti progressi in Calabria, lasciò parte delle genti à Don Blascho, e l'altre sè vela verso Grecia, oue prese Maluasia, Modone, el'Isola di Scio, e Ruggiero poi ricco di gloria e di preda, se ne ritornò l'Autunno in Messina, in tanto il Rè di Francia e'l Papa molestauano Rè Giaimo, c'hauesse da lasciar il Regno Maluasia, di Sicilia, egli Aragonesi, e Valentiani dall'altra parte il conortauano à far- Modone, e la lo, ma succese la morte di Papa Nicola, e su cagione ch'egli no'l sacesse, e ch'aspettasse quel che potea far il tempo; E perche i Cardinali venuti in di- Dopò la mor scordia trà loro, lasciaro la Sede vacante quasi duo anni, il Rè di Francia te di Papa non si mosse, esi visse quasi duo anni in pace: Ma venuto l'anno di Cristo MCCXCIIII. all'ultimo presero risolutione di sar Papa vn pouero Eremita, ni sede paca chiamato frà Pietro di Morrone, che staua in vn piccolo Eremitagio duo te per la dimiglia lotano da Solmone, nella falda del Mote di Maiella, egià era opinio cardinali pri ne che per la santità della vita non accettarebbe il Papato: Rè Carlo vdita madel1294 l'elettione, and à subbito à persuadere che l'accettasse, & ad adorarlo, & l'in dusse à mandare à chiamar il Collegio de Cardinali all'Aquila, e suì ageuol cosa à persuaderlo, non già per auidità ch'egli hauesse di regnare, ma solo per la semplicità, & humiltà sua grandissima: Vennero i Cardinali all'Aqui la à tempo che'l Rè insieme co'l Papa iui era giunto, e'l Rè rendette gratie venutiall'A à tutti, c'hauessero fatta si buona elettione; e con grandissima liberalità, e e magnificentia sumministro à tutti le cose necessarie per lo viuere loro, e pa un Eremi quanto si spese per la gran nouità della cosa, vedendo in vn punto vna persona de si basso. & humile stato essaltata nel più sublimegrado delle dignitadi humane. Questo Pontefice chiamato Celestino Quinto, dimostrò quanta differentia sia dalla vita attiua alla contemplatiua, per ch'essendo stato di tanto gran sama, che spinse i Cardinali à crearlo Papa: si scouerse nell'altra tanto inetto, ch'i medesmi Cardinali si pentiro d'hauerlo creato, & egli stesso d'hauere accettato il Pontificato, egià non mostraua minor voluntà di ritornare al suo Eremo, ch'i Cardinali desiderio ch'egli il facesse, del che Rè Carlo sentia dispiacere grandissimo, perche quando su creato se'l tenne à grandissima ventura essendo suo Vasallo, e di cosi santa vita, dal quale speraua ottenere quanto volea: E poi che vidde ch'i Cardenali lo sco uersero per huomo di poco valore, gli persuase, che venisse in Napoli per mantenerlo co'l fiato, e co'l fauor suo, ma non volse à retenere la sanța intentio-

do di Sata So fia gli fù ta-

nauigò i Gre

Nicola, fil quasi duo an-

I Cardinali quila done sù coronato Pa ta,e fù chiamato Celestino quinto.

Gelestino per uiltà e simpli cità rinuntiò il Papato in mande Cardi nali, e se ne torn all'Erem

Eonifatio Pa pa ottauo di cafa Gaitana d'Anagni

Legato mandato à Rè; Giaimo in Ispagna.

Bartolomeo di Capua man dato in Fran-'cia da Rè Carlo.

tentione di Celestino, per che trà p ochi di, ò sosse pur ispiratione Diuina, e fidutia del Regno Celeste, ch'egli facesse vile il Regno terreno, ò sosse (come dice Dante) per viltade, à mezo Decembre rinozò il Papato in mande Cardinali, e se ne ritornò al suo Heremo. Era all'hora Cardinale assai principale, Benedetto Gaietano per Patria d'Anagni, si per la nobiltà sua, come per la dottrina, e per molto vso delle cose del mondo, Costui come prudente vedendo, che Rè Carlo con la magnificentia, eliberalità sua s'ha haueua acquistati gli animi de tutti Cardinali, co i quali haurebbe grande autorità nel fare dell'elettione, andò à trouarlo, e'l pregò, che volesse sauorirlo à salir al Pontificato, facendogli con viue ragioni quasi toccare con mano, che da niuno de gli altri Cardinali ch'eran in Collegio, potea sperarecosi pronti aiuti, come da lui, tanto nel ricouerar il Regno di Sicilia, quanto in ogn'altra cosa, e per che'l Rè conobbe, ch'era vero, per ch'oltra l'altre qualità sue, era capitalissimo nemico de Ghibbellini, promise amoreuolmente di farlo, comegià fece, ch'andando pregando vno per vno i Cardinali, ottenne da loro, che la Vigilia della Natiuità del nostro Saluatore, à viue voci l'elessero, e chiamaro Bonisacio Ottauo, e certo su ben lea le di sua parola, e d'ogni promessa satta à Rè Carlo, per ch'essendo di vita in tutto diuersa dal suo Antecessore, e considato nel parentado, c'hauea con molti Prencipi Romani, andò subito à Coronarsi in Roma, molto ben sodisfatto di Rè Carlo, per ch'oltre d'hauerlo fatto Papa, non lasciò spe tie alcuna di liberalità, e d'honore, che non vsasse con lui: Però celebrata la Coronatione, cominciò à mostrarsi grato di tanti obblighi, e mandò à Rè Giaimo à comandare per vn Legato Apostolico, che lasciasse subbito il Regno di Sicilia, minacciando di prinarlo ancora per sententia de Regni; d'Aragona, edi Valentia, quando egli volesse persistere nell'interdetto, e non obbidire: Dall'altra parte Rè Carlo, mandò Bartolomeo di Capua in Francia à sollecitare Carlo di Valois, che rompesse la guerra per virtu dell'inuestitura de Regni d'Aragona, e di Valentia, poi che la cessione, c'hauca fatta nella Pace con Rè Alfonso, non douea valer in beneficio di Rè Giaimo, il quale non volca stare à gli altri patti, ma Bartolomeo poiche su giun to in Francia non hebbe tanta fatica à persuader à Carlo, che rompesse la guerra, quanta n'hebbe à persuadere à quel Rè, che sacesse la spesa: ma al sine passando per Francia il Legato Apostolico, che tornaua di Valentia, e dicendo, che Rè Giaimo anchora, c'hauesse dato parole all'ordine del Papa mostraua di stare pur sbigottito, per conoscere l'animo di quei Popoli, che mal volentieri soffriuano di stare interdetti, inanimò il Read inclinarsi à i prieghi di Bartolomeo, & à bandire la guerra à Rè Giaimo, & apparechiare l'essercito per assaltarlo: All'hora Rè Giaimo cominciò à mutar pensiero, & à conoscere, ch'esso non era habil à sustenere insieme tante guerre, e per cattare beniuolentia da i Baroni di quelli Regni, conuocò vn Parla-

mento

mento Generale, nel quale dichiarò, che l'animo suo non era di viuere, e Parlamento far viuere loro interdetti, e che desideraua d'obbidire al Sommo Pontesice conuocato da ma che dall'altra parte temea, per vederlo tanto strettamente legato, con Re Giaimo. Rè Carlo, e che però volea, che si mandassero quattro Ambasciatori, supplicando la Santità sua in nome suo, e di quelli Regni, che volesse trattare la Pace con giuste, & honeste conditioni, ch'egli l'haurebbe accettata volétieri, per che non desideraua altro, che ritornare come Prencipe Christiano, nel Grembo della Santa Chiesa Cattolica, e nel medesmo Parlamento Quattro Asso. furo eletti gli Ambasciatori al Papa, con piena potestà d'interuenire nel basciatori me trattato della Pace: Come questi Ambasciatori suro giunti in Roma, & dati al Papa bebbero esposta al Consistorio la buona voluntà di Rè Ciaima eli si vi hebbero esposta al Consistorio la buona voluntà di Rè Giaimo, gli su ri-mo. sposto dal Papa molto benignamente, e promesso ch'egli spogliatosi d'ogn'affettione, trattarebbe la pace cosi honorata per l'una parte, come per l'altra, eRè Carlo, che per Breue del Papa fu auuisato di questo, mandò à comandar à Bartolomeo di Capua, che tornaua di Francia, che si fermasse in Roma, & interuenisse com'Ambasciator al trattato della pace, la quale fu maneggiata dal Papa con tanta destrezza, econ tanta prudentia, che quell'articolo ch'era stato più malageuole à trattare, ch'era la restitutione del Regno di Sicilia, su con poca, satica accettato da gli Ambasciatori d'Arigona, esi crede, che susse perche Rè Giaimo non hauea modo alcuno di trouare denari da proueder, e da opponersi à gli apparati del Rèdi Francia, per che i Populi tutti inclinati alla pace non voleano contribuire; e cosi à cinque di Giugno dell'Anno di nostra Salute 1295. la pace su conclusa, Pace conclucon queste conditioni, che Rè Giaimo consignasse l'Isola di Sicilia à Rè sa nell'anno: Carlo cosi intera come l'hauea posseduta, Rè Carlo primo auanti la reuolutione, che restituisse tutte le Terre, Fortezze, e Castella ch'i suoi Capitani teneano in Calabria, Basilicata, e prencipato; e dall'altra parte Rè Carlo collocasse in matrimonio Bianca sua siglia seconda genita con dote di cen to miglia marche d'argento, e che si facesse amplissima restitutione, & indulto de beni e delle persone di quei c'haueano seruita l'una parte e l'altra, e'l Papa donasse la benedittione, riceuesse in gratia Rè Giaimo, e tutti suoi sodditi, & aderenti, togliendo l'interdetto Ecclesiastico, & assoluendoli d'ogni censura, e gli Ambasciatori del Rè di Francia entraro nella pace per lo Rè loro, & obbligarlo ancora di far intrar il Rè di Castiglia. Questa pace diede gran marauiglia per tutto il mondo, per che parea cosa impossibile che Rè Giaimo, c'hauea mantenuto tanti anni quel Regno con le forze sole di Sicilia, accresciuto poi da duo altri Regni, e di tante altre Signorie, c'haueua in Ispagna fosse anuilito, esfatta vna pacetale, ma vogliono alcuni, ch'egli hauesse fatto sauiamente, per che con quelli Regni gli era ancora venuta l'impossibiltà di poterli difendere tutti, e gli era stata vna heredità di molro più peso, che frutto, hauendo da guerreggiare ne Regni d'Ispa-

Asafredi Lan cine Ruggie ro di Geremia Ambafeiatovi mundati al Papa da Don Federico.

Rispossa del Papa.

Don Federico andato à Roma co Rug giero di loria, è Giouanni di Provida.

Promesse del Papa Gosser te à Don Fecerico.

Risposta di Don Federi-

gna co'l Rè di Castiglia, e co'l Rè di Francia, & in Sicilia con Rè Carlo, onde gli haurebbe bisognato mantenere tre eserciti, & esser in vn tempo in tre luoghi, il che era parimente impossibile; oltra l'ini micitia del Papa, la quale gli facea non meno guerra dell'altre: dicono ancora, che s'inclinò per vna promessa, che gli fe il Papa d'inuestirlo del Regno di Sardigna, e di farlo aiutare da Rè Carlo suo socero all'acquisto di quell'Isola, & ancora dell'Isola di Corsica. Alla sama di questa pace, che giunse subbito in Sicilia, Don Federico, che si trouaua là Luogotenente del fratello, com'era giouine di gran core, cominciò ad aspirar al Dominio di quel Regno, e mandò Manfredi Lancia, e Ruggiero di Géremia à baciar il Piede in nome suo al Papa, & à notificarli, che per quanto toccaua à se era stato sempre pronto, e desideroso di viuere sotto l'ale, e sotto l'ubbidienza della Santa Chiesa, & à supplicarlo, che volesse riceuerlo per tale : Il Papa vdita l'ambascia ta,& accolti benignamente gli Ambasciatori rispose, c'hauessero detto à Don Federico, che gli era stato gratissimo quello vsficio di Prencipe Cattolico, c'hauea satto di tornare nel grembo della Chiesa Madre vniuersale; e che desideraua molto di vederlo, e di sare per lui, E questo se com'huomo pru dentissimo, che conoscea quanto era malageuole per la determinatione de Siciliani, che quel Regno si rendesse à Rè Carlo senza la voluntà, e l'ope ra di Don Federico, e però desideraua di parlargli, e con promesse indurlo alla voluntà sua: Egià Don Federico vdita da gli Ambasciatori la risposta, andò subbito in Roma, e men ò seco Ruggiero di Loria, e Giouanni di Procida:Dicono che'l Papa dapoi che l'hebbe accolto con honore grandis simo, hauendo vista la disposition, e la bellezza del corpo, e l'ingegno, che mostraua nel trattare, restò stupesatto, e quasi suor di speranza di poterlo persuadere, per che pareua attissimo à regnar, & acquistar il Regno: pur no lasciò con ogn'arre di publicargli la pace, e di confortarlo, che volesse con formarsi con la voluntà di RèGiaimo suo fratello, c'hauea fatto quella pa ce per vniuersale quiete, e beneficio del Christianesmo, e lo pregò, che quádo tornasse in Sicilia hauesse satto opera, che senza ripugnanza si fosse resa quella Isola nelle mani della Chiesa, ch'egli haurebbe satto opera concedédola di nuouo à Rè Carlo, che fusse receuuta in gratia con sincera sede, & obliuione di tutte l'offese passate, poi gli promise di voler tenere special cura della persona di lui, con dire, che lo conoscea degnissimo d'ogni gran Signoria, e non hauendo per all'hora cosa più certa da promettergli, li promise di far opera, che Filippo siglio di Balduino Imperadore di Costantinopoligli hauesse data per moglie la figlia vnica, co la promessa della successione d'alcune Terre, che possedeua in Grecia, e delle ragioni di ricoura rel'Imperio di Constantinopoli, epromiseancora di farlo aiutare da Rè Carlo, e d'aiutarlo ancora egli con tutte le forze della Chiesa: Don Federico per all'hora non seppe sar altro, ch'accertare l'offerta, e ringratiarlo, e promet-

promettere di fare quanto per lui si potea, che l'Isola senz'altro contrasto fosse resa, e si parti, non si sà se con animo deliberato d'essequire la volontà del Papa: ma i Siciliani com'hebbero inteso da lui la certezza della pace fatta, desperati, e mal contenti non altramente, che s'aspettassero l'ultimo esterminio nel venir in mano de Francesi, lor mortalissimi nemici, s'uniro insieme-à parlamento con volontà di tutte le Terre dell'Isola, & con quell'audatia, che suole nascere dalla disperațione determinaro di passare per ogni estremo pericolo, più tosto, che venir à tanta estrema miseria, & elessero quattro Ambasciatori, Gualtiero di Fiscaula, & Cataldo Quattro Ar Rosso, Santoro Biscala, e Pietro di Filosofo di Palermo, huomini tutti non meno sauij, ch'audaci, ch'andassero à Rè Giaimo, con ordine, che ni à Rè Giaidissimulassero di sapere la conclusione della pace, el supplicassero che poi mo. c'hauea veduti tanti segni d'amore, e di fede negli huomini di quel Regno, volesse lor concedere gratia, che tutte le Castella, e Fortezze fosser date in guardia ad oriundi del medesmo Regno, e che ritrouando il Rè determinato di restituire l'Isola à Rè Carlo, gli rendessero l'Homaggio, sciogliendosi dal Giuramento di fedeltà, e di soggettione, con sargli intender apertamente, ch'in tal caso non erano per obbidirgli. Questi Ambasciatoriarriuaro nel medesmo tempo, che giunse Rè Carlo, che con grandissima compagnia di Caualieri, e Signori di tutti i suoi stati conduceua la siglia al marito nella villa Beltrana, doue se celebraro le nozze con grandissima festa, esolennità, enel medesmo luoco, e tempo Rè Giaimo diede Rispostadi Rèvdienza, e certezza à gli Ambasciatori dell'animo suo, ch'era, che senz'al-Giaimo, che tra ripugnanza quell'Isola si restituisse à Rè Carlo suo socero, poi che va si rendesse per obbidiràgli ordini della Santa Chiesa, e per tener in pace, e sicurtà à Rè carlo quelli Regni, ou'egli era nato, e finalmente per beneficio della Sicilia ha- suo socero. uea concluso la pace, con hauer cura speciale de Siciliani, i quali esso confessaua, ch'erano benemeriti di lui, hauendo patreggiato con Rè Carlo, ch'era di natura benegnissimo, che non ci fusse più memoria d'offesa alcuna, ma, chesi perdonasse à tutti, eli persuase ad accettar in conto di beneficio, quello che veramente era stato fatto per bene loro, non essendo viil alcuno, anzi danno, e ruina vniuersale viuere sempre con l'armi in mano, con temere, e pat ir ogni di morti, incendij, e rapine dalle spesse armate de nemici, e quel ch'era peggio viuere sbanditi dal consortio de Cristiani, tenendo addosso tanti anni le Scomoniche di tutti Pontefici, ch'in quel tempo erano stati; & s'offerse se volcano baciar la mano à Rè Carlo essere mezo, che sareb-beno statiben visti. Di questa risposta rimasero tanto afflitti gli Ambasciatori, quanto haurebbeno fatto se tutto quel Regno solse stato bandito à sangue, & à suoco; & in nome di tutti gli altri, Cataldo Rosso, il Risposta d' u de gli Ambapiù vecchio di tutti, arditamente notando il Rèd'ingratitudine, e d'ani- sciatori,

basciatori 14. dati da Sicili.

moalsai

mo assai differente da quel di suo Padre, gli disse, che Sicilia non era stata da lui acquistata con sorza d'arme, nè comprata con denari, ma solamente donata da Siciliani, i quali liberati con la virtù, e co'l sangue pro-

Ritorno de gli Ampasciatori in Sicilia.

Persuasione à Don Federico che si facci Rè di Sicilia. prio loro, e con l'arme domestiche dalla tirannide de Francesi, haucano volontariamente chiamato per Rè Don Piero d'Aragona suo Padre, e che per ciò non hauea potestà di venderli, ò ponerli in mano de lor nemici per disegni suoi, e per vtilità de gli altri Regni, ond'egli in nome di tutto il Regno gli restituiua l'Homaggio, e protestaua, che quel Regno si tenea da quell'hora auante per libero, e sciolto d'ogni giuramento, e c'haurebbe procurato altro Rè, che con gratitudine, & affettione gli hauesse difesi, e con questo si partiro, e ritornaro con gran celerità in Sicilia: Rè Carlo, che si trouaua nel medesmo luoco, su auuisato subbito della risposta c'haueano satta gli Ambasciatori al Rè, e come stauano oltinati di non volere tornare sotto il Dominio suo, ma non potea pésare, che potessero da loro resistere, nè trouar persona tanto potéte, che bastasse à defenderli, massimamente conoscédo egli la buona intétione di Rè Giaimo, & amoreuolmente dopò le feste partito da lui si mise in camino con gran dissimo piacere, egran speranza di rihauere presto Sicilia, e viuer il resto di sua vita in pace, alla quale di natura era inclinatissimo. In questo mezo Gio uan di Procida, Manfredi di Chiaramonte, Matteo di Termini prencipale Signore di Sicilia, e molt'altri Caualieri Aragonesi, che suspettauano, che Don Federico hauesse detto, che la pace era fatta con quella conditione con disegno, che Siciliani infuriati, l'hauessero eletto per Rè, e per questo erano stati autori di mandare gli Ambasciatori à Rè Giaimo per sapere la verità, e che per ciò temeano di non venire meno della sede di RèGiaimo inconsideratamente per conoscere Don Federico giouane di gran spirito, & inclinatissimo adaspirar al Dominio, s'erano appoterati d'alcune fortezze, e l'haucano tenute in nome di Rè Giaimo, fin che si fosse intesa la verità della pace, ma come gli Ambasciatori tornaro à riferire quel ch'era trattato, su piena tutta l'Isola di timore, e di dolore; e più ditutti i tre Baroni sudetti, i quali subbito concorsero à Don Federico in Palermo, e gli persuasero, che non lasciasse vn'occasione si fatta di far si Rè, eche conuocasse subito parlamento generale in quella Città: Don Federico, che giudicaua molto meglio l'essere, che lo sperare d'essere si lasciò cadere dalla mente tutte le promesse del Papa, parendogli, che se in mantenere Sicilia bisognaua stare, con l'arme in mano, à casa sua. per acquistare Constantinopoli, pur gli sarebbe stato necessario andar armato per lo paese d'altri. Fè conuocar al parlamento non solo i Baroni, ma i Sindici tutti delle Cittadi, e Terre, innanzi à i quali gli Ambasciatori referiro la risposta di-Rè Giaimo, e sero leggere la copia c'haucano portata della Capitulatione della pace. Il fremito di tutti su grandissimo, & all'hora

Relatione de gli Ambasciatori Siciliani.

all'hora Ruggiero di Loria insieme con Vinciguerra di Palizzi pronuntiaro il voto loro, che Don Federico fosse gridato Rè di Sicilia, e s'offersero cssere i primi à sargli il giuramento: la moltitudine non asportò, che seguis sero gli altri Batoni secondo l'ordine, ma ad altissime voci gridaro: Vina Don Federico Rè di Sicilia, e così l'anno di nostra Salute 1296. à vinticinque d'Aprile su solennemente coronato Rè Federico, il quale non me- ronato Rè di no prudente, che coraggioso, diede ordine à sar denari, e nuoue genti, e non solamente s'apparecchiò di disendere Sicilia, ma di continuare l'Impresa di Calabria: Dall'altra parte Rè Carso arrivato ad Anagni ou'era il Papa, & inteso quel c'hauea trattato con Don Federico supplicò ad Aragnido sua Santità, c'hauesse mandato vn Legato Apostolico insieme co'l Vescouo d'Vrgel, e Giouan Peres di Nauales Ambasciatore di Rè Giaimo, ad ordinare à Siciliani, che s'hauessero à dar alla Chiesa, e'l Papa vi mandò Bonifacio Calamandra huomo appresso di lui di molta autorità: Questi giunti à Messina, sero intender à quella Città, come veni- Bonisatio Cauano mandati da Rè Giaimo con noue di grande allegrezza; & di quiete, e che teneano potestà di concederle tutre immunità, e privilegi; E per paa Siciliani ch'erano giunti poco innanzi à Messina Ruggiero di Loria, e Vinciguerra ser che si dian di Palizzi, quelli del gouerno della Città subbito andaro à riferirli quel c'haueano detto gli Ambasciatori di Rè Giaimo, & adimandare parere, che se gli hauea da respondere; e con consiglio di lor due mandaro Piero Lanzalone, che dicesse al Legato, & àgli Ambasciatori, che quella Città, etutta l'Isola era di Rè Federico d'Aragona, e ch'essi non poteano dir lor altro se non che non passassero più oltre, per c'haurebbeno trouato lone de parte quel, che non voleuano: Gli Ambasciatori insieme co'l Legato sbigot- de siciliani. titi se ne tornaro prima à Napoli à trouar il Rè, e poi ad Anagni al Papa, & à l'un, & all'altro fero relatione di quel, ch'era passato. Parue à Rè Carlo, ch'era lealissimo di natura cosa molto inaspettata, ma non Ritorno de gli par ue cossi al Papa, che da, che hauea visto Don Federico, e conside- rial Papa, rati gli andamenti suoi, sempre l'hauea hauuto sospetto, però il Rè mandò Ambasciatori, & il Papa vn Legato Apostolico, essortando Rè Giaimo, che per honor suo per mantenersi nell'obbidienza della Chiesa, Ambasciaco. e nell'amore del socero, volesse pigliare impresa, che con effetto l'Isolasi nidel Papea rendesse, e che non restassero delusi da lui almeno nell'opinione delle genti, la Sede Apostolica, Rè Carlo, el Rè di Francia, el Rè di Castiglia, ch'à questo effetto haucano satta la pace, che l'Isola si rendesse, seguendo poi, che s'esso in sodissattion di tutti quei Prencipi no hauesse operato, che folse con effetto resa, il Papa haurebbe legitimamente concitato rutti à sargli asprissima guerra, oltra il procedece suo, con l'arme Ecclesiastiche, mentre il Legato, e gli Ambasciatori andaro in Ispagna, Rè Carlo con consiglio del Papa, è de suoi più sauij Baroni per non aspettare;

Don Federi-Sicilia nell'an 718.1296.

he Carlo sewera il Papa

lamandra mā aliaiChiese.

Risposta di Piero Lanza

Rè Carlo mã dò gente d'ar me in Calabria.

La Rocca Im periale ripigliata da Frã cesi.

Rè Federico à Riggie.

Occisione fat ta in Squillace la quale Città si rese à Corrado Lanza.

Pietro Ruffo Signor di Catanzaro. che Rè Federico pigliasse più sorza, e per non stare in tutto appoggiato nella speranza di RèGiaimo, deliberò mouergli guerra, e mandò subbito Giouanni di Monforte con alquanti caualli, efanti, sopra la Rocca Imperiale, che si tenea sotto le Bandiere di Rè Federico, perche quella Terra, e molt'altre Terre di Calabria, che si teneano con le bandiere di Rè G iaimo da alcuni personaggi Catalani, credeuano certo, che Rè Federico hauesse occupata l'Isola con intelligenza di Rè Giaimo suo fratello, e però haucano alzate tutte le bandiere di Rè Federico, arriuato, che su Giouanni alla Rocca Imperiale hebbe subbito la Terra, e quei Siciliani, e Catalani, che v'erano dentro si ritiraro nel Castello, che pochi anni innanzi hauea edificato l'Imperadore Federico, e Giouanni gli mise à torno l'assedio molto stretto per Terra: Com'in Sicilia Rè Federico seppe la perdita della Rocca Imperiale, & intese anco, che Rè Carlo conuocaua da tutte le parti del Regno soldati per porre in ordine vn buon essercito, ericouerate tuttele Terre di Calabria, passare in Sicilia, deliberò non alpettare la guerra in casa, perche dubitaua, che mandando il RèGiamo ordineài Catalani, che teneano le Terre, che le rendessero, l'haurebbeno certo rese, e co'l maggiore sforzo, che su possibile à quel tempo passò à Riggio, edi la inuiò Ruggiero di Loria con l'armata ad inseltare le Marine, Eper che Ruggiero per la prima impresa volseandare sopra Squillace, la quale era tenuta da bonissimo presidio de soldati, richiese il Rè, che mandasse per terra Blasso d'Alagona con l'essercito, à tal ch'in vn medesmo tempo si potesse combattere per mar, e per terra, venne Blasio, e nel dare l'assalto per terra sù in modo ributtato, che s'i Teirazzani voleano essere contenti d'hauere ben difesa la Città come conueniua non sarebbe pigliata mai, ma i Terrazzani, ch'eran in maggior numero, ch'i soldati del presidio, vsciro, es'allontanaro temerariamente tanto dalla Terra, dando la caccia à nemici, che Ruggiero di Loria, ch'in vano si trauagliaua di combattere la Terra per mare, pose subbito i soldati dell'armata in terra, & occupò quel luoco, ch'era trà i Cittadini vsciti co'l presidio, e la Città, & all'hora Blasso hauendo per sorza satto sar testadisuoi, che suggeuano, rinouò la battaglia, e si trouaro i Terrazani rinchiusi, sentendosi all'improuiso Ruggiero co i suoi drietro le spalle, onde fù fatta tal'uccisione, che non fù casa in Squillace oue non sosse morto alcun à quella giornata: De soldati del presidio si saluaro pochissimi, facendosi per vera virtù la strada con l'arme à ritornar alla Città, la maggior parte feriti, e la Città restò tanto spauetata al ritorno loro, che sub bito pigliò partito di rendersi, e sù data à Corrado Lanza con buon numero di gente, e Blasso con l'essercito di terra andò sopra Pietro Russo, ch'era in Catanzaro, Signore per antiqua nobiltà di sangue illustre, il qual essendo stato sidato sopra la speranza della pace, non hauca satte quelle prouisimi di co-

ni di cosa da viuere, ne de soldati, c'hauesse potuto sostenere vn longo assedio, per i Terrazzani, che l'amauano lo confortaro à tenersi, promettendo di voler morire tutti sotto la bandiera sua, ma il buon Signore volse assi, curarsi, e mandò à Riggio à patregiare con Rè Federico, e cosi si rese à patti, che se frà quaranta dì, l'essercito di Rè Carlo, non venia à soccorrere si daua reso: Mentre si se questo in Catanzaro, Ruggiero di Loria resa, che su Squillace, andò per soccorrer il Castello della Rocca Imperiale, che staua in bisogno di gente, e di vittuaglie, e condusse seco le più speditegalee, ele miglior in ordine, lasciando l'altre sotto il gouerno di Pietro Salua cossa, & arriuò vicin alla Rocca, douestaua fra Rinaldo Pons Catalano, Baglio di Santa Eusemia dell'ordine Hierosolimitano: con alcune compagnie de caualli Siciliani, per raffrenare Giouanni di Monforte, il quale non solo tenea stretto il Castello, ma vsciua spesso dalla Terra ad infestar alcune altre Terre vicine, che si teneano per Rè Federico e communicato il suo pensiero, con srà Rinaldo, gli diè la maggior parte delle genti c'hauea menate sù le galee, con le quali hauesse ad andar à sare vista di combattere la Terra per poter egli in quel mezo per la via del Mare, condur i soldati, e la vittuaglia, che bisognaua al Castello, & hauendo Frà Rinaldo, con arte insieme, e con audatia mandati alcuni soldati à dare l'assalto, selicemente successe à Ruggiero quel c'haucadesignato, per che Giouanni lasciando pochi alla guardia de Ripari, che non hauessero potuto vscire quelli del Castello, si voltò con tutte le forze, à disendere le mura della Terra, lasciando commodità al soccorso c'hauea da intrar al-Castello; esatto questo: Frà Rinaldo si ritirò oue staua prima, E Ruggiero hauendosi ripigliati i suoi sù l'armata andò à ritrouare Rè Federico, il quale hauuto Catanzaro, poi che frà lo termine statuito de quaranta giorni non era venuto il soccorso, per se-rendutosi à guire la buona fortuna, che parea, che gli spirasse, vscì di Riggio, e patri. con tutto l'essercito, andò à Santa Seuerina, la quale ben che susse La Città di sa Città di sito inespugnabile; e che l'Arciuescouo virilmente conforta- ta seuenna ua i Cittadini, che si facessero honore, seruando la fede debita à Rè Carlo, & à Dio, per non venire in mano di Rè Federico ribello della Santa Chiesa, e cominciato; pur si resero alla venuta del Trombetta, Cusandosi, che s'era reso il Conte di Catanzaro lor Padrone, doucano santa seucri endersi ancora essi: Riceuuta Santa Seuerina senza fatica niuna, Rè na rendutase Federico andò per espugnare Cotrone, & dati alcuni assalti con per- co. lere molti delli suoi, se ancora gran danno à nemici: Donde Piero Piero Reibal Reiballo di natione Francese, ch'era Castellano, e Capitano del Pre- lo castellano idio, desideroso di conservare con l'arte quella Città, non potendo- di Cotrone. conseruare con la forza, tento per mezo di Ruggiero di Loria d'hauce Tregua por alquanti dì, trà i quali speraua certo, che venisse es-.

sercito grande di Rè Carlo à liberare tutta la prouincia, con promettere di renderfi quando sosse stato escluso da speranza di soccorso, Ruggiero vdi-

ta per huomo fidato l'Ambasciata, andò al Rè à proporlà, e chiamato Consiglio de tutti Baroni Siciliani, e Catalani, ch'erano nell'essercito su consigliato il Rè, che douesse concederla; per ch'essendo l'essercito suo poco di numero, & aspertato d'essere assaltato da Rè Carlo con essercito grandissimo, facea per sui più tosto di conservarsi i soldati, che farli morire ne gli assalti delle Terre, e però sù ordinato dal Rè à Ruggiero, che donasse la pa-

assalti delle Terre, e però sù ordinato dal Rè à Ruggiero, che donasse sa parola al Reiballo della Tregua per tati di, che l'hauca dimandata, e ritornato il messo è Cotrone, mentre dall'una parte, e dall'altrastaua in osseruantia

la Tregua, accade vn dì, ch'alcuni foldati Siciliani, che passeggiauano intor no alla Città suor delle mura intesero vn gran strepito detro la Città, dou e rano venuti all'arme quelli della terra co i soldalti del presidio, e vededo le

mura séza guardia alcuna, saliro, e sequitati da tutto l'essercito intraro, e pi gliaro, e saccheggiaro la Città all'improuiso senza capo, & senza ordine al-

cuno: Rè Federico caualcò subbito, & intrò nella Città; & vedendo i suoi, che saccheggiauano le case de Cittadini, & hauean fatti prigioni molti sol

dati, parue che gli piacesse tanto l'acquisto di quella Città, che non sè prouissone tanto essicace, che le robbe sossero restituite, e i prigioni sossero li-

berati, e'l Reiballo, ch'era huomo di valore, mandò subito suora vn Trombetta à Ruggiero à lamentarsi, ch'vn Capitano tanto honorato, e valoroso,

de sua egli sosse stato à quel modo oppresso, & ingannato, & à rechiederlo

in virtù della sede, c'hauesse da sar opera, che la Città gli solse restituita, e risatto il danno à Cittadini, e liberati i prigioni, ch'egli altramente co-

me Caualiero d'honore sarebbe astretto di procedere con lui secondo le

leggi del mistiero dell'arme, e più tosto morire, che sossirir vn cosi espresso tortò: Ruggiero vdità l'ambasciata, andò à trouar il Rè, e lo supplicò, che

volesse ritornare Cotrone nello stato, che si trouaua il di auante, che l'esser

cito c'entrasse, e l'assicurò, che la Città frà pochi di non gli potrebbe man-

care, e verrebbe à far vn'atto di Rè magnanimo, e giusto con nemici, e con lui officio di buon Padrone, tenendo cura dell'honor, e della parola sua, poi

che sotto la sua sede era fatta la tregua, nè per molto, che si ssorzasse di per-

suaderlo, il Rèvolse farlo scusandoss, che dalla pouertà sua era ssorzato di

non mirare à tutti punti del decoro, ma attendere per ogni via che potea à fortificarsi, & à mantenersi la beneuolentia dell'essercito, la quale egli per-

derebbe subbito togliendo à i soldati il guadagno c'haueano fatto. Scriuo-

no alcuni, che Ruggiero acceso d'ira disse al Rè, che poi che facea più conto d'una picciola Terra guadagnata co così poca laude, che dell'honor suo,

sarebbe stato poco tempo à sesuitif di tal Rè, e che se non si sosse posto in

mezo Corrado Lanza cognato di Ruggiero, à mitigare d'una partelo sde-

frequa fair

Durado la tre gua Cotrone á cafo preso, e saccheggia to, e c incro Rè Federico.

Il Reiballo mandò Trom betta à Ruggiero à lamé tarsi con notabili parole.

Priego di Ruggiere & Re Federice.

Risposta del Riàruggie-

gno suo, e dall'altra l'animo del Rè, che n'era alterato, sarebbe all'hora partito da lui: Non restaro però gl'inuidi, che procurauano d'abbassare la grandezza sua, di ponerlo sos petto al Rècom huomo superbissimo, & di grandissimo core, dicendo, che mai no haurebbe posto in oblio questo sdegno, ch'àqualche tempo sene sarebbe vendicato con gran danno del Rè, e del Regno, etutto ciò diceano à fine che'l Rè lo facesse carcerare: Ma il Rè non volle mai farlo, anzi dissimulando mostraua d'amarlo, & honorarlo al solito, epiù tutta via cercaua di placarlo, & al fine chiamandolo vn di con molto honoregli disse, c'hauea lettere, che'l Rè Giaimo suo frate hauea risposto al Papa, & à Rè Carlo, ch'egli volea mostrar al mondo la since rità dell'animo suo congli effetti, & venire con vna grossa armata à consignare per forza il Regno di Sicilia à Rè Carlo, e che per questo Rè Carlo hauea tralasciato de venire con l'essercito in Calabria per conseruar, e fare la spesa à tempo, che non s'hauesse potuto resister alle sorze di duo esserciti, e de due armate vnite, e che per questi auuisi egli volea tornarsene in Sicilia à prepararsi quanto potea e però volea considare nella persona sua tutte le Terre di Calabria, el'essercito, el'armata, confessando, che non hauea meglio, nè più valoroso huomo di lui, Ruggiero ancora che si trouassemal sodisfatto delle cose passate, e che credesse, che quelle parole, e lusinghe del Rènascessero più tosto dal gran bisogno, c'hauea di lui, accettò il carrico, elasciato Blascho d'Alagona, c'hauesse pensiero delle Terre acquistate in Calabria, dapoi c'hebbeaccompagnato il Rèin Sicilia, passò con l'armata ben fornita di Soldati in Terra d'Ottranto, doue se gran cose, per che prese, e saccheggio Lecce, hebbe, e sortisico Ottranto, e poi discese cheggiato, oà Brindiss, oue pose il Campo assai vicino alla Città di là del Ponte, ch'à Brindiss acquel tépo staua nel fine di quel Mare, ch'à guisa di Luna scema, stagna in- campate. torno alla Città: Era all'hora in Brindisi Goffredo di Gian Villa Francese, di sangue illustre, e di molta sama nell'armè: Costui sidato nella virtu sua, e de suoi, vsci animosamente ad assaltar il Campo de Siciliani, à tempo, che Ruggiero era andato à far correria à Misciagna, & intrato per sorza ne i pri mi ripari, il pose in sbaratto, & in suga tutto, ma soprauenendo Ruggiero à dar animo, & aiuto à suoi, s'incontrò sopra il ponte insieme con Goffredo, e cominciaro trà loro aspramente à combattere; & in vn medesmo tem po Goffredo con vna mazza ferrata percosse in testa Ruggiero, e Ruggiero ro seri lui nel uiso, ma per che la percossa c'hebbe Ruggiero era stata di Ruggiero, e maggior importanza, e l'hauea stordito, e'l cauallo suo staua attrauersato al Ponte hauendo egli lasciate le retene: Gossfredo per abbatterlo in tutto punse il suo cauallo tanto forte, che trouando il cauallo di Ruggiero per ostacolo, si gettò dal Ponte detro quel limaccio con lui sopra, tal che quel li, ch'erano venuti à soccorrere Ruggiero rinfrancati d'animo cominciaro à gridar ad alta voce, Vittoria, vittoria, e quelli, che fuggiuano ritornati diedero

Lecce fac

di Goffredo.

Provisione del Papa.

Rè Giaimo renne à Re-

Fra Pietro Comaglies.

Gualtiero Cal tagirone capo della ribellione di Sicilia.

diedero la caccia à Francesi, i quali erano sbigottiti, hauendo visto precipitare il Capitano loro dal Ponte, credendo, che fosse morto, e se Coffre-Ruggiero stor do non si fosse rihauuto presto: & per contrario se Ruggiero non fosse stato per quella percossa stordito più di quattro hore, forse quel giorno saria stata presa la Città, la quale su tanto vicina à perdersi, quanto su vicino il Campo di Siciliani ad essere rotto, onde si può vedere dall'una, e dall'altra parte quanto importa il valore d'un huomo solo. Il Papa hauendo auniso di questi felici successi di Rè Federico, e che Rè Carlo con le sorze, c'hauea all'hora, à pena bastarebbe à disender il Regno di Napoli, e che la ricoueratione di Sicilia andarebbe à lungo se non segli fossero aggiunte forze: parte per l'autorità della Sede Apostolica, la qual egli com'huomo di grandissimo animo era deliberato inalzare quanto potea:parte per l'amore, che portaua à Rè Carlo, lasciò la cura di tutte l'altre cose, e si voltò sol à questa impresa, e per obbligarsi Rè Giaimo, c'hauesse da pigliar ponto di fare ri-Rituir in ogni modo la Sicilia, com era stato promesso nella pace, gli madò l'inuestitura del Regno di Sardegna, e lo creò Confaloniero della Santa Chiesa, e Capită generale di tutti i Christiani, che guerregiauano cotra insideli, e mandò à pregarlo, che co ogni studio hauesse atteso à copire quato hauea promesso: Poi che solo richiamando gli Aragonesi, che militauano sotto Rè Federico, quel Rè pouero, & abbadonato da i più valorosi, esede li soldati s'haurebbe rimesso, e tornato all'obbedieza sua, e della Chiesa, Rè Giaimo vedendosi oltra l'obbligo della Capitulatione obbligato al Papa, ordinò ne i Regni suoi, che si facesse grade apparato d'armata, & venne in Roma ad escolparsi, egiurar innanzi al Papa, che no eranè cosapeuole, ne partecipe in modo alcuno della cotumacia, è della colpa del fratello, eche l'haurebbe mostrato con l'arme in dosso à tutto il mondo, ma per all'hora mandò vn Frate dell'Ordine di San Domenico, chiamato. Pietro Comaglies Religioso di molta stima, e di molta facondia, con lettere di credenza, per trattare, che si ritrahesse da vna impresa tanto impossibile à riuscire, & vbbidisse come douea al Papa, à lui, & alla ragione; e non lo volesse diuertir à quel tempo dall'andare contro infideli, & dall'acquisto del Rcgno di Sardegna, ch'egli com'àbuon frate non haurebbe mancato d'aiutarlo ad acquistare alcun'altro Stato, che l'haueria posseduto più honoratamente, che non possedea all'hora il Regno di Sicilia, il qual all'hora il possedea come seruo publico di quell'Isola, e che non si lasciasse ingannare dalla giouentu, con creder all'aura populare; & al fauore de Baroni, poi c'hauea visto Gualtiero Caltagirone capo della ribellione di Sicilia, e consapeuoleanzi autore della morte di tante migliara di Francesi hauer hauuto core di ribellarsi à tempo di Rè Piero suo Padre, c'hauca tre Regni, e ten tato di seruire Rè Carlo, e così ancora d'Alaimo di Lentino, il quale non bassò à tenerlo in sede la conscientia dell'offesa fatta à Francesi, essendo ctanti

stato esso ancora autore della ribellione, nè tanto liberale rimuneratione, etanti fauori, e segni d'amore c'hauca hauuto da Rè Piero Padre loro, che venne à donargli l'armi del suo proprio corpo, & al sine, che considerasse quanto era vergogna nel mondo, e pericolo dell'anima viuere scommunicato, & essere cagione di farci viuere ancora tante anime. Il Frate giunse in te in sicilia à Sicilia, e fu humanissimamente raccolto dal Rè, e con molta eloquenza, & far l'ambascia arte disse queste, & altre cose, enon potendo ottenere la restitutione di Si- tad Rè Fede cilia, prego com'Ambasciatore, e persuale come Religioso Consigliero, ch'almeno lasciasse le Terre di Calabria, sopra le quali no hauea titolo niuno nè giusto nè colorato, per che se ben egli si volea ritener il Regno di Sicilia per l'elettione, c'hauean fatta di lui i Siciliani, è per lo testamento di Rè Alfonso suo fratello primo genito nel Regno di Napoli, del quale se ben erastato di Rè Piero il titolo sotto la medelima ragione, ch'era Sicilia per l'heredità di Rè Manfredi, era per la cessione fatta da Rè Giaimo nella pace; trasserita ogni ragione nella persona di Rè Carlo, quando non gli ha uessero valure l'inuestiture, e confermatione di tanti Papi, e con questo ottenne, ch'auante che partisse di Sicilia il Rè Federico, mandò à richiamarsi Ruggiero di Loria, e promise di richiamare tutti i presidij delle Terre: Il Frate tornato al Papa, & à Rè Giaimo, disse quanto hauea satto, e non restando contenti ne l'uno ne l'altro, Re Giaimo mandò appresso il Vescouo di Valentia; à pregare Rè Federico c'hauesse voluto venir à parlamento con lui nell'Isola di Procida, ò d'Ischa, oue si sarebbe preso alcuno buon'or dine alle cose loro, Rè Federico rispose à questo, che non potea mouetsi senza consiglio de suoi Baroni, poi ch'in questo andaua l'interesse di tuttà l'Isola, e ch'egli haurebbe conuocato il Parlamento; l'Ambasciatore replicò, ch'egli aspettarebbe; cosi Rè Federico ristretto con suoi più sida ti senza conuocare tutti i Baroni, dimandò quel ch'era da farsi, Ruggiero di Loria dimostrado con molta ragione, che s'humiliasse al fratello, e ch'- Loria. andasse à parlargli disse, che non potea altramente mantenere quel Regno, che tenendosi il frate Rèdi duo Regni, ò per amico od'al men obbligato à non essergli nemico, ch'egli si persuadea, che quel Rè facilmente s'haurebbe lasciato vincere dall'amor fraterno, vedendosi pronocare con quest'arto d'ubbidienza, el haurebbe più tosto sauorito in secreto, che satra guerra in secreto & in palese: Ma Vinciguerra di Palizzi, e Matteo di Termine, Parerialtrui. & alcun'altri, che sospettauano, che Ruggiero, ch'era assuesatto d'elsere Generale d'Armate potentissime, e vedea la pouerta di Rè Federico, non cercasse d'accomodarsi è con Rè Giaimo, è con Rè Carlo, e che per questo volesse condure Rè Federico al parlamento del fratello, sur di contrario parere, ponendo innanzi à gli occhi di Rè Federico milli mali, che poteano succedere da quel parlamento, el Rèsermatosi al parere loro, rispose all'Ambasciatore, ch'egli non potea in modo alcuno venire, per non di- Re Federico. ipiacer

Promessa di Re Federico:

Ritorno del Frate A Roma

Il Vescono di Valentia man dato à Rè Fe-

Risposta di Rè Federico.

Parere di Ruggiero di

spiacer à tati popoli, che gli hauean donato quel Regno, e mostrar in questo espressa ingratitudine. Ma Ruggiero com era per la virtu, per lo sangue, e per la ricchezza altiero, e non potea soffrire, ch'appresso al Rè valesse più il parere d'altri, che'l suo', andaua tutta via biasmando quella risolutione; & dicendo, ché quel sarebbe stata causa della ruina del Rè, e del Regno; per che la forza di Rè Carlo per la qualità delle genti Francesi inhabili alle guerre di Marc, non bastaua à conquistare Sicilia, se ben era giunto con esta il fauore del Papa, il quale potrebbe facilmente mancare, ma giun gendosi la potentia di Rè Giaimo, che già teneua in ordine vna Aimata po tentissima, non vedea in che modo, nè con che forza Rè Federico si potesse aiutare, e quanto più dicea queste, & simili cose, tanto più aprina la porta à gli emoli della grandezza sua di ponerlo suspetto al Rè, & alienarlo da lui, tal che vedendosi per molti di mirare dal Rè, non con l'occhio solito, che iffe Rug- andò vn dì accompagnato da molti soldati, & intrato nella Camera del Rè gli disse, che delideraua sapere la cagione dell'animo di sua Maestà alienato da lui. Il Rè com era di natura aperto non volse distinulare, ma disse, ch'egli no'l potea tener in buon concetto, essendo da molti autisato, chè tenea continue prattiche con inimici suoi, e che tutta via s'opponeua à tut ti quelli che più desiderauano seruirlo: Ruggiero audacemente rispose, che chi hauea detto tal cosa mentiua, che fanto si potea tener viuo, quanto egli no'l sapesse, aggiunse di più, che per gli seruttij suoi hauendo stabilito il Regno à Rè Piero suo Padre, e poi à Rè Giaimo, & à lui, & acquistate tante vittorie, non potea sopportare d'essere trattato di quella maniera,. e ch'appresso à sua Maestà valessero più le parole di quelli, ch'in otio s'erano fatti ricchi con le fatiche sue, che la gratitudine, & la memoria delle cose, ch'egli hauea fatte, & parlò con tanta ira, che'l Règli comandò, che no vscisse di Palazzo, & egli, ch'era riuolto per andarsene, disse, ch'in Sicilia non era huomo alcuno di tanto valore, che potesse toglierli la libertà, nè c'hauesse ardire d'appressarsegli, à questé parole souragiunsero Manfredo di Chiaramote, e Vinciguerra di Palizzi: È per c'haucan veduti suora molti valenti huomini, ch'eran venuri in compagnia di Ruggiero, & vedendo. che'l Rèsi trouaua hauer ordinato, che non partisse, e bisognaua per non sar venir in dispregio la potestà Regia sarlo ritenere, e questo era impossibilesenza gran tumulto, supplicaro il Rè, che restasse contento, che se ne potesse andare, ch'essi duo prometteuano pagar vna gran soruma di denari. quando non si sosse presentato ad ogni ordine della Maesta sua. Scriue il Facella, che subbito si parti, & andò à fortificare le Castella, e Terre sue, che tenea nell'Isola, e che Mansredo, & Vinciguerra andaro à pregarlo, che volesse placarsi, e considerasse che tutta la macchina della salure de Siciliani

era su le spalle sue, e che se non volea trauagliare per servicio del Rè, si trauagliasse per benefitio di quel Regno: Ruggiero rispose connumerando

molte

giero à Rè Fe derico.

Risposta di Rè Federico,

Lamento di-Ruggiero.

Luggiero par tito, è tornato alle sus Castel

molte cagioni, chegli hauea date il Rèdi lamentarsi, e chegli parea cosa strana, che da duo altri Rè, ch'erano tanto più potenti de Rè Federico era stato tenuto in tanta sima, e da Rè Federico era fatto tanto poco conto di lui, è che detto questo gli fè contare tanta somma di denari, quanta era quel c'hauean promesso di pregiaria, hauendo spesi molti giorni in sortificare Castiglione, e Franchauilla, & altre Terre, con dare inditij chiarissimi, che volea cambiare Bandiere, si parti da Sicilia: e'l Rè pentito d'hauer- che si suole lo sdegnato non volse procedere contra di lui, com'è costume di proceder- procedere con si contra quelli, che ò sono veraméte, ò son sospetti d'essere ribelli, per che anco di ribeldubitaua, che scoprendosi molti haurebbeno sequitato la parte di Ruggie-lione. ro. Vennero à quel tempo nuoui Ambasciatori di RèGiaimo in Sicilia, co ordine, che se il Vescouo di Valentia non hauesse ottenuto, che Rè Federico tosse venuto à parlamento con lui gli conducessero la Regina Gostanza, e l'Infante Donna Violante à Roma, doue Rè Giaimo l'aspettaua. Rè Federico non volse sopra di ciò mostrare di dispiacere al fratello, e disse alla Ma dre, ch'era in potestà sua l'andare com'il fermarsi in Sicilia, e così ancora il menarne la sorella, quella Regina come sauia, & amatrice dell'uno, e l'altro figlio, elesse d'andar ancor che sapesse d'incontrarsi con Rè Carlo, figlio di La Regina Co colui, c'hauea veciso il fratello, e fatto morire la Regina Sibilla sua, Madre, stanza parti & vn fratello vnico in carcere: per che dall'altra partesperaua di mitigare so noma. l'animo di Rè Giaimo verso Rè Federico, e cosi posta in alto con la siglia, nauigò verso Roma: Fu certo raro essempio della varietà delle cose humane, vedere quella Regina accompagnata da Giouan di Procida, e da Ruggiero di Loria, che con legalee sue l'hauea aspettata'in mare, che s'imbarcasse, & andassero tutte insieme in cospetto di Rè Carlo, al qual haucano fatto tanti notabilissimi danni: Rè Giaimo accolse la madre, e la sorella co grandissima riuerenza, e le disse come per mezo del Papa hauca promessa la sorella per moglie à Roberto Duca di Calabria, il quale s'aspettaua il di arrivata à Ro sequente. La Madre ne restò quieta, sperando, che quanto più si legassero di parentado, più sosse co'l tempo ageuole à concludere pace trà loro. Venne frà duo di Rè Carlo co'l Duca di Calabria, e con trealtri figli, con tanta carlo à Ropompa, che sù à Roma cosa mirabil, se noua, non hauendola vista simile per molti dì, & anni; per ch'oltra il numero de Conti, di tanti officiali, e Consiglieri del Rè, era cosa molto bella à veder appresso ciascuno de i figli vn numero quasi infinito di Caualieri, benissimo in ordine di Paggi, e di Scudieri, vestiti di ricchissime diuise, & il Papa, ch'ancora hauea animo Reale, per quel che toccaua à lui, con grandissima magnificenza, eliberalità volsech'innanzi à lui si facesse lo Sponsalitio, e ch'i nepoti suoi, celebras- fatto dmanzi sero sontuosissimi conuiti, all'uno, & all'altro Rè, & à figliuoli, ma finite le al Papa de feste, volseche si trattasse dell'espeditioni, che s'hauea da fare contra Rè Fe Carlo, e della derico, per la ricoueratione di Sicilia, e per lo primo, e più importante ap-sorella di Rè parato,

La Regina

Arriud R& ma con gran

Sponsalitioi

Da Rè Carlo maritata Gio uana dell Aquila sigla & berede del €o te di Fondi à Giordano Gai tano, nipote del Papa.

Morte di Gio uan di Procida.

Ruggiero di Loria ridutto à seruizi di Rè Carlo.

Ardire di Ruggiero di Lorsa.

parato, trattò, che Ruggiero di Loria entrasse à seruire Rè Carlo con Titolo d'Amiraglio dell'uno, e dell'altro Regno, e Rè Giaimo ritornasse in Cata logna à poner in ordine l'armata: ma auanti, che Rè Carlo partisse, permostrarsi grato uerso il Papa, essendo rimasta Giouana dell'Aquila herede del padre nel Contado di Fondi, & in sei altre Castella in Capagna di Roma, la diede p moglie à Giordano Gaetano, figlio del fratello del Papa, e da quel tempo poi Casa Gaitana portò, l'arme quarteggiate co le due Aquile, cilen do l'insegna di Casa Gaitana, solo quelle due onde, come si vede in San Gio uanni Laterano sotto la Statua di Papa Bonifacio. In questi di medesmi Giouan di Procida morì in Roma, huomo di quel valor, e di quello ingegno, che può comprendere chiunque legge quelche fece. Ma tornando à Řè Carlo, subbito ch'ei giunse in Napoli, sè grandissimi Priuilegij, & honoreà Ruggiero di Loria, al quale restitui non solo tutte le Terreantiche sue in Calabria, in Basilicata, & in Principato: ma le ne dono molte altre, o gli fè anco Privilegio del Contado di Consentanea in Sicilia, che gli sù dimandato da lui, ordinò ancora à tutti Gouernatori di Prouintie, & altri officiali, ch'ubbidissero àgli ordini di Ruggiero per l'apparecchio dell'armara. E Rè Federico, c'hauea di giorno in giorno auuiso di quanto si tratta ua, & apparecchiaua cotra di lui, hauendo dalla parte sua Pietro Saluacossa, che teneua Ischia, e trauagliaua con alcuni legni le marine, e la Città di Napoli, vietando le vittuaglie, e i vini che veniano di Calabria, e di Puglia, cominciò à prepararsi in Sicilia, con grandissima diligentia di tutte quelle cose, ch'erano necessarie alla difesa di quel Regno; e mancò poco, che per la prouidentia sua non vscisse subbito di quel fastidio, che nell'Isola era riputato maggior di tutti gli altri, il quale era l'hauer nemica la persona di Ruggiero di Loria:per che quell'huomo di natura bellicolissimo, & intrepido, desiderando di mostrare à Rè Federico, ch'ei solo bastaua à cacciaslo dal Regno, & à Rè Carlo c'haurebbe fatto altro tanto per la Corona fua, quanto hauca fatto per quella d'Aragona, scelta vna galca da tutte quelle ch'erano nel Porto di Napoli espeditissima, & armata con ottimi Marisa. ri, e gagliardissimi Vogatori, si pose à nauigare verso Sicilia, con intentione di commouerla contra Rè Federico, con l'autorità sua ch'era grandissima, ma come fu giuto sopra Lipari; trouò le galee che Rè Federico saceua andare mareggiando per guardia del Regno, e tanto manco d'essere preso quanto la velocità della galea, e lo sforzo de Vogatori lo saluò quasi di me zo di quattro galee nemiche, doue all'improuiso s'era trouato corso di notte. Ma Rè Federico non volendo più dissimulare; almeno per dare timo reà Siciliani, che non adherissero alle parti di Ruggiero, se citarlo, & condannarlo per Ribello, e mandò subbito à torgli le Terre, c'hauea in Sicilia, & hauendo inteso, che Giouanni di Loria, nipote di Ruggiero era posto per difendere Castiglione, insieme con Tomaso di Lentino, e Guglielmo Pallotta,

Ruggiero di Loria publivato ribello di Rè Bederico.

Pallotta, e molti valenti huomini parteggiani di Ruggiero volse andare con tutto il suo sforzo per espugnarla, & per la via prele, & brugiò Maschali Terra Reale, che l'hauea presa poco innanzi Giouanni di Loria, e melsoui dentro presidio; poi andò per pigliare Randazzo, e tentati alcuni assalti, vedendo, che per virtu del presidio, che la disendeua, era malageuole ad espugnarsi cosi presto, si leuò, & andò ad assediare Castiglione, per dubbio, che mentre egli perdea la riputatione intorno à Randazzo, Giouanni ch'era huomo di gran valore, di grand'animoaccrescelse per concorso di genti tanto di forza, che potesse vicire in Campagna, & fronteggiare con lui, & commise alla Città di Catania, che mandasse ad espugnare Giacchi, & a Messina, che mandasse ad espugnare Francauilla, ch'ambe due si teneano con le Bandiere di Loria, ma posto, ch'egli hebbe il Campo à Castiglione, vscidi speranza d'hauerlo per for-, za, per la gran moltitudine de valenti huomini ch'erano dentro, che. ogni di vsciuano à dar all'arme al Campo: Ma come questa moltitudine su causa per vna via di saluarla, per vna altra poi su cagione di perderla, per che Ruggiero di Loria quando si parti di Sicilia, la lasciò munita di poche vittuaglie, non credendo, che Giouanni hauesse da entrarui con tanto numero di gente, & dall'altra parte, Giouanni per assicurarsi raccosse tanti soldati, non si credendo, che la guerra tardasse tanto. à mouersi da Rè Carlo, e da Rè Giaimo, cosi fra pochi di per mancamen to di cose da viuere Giouanni si rese, con honorati patti, saluando le persone, Francauilla si rese, Ma Giacchi per lo sito inespugnabile risesti lungo. tempo. A Rè Federico dispiacque assai, quando vidde il numero, e la qualità delle genti, che s'erano rese in Castiglione, e non mancaro di quelli nemici di Ruggiero, che configliaro al Rè sotto spetie di dirlo per seruitio della Corona sua, c'hauesse da retenerli, e non osseruare li patti, per ch'insieme con Giouanni era Ruggiero di Loria siglio primo genito di Ruggiero Amiraglio, e molt'altri Caualieri, e personaggi potenti, e di gran stima nell'Isola, i quali ritenendosi prigioni, haurebbeno euitato molti danni, che poteano succeder alla Corona, & al Regno, ma il Rènon volse in modo alcuno violare la fede, e restò contento d'hauer spogliato Ruggiero di tutte le Terre, che tenea in Sicilia, eccetto Giacchi. E per che tra tutti quelli, che seguiuano le Bandiere sue, Blasco d'Alagona era riputato il più valoroso, & intendente delle cose di guerra, volse obligarselo, e li diede in Sicilia la Baronia di Figara in Vald'E mina, e Melazzo, & in Calabria Siriopoli, e Santa Chrestina, ch'eranostate tutte Terre di Ruggiero. Da questi successi stimulato Ruggiero, non potendo sopportare di stare in otto sin'in tanto, che l'armata sosse in ordine, caualcò in Calabria con vna banda di Prouenzali all'acquisto di quelle Terre, che si teneano con presidio di Siciliani, e per che conosceua Blasco. d'Alagod'Alagona per huomo di gran valore, mandò per mezo di comuniamici à sollecitarlo à seguire la parte di Rè Giaimo come Signore, e Rè suo na turale, per che non conueniua ad huomo ditanto valore mancare alla fede debita al Rèsuo, e massime vedendo, che tant'altri Baroni Aragonesi, e Catalani, subbito c'hebbero inteso l'ordine di Rè Giaimo, che partissero dall'Isola s'erano partiti: Ma Blasco è sosse, ch'ei non hauesse in-Ispagna Stato, o ch'ei credesse veramente, che l'ordine fatto da Rè Giaimo, fosse stato solamente per apparenza; & ch'in secreto quel Rèz non hauelse per male, che solse il fratello seruito; rispose, ch'à niun modo era per abbandonare un Principe cosi virtuoso, & meriteuole, com'era Rè Federico: onde escluso da questo pensiero per tale risposta; andò ad. incontrare Blasco, per tentare con l'arme quell'effetto, che non hauea poruto con le Persuasioni; & l'incontrò trà Squillaci, & Catanzaro: Con lui erano quattrocento lanze sotto Pietro Russo Conte di Catanzaro; Rinforzato Prouenzale; & Goffredo di Meli; & molti fanti, Calabresi: Con Don Blasco era Guglielmo Galzerano, & Guglielmo Ra-, mondo di Moncada, con minor numero di caualli; ma con maggior numero di santarie d'Almoaueri; & altre genti; & ordinati gli squadroni. dall'una, & dall'altra parte si attacò il fatto d'arme; il quale su tanto più aspro, quanto il poco numero delle genti, ch'erano in amendue le parti facea sforzare ogni vno à portarsi honoratamente, poi che non c'era speranza tra loro, che la moltitudine hauesse da nascondere la codardia; per che i Capitani vedeano tutti i soldati, & i soldati i Capitani; ma al fineessendo durata due hore la battaglia; Ruggiero silegnato di tardare, tantoà vincere, con grandissimo sforzo entrò doue era più solta la squadra de caualli Siciliani; ma non essendo seguito se non da pochi, & più valenti. de suoi; gli su morto il cauallo sotto; & egli grauemente serito à pena ::sistea, quando il resto de caualli suoi, & il Conte di Catanzaro con la suacompagnia riputandossad infamia di lasciarlo morire; si spinsero quiui tanto auanti, che'l rimisero à cauallo, & rinsorzata la battaglia, aggiunse egli animo à suoi; che già erano in volta: ma al fine partendosi dalla battaglia Goffredo di Meli co' suoi; Ruggiero su astretto di ritirars: & Enrigo Russo, & Rinsorzato Prouenzale, rimasero prigioni: & perche già il tempo chiamaua Ruggiero alla cura dell'armate; esso andò in Napoli; & dinanzi al Rè accusò di poca fede, & di molta viltà Gosfredo di Meli, ch'erastato cagione di perdere quella giornata · & pochi giorni da poi se n'andò in Ispagna; & vitrouò, che Rè Giaimo hauea posto in ordine vna bell'armata, con intentione di venir ad vnirsi con quella di Rè Carló: Ma cometutte le cose souerchiamente grandi vincono ogni grandisigentia; & no possono al tutto essere in puto quado l'huomo spera, auéne qllo.ch'il più delle volte suol auenire in ogni impresa, che sita fuor di tépo; doue si perdono

perdono le spese, quanto più son fatte; con essito poco fesice: percne Rè Giaimo; per fare apparato tanto grande, che non solo potesse stringere Sicilia à quel viaggio; mà acquistare il Regno di Sardigna; tardò molto più m elettione, & ragunanza di combattenti da ponere in terra; che non hauea tardato in armar galee: ma al fine partito da Barzelona, venne à Ciuita Vecchia; & poi à Roma, oue il Papa con grandissima solennità il dichiatò Confaloniero, & Capitan Generale per tutto l'Vniuerso, contra gl'infideli; & gli consegnò lo Stendardo; & inuiò seco il Cardinale Marramaldo Legato Apostolico, col quale in breui di giunse à Napoli, oue trouò il Duca di Calabria suo cognato con trenta sei galee, & con maggior numero di Naui da combattere, & da carico, nelle quali saliro infiniti huo mini nobili, & soldati eletti per le Prouintie del Regno; oltre à veterani Francesi: Et certo benche susse altre volte in tempo di Rè Carlo primo, vista armata di maggior numero di galce; non su però mai simile, à rispetto di tante Naui; & di tanto numero di caualli, & di soldati, che poteano ponersi in terra; però che giunte insieme con l'armata Catalana, faceano il numero di ottanta galee grosse bene in punto; & più di nouanta Naui; oltre à Nauilij minori, ch'usauano à quel tempo, parte chiamati Vsci eri, & parte Trite: Et per ciò che il Rè, & il Duca haueano dato à Ruggiero l'arbitrio di guidargli; & di cominciare la guerra doue più li parea, Ruggiero ando a darea terra nella Marina di Patti, che stà dalla Pattiresa co riuera di Tramontana, quaranta miglia discosto da Messina: la qua- molte altre le senza aspettare assalto, si rendè subito: Venero poi à rendersi Melazzo, Nucara, Monte forte, & il Castello di San Piero, molti altri luochi di quella Valle: Dall'altia parte Rè Federico non mancò, nè d'animo, ne d'ogni diligenza: & fe Capitan Generale dell'armata di Mare Corrado Doria Genuele; & egli risoluto, che far non potea resisten- Corrado Doza per terra nella Campagna; mise ogni studio in fortisicare tutti luo- ria Generale chi più importanti, & più atti à vietare le vittuaglie al Campo nemico; dell'armatadi perche vedeua, che si grosso essercito sarebbe dissoluto da se stesso co'l man camento delle paghe, & delle cose necessarie al viuere: & già non s'inganno di giuditio; perche Rè Giaimo vedendo, che il tempo era molto auanti; essendo egli partito da Napoli à 24 d'Agosto; & c'hauea cosumati cinqua ta di dell'Autunno, dopoi ch'era giunto in Sicilia; per no auentare cosi grade armata i quella marina mal sicura allo spirare di Tramotana; su costretto à mutar disegno, lasciado la certezza di quella vittoria, chegli potea dare l'autorità sua, & la moltitudine; & il valor de soldati, cosi bene in puto, & bramosi di cobattere: onde munita ogni terra di quelle, chegli si erano rendute; passò il Faro contra il parer di Ruggiero; & andò à Siragosa Città più capace di Porto; & posta nella più sertile parte di quell'Isola; Rè Giamo so & che parea à lui abondante di tutte le cose necessarieal vitto di tanto pra siragosa.  $\mathbf{H}_{-}$ estercito:

Re Gaimo Confaloniero cotra infideli.

Rè Federico.

Giona di chia ra:note al pre sidio di Siragofa.

Congiura.

Giouanni Bar

Enrico di ven ti miglia.

essercito; credendosi certamente d'occuparla à prima vista; mà giunto qui alla fine d'Ottobre; trouò, ch'era dentro con presidio Giouan di Chiaramonte; il quale non se segno alcuno di volersi rendere: onde cominciò à dargli il guasto; & à mandare parte di sue genti ad occupare le Terre conuicine di Val di Neto; & già se ne renderono tante, che bastauano à sumministrare le cose necessarie al Campo. In tanto alcuni Chierici dentro la Città sotto spetie di gratificare al Legato Apostolico, ch'era nel Campo; fero vna congiura di dare à Ruggiero di Loria vna Torredella Città, chestà nella banda del Mare; mà così trattarono scioccamente la congiura, che si discouerse; & Giouanni di Chiaramonte punì molto bene i colpeuoli, & suro cagione, che tanto i Cittadini, quanto i soldati con maggiore attentione, & vigilanza guardarono la Città: mà Rè Federico radunato tutto il corpo della Caualleria Siciliana, andò con Bla-, sco di Lagona à ponersi in Catania; & con spesse correrie infestaua tutte quelle Terre, che s'erano rendute à Rè Giaimo, & che mandauano vittuaglia al suo Campo: mà con tutto ciò Giouanni Barrese Signore di Petra Perzia, & di molte altre Terre in Val d'Emina, alzò le Bandiere di Rè Giaimo: e'l simile Gangi Terra molto forte, & importante; riceuendo dentro Tomaso di Procida, con Beltrano di Caniglies: & benche Enrico Ventimiglia Conte di Geraci, da Rè Federico fusse mandato con buona parte della Caualleria, à rihauerla; non fu possibile, & se ne ritornò in Catania: frà questo mantenendosi gagliardamente Siragosa; l'essercito di Rè Giaimo perdeua di giorno in giorno la riputatione; & indutti da questo, i Cittadini di Patti, alzarono le Bandiere di Rè Federico; & posero l'assedio al Castello; doue s'erano ritirati quelli, che Rè Giaimo hauea lasciati per lo presidio della Città; i quali tentarono più state di ricourarla; vscendo dal Castello: & per questo i Cittadini mandarono à Rè Federico, che vi mandasse gente di guerra: & egli, che nonn'hauca tanta, che bastasse, ordinò à Messinesi, & à Catanesi, che mandassero genti delle loro ordinanze à Patti: & di più egli vi mandò Vgo d'Ampurias con alcuni Catalani, c'hauessero àtrattare con ordine di guerra l'assedio del Castello di Parti: Rè Giaimo dall'altra parte hauendo inteso la ribellione di quella Terra; la quale esso strinaua assai per lo sito; & desideraua ricouerarla per via del Castello, o, almeno saluare i suoi, ch'erano assediati dentro; mandò Giouanni di Loria con venti galee piene di genti, & di vittuaglie; Et per ch'era il verno, &i viaggi del Mare sono incerti, mandò ancora Ruggiero di Loria con trecento caualli eletti, per terra; & l'un, & l'altro soccorso selicemente vi capitarono: per che Ruggiero attrauersando l'Isola; & passando intrepidamente per Ruggiero di mezo di nemici; in pochissimi giorni andò; & soccorse il Castello; & se ne ritornò con la medesima diligenza, & sicurtà saluo nel Campo: Arriuò poch

Loria.

uò pochi di dapoi Giouanni con legalee; & di vittuaglie soccorie ancor gli assediati; ma nel tornare hebbe assai diuersa fortuna da Ruggiero suo Zio; per che volendo perdere tempo in soccorrere, & munire alcun'altre. Terre, ch'erano infestate da i Partegiani di Rè Federico diè tempo à Messinesi, ch'armassero véti due galee; & l'aspettassero al ritorno; nel quale commisero il satto d'arme, volendo egli passare il Faro, e'l ruppero; e'l seron prigione; pigliando insieme con la galea Capitana alcune altre: Rè Federico auisato di questa vittoria da Messinesi; mandò à comandare, che sosse moz za la testa à Giouan di Loria, per l'odio intenso, che portaua à Ruggiero Gicuan di Lo suo zio: Et come questa vittoria diede à lui, & à tutti suoi partegiani grandissima allegrezza, così per contrario sù di grandissimo dispiacere, & abbat timento à Rè Giaimo, & à partegiani suoi: & quindi sù, che Rè Giaimo, vedendo l'essercito in gran parte infermo per incomodità sofferte nell'assedio, & dubitando, che l'audacia crescesse tanto à nemici, che venissero ad accamparsi all'incontro di lui; leuò l'assedio di Siragosa; & nauigò in verso Napoli con molto più sdegno, che honore, & con animo di ritornare quanto prima potea, à far guerra maggiore: Ma sopragiunto da vna crudelissima tempesta soura l'Isola di Lipari; che disperse la maggior

ria preso, o decapitato.

Rè Giaimori torna à Napoli, differendo i impresa.



parte di sue galee, & naui, à gran fatica si ridusse saluo co'l resto à Napoli.

FINE DEL CYCRIO LIBRO



LIBRO

## LIBROQVARTO

Manfredo di Chiaramonte E' Federico liberato da questo primo insulto; pieno d'animo, & di valore attese à ricouerare quelle Terre, & Castella, ch'erano rimaste sotto la bandiera del Rè d'Aragona, & mandò Mansredo di Chiaramonte soura Pietra Perzia, & l'altre Terre del Barrese; & egli andò à porre il Campo so-

ura Gangi, doue erano con gagliardo presidio Giouan Barrese, Tomaso di Procida, & Beltrano Caniglies; i quali sofferto l'assedio gagliardamente per duo mesi; al sine si renderono per mancamento di vittuaglia; & si ridussero in Napoli, & poco dapoi tutte l'altre Terre, che teneano la parte di Rè Giaimo, con l'essempio loro si diedono à Rè Federico: Restaron solo due Terre Melazzo, & Monte forte in Val d'Emina: contra le quali, Rè Federico mandò soldati bastanti ad assediargli; ed'ei ritorno in Palermo; doue passò quella stagione in pace, che sugrandissimo rifrigerio à tutta l'Isola; ch'oltra modo era impouerita; & quell'anno gl'isolani hebbero tempo di coltiuare i lor campi; & di riceruerne largo frutto; per che tanti anni per la guerra erano stati incolti; onde era nata grandissima carestia nel viuere: Poi che Rè Giaimo giunse in Napoli, su subito assalito da vna grauissima infirmità di corpo, adanimo; contratta non meno per l'in commodità sofferte nella guerra, & nel naufragio; che per lo dispiacere del l'impresa cosi, mal selice; con tato perdimento di spesa: & dopò essere stato gran tempo in pericolo della vita; al fine confortato dell'allegrezza, perche la Regina Bianca sua moglie, hauea in Napoli partorito vn figliuolo; il quale su poi suo successore in quei Regni; alla fine di quell'estate nauigò con lei verso Spagna; & in pochi di gionse saluo al porto di Rosces, & consumò tutto quel Verno nel preparare le cose necessarie per rinouare al prin cipio dell'altro anno, con maggior forza la guerra; & per poter'essere più presto ad assaltare l'Isola; poi che vedea quanto l'anno passato gli sù dannosa la tardanza: Et veramente questo Rè mostrò bene la bonta dell'animo suo Reale, & così auido d'attendere quel, c'hauea promesso al Papa, & à Rè Carlo suo socero: Dall'altra parte Rè Carlo in Napoli sollecitato da 1 sigli suoi giouani, & bellicosi, con simile attentione pose in ordine la parte dell'armata, che toccaua à lui; tal che giunto Rè Giaimo à Napoli con lo sforzo dell'Armata sua all'ultimo d'Aprile; à vintiquattro del sequente me

Fede di Rè Giaimo.

se di Maggio suro in punto le galee, & le Naui apparecchiate in Napoli; & cariche di Caualieri, & di pedoni; quel di medelino sero vela per Sicilia. Roberto Duca di Calabria, & Filippo Principe di Taranto, figli di Rè Carlo, & di comune voto co Rè Giaimo feron Generale dell'una, & l'altra Armata Ruggiero di Loria: Trà questo tempo Rè Federico, che di Spagna, & Loria Genedi Napoli, era auisato dell'apparato stupendo, che si facea contra lui, ragunato il Configlio de' suoi Baroni; cercò parere di quel che s'hauea da fare in tanto pericolo: à molti parea, che si douesse ponere in ordine il maggior numero di caualli, che si potesse; per prohibire i nemici, che non potessero poi fronteggiare, & matenere la campagna: Altri diceuano, ch'era assai meglio fare tutto lo sforzo per mare; & più tosto tentar di venire à battaglia nauale; poi che le genti dell'Isola erano assuete di combatterui felicemente: ma pur quando non paresse à proposito di commettersi alla fortuna d'una battaglia; andare tanto alla coda dell'armata contraria; ch'ella no potesse poneregenti in terra senza manifesto pericolo, di perdere lega lee; poi che restauano vote; & che sarebbe stato molto ageuole à brusciarle: cosi co quest'arte îtrattenero tato, sinche le biade sossero raccolte, & messe ne i luoghi forti; per che diceano; che se voleano aspettare in terra l'essercito denemici; haueria hauuto abondaza esso di quellebiade, ch'erano nella căpagna; & Ruggiero di Loria sarebbeandato circondando l'Isola, & brugiando tutte l'altre, di che potessero viuere gl'Isolani. A questo parere; come più ragioneuole; concorse il prudente Rè Federico; & satto per tutte le Rè Federico. parti dell'Isola ponere in ordine il maggior numero di galee, che fù possibi le; deliberò d'uscire incontro à nemici; & con quell'animo intrepido più, che mai susse in altro Principe di quei tempi; ponere ogni cosa à risco d'unagiornata; ecosa veramente marauigliosa per quella disficoltà, che si vede hogginel ponere in ordine l'armate; come quei Rè poueri di quel tempo bastassero in tanto breue spatio à fare tanto numero di galee, quanto si vide messo in acqua, ed'essercitato in quegli anni, che durò la guerra di Sicilia; per che dicono alcuni, che Rè Federico n'hebbe in punto cinquanta otto; che pare cosa incredibile, ad'hauer potuto perfettamente armarle in quel poco spatio, c'hebbe di rispirare, trà l'una guerra, & l'altra: Dunque sentendo, che l'armata nemica sarebbe vscita frà trè giorni, ò quatro da Napoli; Egli partito da Messima, con animo, & desiderio di combattere con l'armata de nemici; confidando, che l'audacia, & l'ostinatione de suoi ch'erano pronti à perdere la vita, & le galce, per acquistare la vittoria; contrapesasse al vantaggio, che haueano gli auersarij nel numero de' legni: & vscito dal Faro; mandò vna galea innanzi à scoprire l'armata nemica; & da quella intele, ch'era giunta appresso à Lipari: & passando egli il Capo d'Or lando; l'un'armata scouerse l'altra: Si dice; che' Siciliani subito, che videro l'armata contraria; vennero in tanta furia, che ad alta voce gridando, chiedeuano

Ruggiero di rale di mare.

audacia di

Temerità di siciliani.

deuano battaglia; & pregauano Rè Federico, che sacesse dare il segno; & che negando Rè Federico; furo di quelli, che gridauano, & diceano doue era il valor del Rè? & come fosse possibile, c'hauesse fatto vscirsi di mente tante vittorie hauute de' Francesi; e'l valore della natione Siciliana? E'l Rè; benche hauesse grandissimo piacere di vedere ne' suoi tata franchezza d'animo; non volle però quel giorno venire àbattaglia; ma la sera fermato à vista de nimici; conuocò tutti Capitani à Consiglio; & essendo risoluto di venire à fatto d'arme; trattò del modo, che si hauea di tenere: & su concluso; per non istinguere l'audacia de' suoi; d'andare sù l'alba ad assaltare i nemici; & mouendosi con la galea sua Capitana in mezo di tutte l'altre; andò con grandissime grida contra loro: ma Ruggiero vedendo, che la temerità de Siciliani hauea mosso Rè Federico à speranza della vittoria: Pose nel mezo delle galee, la Capitana del Rè d'Aragona, & la Capitana di Napoli, oue erano il Duca di Calabria, e'l Prencipe di Taranto, & appressatosi à nemici; ordinò, che sei galee; subito, che susse appicata la zussa; simulassero di fuggire; con darsi in alto, & ritornassero poi nell'ardore della battaglia per sianco allegalce nimiche: era ancor suo disegno, chel'Armata Siciliana andasse in parte à seguitare legalee che suggiuano; ma questo effetto non segui; ma inganno bene i nemici; i quali credendo, che già quelle galec fusgissero; Gumbale d'Intensa Catalano, giouane ardito, & desideroso di gloria, ch'era Capitano d'una galea Siciliana; vsci dell'ordine; & congran'impe to si spinse per assalire la galea di Ruggiero, il quale con mirabile arte allar gandosi vn poco dall'altregalee, lo fetanto trasportare dalla furia, che trouandosi rinchiuso trà le galee nemiche, combattendo; rimase veciso egli, & perduta la galea. Con tutto ciò Siciliani compensauano questa perdita, con la suga, che parea à loro di quelle sei; & combatterono per alquanto spatio con grandissimo animo; massimamente vedendo Rè Federico, ch'era in mezo dello squadrone: & facea combattere i suoi con gran virtù, & valore, & ad alta voce inanimaua quei dell'altre galce, che combateano presso à lui, & per che era nel principio dell'estate; & nel maggior ardore del sole; oltra quei, che morirono di ferite: ne morirono anche molti di stanchezza, & di caldo: ma al fine Ruggiero, c'hauea elette appresso di se quattro altre galee fornite di Vogatori, & disoldati suoi veterani; si spinse con grandissima forza con quelle in verso la Capitana di Rè Federico; e d'altre tante galee Siciliane, che conobbero l'intento suo, subito si andarono à stringere con quella, & si combatte vn pezzo con ostinatione incre dibile; ma soprauenendo le sei galee, ch'erano cacciate in alto & ed'assaltan do le Siciliane dopò le spalle con saette, dardi, & suochi artisciati, la vittoria si vide chiaramente inchinare nella parte di Ruggiero: & Rè Federico, che se n'accorse; ò sosse per grandissimo dolore, ò per la fatica, ò per lo cal-

do insopportabile; cadde tramortito d'una sincopa: talche Bernardo di Ri-

ucglies

Battaglianauale di Rè Fe derico, & di Rè Giaimo.

Arte di Ruzgiero di Loria nella battaglia nauale.

Arte pur di Ruggiero.

Animo, & uolore di Rè Federico.

Sforzo di Rug giero.

Rè Federico tramertito.

ueglies Conte di Garsigliati; ch'era Capitano dell'armata; & si trouaua in quella galea; si consigliò con Vgo d'Ampurias, intitolato Conte di Squilaci, & con altri Caualieri principali; s'era da rendere la galea insieme co'l Rè tramortito; à Rè Giaimo suo fratello, auanti, che venisse in mano di Ruggiero di Loria; poi che la vittoria era desperata; & la vita del Rèhauea bisogno di presti remedij:ma al fine parue loro meglio di risoluersi à tenta re di saluarlo co la suga; onde abbassato lo Stédardo Reale: mentre due ga- Fugadelle ga lee Siciliane, ch'erano trà la galea Capitana loro; & legalee di Ruggiero; & lee siciliane. combatteano con grandissimo sforzo; vscirono della battaglia; & suro seguiti da dodici altregalce delle loro: l'altre rimasero tutte ò prese, ò poste in fondo; il numero de morti nella battaglia, fù grande dalla parte de Siciliani, ma su pocominore quella degli vecisi dopo la vittoria: & per che Ruggiero implacabile per la memoria di Giouanni suo nipote; se morire quasi torioso venditutti quelli, che si trouarono à romperlo nella battaglia del Faro; tra i qua- cò la morte li furo principali Giacomo di Scadria, Federico, & Perone Rossi; & Ramondo Lanzalone: Per questa cosi memorabile rotta seguita con tata gloria di Ruggiero, rimasero tanto afflitte le cose de Siciliani; che non su'persona à quei tempi; che non giudicasse, che Sicilia tra pochi di hau esse da ve nire in mano di Rè Giaimo, & di Rè Carlo; ma sequi esfetto al tutto contrario; che dimostrò quanto siano incerti gli essiti delle cose humane; contra'l giuditio, & opinione vniuersale; per che Rè Giaimo credendo d'hauer tanto abbassato, & consumato le sorze di Rè Federico; chale genti di Rè Carlo sotto il gouerno di Ruggiero di Loria, non hauessero da fare altro, che fra pochi giorni pigliare la possessione dell'Isola; non volse procedere più oltra; parendogli d'hauere sodisfatto al mondo, al Papa, & à Rè Carlo; hauendo in due guerretanto speso, & posto in pericolo la persona sua, nella prima guerra con l'infermità, & in questa battaglia con vna ferita; & cosi essendo venuti il Duca di Calabria, & il Prencipe di Taranto; & Ruggiero à visitarlo; dopoi che su medicata la ferita, parlò a loro in questo modo: Poi che hà piaciuto alla clementia; & alla giustitia di Dio darmi Parole di Rè Giaimo. commodità con si notabile vittoria d'adimpire, quant'io alla Sede Aposto lica, & alla Maestà di Rè Carlo, per virtu de patti della pace douca; nè resta altro, che pigliar la possessione di Sicilia; poi che voi Signori hauete visto, che Federico mio fratello in questa battaglia nauale ha perdute le soize di Mare, & di Terra; & l'Isola si ritroua tanto essausta, & consumata; ch'e impossibile, à poter mai più leuar la testa; mi par tempo di ritornare in Ispagna à i Regni suoi, per disponere le cose in modo, che quei Popoli impoueriti per le grauezze sostenute in quella guerra; vengano à riferirsi co'l sine de danni per l'auenire: però Signor Duca di Calabria, io vi lascio l'Ammirante Ruggiero; con la virtu del quale non solo in questi tempi, ch'i nemici sono in tanta ruina; ma quando fosse alcuna disticoltà nel fine del-

la guerra; si potrebbe aspettare certa vittoria: & quado per alcuno acciden-

Partenza di

Re Giaimo.

Riputatione di Rè Fcderi

te il fine dell'impresa tardasse; io non manchero d'essere il medesmo, che sono stato fin'à questo di, con la persona, & con le sorze de'Regni miei: Il Duca, ch'era giouane di venti trè anni auidissimo di gloria; accettando per vero tutto quello, ch'il Rèdicea; & rendendogli insieme lodi, & gratie à nome di Rè Carlo suo padre, di quanto hauca fatto, pregò Iddio, ch'egli desse prospero selice viaggio: & così partendo il Rè con molt'amoreuolezza mostrata à lui, & al fratello; rimase allegro di questa partita; credendosi egli, che restarebbe à lui l'honore di quello, ch'era fatto con le forze altrui; riducendo felicemente l'impresa al dissato fine: ma molto più rimase allegro Ruggiero; giudicando, che si com'era stata sua la gloria della vittoria, tale ancor sarebbe l'honore da quello, c'hauea da succedere; poi che per tutto sapeasi che'l Duca in ogni cosa seguina la voluntà, & l'autorita sua: Non mancarono di molti, che dissero, che Rè Giaimo si parti più tosto per la pietà sraterna; che per giudicare le cose di Rè Federico al tutto disperate: Trà questo mezo Rè Federico rihauutosi; & giunto con le dodici galee in Messina; trouò, ch'in quella Città s'era intesa la rotta, con la morte sua; & che quei Cittadini veden Jolo viuo, ferono tanto allegrezza, & festa, quan to haurebbono fatto, se fusse ritornato con la vittoria; tanta speranza s'hauea solo nella persona sua; & certo benche egli susse d'animo invitto; staua pur abbattuto assai; per che in quel medesimo tempo intese, che'l Duca di Calabria, & Ruggiero haueano messo l'essercito in terra; & posto Campo à Randazzo; ma essendo venuto auiso à Messina, che Rè Giaimo era partito; conuocò parlamento generale; & dissimulando la malinconia; con generoso parlare essortò tutti, che stessero di buon animo; per che se ben'egli hauca perduta la giornata; i nemici haucano perduto più di lui; essendo scompagnati dalle forze di Rè Giaimo, che s'era partito; & che l'altre forze rimaste, non era possibile, chenon sossero diminuite molto per quei valenti huomini, ch'erano morti nella battaglia: ond'era ageuol cosa di contrastar loro; & di prohibirgli per quell'anno d'ogni effetto importante & al fine si offerse à difendere, & mantenere quell'Isola mentre hauea lo spirito; con quella carità, & amore, come se tutti sussero suoi padri, & fratelli; per non fargli ventre in mano di così ostinati, & crudeli nemici sitibondi, del sangue loro: all'hora tutti ad vna voce risposero, ringratiando la Maestà sua; & dicendo, che disponesse delle sacoltà, & del sangue loro, & de' proprij figliuoli; per che tutti erano disposti à morire per mantenergli la Corona in testa, per cio confirmato d'animo; dopo c'hebbe fatto molte gratie,&molti priuilegijà Messinesi,cercò di raccogliere il maggior nume ro, che potea di fanti, & di caualli, & andò à ponersi con tutto il suo sforzo à Castro Giouanni, luoco di natura sortissimo, & oportuno à soccorrere ouunque il bisogno lo chiamasse. Dall'altra parte il Duca di Calabria; non hauendo

R & Federico raccoglie no-40 effercito.

QVARTO

hauendo potuto ottenere Randazzo; ando sopra Adorno; u quaien diede subito, & poi hauendo pigliato Castiglione; & la Roccella, mosse contra Paterno; & benche sosse di natura fortissimo; pur Mansredo Maletta Conte, di Camerata, il qual n'era signore si rendè senz'aspettar soccorso; ancor ch'egli per adietro susse stato gran partegiano, & creato dell'Imperador Fe derico, & seruitor di Re Manfredi, & beneficato dall'uno, & dall'altro; tanto gli hauca diminuito l'anim l'ultimoa vecchiezza sua. Si renderono appresso Bucchiero, & alcune altre Castella, & il Duca andò sopra Chiara-co monte: Ma per che troud risistenza, egli dall'una, & Ruggiero dall'altra Chiaramonte parte rinouarono l'assalto con tanto sforzo, ch'i poueri Terrazzani, ch'al proso colacmezo del combattere gridauano che volcano rendersi, non suro intesi, onde per configlio di Ruggiero; dopo gran strage; la terra sù saccheggiata, & in questo parue, che Ruggiero volelse più tolto dar loco all'ira, ch'alla ra- Error di Rug gione; & che per far vendetta di chi l'offese; non si ricordalse quanto dan- giero. no faceua alla somma dell'impresa, conoscendosi per huomo inessorabile à nemici; & ogni speranza leuandosi à quei di salute, saluo quella, che poteano hauerea durargli contra ostinatamente: Certo la maggior guerra, che potea farsi à Rè Federico, sarebbestato dalla parte di Rè Carlo à mi tigare l'animo de Siciliani; & leuargli da quel suspetto, c'haueano, che i Francesi bramassero l'Isola non tanto per cagion di Regnarui, quanto per vendicarsi, & sar morire la maggior parte degl'Isolani; & opprimere il resto d'arroce tirannia : gli altri lochi dall'essempio di Chiaramonte deliberauano patire ogni estrema calamità; prima, che darsi in mano di Francesi: del che essendosi accorto Ruggiero, cominciò a trattar di vincere; & di pigliare alcuna Terra per opra di particolari Cittadini; poi che si vedea disperato d'acquistarne per voluntà vniuersale; & per che intese, che Virgi lio di Scodria era molto potente in Catania; cominciò per mezo di comuni amici a trattare con lui, che la rendesse al Duca di Calabria: Et andando, insieme co'l Duca ad Aidone, la prese di primo assalto; non Terra di sorcezzi; non di molta importanzi; magiouò solamente per lo acquisto di Ca tania; essendogli vicina; & per dare fomento al trattato. Era al presidio di Catania, Blasco di Lagona, huomo non meno prudente, che valoroso; il quale accorto de gli andamenti di Vergilio: staua sospetto di lui non poco; & però; hauendo il Rèmandato à chiamarlo; gli scrisse liberamente, che non potea lasciare quella Città senza grandissimo pericolo di perderla; per che s'era accorto; che Virgilio tratraua cosc noue: Ma il Rèappresso il quale Virgilio staua in buon credito, riplicogli, che non potea credere, che Virgilio, huomo di molta fede, & beneficato da lui, facesse tradimento; per o che Blasco non tardasse d'ireà trouarlo: & in loco di lui mandò in Cata nia Vgo d'Ampurias huomo pur di grande stima: partito dunque Blasco; Virgilio di Scudria andò a trouare Vgo; & fingendo d'essere affettionato seruido-

seruidore di Rè Federico; gli persuase, di andare al Vescouato à pigliare il possesso dell'ossicio; come solean fare tutti quelli, che veniuano à gouerna re quella Città; & Vgo accompagnato da molti Catanesi principali, quando iù nella Chiesa di Sant'Agata; alcuni della plebe cominciarono per la Città à gridar pace pace: E'I popolo minuto, non sapendo la cagione di questi gridi; cominciò anch'egli àgridare cosi: & Virgilio vscito della Chiela, come à vedere la causa di questo; ritornò ad Vgo, dicendogli, che il Popolo era leuato per amazzare gli officiali Regij: onde Vgo impaurito, non seppe fare altro, che raccommandare à lui la sua salute; & ei, di saluarlo prese carico; & l'accopagnò alla Marina; di là; inganato; se ne suggi co vna picciola barca à Tauromino: & Vergilio restò Signor della Città; il qual subito sè aprire al Duca; già ch'ei sapedo il trattato, era vicino: co molti saal Ducadi Ca utori andò il Catanese ad incotrarlo: & cograde allegrezza il Duca entrò; hauedo senz'arme acquistato vna Città cosi nobile, & importate; cosi comoda à mantenere & à finire laguerra: la fama dell'acquisto di Catania andò no solo diuolgado gllo, che era; ma che le due parti dell'Isola haueano alzato le badiere della Chiesa,&di Rè Carlo; & Papa Bonifacio, che l'ha uea creduto, mádò il Cardinale di Sáta Sabina Legato Apostolico subito in Sicilia; à tal che i Popoli più quietamente si riducessero all'obedieza di Rè Carlo, tenedo per sicurtà d'essere be trattati, la parola del Legato: Ma Rug giero di Loria conoscedo l'animo indomito de Siciliani; che no si piegauano, se non con l'ultimo sterminio; persuase al Duca bisognare à spedir la guerra altro aiuto di quello, che portaua il Legato, & il nemico douersi vincer con arme, & non à suono di Campanella, & di Scomuniche; il Duca mandò subito à Rè Carlo; il quale con la speranza di fornire con ogni poco supplimento, la guerra; diede carico à Pietro Saluacoscia ridutto all'obedientia sua; ch'armasse dodici galee, & molti legni di carico per passa Pietro Salna re caualli; essegui Pietro con somma diligenza: & il Principe di Taranto con sei cento caualli, & mille santi si pose in alto; & nauigò inuerso Sicilia: Scriuono alcuni; che per la strada hebbe lettera da Ruggiero di Loria; doue il consigliaua, ch'andasse à ponere in terra le genti nella Marina di Tra pani; & insestasse Valle di Màzara; che sola à quel tempo staua libera, & quieta di guerra, giunto dunque il Principe à Trapani; sbarcarono senza contrasto: & il Rè Federico subito, chene su auisato; mirando in quanto periglio erano le cose sue, s'il Prencipe con acquistar lochi, & riputatione; venisse ad vnirsi co'l Duca suo fratello; chiamò i suoi à consiglio; & volse saper da loro quel, ch'era da sare: Blasco di Lagona; ch'era il principale di autorità, & di valore; su di parer, che non partisse dal loco, in che staua; Sco di Lagona ma douessi sortificare il campo; per che'l Principe di Taranto non menaua seco tante genti, che bastassero ad effetto d'importantia, per la grand'o-

stination de Siciliani; per che ogni minima Terra gli haurebbe fatto resi-

stenza;

Catania resa labria.

Parere di Bla

eoscia.

stenza, & ch'egli mouendo, per andare à trouarlo, moueria parimente subito il Duca, & l'hauriano in mezo à gran pericolo d'essere non che rotto, ma di perdere in vna giornata tutto'l Regno, anzi dicea douersi ringratiar Dio del mal giuditio de'nemici, che doueano far venire il Principe con l'armata appresso Catania; doue congiungendosi col Duca, haurebbono sforzato il Rè à lasciar la Campagna con gra vergogna sua, & con abbattimento de' suoi partegiani. Biasmaua ancor l'andare incontra al Principe con disegno di sar presto satti d'arme, à romperlo, & à tornare in dietro, per che già s'intendea, ch'il Principe era solo Capitano di nome, & ch'in effetto ordinaua & guidaua il tutto Ruggiero Sanseuerino, Capitano vecchio, & à quel tempo riputato più che niun'altro della natione Italiana, il qual teneria à bada l'essercito del Rè, senza venire à battaglia; nè saria partito da' luoghi Maritimi, con l'armata sempre alle spalle, & in quel mezo il Duca sarebbe vscito di Catania col neruo delle forze, che pur non volendo seguirlo, & inchiuderlo, al meno haurebbe ogni loco guadagnato, che rimaneua dietro al Rè, per che in quella contrada per l'assidue correrie, & per gli assalti de'nimici, era il paele fastidito, & impouerito di munitione, & di gente: Ma benche le ragioni di Blasco fossero approbate da gli altri Baroni, al Rè piacque d'obèdire l'animo suo, che parea di promettegli certa, & presta vittoria: & lasciati alcuni al presidio di Castro Giouanni, sotto il gouerno di Guglielmo Galzerano, segui suo viaggio con la gente in squadrone, & ritrouò il Principe, c'hauea preso il camino in verso Marzara, & s'era tanto allontanato del Mare, che non pote di nullo modo aualersi dell'armata: ond'egli si rallegrò molto, sperando quel, che già auenne, di sar presto battaglia, & vincere: ma dall'altra parte, Ruggiero Sanseuerino Capitano prudentissimo, pigliò à mal'agurio il vedersi all'improuiso l'essercito contrario in contro, per che dinotaua, che le cose del Duca nell'altra parte dell'Isola non andassero prospere, poi che il Rè Federico, senza stimarlo, s'era voltato con tutte le forze sue contra questo soccorso, pur inanimando i suoi, gli diuise in trè squadroni, nell'uno pose il Principe di Taranto in mezo, nell'altro à man destra pose Brolio di Bronzi Francese, & ei gouernò la simistra, con la terza squadra, ch'era tutta di Caualieri Napolitani: Il Rè similmente diuise l'essercito suo, ch'era maggior di numero, in tre parti, à man dritta tutti Baroni principali, & Caualieri sotto la guida del Conte di Chiaramonte, di Vinciguerra di Palizzi, & di Matteo di Termini, nell'altra Blasco di Lagona con gli Almouari, & egli al mezo: dato il segno della battaglia, dopò alquanto di contrasto, parea che la vittoria inchinasse dal Principe, che'l Bronzi, à cui s'erano opposto gli Almouari, facilmente con la caualleria Francese gli ruppe, non bastando la virtu di Blasco à risistergli: & spinse do- Falconara.

ue con grandissima vecisione dell'una, & dell'altra parte combattealo squadrone del Principe con quello del Rè, & sforzò le genti del Rèà ritiratsi à poco à poco, ancora che'l Rè facesse cose stupende: & Ruggiero Sauseuerino incontrato con lo squadrone del Conte di Chiaramonte guadagnaua tutta via terreno; perche ancora ch'i Siciliani combattessero con grandissima virtù, i Napolitani scorgendo la vittoria cominciata per gli altri due squadroni, & vergognosi, ch'erano in valor superati, combatteuano con grandissimo sforzo: ma tolse al Principe la libertà, & la vittoria vn caso impensato, per che affattigandosi egli penetrar doue con lo stendardo, & con la persona del Rè, erano ristretti i piu valenti soldati dell'essercito, s'incontrò con vn soldato Catalano ehiamato Martino Peres di Rosa, huomo di gran coraggio, & di grandissime sorze; il quale, essendo serito al primo incontro dal Principe, diuentò più seroce; & vedendo, che'l Principe si rinchiudea con lui, perche meno il potesse offendere con la mazza serrata, che portaua, buttò in terra la mazza, & à forze di braccia prese il Principe, il quale, benche non hauesse più di venti due anni, era pur gagliardissimo; nè potendo leuarlo di sella, com'hauea pensato, per che'il Principe afferrò ancor lui, tentando il medesmo, vscirono di sella l'un, & l'altro al fine, & cadcero in terra: ma'l Principe andò sotto, nè disbrigar potendosi, che'l Catalano era di corpo graue, & gagliardo, faceua assai à tenergli con impeto le braccia, che non potesse ammazzarlo: molti Caualieri dello squadrone del Principe, ancor che si sforzassero di souenirgli, non sù mai possibile, che staua troppo à dentro nello squadrone del Rè: & cost essendo concorsa gente per lo Catalano, il Principe si rende, manifestando chi era: dall'altra parte gli Almoaueri fuggiti, che lontani scorgeuano l'impeto de' nemici scemato, confortati da Blasco, chelor disse, ch'il Principe era prigione, & volessero leuarsi la vergogna della suga, si voltarono à dare dopò le spalle sopra lo squadrone del Bronzi: & hebbero poco fatiga, per che giunsero a tempo, che'l Bronzi era stato veciso per ponersi troppo auanti ad aiutare il Principe, e' suoi, & quelli del Principe perduti d'animo, haueano già cominciato à dar volta: onde il Rè ageuolmente gli ruppe: & volendo seguitargli; Blasco prudente soldato, che si ricordaua quello, che diceano della giornata di Corradino, che perdè la vittorla per la caccia, che diede Enrico di Castiglia à quelli che suggiuano, consigliò al Rè, che facesse gridare, ch'à pena della vita niuno si dismandasse: ciò satto, si sè impeto con tutte le forze contra il Sanseuerino, che lo strinsero à rendersi: & con lui restarono prigioni Pietro Saluacoscia Capitani dell'armata, & due fratelli Napolitani, Bartolomeo, & Sergio Siginolfi, l'un Conte di Caserta, & l'altro di Telesa, & Carlo Merloto, detto della Magna, & più di ducento altri Caualieri, gli altri fuggendo capitarono all'arma-

Il principe di Taranto preso, e' suoi rot ti.

Prudente con figlio di Blafco.

Ruggiero Sã feuerino prigione.
Siginolfi fratelli l un Cōtc di Caferta e l'altra di Telesa.

ta: Il Rè, acquistata si nobile vittoria, mandò il Principe al Castello di Cefalù, e'l Sanseuerino al Castello d'Erice, sotto buona guardia, gli alri diuise per le più forti Castella dell'Isola: & comandò, che sosse mozza la testa à Pietrò Saluacoscia, per chead instantia di Rè Giaimo Piero Salua hauea renduta l'Isola d'Ischia à Rè Carlo, ne à Pietrogiouo, che riclamasse, & offerisse taglia di sei milia ducati, con dir, ch'egli non sece ribellione, essendo Re Giaimo Rè d'Aragona, & l'Isola d'Ischia era acquisto di quella Corona, & egli la tenea giurata d'homaggio al Rè Giarmo, & cosi ragion di guerra volea, che sosse lasciato con taglia, & non punito come Ribello. Questa battaglia sù nel piano della Falconara. In tanto il Duca di Calabria, che hauea inteso la giunta del Principe, & che il Rè Federico era partito per dibellarlo, ragunò à consiglio quelli Signori, ch'erano seco, tra' quali suro il Legato Apostolico, Ruggiero di Loria, Gualtiero Brenda Conte di Lecce, Er-mingano Sabrano Conte d'Ariano, & Tomaso Sanseuerino, figlio di Ruggiero, & dimandò il parer di tutti intorno à quello, c'haueano di fare: & Ruggiero di Loria giudicaua, che senza perder tempo si do- Consiglio di uesse mouere tutto l'essercito, & seguire il Rè, che non manchareb- Ruggiero di be la vittoria, & si sornirebbe la guerra, con l'aquisto dell'Isola, ad vn giorno, & per contrario, che quanto più il Principe era animoso, & valente, tanto più era atto à dare nella trappola di Rè Federico: gli altri furono di parere, che'l Duca, ò non simouesse, ò ch'andasse acquistando quelle Terre, che per la partenza di Rè Federico restauano quasi abbandonate: cosi standosi in questo dubio peralcuni di, all'ultimo il Duca si pose in via, seguendo il parer di Ruggiero, &giunse dieci miglia lontano della Falconara, doue intesela rotta del fratello: di ciò mal contento si ritirò in Catania, & Ruggiero di Loria, che già vedea in quanta forza, & audacia sarebbe accresciuto Rè Federico con questa vittoria, subito nauigò verso Napoli per condure noui soccorsi, & dopò la partita sua, i Francesi hebbero nuouo danno, poco minore della rotta: per che Martino di Rosa, per altro nome detto Montaniero, che tenea Doppiotratin guardia Carlo Merloto nel Castello di Gagliano, ragionando con lui niero. hauea mostrato di tenere poca speranza, che Rè Federico potesse vincere, & lostrinse à promettergli di trattare co'l Duca, chegli vsasse miglior conditione di quella, che hauea con Federico; ch'egli passarebbe dalla parte di Rè Carlo, & daria Gagliano così il Merloto, caualiero di buona Buonascele di fede,scrisseal Duca la voluntà di Montaniero, & andati, & venuti alcuni messi per accommodare i patti, Montaniero, il qual dicea, che da huomo d'honore, non potea rendersi, che non venisse alcuna banda di gente per lo Ducă ad assaltarlo co dargli colore à qsto; il Duca promise di madargli frà due giorni trecéto caualli, & alcune fantarie, & elesse Gualtiero Bréda Con

Buon cossiglio di Tomaso di Procida.

4380 20

Temeritá del Conte di Lecce.

Rotta del Co te di Lecce.

Carlo Mcrloto mere uo lontariamen

Maniera di Francesi.

Degnità di Ruggiero.

Corralo Do via Generale Federico.

Superbia del Loria.

te di Lecce con trè compagnie di caualli, l'una del Conte di Belmonte, l'altra di Giacopo di Broson, & l'altra di Giouan di Gianuilla, i quali andarono insieme con lor compagnie: & vosse andar con loro Tomaso di Procida, ch'era stato vn tempo Signor di Gagliano, & hauea buona conoscenza de camini: Ma con trattato doppio hauea Montaniero auisato al Rèdi quel, che passaua, il quale mandò Blasco di Lagona con huomini prattichi del paele, à ponere vna inboscata in luoghi oportuni, onde haueano à passa re le genti del Duca; & già Tomaso, c'hauea qualche sospetto di quel, che poi su, consiglio al Conte di Lecce à piegare fuor di strada, ch'ei l'hauria guidato per vna via alquanto più lunga, ma più secura: Il Conte con super bia risposegli, che mal conuenia à lui, & à quegli altri Baroni co tanto buo na gente, d'allungare il camino per timore, & disprezzò il salutifero consiglio di Tomaso; & caminando per la strada dritta, giunse in vna Valle, dou'era l'imboscata de Siciliani, con gli Almoaueri, che lui assaltando per fronte, per lato, per dietro le spalle da luochi superiori, doue non potea molto adoperarsi la caualleria, dopò miserabile strage di suoi, che si sforzarono ad ispugnare con la virtù, l'iniquità del luogo, rimase rotto, & prigione, e tre Capitani insieme con Tomaso, aprendosi per proprio va lore con l'arme la strada, suggirono salui; & Carlo Merloto conoscendos, ch'era stato per buona fede ministro al tradimento satto, contra's suo Rè, diedetanto la testa per le mura, che morì pochi giorni dapoi. Ruggiero di Loria, c'hauea ritrouato in Napoli quattro cento caualli Toscani, de quali era supremo Capo Ruggiero Buondelmonte, Caualiero Firentino, gli se subito imbarcare, & gli condusse in Sicilia, qui trouò le cose del Duca in pessimo stato, per che i partegiani suoi erano perduti d'animo, scorgendo, ch'egli al tutto si gouernaua con Francesi, de' quali era più la superbia, & la serocità, che il senno, & la ragione, e'l consiglio de Paesani spregiaua, che diceano cose vtili, & honorate: Certo Rè Federico era venuto in tanta confidenza, che non stimaua altro, che la persona di Ruggiero di Loria, & pose ogni suo pensiero ad opprimere la persona di quel fortunato, valente Capitano: per che, ò preso, è morto Ruggiero, li parea, che in brieui giorni potrebbe egli cacciare i Francesi dall'Isola con poco timore, che mai più potessero tornare ad acquisto d'importanza: & per questo mandò à soldare Corrado Doria Genuele, Capitano di cinque galee proprie, famoso nel mare, & diedegli titolo di Generale: ei giunto al cospetto del Rè, conobbe quanto desideraua, & gli promise (già ch'era di gran spirito) d'assaltarlo, & di romperlo la prima volta, che l'incontraua, pur ch'il Rè fornisse à pieno le galee: Et per che Ruggiero di Loria in quel tempo eratornato à Napoli per traghittare maggior numero di gente, il Rè fornita ogni Galea sotto la guida di Giouan di Chiaramonte, d'Enrico d'Incila,

cisa, di Bene in casa d'Hostasso, di Palmiero Abbate, & di Pellegrino Patti, Baroni principali, & esperti alle guerre passate, comandò à. Corrado, che andasse per adimplire quanto hauca promesso; poi che l'armata era, come egli desideraua: Corrado dunque, ampliando le promesse, pilno d'animo si parti da Messina, & giunse con prospero vento alle Marine di Napoli, & dopò hauer molto predati quei luoghi conuicini, andaua mareggiando, & prouocando Ruggiero auanti al Porto di Napoli. ma Ruggiero, ò per guadagnar più certo Artedi Rug con sette altre galce Genouess de Grimaldi, ch'erano di fattione con- giero. traria à Corrado, & militauano per Carlo, che già si aspettauano: ò per adurre l'insolenza di Corrado, à temerità, persuadendosi, ch'egli hauesse paura, badò per molti giorni: & al fine trouandosi Corrado con l'Armata à Castell'a mare di stabia, à dannegiar quella contrada, giunsero à Napoli le sette galee, onde Ruggiero senz'altro imbarcò i soldati, & vscî dal Porto di Napoli, ne andò verso Corrado; ma pigliò la via dell'Isola di Ponza, facendo vista di schiuare la battaglia, per dare à credere al nemico, che l'intento suo non era di combattere; ma solo di condure le genti salue in Sicilia; & non s'ingannò di questo pensiero, per che con questa credenza s'accese più l'animo di Corrado, & de Sicili ani à voler fatto d'arme, che vincendo, parea loro vincere in mare, & in terra, prohibendo, che tanta gente di guerra capitasse nell'Isola: tal che di buon'animo si posero appresso all'armata di Ruggiero, la quale à studio andaua lentamente; ma quando furono auicinati, Ruggiero con grand'ordine se gitare ogni proda, & si parò al combattere: & ancor che Siciliani con grido impetuoso furon primi adassaltare, pur la vittoria giero di Loria in breuissimo spatio, si scouerse dalla parte di Ruggiero, perche non & di corracombatterono i Capitani delle cinque galee Genuesi con quella virtu, che alle promesse di Corrado conuenia: ma le galee Siciliane con tanto valore, quanto si potea: nè già potendo durar contra à quelle di Ruggiero, che erano di maggior numero. & faccano valentissimamente l'usficio, che ciascuna douea: Beneincasa d'Hostasio, & con lui sei galee suggendo si saluarono: gl'altri Caualieri, & Baroni, che stauano sù l'altre galee, ricordandosi ch'erano stati persuasori della battaglia; non volsero in modo alcuno fuggire; ma ad essempio di Corrado, che con la galea sua risistea gagliardamente, combatterono tanto, che seriti, & morti soldati, & chiurme, surono presi per sorza: & la galea di Corrado, nella quale saccano marauiglia, non potendo altrimenti superarsi. Ruggiero comando, chi vi sosse ap picato il fuoco: & cosi Corrado, essendo incominciato ad ardere, bassò Corrado renlo Stendardo Reale, & si rende: Ruggiero, dopo si degna vittoria, ritorno à dutosi. Napoli da Trionfante col Capitan Generale de nemici, & co tant'altri Baroni Siciliani prigioni, & speraua per mezo di quelli in cabio della libertà

Battaglianauale'di Rug-

Rotta di Cor

hauer alcune terre importanti, che da loro si possedeuano; ma questa spera za riusci vana: per che quei sapendo, che Rè Federico hauea molti prigioni della parte di Rè Carlo; sperando la libertà per via di cambio: & così niun di loro volse intrare à maneggio di dare, ò Terra ò Fortezza alcuna: onde Ruggiero; lasciati gli altri prigioni à Napoli; nauigò con l'armata vit torioso, in Sicilia, menando Corrado Doria seco, il qual tenea Francauilla, Terra dello stato suo, & poi che vide l'ostinatione à non renderla; incomin ciò à fargli pessimi trattamenti; della qual cosa informato Rè Federico; & ch'amaua Corrado; & il tenea per valent'huomo; mandò à render la Terra; di Rè Federi pur ch'egli fusse liberato: La venuta di Ruggiero in Sicilia, fù causa di non poca mutatione; abbattendo la parte di Re Federico; & solleuando quella del Duca; al quale con Assaro molt'altre buone Terre si renderono: & dall'altra parte Ruggiero fatto senza contrasto Signor del Mare, huomo, che non lasciaua contra nemici null'occasione di trauagliarli; costeggiando l'Isola; prese di subito assalto Tauromino; & già pareano le cose di Rè Fede rico in tal cadimento; che à partegiani suoi rimanesse poco da sperare; ma la fortuna; anzi (christianemente parlando) la Diuina voluntà sè succeder

Tempestate insolità.

Magnanimità

Cogiura d'oc cidere RèFe derico scouer sa da vna don

Assedio di Messina.

contrario; però che hauendo Ruggiero lasciato vna parte d'armata al Duca, per infestar la riuera dell'Isola, da Mezo giorno; & nauigando egli da quella di Tramontana per fare il somigliante, si leuò tutta d'un tempo vina tempesta in amendue le parti; che al medesino giorno l'una; & l'altra armata hebbero naufragio si grande; che con perdita di venti due galee à pena il Duca si rendè saluo à Capo passaro: & Ruggiero, perdute cinque galce à pena in molti giorni andò a trouare il Duca; ma come questo naufragio conseruò il Regno; così vna donna conseruò la vita à Rè Federico; però che hauendo Pietro Caltagirone, Gualtiero Bellanno, Guido Berlingieri, & Pietro Fromentino congiurati ad veciderlo per gran promessioni haut te da Ruggiero: & aspettando vn giorno diputato, che'l Re douea vscire à Messa; la moglie del Fromentino secretamente paleso il trattato al Re; hauendo prima impetrato l'indulto per lo maritó; Rè Federico se decapitare il Caltagirone; & condennò à perpetuo carcere gli altri due; non volendo farli morire, che vedea le sue cose tanto indébolite, che dubitaua con la morte di quelli; perch'erano assai potenti, mouere à disperatione, i seguaci e parenti loro; ma giudicò meglio di tenerli con speranza di qual che gratia col tépo: Et il Duca ritornato in Catania, andò subito ad assediare Messina: & indugiando alcuni di col Campo à Rocca Maiore, Blasco di Lagona, & Guglielmo Galzerano, ch'intesero l'intentione sua; concorsero presti à Messina con buon numero di soldati: & portarono à quella Città non me no carestia, che aiuto; già che per la qualità dell'anno era mal commoda di virtuaglie; & più haueano à duro di contrastar con la same; che co'nemici: Ma'l Re fauorito dalla sorte; come si credea al primo auiso d'intendere, che to se per-

fosse peduta Messina; intese che Ruggiero da Flores, detto ancor di Brindisi; con alcune galee, & con altri legni da munitione, carichi in Val di Mazara, hebbetanto prospero, & gagliardo uento da intrare nel porto di Messina; che Ruggiero di Loria, come il vide apparire, salì à sue galee per incontrarlo, & prohibirlo; ma non potè; ributtato da venti: Messima co questo soccorso ripigliando sorza, duro tanto; che'l Duca vedendo il campo suo oppresso di fame, & di molte infermità; si leuò dall'assedio; non por tandone altro di prosperità, che la morte di Don Blasco di Lagona; che mo Mocre di Bla ri per gran satiga d'animo, & di corpo, in conseruare quella Città: Et il Rè Federico di certo à quel tempo haurebbe eletto à perdere più tosto Messina, che huomo tale; e' Siciliani confidauano tanto nel valore, & nella felicità sua; che riputauano di poter non perdere sotto la scorta di così accorto, valente Capitano. Pur lasciò molti della disciplina sua, che seruirono quel Rè sin'alla morte, con grandissima fede: tra quali surono più illustri Giouanni di Ventimiglia Conte di Gieraci; & Manfredo, & Giouanni di Chiaramonte: Ma sopra ogn'altra cosa giouò à Rè Federico la determinanatione de Siciliani, & l'odio naturale, che portauano à Francesi: dopo ciò standosi per rutta l'Isola in estrema penuria; il Rè mandò Nicolò Palizzi à Mellina; con le conditioni, c'hauea Blasco; & egli andò a Siragosa; & col mezo di Violante Duchessa di Calabria, ch'era sua sorella, incominciò à trattare di triegua; che su conclusa per sei mesi: E'l Duca tra quello spatio volseandare in Napoli à riuedere il Padre; & lasciò la Duchessa Violante con vn figliuolo, c'hauea partorito in Catania; per dare à credere à i partegiani suoi, che no'l facea per abbandonare l'impresa; ma per tornare con maggior forza; & lascio per consiglio di Loria, Guglielmo Pallotti, Gouer natore in luogo suo: Frà questi sei mesi Papa Bonifacio pensò in fauor di Rè Carlo fauori, & auti noui, con bella occasione; per ch'essendo morta à Carlo di Valois fratello del Rèdi Francia la prima moglie, ch'era figlia di Rè Carlo, Il Valois pigliò vna figlia di Filippo, figlio dell'ultimo Balduino Imperator di Costantinopoli, herede di molti lochi in Grecia, & del titolo, della ragione dell'Imperio, ch'era stato occupato dal Paleologo; & co aiuto del Rè di Francia suo fratello, & del Papa, voleua andare all'impresa di Costantinopoli: Et essendo nel viaggio, i Fiorentini il pregarono, che si fermasse à Fiorenza; per componere con l'autorità sua alcune discordie, à Fiorenza. ch'erano in quella Città; & essendoui fermato, con intentione d'operare qual che buon'effetto; & d'hauere dal comune di Fiorenza qual che aiuto nell'impresa sua; non però seguì la pace; per ch'essendo egli persona militare; & instrutta più di guerra, che di pace, & di cose politiche; più tosto cagionò discordia, che nulla sorre di pace: & giunto in Roma gli persuase Papa Bonifacio, che l'impresa di Costantinopoli sarebbe stata più ageuole aiutando egli Rè Carlo à sornir l'impresa di Sicilia; per che poi haurebbe hauuto

scodi Lagana

Carlodi Valois apparecchia l'impresadi Constan tinopoli.

Carlo di Valois fermato

hauuto da Rè Carlo più pronti, & più commodi soccorsi, che non haurebbe hauuti dal Rè di Francia suo fratello; per la breuità del camino da Puglia in Grecia; maggiormente à traghittar caualli: Accettò il configlio il Valois, & véne subito à Napoli con le sue genti; doue, tra sue galce; & naui ... con altre, che si armarono qui; posero mille, & cinque cento lanze, & gran dissimo numero d'Auenturieri à cauallo, & à piedi; oltra le fantarie pagate, & con felicissimo viaggio egli, e'l Duca giunsero in Sicilia à tempo, ch'era già fornita la triegua; & Rè Federico hauca pigliato per forza Aidone: & non e dubbio, che vedendosi tanto numero di nemici nell'Isola, ognuno giudicaua le cose di Rè Federico disperate, per che nè si vedea, nè s'aspet taua in esso facoltà di riparare à tanto ssorzo per mare, & per terra pur vedendosi, che dopo hauer presa Termine, il Valois perdè molti giorni senza fare altro, il Rè con quel vigor d'animo, ch'era suo naturale, & con quel la prudenza, in che superò ciascuno Rè del suo tempo, andò compartendo la genti sue poche, à luoghi maggiori d'importanza, raccomandandogli ad huomini fedeli, & valenti: cosi aspettando, che il tempo diminuisse la forza de nemici, & aumentasse la sua, dicono alcuni, che frà questo morì la Duchessa Violante, altri dicono, che visse fin che si fè la pace. Il Valois presa Termine, andò prima con tutto l'essercito per pigliar Caccauo; ma lo difese con gran vigore Giouanni di Chiaramonte, che v'era dentro: Egli passando auanti, dòpo'l primo assalto, pose il campo à Coriglione, che l'ha uea in guardia Berlingiero d'Intensa, & dòpo molti assalti; hauendo consumato in vano diciotto giorni, passò à Sciaccha: con intentione di combatterla per terra, & per mare; per che Ruggiero di Loria, ch'era sù l'armaca, hauendo pigliato Castello à mare del Golso, s'appresento à Sciaccha al medesmo tempo, che giunse il Valois con l'essercito da terra: staua dentro Federico d'Incisa, che l'hauca molto ben fortificata: & perche l'essercito del Valois era tutto di caualli, & di Francesi, ch'era più atti à combattere, & à vincere in campagna, ch'à pigliar Terre, gli assalti furono di tal poca forza; che non bisognò molta fatiga per difensione da quella parte, ma solo da soldati nauali di Ruggiero, da quali pur la difese: onde Rè Fèderico venne à certissima speranza di vittoria; mirando vn'essercito cosi poderoso, far tanto deboli effetti. L'anno, che si facea questo in Sicilia, Carlo Martello Rè d'Vngaria, ch'era venuto in Roma al Giubileo, & poi à Napoli à visitar suo padre, & forse ancora per procurar, che'l Regno di Napoli dopo motto'l padre, quantunch'ei lontano, restasse à lui, morì à Napoli d'età di trent'anni, con dolore vniuersale di tutto il Regno; per ch'era Prencipe mansucro, & molti Nobili Napolitani, & altri di questo Regno, che viuca no splendidamente in sua casa, restaron priui di quel sostegno, & della speranza d'essaltarsi, seruendo à Signore Magnanimo, & liberalissimo: su sepolto nella Chiesa Maggiore di Napoli appresso la Sepoltura di Carlo primoluò

Carlo Martello Rèd'-Vngaria mo vi in Napoli. mo suo Auo, & si vede hoggi il Sepolcro con l'arme sue, & della moglie, ch'era figlia di Ridolfo Imperatore. Dicono per fama proceduta d'età in età, che giostrando questo Rènella Piazza di San Giouanni à Carbonara, che non staua all'hora dentro la Città; comparsero due Caualieri nella medesma giostra co gli Scudi, che si vsauano à quel tempo, & con l'inse gua di Casa Carasa, che sono tre Sbarre d'argento in campo rosso: & che'l Re man dò à dir loro, che quell'arme erano sue, & del Regno d'Vngaria, & però l'ha uessero da variare, che non volea, che portassero l'Insegna sua, & che quei Caualieri ferno tagliare due spine dalla Siepe d'un'horto, & sopra gli Scu- Casa Carasa di le trauersarono, & ch'à memoria di questo i Caualieri di quella linea hanno portato sempre la spina nell'insegne di casa Carasa: Tra quali sono stati molti Caualieri notabilissimi in pace, & in guerra: Ho merauiglia, se fù questo, come non s'accorsero, che senza la Spina l'arme de Carafeschi son ancor differenti da quelle d'Vngaria, però, che quelle sono quattro Sbarre d'argento, che significano i quattro siumi, Danubio, Boristene, Saua. & Draua. Ma lasciando il suo loco alla verità, ritorniamo alle cose di Sicilia: Il Rè Federico persistendo nel suo proposito, non comparue in campagna mai, sol mirando à guardar le Terre, per che vedea, ch'un si grande essercito, com era il nemico, non potea non dissoluersi presto, ò per manca mento di paghe, ò di vittuaglie: Pur non mancaua con la solita destrezza, & con l'aiuto de' Caualieri Siciliani, che gli seruirono mirabilmente, di trouarsi dou'era il bisogno; & assaliua le scorte, che conduceano vittuaglia: Dopò breui dinel campo incominciarono à sentir penuria, & infermò gran quantità di soldati, ond'il Valois cominciò à dar orecchie à parole di pace, già che troppo diminuendo l'esercito suo, non hauria potuto sa re passaggio à Constantinopoli. Dicono alcuni, che si trattò la pace dalla Duchessa Violante: Furono dunque eletti così dall'una parte, come dall'altra personaggi co autorità di nigotiarla: Rè Federico, e' Siciliani per la grá pouerrà di quel Regno, & sua, n'haueano maggior disiderio: & cosi à 19. Pace molto d'Agosto su conclusa con gran piacere, ma la Duchessa, con infinita do- lo Rè Federi glia di suo marito, & di suo fratello, morì prima, che sossero sermati i Ca- 69. pitoli della pace: Quali futono, che Rè Federico, in vita fosse Rè di Sicilia, & poi ritornasse liberamente à Rè Carlo, & à suoi heredi quella: & ch'ei s'intitolasse non Rèdi Sicilia, ma Rèdi Trinacria: & che à lui si tornasse in termine di quindici di ogni Terra, ch'in Sicilia si tenea per Rè Carlo, & al medelmo termine, egli restituisse ogni Terra, & ogni Fortezza, che in Calabria teneano Bandiera sua: Che dall'uno, & dall'altra parte si liberassero i prigioni, senza pagar taglia: Che Rè Federico pigliasse Lionora figlia terza genita di Rè Carlo, per moglie: Che Rè Carlo procurasse, che'l Papa hauesse à ratificar la pace, & cosi ad inuestirlo ò di Sardegna, ò di Cipri, doue poi rimanessero i figlioli, che nasceuano da questo matrimonio

della spina.

5.

monio: & acquistando Rè Federico di quei Regni ò l'uno, ò l'altro; che andasse à regnarui; risegnando subito à Rè Carlo il Regno di Sicilia; pagan doglissi à conto di sua doteall'incontro cento milia onze d'oro. Qu'i termi nò la guerra di Sicilia. Rè Federico andò à visitar e il Valois, e'l Duca di Ca labria al Campo, & con grand'amore s'abbracciarono. & vnitamente man darono à Rè Carlo in Napoli per la ratification della pace, & per condure la sposa in Sicilia: Rè Carlo naturalmente era pacifico, & inchinando l'età sua à vecchiezza, gli rincrescea molto la guerra: poi c'hebbe ratificato, mãdò sua figlia con Giouanni Principe della Moréa, suo figlio ottauo genito: & in Sicilia si fero quelle fest e, che la qualità di quei tempi comportò, più tosto con animi lieti, che con altre pompe: & Carlo di Valois co'l Duca, e'l Prencipe, & gli altri Baroni, ch'erano liberati, ritornarono in Napoli. Questa pace per tutta Europa si giudicò molto vantaggiosa, & honorata per lo Rè Federico, & sin'al Cielo essaltarono la virtu sua, che con debili forze d'un poco Regno, ei solo erasi mantenuto, & difeso da molti auersarijpoderosi: & quantunque la conditione, ch'egli fosse Rè in vita, parea ho norata per l'altro; niente di meno, chi era giuditioso miraua, che dòpo sua mortes'hauria d'intrareall'essecution della pace, più tosto con l'arme, che con la carta de i Capitoli: per contrario si tenne poco honorata à Carlo di Valois: Et da Giouan Villani èscritto, che'l motteggiarono per Italia, ch'era andato in Fiorenza à ponerui pace, & lasciò egli nuoua guerra; & ch'era andato in Sicilia à far guerra, & partiuane con disonorata pace: ond'io stimo, che sia costui quel Carlo cognominato della Pace, & non Rè Carlo Terzo, à cui l'attribuiscono alcuni Autori senza nulla cagione ò vera, ò apparente, poi che fin'à quel dì, che fu coronato Rè, visse à gli stipendi del Rè d'Ungheria guerregiando con Venetiani, & fatto Rè (come li dirà) trauagliò in continua guerra: & è suor d'ogni cagione, ch'el douessero chiamar cosi eccetto ironicamente. Il Valois ritornato à Napoli, indugiò molti giorni, riconciando l'armata, & ancor dando tempo all'apparecchio di RèCarlo, che deliberaua con ogni cortesia d'autarlo, & mandare il Prencipe di Taranto, e'l Prencipe della Morea suoi figlioli in Grecia: Ma come accader suole nell'imprese grandi, che'l Papa, e'l Rè di Franza, contra cui se mouere il Papa ancor guerra dal Rè Inglese: Però non solo su escluso da gli aiuti del Rè di Francia, & del Papa il Valois: ma gli su ancor necessario di tornare à suoi per l'aiuto di quel Regno: & non hebbe. poi mai più commodità à far l'impresa, anzi nel procedere degli anni hauendo due figliole di quella moglie, c'habbiamo detta, ch'era nepote dell'Imperadore Balduino, diede l'una per moglie al Principe di Taranto, che per lei (come si dirà) s'intitolò Imperadore di Constantinopoli, &

l'altra dopò molt'anni, fù moglie di Carlo Duca di Calabria figliuolo di Roberto. Ruggiero di Loria, al qual parea, ch'in questa pace non hauean

dilui

Biasmo diCar lo di Valvis.

Guerra tra Papa Bonifa cio, & Rèdi Francia.

di lui fatto quel conto, che sua virtù meritana, benche gli hauesse donati Rè Carlo ampi Stati al Regno in escambio di quelli, c'hauea perduti à Sicilia, pur se ne passò in Catalogna ricchissimo di gloria, doue poi morì, con nome del più fortunato, & gran Capitano di mare, che quanti ne sono lodati per l'istorie greche, & latine: hebbe di due mogli trè figlioli maschi, & quattro femine; & per l'una, che sù data al Conte di Melito de Sanseuerini, passarono à questa famiglia quanti stati hauea Ruggiero nel Regno. Ma ritornando alla pace, dicono alcuni Autori, che trouandosi il Legato Apostolico al trattar di quella, costrinse Rè Federico à promettere vna cer ta ricognitione alla Sedia Apostolica, ma poco dapoi morì Papa Bonisacio, & à 22. d'Ottobre fu creato Benedetto vndecimo, ch'al vegnente Luglio morì, non senza suspitione di veleno: & lasciò nel Collegio molte di-Icordie, perche si diuise in tre parti: dell'una era Capo Francesco Gaietano nipote di Bonifacio, huomo fatto assai potente dal zio, così di ricchezza, come di seguela; era capo dell'altra Napolione Orsino, & dell'altra il Cardinale di Prata: onde la Sedia vacò per vndici mesi, & al fine su eletto Pontefice l'Arciuescouo di Bordeus Francioso, ch'all'hora staua in Francia, & fù chiamato Clemente Quinto: Costui ò à persuasione del Rè di Francia, ò per amor del paese natiuo, in cambio di venire à coronarsi à Roma, trasferì la Sedia Apostolica in Auignone, chiamando à quella Città i Cardena sedia Aposto li, doue poi con gran danno d'Italia si fermò per settanta anni; & à com- lica traslata piacenza di quel Rè si coronò à Lione, ou'interuennero egli, & Carlo di Valois, & molt'altri Principi oltramontani: Et occorse, che'l muro d'un Palazzo per moltitudine congregataui dentro, sotto I quale iua la pompa, cadde con molti all'hor quand'l Papa giungea: e'l cauallo spauentato il but tò à terra, con fargli cadere la mitra Papale di testa: onde si perdè vn carboncolo di gran prezzo: tra gli altri non pochi morti à quella roina, su Gio uanni Duca di Bertagna; & di poco restò, ch'ancor non vi morisse Carlo di Valois. Da quest'anno 1305. fin'al 1309. Rè Garlo stette assai quieto nel Regno di Napoli: & parue, che la fortuna gli rendesse per altra via quello, che di riputatione hauea perduto co la pace, & enuiado i Fiorentini per discordie ciuili à pregarlo, che mandasse in Fiorenza il Duca di Calabria, à cui da loro si proferia il gouerno della Città: questo era con suo gran'utile, & con grand'honore: cosi gli compiacque; el mandò accompagnato da molti Baroni, con trecento lanze elette da tutta la militia del Regno: nell'andare su molto honorato in ogni Terra della Chiesa, & in quelle di To-Roberto Du-Icana, che si regeano da parte Guelfa:ma Fiorenza il riceuè da Signor pro- ca di Calaprio: & egli, che disideraua mostrare, che la venuta sua era con giouamento; calualcò di là à pochi giorni sopra Pistoia, doue con ogni forza loro s'erano ristretti i Ghibellini della Toscona, & in breui giorni gli ridusse all'estrema necessità, che non hebbero altro rimedio, ch'inuiare al Papa, suppli

candogli, che trattasse la pace come padre, & Pastore di Christiani: El Pa-

Diego della Retta.

Il Duca di Ca Labria toglie Sansia di Ma gorica seconda moglie.

Opere di Car le secondo.

pa ch'ogn'hor sentia querela per molte ruine, ch'allo stato della Chiesa voniano da queste due parti, mandò per Nuntio Apostolico, sotto pena da censura, à commandare al Duca, & à Fiorentini, che si leuassero, & in Auignone à lui mandassero Ambassiatori per trattare la pace: Ma Fiorentini, che si vedeano la vittoria nelle mani, fero poca stima del Nuntio, & non volsero obedire. Il Duca pigliò sauio partito, ch'egli andò in persona ad obedire il Papa, & à visitarlo, nè mancò à Fiorentini, chegli haucano pagato le genti, lasciando Diego della Ratta, huomo di gran valore, per suo Luogorenente, c'hauesse à voluntà di Fiorentini d'assistere al campo, & di continuare la guerra: Com'hebbe visitato il Papa, & con lui maneggiate alcune cose in beneficio di Guelfi, caualcò per la Prouenza, doue quei Popoli riccamente l'appresentarono: & all'istesso tempo tolse la seconda moglie, ch'era figlia al Rèdi Maiorica, del sangue d'Aragona, cugina della Duchessa Violante moglie prima: & con voluntà di Carlo padre, congiunse al cognato primo genito di quel Rè, Maria sorella sua quarta genita: Nè mancarono tra'l maneggiare in Francia questi matrimonij, altre teste à Napoli; perche Rè Carlo diè Beatrice vltima figlia ad Azzo Marchesedi Ferrara: & conchiuse il matrimonio della figlia del Valois, col Principe di Taranto; per la qual Donna si trasferirono il titolo, & le ragioni dell'Imperio di Costantinopoli nella casa di Taranto, che'l Valois vedendosi suor di speranza à poter fare quell'impresa, la dilegò al Principe, facendolo suo genero, poi che'l vedea huomo bellicoso, & per aiuti, che potea dargli il Padre, habile à fare qualche grand'effetto. In tempo di questo Rè la nobiltà di Napoli, anzi tutta la Citta su assar magnificata, p che oltre à gran nume ro di Conti, creò numero infinito di Caualieri, che viucano con honorate pensioni del Fisco Regio: Fè d'ogni pagamento fiscale franca la Città: Edificò il Monasterio di San Lorenzo in quel loco, dou'anticamente quando la Città si reggea per Consoli, & Duce, era'l Palazzo della Republica: & già si vede l'imagine sua dipinta per mano di Mastro Simone da Siena in vna Cona, che staua nell'altar maggiore auanti, che si riformasse la Chiesa, Amplificò il Molo: Fece col configlio di sauij molte costitutioni & leggi vtilissime al Regno: Fabricò appresso'l Castello nuouo con grandissima spesa vn Palazzo, nel qual doucano reggersi i Tribunali della giustitia, che poi da sua pronepote Reina Giouanna prima, su conuerso in Tempio ad honore della Corona di Cristo: doue si conserua anchor con grandissima riuerenza l'una di quelle spine, che punsero il santissimo capo: & propria l'età dell'oro à ciascuno parea quant'ei regnò in pace: ma quel, ch'obligò'l Regno in eterno à benedire sua memoria con ogni affettione, & con ogni Ioda, fu, che hauendo il Padre, & egli con tal fatiga acquistato, & mantenuto il Regno. mai non si vide ò insuperbire, o sotto vigor di conquista prezzat

prezzar meno i vassalli di questo Regno, che d'altri suoi materni, & pater- virtudi Car ni stati: ma sempre con egual bilancia gl'honoraua: & s'al Regno ponea lo secondo. osficiali esterni, à Prouenza, à Forch'Alquir, à Piemonte ponea Regnicoli, & Napolitani, con altretanto di prerogativa, come si legge ne gl'Archiui Reali, & come si vede in quei luoghi, à molte insegne di Napolitani, che furo à gouernargli: In cose di Stato similmente non risguardò natione; ma s'attenea al consiglio de prudenti: Con quest'arti le sue cose, ancor ch'ei per lo più hebbe la fortuna contraria, hebbero poi nel resto della vita sua liero fine: per che vide suo nipote figlio di Carlo Martello suo primo genito, interamente Rè d'Vngaria, hauendo dibellato gli auersarij suoi: Tutti gli altri figlioli vide grandi, per ch'il secondo, quantunch'egli sù nella prima giouanezza Frate minor Conuentuale à San Lorenzo di Napoli, su poi creato Vescouo di Tolosa, & poi per la Santità della vita posto nel Catalogo de Beati: Duca di Calabria col gouerno dell'esercito il terzo: Principe di Taranto, Dispòto di Romania Filippo, & con titolo d'Imperador di Co stantinopoli: Raimondo Berlingiero, per la gran giustitia, & per la gran prudenza, piacquegli, ch'ei regesse la Vicaria: il quale poi morì con gran sa ma di bonta: Principe d'Acaia Giouani, & Duca di Durazzo: Et Pietro l'ultimo genito, Conte di Grauina, & non già inferiore à gli altri nella virtù: Da questo numero di figlioli grandi, & illustri, hebbe non pur l'allegrezza che può hauer vn Padre da figli buoni, e eccellenti, ma vna beniuolenza insinita del popolo di Napoli, non solo de gli Artisti, che riportauano grandissimi guadagni dalle pompeloro; ma degli altri popolani honorati, che gli compartiuano alle Corti loro, & egli essaltauano: Giunto in questa maniera al sessagesimo anno della vita sua, sopra preso da sebre acutissima nel 1309. à cinque di Maggio, con graue doglia di tutto il Regno, parti dal mondo: nel Palagio chiamato Casanoua, ch'egli hauca edificato lungi da

Napoli 200. passi, che qui habitar solea d'estate per l'opportunità dell'acqua di Sebeto, ch'entrando nella Città, passaua per lo Palazzo. Non è memoria, che fosse mai pianto Principe alcuno tanto amaramente, quanto costui, per gran liberalità, per gran clemenza, per altre virtu, ch'egli

hauea.

FINE DEL QVARTO LIBRO.



## LIBRO QVINTO.



Controuessia per la succession del Regno.

Bartolomeo di Capua, & quanto valse. ORTO Rè Carlo secodo, nacque subito quella samosa questione sopra la successione del Regno di Napoli, per che dall'una parte il giouanetto Rè d'Vngheria mandò Ambasciatori al Papa à dimandar l'inuestitura, come siglio del Primo genito, dall'altra Roberto Duca di Calabria, ch'era col Papa, diceua che l'inuestitura doueasi à lui come à siglio, & più prossi-

mo in grado al Rèmorto: cosi tra molte discussioni, che suro nel collegio, importò al Duca di Calabria l'opera di Bartolomeo di Capua, Dottore in quel tépo Eccellentissimo di legge, & huomo, che per hauer tenuto il primo loco molt'anni nel Consiglio di Rè Carlo, era diuétato per molta isperienza prudentissimo in prattiche di Stato: Costui trattò gagliardaméte la cosa del Duca in publico, e in priuato col Papa, & co i Cardinali, dimostra do, che oltreà quella ragione, che dauano le leggi al Duca, era necessario per l'utilità publica d'Italia, & del nome Cristiano, che'l Regno douesse darsi à Roberto Duca di Calabria Signor sauio, & espertissimo in pace, e in guerra, & non più tosto al giouane Rè, il quale senza riconoscimento alcu no delle cose d'Italia, nato e alleuaro in Vngheria, fra costumi del turto alie ni da gl'Italiani, essendo sforzato di gouernare il Regno di Napoli per me zo di Ministri, àniun modo haueria potuto mantenerlo in pace, parendo cosa no meno impossibile, ch'incoueniente, che'l Duca di Calabria, il Prin cipe di Taranto, e'l Principe d'Acaia Zij del Rè, & signori nel Regno tanto potenti, hauessero di stare soggetti à Baroni Vngari: ond'al fine sententiaro in fauor del Duca, e al primo d'Agosto del medesim'anno su dichiarato in publico Concistorio Rè di Napoli, & herede ne gli altri stati di Rè Carlo suo padre:e à gli otto di quel Settébre nella Città d'Auignone su co tutte le cerimonie coronato: El Papa à maggior dimostratione di beniuolenza, gli donò per autentica Bulla sottoscritta di tutto'l Collegio, vna gran somma di denari, che da Rè Carlo si doueano alla Chiesa Ro-mana per le spese satte da Papa Bonifacio, Ottauo nella ricoueratio-ne di Sicilia: Con questi sauori il nouo Rè parti da Prouenza per Italia, & qui per mostrarsi grato al Pontesice, & alla Chiesa caualcò per tutte le Città, fauoreggiando i Guelfi, & dichiarando, ch'eglì saria perpetuo nemico à quei tutti, che cercauano d'infestare lo stato Ecclesiasti-

Roberto Ducal, coronato Rè di Napoli.

clesiastico, e, partegiani suoi: Giunse in Napoli, doue con pompa Reale, & con testimonio vniuersale di gran contento il riccuerono, che non solo ciascuna Prouintia del Regno; ma ogni terra di qualche nome gli mandò Sindici à visitarlo, & adorarlo: ei per mostrarsi meriteuole del giuditio del Papa, & della beniuolenza de Popoli, caualcò per tutto il Regno, vedendo i trattamenti de Baroni, & degli Officiali co' sudditi: & accarrezzò quelli, che si portauano bene: & per contrario riprese gl'ingiusti, e' tiranni, ordinando, c'hauessero da osseruate ogni legge à punto, e' capitoli del Regno: Ritornato à Napoli, cominciò à far bella, & magnifica la Città, non hauen do ancor cagione alcuna di guerra: & diede principio al Monasterio di Santa Chia-Santa Chiara, luogo per Monache in ampio numero à quell'ordine, & in separato Convento per molti Religiosi conventuali: & piacquegli, che fosse Capella Regia; Fabrica certo, la quale di magnificenza, & di grandez za non è minore à niun altro edificio moderno d'Italia: & è fama, che dal dì primo del suo Regno destinò trè mila docati il mese, da spendersi mentr'ei viuea, prima in edificare la Chiesa, e' Conuenti, & poscia in comprare entrada, & possessioni, delli cui frutti potessero viuere le Monache, e' Frati : Passò i primi trè anni del Regno in questi essercitij, fauorendo nel modo, che potea per tutta Italia la parte Guelfa: tal che dopò la morte d'Alberto, essendo creato Rè di Romani Enrico Settimo della Casa di Lusimburgo, & Coronato in Aquisgrana, Tutti Ghibellini d'Italia mandarono à sollecitarlo, ch'ei venisse à coronarsi à Roma: Et perche lo stato suo in Germania era di poca importanza, & bisognaua con le ricchezze d'Italia sostenere il decoro Imperiale, si se Dieta, oue soro tutti i Principi Germani, che la natione gli pagasse vn'essercito, col quale potesse venire à coronarsi in Italia: El Papa, ch'intese questo, dubitando, che non venisse ad occupare tutto lo stato Ecclesiastico, & à ponere la Sedia dell'Imperio à Roma, creò Conte di Romagna, & Vicario generale di tutto lo stato della Chiesa Rè Roberto: la qual cosa molto piacque al Rè, accrescendoli non tanto pericolo, quanto molta riputatione, & potenza, ch'egli miraua le forze d'Enrico non preggiarsi altitolo dell'Imperio, & mandò subito Giliberto Santeglia, Barone Catalano con dugento lanze in Romagna, & con alcune fanterie, ch'à lui parea, che bastassero à tener'in freno i Ghibellini da Rimino, Faenza, & Forlì, acciò ch'alla venuta del nouo Imperadore non facessero qualche mouimento: dall'altra parte enuiò buona banda di gente à Diego della Ratta, ch'à nome suo, militaua per Fiorentini, & in vltimo sè caualcare Giouanni Principe d'Acaia per altro tirosuo fratello à Roma, con sei cento huomini d'arme eletti. & con alcune lo Ducadi Du bandiere di fanti, che con la parte Orsina sortificasse la Città, e'Borghi, per troncare i disegni dell'Imperadore: scrisse ad ogni Terra Guelfa d'Italia, che si ponessero in arme à disensione loro, & dello sta-to Eccle

Gjouani Prin cipe a Acaia.

to Ecclesiastico: mal Principe giunto in Roma, attese à sortisicare quella parte, ch'è tra l'Tèuero, el monte Vaticano, hoggi Trastèuero, & Borgo: Re Federico, c'hauea preso gran dispiacere, che Regno di Napoll fosse rimasto à Roberto più tosto, ch'al Rè d'Ungaria, del quale per la distanza potea dubitar meno, & c'hauea pensato di battere in ogni occasione le sorze di Rè Roberto, pose molta speranza nella venuta dell'Imperadore; ma pur nel Principio non si discouerse: Ora, accadendo in Grecia, che in vna battaglia fero prigione le genti del Principe di Taranto, Ferrando siglio del Rè di Maiorica, il qual militaua per l'Imperatore di Constantinopoli; la Regina Sancia, moglie di Rè Roberto, perche gli era sorella, sè condurlo à Nipoli, & ponerlo à molto cortese prigionia, & Rè Federico (si come credono al cuni) più tosto per mandar'à spiare quel, che si saceua à Napoli, che per carità, mandò à visitarlo per Martino di Rosa, che guardando, com ho detto, il Castello di Gagliano in Sicilia, cagionò col doppio tradimento la rotta del Conte Gualtiero Brenda: Egli dopò la visita, dimorò tanto in Napoli, che sospetto il Rè, non susse ciò per ordire qual che tradimento, se pigliarlo, & dargli tormenti, ein acerbissima prigione poi rinchiuderlo, doue dicon alcuni, che forni la vita sua: da questa ingiuria pigliando occasione Rè Federico non volse tardare più à scoprissi, & giunto l'Imperadore in Italia, mandò Manfredo di Chiaramonte à visitarlo, & à trattar lega con lui contra Rè Roberto: L'Imperadore sè gran conto di quest'imbasciaria, & strinse la lega, & dichiarò Rè Federico Ammiraglio dell'Imperio, & mandò à pregarlo, che con l'armata infestasse le Marine del Regno, ch'egli presto sarebbe ad assalirlo per terra: A quel tempo Genuesi, che haueano riceuuto come Signor l'Imperadore, & col mezo dell'opra sua pacificato le garetra Spinoli, & Dorij, l'aiutarono in buona somma di danari:co quali vedendosi ancora più gagliardo per la lega di Rè Federico, chie ragià publicata, cominciò ad essere formidabile à tutta Italia: & gionto à Pisa, sè citare Roberto come vassallo dell'Imperio, e'l sè contumace, dichia randolo priuato del Regno di Napoli: ma Rè Federico intesa per Manfredo la lega, & hauuto il priuilegio d'Ammiraglio, preparò l'armata sua con intentione d'aspettare l'armata de Pisani, che l'Imperatore hauea promesso di mandargli, & così far guerra à Napoli, & à Gaeta, per conturbar maggiormente lo stato del nemico, dado ne lochi principali: Tra questoil Principe d'Acaia, il quale dopò hauer fortificato Borgo, hauea dispensato ancor molte genti in Santa Maria Rotonda, in Santa Maria Maggiore, & in San Giouanni Laterano, vedendo assaltarle da Colonnesi, che haucano radunato gran numero di seguaci loro, & conoscendo che l'Imperatore soprauenia, che già occupato hauea Ponte molle, vsci da speranza à poter con le sorze de gli Orsini difendere tutta Roma: & con quelli si riti-

Henrico setti mo a Pisa.

li si ritirò à guardar Vaticano, & Borgo: in tanto giunsero trè Legati Apostolici all'Imperadore, il Cardinale Hostiense, il Cardinale di Santa Sabina, il Cardinale di Santa Maria in uia Lata; i quali per dimostrare, che'l Papa non hauria negato all'Imperadore le cose giuste, offeriuano di coronarlo, con patto, ch'egli auanti giurasse, che poi subito partirebbe di Roma, & non procederia contra'l Rè Roberto Feudatario, & amico della Chiesa: l'Imperatore non si tenea di sorze proprie gagliardo à mouer l'Impresa del Regno, con tanti soldati nemici alle spalle, prima, ch'oprasse cosa notabile con l'armata Rè Federico: Per ciò, & per la scommodità, ch'era del vitto in Roma, ond'egli fra pochi giorni hauria causato sastidio à' suoi Colonnesi, non cheal Popolo Romano, su costretto di giurare: Et cosi essendo coronato con solennità il primo d'Agosto in San Giouanni Laterano, il di seguente andò in verso Pisa con animo di temporeggiare infino à qualche proua di Rè Federico; ma per camino cadde infermo, & arriuato à Buon-Conuento Castello del Contado di Siena, morì: e' suoi con fatica giunsero Morte di He à Pisa. Nell'istesso tempo Rè Federico era vscito con potente armata, ch'ei si credea d'incontrare quella di Pisani, & di Gennessi: & incontrò vna fragata nella quale venia l'huomo lasciato dal Chiaramonte appresso l'Imperadore; costui gli annuntiò la morte, per la quale prese dolore incredibile, per trouarsi d'hauere acceso la guerra con Rè Roberto con la speranza della lega, ch'era disciolta, morto l'Imperadore: & però non volse ritornare in Sicilia; ma seguì verso Pisa, doue con l'aiuto di tutta la parte Ghibellina, che là era, speraua di far tornare l'essercito de' Todeschi al Regno; ma trouò in tanta confusione i capi della parte, & ancor sbigottiti, & confusi tan to i Capitani dell'essercito, che lor parea d'hora in hora esser preda à soldati del Rè Roberto: & però ciascuno si tolse la via sua, & egli mesto si ritornò in Sicilia. Ma Rè Roberto ingrandito della riputatione per essere vscito da cosi pericolosa guerra, diliberò d'assaltare Sicilia con buona armata à Rè Roberto tempo, ch'il Rè Federico hauea disarmata la sua, nella quale hauea speso assatta l'isoquant'oro hauea ragunato ne gli anni della pace; andò, & subito prese Castello à Mare del Golfo: quindi à Trapani, & l'assediò da terra, & da mare: Assedio di Federico, chestaua in gran pouertà, nè potea raccogliere essercito per Campagna, andò con genti, che doucano seruirlo per obligo, secondo l'uso di quel Regno, à ponersi ad Erice per impedire la vittuaglia all'essercito nemico, & prohibire le corrarie: In questo assedio di Trapani, accade vna cosa notabile, ch'essendo nel Campo di Rè Roberto, vn soldato chiamato Galeazzo, ò come altri dicono Galasso, ch'era di forza, Galeazzo for te soldato, est & di valore incredibile, andaua ogni di sotto le mura della Città ssi- sue prone. dando à battaglia quei del presidio, & hauendo vecisii alcuni valenti huomini, ch'audacemente erano vsciti à combattere con lui da corpo à corpo, cominciò à disfidarne molti insieme, onde vscendo da quella

la di Sicilia.

TresoGaleaz zo, & in che modo.

Terra à tre & à quattro in compagnia, tutti gli mal menaua, & stropiaua con grandissimo piacere del campo, & cosi con dispiacere, & onta degli assediati, i quali al fine per lo sdegno diuentarono ingegnosi, che satto tare catene, & alcuni ramponi gli posero sopra la porta della Terra, & quando venne Galeazzo al loco solito per disfidargli, ferono vscire sei soldati, che auicinatial nemico, si volsero ad arte in suga: & Galeazzo gli segui fin. alle porte, con grandissimo plauso di quelli del campo, ma essendo gli da sopra la porta ramponi, & catene buttati adosso, restò preso con maggior grido & piacere di quelli della Città: RèRoberto, che l'amaua per la rara fortezza sua; mandò vn Trombetta ad offerire la taglia: mà su l'odio tanto de parenti di quelli, che Galeazzo hauea uccifi, che quando gionse il Trombetta, ritrouò, che haucano fatti pezzi del corpo di quel ualente huo mo, & datigli à mangiare à cani: segui poscia il Verno, & l'essercito comincio à patire molti disagi, & ad infermare, onde Roberto pensò di partirsi, ch'era in grandissimo pericolo d'essere rotto, & già Rè Federico hauca con lettere diuolgato per tutta l'Isola, che l'essercito nemico era tanto diminuito, & indebolito, ch'era ageuol cosa à dissiparlo: cosi gli concorrea tutta uia gente, & hauca commandato alle galee sue, ch'erano in Messina, che uenissero ad assaltare le galee Napolitane, che Roberto hauca unite al campo con spessiponti; ma la sortuna per solleuar lo, adopto, ch'al punto, ch'arrivarono la galee Siciliane, si seuò una tempesta, che le mandò tutte à trauerso: & le Napolitane ancora non furo senza parte di danno per la medesima tempesta, per che asfogarano alcune, & in esse il Conte di Corigliano con alcuni altri Caualieri, che erano saliti per diffenderle: trà la paura di Rè Roberto, el danno di Rè Federico, l'un, & l'altro stanchi fermarono triegua per quattordici mesi: Con tal poco frutto Rè Roberto si tornò à Napoli: doue pochi giorni dapoi furono gli Ambasciatori de Fiorentini, per che Pisani, ch'in Toscana erano i capi de Chibellini, hauean per trattato d'Vgoccione della Fagiola pigliato Lucca, & scacciato i Guelsi: onde in Fiorenza si dubitaua, che la perduta di quella cagionasse riuolutione à tutta Toscana: Pregarono Roberto à nome di quel commune, che mandasse in fauor loro vno de fratelli, che da loro si darebbe honorato soldo alle genti, & real trattamento alla persona sua, il Rènon potendo negarlo, mandò Pietro Conte di Grauina suo fratello minore, con alcuni Baroni, & con trecento lanze; Questo Signore con la presenza, & con le belle parti sue sû di tal maniera caro, & grato à Fiorentini, che su opinione vniuerfale, che gli haurebbono data la Signoria in vita, così con prudenza, & modestia goueinò à quel tempo che visse: Ma Vgoccione essendo fatto già Tiranno di Lucca, & di Pisa, andò ad assediare Monte Catino, Terra di Fiorentini in Val di Nicue:per la qual cosa Fiorentini conoscendo, chaucano bisogno di maggior torza.

Pgoccione della Fagiola,

Pietro Conte

1

forza, mandarono in Puglia à soldare il Principe di Taranto con cinque cento lanze, ch'era poco auanti ritornato da Grecia: della qual cosa hebbe dispiacere il saggio Roberto, ch'ei conoscea pronto più l'Principe di mano, che sauio di consiglio: & hauria piu tosto voluto mandarui Carlo Duca di Calabria suo vnico figlio, quantunche non hauca all'hora più delli sedici anni, per che mandandolo con la guida de più sauri, & principali Baroni del Regno, credea, che sarebbono auenuti migliori successi, ma non potendo negare al Principe, il quale conducea genti proprie, lasciò Il Principe di andarlo: Fiorentini il riceuerono con grand'honore, si per la congiuntione, & strettezza, c'hebbero sempre con quella casa, come per la speranza, c'haueano conceputo dalla fama del Principe, ardito nell'arme, & valoroso: Egli conosciuto il dissiderio loro, caualcò subito insieme col Conte Pietro à souenire Monte Catino, con otro cento lanze, condutte da loro, & con fanterie Itipendiate da Fiorentini: & andò ad apponersi all'essercito d'Vgoccione, cui diede tanto spauento, che dubitando non hauessero man dato la fattion Guelfa vícita di Lucca i Fiorentini con parte di lor essercito, ad indure quella Città à mouimento, in che egli hauea lasciato poco presidio, che satti saregran suochi per tutt'i campo, si leuò di notte dall'assedio, & presela via di Lucca: à quel tempo il Principe eta caduto intermo, ma gli altri Capitani de Fiorentini si congregarono à consiglio col Conte di Grauina, per trattare ciò, che haucano di fare: il Comissario de Fiorentini coi Guelfi non contenti d'hauer subito soccorso la Terra, serono istanza al Conte con molti prieghi, che si donesse andare alla coda dell'escrito nemico, & tentare di finire la guerra, la quale si matenea con insopportabilespesa del comune onde il Conta, che desideraua, che Fiorentini cauassero alcun frutto dalla sua condutta, se mouer il Campo, con ducendo seco il figlio primo genito del Principe di Taranto, per ch'il Prin cipe era oppresso dalla sebre in Monte Catino: & cosi su la temerità de Guelfi, che senza volere star'all'ordine de Conduttieri, attacarono la zusta con gli vltimi nemici, con più forza, che configlio: e'l Conte per non vedergli morire, si spinse in loco auantaggioso à nemici : & al fine bench'e- Morte del Co gli, e suoi combattessero con molta virtu, restò morto, & rotto: & morì te di Grauina. ancor seco il nipote, figlio del Principe: alla noua diquesta rotta, ReRoberto, ch'era di natura amator de suoi, restò oltra modo con doglia: & mandò Vgo del Balzo con cento altre lanze in sustidio à Fiorentini, i qualificonoscendo, che la rotta era proceduta da colpaloro, con grandissimo animo mostrarono di tenerne poco conto, & serono in brieve gran somma di moneta, & noue genti soldarono per fare maggior esserciro: Ma ritornando alle cose del Regno, RèRoberto, che non hauea altro figlio che'l Duca di Calabria, volle accasarlo, per vederne figlioli, & strinseil ma trimonio con la figlia dell'Arci Duca d'Austria, & mandò il Conte Camerlin-

Caterina e<sup>2</sup>-Austria priina Nora di Rè Roberto.

Tomaso di Marzano. merlingo, & l'Arciuescouo di Capua Ambasciadori con honoratissima compagnia di Nobili: Questa hebbe nome Catarina: la qual venne con grandissimo honore, perche non su nulla Città, ò amica, ò aderente di Rè Roberto, che non le facesse grandissima festa, & richissimi doni : giunta in Napoli, su con ogni amore, & con somma splendidezza dal Rèsocero, & & dallo sposoriceuura: ma su poco fortunata, per che dopò non molto tempo morì senza hauer satto figliuoli: & si vede sepolta nella Chiesa di San Lorenzo appresso l'Altar maggiore: il Rè celebrato c'hebbe queste noz ze per che venne à sornire il tempo della triegua, deliberò seguire l'impresa della Sicilia: & creò Capitan Generale Tomaso di Marzano Conte di Squillace: il quale andò con settanta galee, & con numero buono di naui da carico: & afflisse tanto quell'Isola, & le sorze di Rè Federico, che sù comune opinione, che se Roberto hauesse continuata la guerra in quel modo, haurebbe certamente ricourato quel Regno, già ch'il Rè Federico, che dopò la pace era stato quieto sin'alla venuta dell'Imperadore Enrico in Italia, che vi corsero anni molti, non solo hauea perduto per morte quasi tutti quei Baroni valorosi, & affinati nel maneggio di tante guerre; ma ancor vedea ogni suddito per l'obliuion delle guerre, ritornato pigro: & era spento in tutto quell'ardore ne' Popoli, & quell'odio contra Francesi, che gli hauea indutti à soffrir tante ruine, & incommodità: cosi dall'altra parte erano morti quei Francesi, & Prouenzali, ch'al principio della guerra odiauano tanto, e figli loro già erano Italiani, per ciò mal volentieri le Terre dell'Isola compariuano à contribuire allespese della guerra: ma la virtu di RèFederico, ch'era solita ad hauer sempre fauori della sortuna, gli hebbe à quelto punto più che mai, per che essendo morto il Papa, fù creato Giouan ni Vigesimo secondo, e' Siciliani mandarono subito vna Imbasciaria de' maggiori huomini dell'Isola, à rallegrarsi della creatione, & à supplicarlo, che, come buon Pattore, & padre vniuersale de Christiani, volesse trattare, ò pace, ò triegua fra quelli due Principi. Questi Ambasciadori cosi con arte esposero le miserie, & le ruine continuate per tanti anni à quel Regno, che'l Papa, e'l Collegio diterminarono in ogni modo di condurre ad effetto, ò la pace, ò la triegua; & vn Legato, che mandò à Rè Roberto, l'indusse à far triegua per cinque anni, della quale Roberto su molto biasmato da ogni persona all'hor di giuditio, le quali diceuano, che non fù altro, che lasciare la certa vittoria, & possessione di quel Regno, ma egli alcun tempo dapoi essendoli detto, se ne scusò, che no'l sè tanto per sarsi beniuolo, & amico il nouo Pontifice, quanto per attendere ad vn trattato d'hauer Genua, per che fatto Signor di quella hauria con le forze Maritime potuto più ageuolmente ricourare Sicilia: ma quest'occasione gli vsci inreuocabilmente poi dalle mani, ancor che'l trattato di Genua gli ando con felicità, che Genouesi oppressi dalla tirannia, & dal superbo gouerno del

Triegua per cinque anni.

no de Chibellini, gli discacciarono dalla Città, & rimitero la parte Guelfa, la quale ritrouandoli molto pouera per l'essilio, c'hauea tanti anni sosfer to, ne confidando à potersi mantenere da se in stato, chiamo Rè Roberto, quale con molte Naui, & con venticinque galee, à vent'uno di Luglio, del 1313: partendo da Napoli, atriuò in Genua con mille, & ducento huomini d'arme, & con buona quantità di fanti: doue in consiglio publico, & con grande allegrezza d'ogni Cittadino, gli sù data per dieci anni la Signo Rè Roberto ria di quello stato: per la venuta sua i Ghibellini suorusciti, chierano ap- fatto Signor pressati alla Città, ritornarono in dietro: & egli hauendo così ageuolmente, senza fatiga acquistato tal Signoria, tornò subito col pensiero all'impre sa di Sicilia, ma riusci molto diuerso fine da quello, che hauca sperato: per rò, che i Principi Visconti, all'hor Signori di Milano, & capi in Italia de' Chibellini, hauendo sospetto vn vicino tanto potente, si posero in armé, & mandarono Marco Visconte con giusto esfercito à tentar di rimettere i fuorusciti à Genua: Rè Federico il qual vedea, che dallo stabilmento di Rè Roberto in quel Dominio, dipendeua la ruina sua, & di Sicilia; mandò aiuto di denari, con che i fuorusciti soldarono alcune compagnia di Todeschi, ch'à quel tempo erano in Italia: accresciuti con tante forze, andarono col Visconte ad assediar Genua, & come che provisti erano di guatta 1 Gbibellini tori, poi che signoreggiauano tutta la riuera, fero in molte parti della Cit- assaltano Ge tà caue, con le quali cadde buona parte di mura: & dalle ruine diedero feroci assalti, ne quali apparue la gran virtu de Caualieri Napolitani, & Regnicoli, ch'erano con Rè Roberto, che entrando fra lo spatio delle mura, ch'erano cadute, con mazze ferrate, & accie, & con gli stocchi ributtarono i nemici, che già haueuano cominciato ad intrarè, tal che non solo per quel di saluarono la Città; ma tolsero gran parte di speranza à quei suorusciti d'intrare mai più nelle case loro, mentre la Città era di fesa da huomini tali: & Marco Visconte mosso da vanità giouenile, mandò vn Trombetta nella Città à sfidare à singolar battaglia Roberto: il Rè non volse fargli risposta alcuna, giudicando, che l'ambitioso ardire del Vi sconte, non hauria preiudicato all'honor suo essendo Rè, & hauendo la possessione di quel che volea: & non haurebbe acquistato gloria à Marco, sapendosi, ch'il Rènon era obligato d'uscire. Isignori Visconti quanto più hebbero noua del valore della gente di Rè Roberto, tanto più hebbeno timore, c'hauendolo prouocato, non si riuolgesse contra loro, quando sosse fermato nel dominio di Genua: per crò mandatono à suorusciti sopplimento di moneta, & di gente: confortandogli à durare nell'assedio: che, ancorche la Gittà non si potea pigliare per sorza, sperauano, per la instabili tà del Popolo, & per la carestia del viuere, si renderia: Et Roberto dall'altra parte conoscendo questo, & bramoso di ricourare la campagna, & di man tenersi la Signoria; mando à Fiorenza per aiuto di danari, & à Napoli per soldati:

foldati: non manearono Fiorentini liberalmente: e'l Duca di Calabria da

Napoli mandò ottocento lanze, & cinque milia fanti, i quali hauédo prosperamente nauigato, giunsero à Sestri: & l'essercito de' fuorusciti, c'hauea auiso di ciò, subito corse per vietargli à discendere in terra; ma gionse à

tempo, che smontati haueano pigliato Sestri, & postoui buon presidio, moueano per la via di Genua: onde non parendo sicuro partito di sar con loro satto d'arme, perche temeano, ch'ancor non soprauenissero quelli di Genua, & sossero colti in mezo, lasciarono l'impresa, & si ritrassero in di-uerse parti, hauendo perduto tanto tempo, & spesi tanti denari in darno, Rè Roberto era vscito di Genua: & giunto al nuouo soccorso, non gli parue di seguirli, ma sè caualcare i suoi à ricouerare l'una, & l'altra riuera, & à spianare molti lochi sorti, che intorno della Città il nemico satti hauea: & poi c'hebbe stabilito le cose con buoni ordini, & con gran sodissatione de Cittadini, lasciando Luogotenente in Genua Riccardo Gambatesa Barone Regnicolo, di gran pregio nell'arme, con sei cento lanze, diede licenza al più de pedoni, & passo con quaranta galee in Auignone à visitare il

Riccardo Gă batesa Locote nente del Rè in Genua.

de Cittadini, lasciando Luogotenente in Genua Riccardo Gambatesa Barone Regnicolo, di gran pregio nell'arme, con sei cento lanze, diede licenza al più de' pedoni, & passo con quaranta galee in Auignone à visitare il Papa, & à riuedere il suo stato di Prouenza: hebbe dal Papa grandissime accoglienze, & da' Prouenzali gran doni: visito quei lochi, & riformò gli ordini della giustitia ou era il bisogno. Ma Rè Federico, che aspettaua sopra lui d'hora in hora le forze di Genua, & di Napoli congiunte; mandò venticinque galce in sussidio de gli vsciti da Genua, i quali solleuati per la lontananza di Rè Roberto, volsero tentar à ponersi dentro: & coi danari de Visconti soldarono mille Caualli, la maggior parte Todeschi, & fero vna gran raccolta de' Villani della Riuera; & àtre d'Agosto andarono sopra Genua, & le dierono fiero assalto per mare, & per terra: ma perche le galee erano poche, bastò la virtù di pochi soldati del Gambatesa à disendere la Città in verso'l mare: Et egli col resto, & insieme co i più forti Cittadini Guelfi vscì sopra quelli, ch'oppugnauano da terra, & dopò vna sanguinosa battaglia, nella quale non si vide auantaggio alcuno, per che pari su'l nume ro de morti dall'una, & dall'altra parte, se neritorno dentro la Città con gran riputatione di valore: ma à Ghibellini raggiungea forza, & ardire la disperatione, per che riconosceuano, che l'assedio conuenia presto abbandonarsi, ò per mancamento di moneta, ò per gagliardo soccorso, che non potea tardar di venire à gli assediati: & però dauano ogni dì grandissimi assalti:nè parea, che prezzassero la morte: ma Riccardo col sempre trouarsi à quelle parti della muraglia, doue più era bisogno, la disendea gagliardamente: & al fine soprauendo vna gran fortuna in mare, le galee corsero trauerse in diuersi luoghi: & otto di loro si perderono alla marina di Chiàuari con tutte le genti, e' Ghibellini afflitti per questa perdita, si ritirarono à Sauona, & con gran diligenza attesero à congregare le galee disperse, & à ristorarle di quanto haucano bisogno: & poi, che n'hebbero posto in ordine dici-

Virtù di Riccardo.

ne dicisette, cominciarono con quelle à mareggiare, per togliere le vittuaglie, ch'andauano alla Città: & soprauenendo dodici galee, & alcun'altri legni mandati da Rè Roberto co soccorso, cominciarono à combatterle, & ne presero alcune, ponendo l'altre in suga: & per ch'era il sine dell'Autunno, & haueano auilo, ch'in Genua era gran fame, vennero in speranza di fare con quelle poche galee, costeggiando per la riuera, quell'effetto, che non haueano potuto fare con due esserciti nell'assedio: & certo, essendo il paese di Genua di natura sterile, e'I presidio, e'hauca il Gambatesa, assai debole di numero, onde non potea sicuramente mandare di lontano con buona scorta i Saccomandi, la Città venne in grandissimo periglio di perdersi, perche'l Popolo impatiente delle incommodità, si mostraua ogni dì più atto à far nouità: Ma furono tali del Gambatesa la prudenza, & de' Capi Guelfi la Patienza; togliendo à se il viuere loro, per darlo à i Capi del Popolo, che passò tanto tempo, che sopra vennero venti sette altre galee di Prouenza, le quali trouando legalee de Chibellini à Lerice, le ruppero, ponendone molte à fondo: il Gambatesa, che non lasciaua occasione alcuna di abbattere in tutto la parte nemica, caualcò in quella parte di terra, donde i Chibellini poteano sperare di saluarsi, & s'incontrò con loro, & n'amazzò vna parte con alcuni personaggi de'più principali: & subito scrisse à Rè Roberto il successo di questa vittoria, & che la parte Ghibellina era tanto abbatuta, & afflitta, ch'ageuolmente si potria, perseguitando, estinguerla in tutto: el Rè subito mandò noui soccorsi, co quali Riccardo riuscito in campagna, ridusse in pochi giorni l'una, & l'altra riuera al dominio de Guelfi, & alla diuotione del suo Rè: Tra questo il Rè Federico vedendo più ruinata ogni giorno la parte Ghibellina, & sue sorze poco habili à poterla solleuare, hauea mandato Ambasciadori à Costantinopoli, dimostrando all'Imperadore, che se Roberto sermaua il piè nel dominio di Genua, hauria al sicuro potuto mantenere il Principe di Taranto con potente armata alle Marine di Costantinopoli, per scacciarlo dal- Lega trattal'Imperio: & con questo l'indusse à far lega seco, & à mandar cinquanta mila onze d'oro, con che egli soldò à nome della lega, Castruccio Tiran- di Ghibellini. no di Lucca, & in Toscana Capo di Ghibellini, & anche ordinò vn'armata in Sicilia di quaranta due vele, & oprò, ch'ad vn tempo Castruccio con giusto essercito s'appresentò alle mura di Genua per rerra, & l'armata di Si ciliani per Mare. I Guelfi, ch'à quel tempo stauano securi, & haucano per lo più licentiato la géte di guerra, furono à gran pericolo di cadere da som ma miseria, per assalto cosi d'improviso: ma Rè Roberto provide subito, ch'in Prouenza, & in Napoli s'armassero cinquanta cinque galee, con farne Capitano Ramondo Cardona di natione Catalano, il quale à quei tempi era d'honorato nome in cose di guerra: costui con venti altregalee Genouesi penso di combattere l'armata contrarià, vnita pur con alquante

rico in fauore

Ghibel-

Ghibelline; ma il Capitano dell'armata Sicili ana con grand'astutia se vista di suggire, & sece vela inuerso Napoli co disegno di tirarsi appresso l'arma ța de nemici, & intato di dare tempo al Castruccio, c'hauesse potuto astrigner Genua à far nouità, & à riceuere i suorusciti: & già successe in parte il suo pensiero, per che il Cardona gli andò sempre alla coda con diterminatione di combattere: ma quando furono vicino ad Ischia i Siciliani sero due parti dell'armata; & viia velocemente si ritirò verso Sicilia, & l'altra s'ingolfò con tanta celerità, ch'il Cardona giunto con l'armata sopra l'Isola di Capri, la perdè di vista: e' Capitani delle galee sue ammottinati, contra il voler suo andarono à Napoli, con dire, c'haueano bisogno di spalmare, & pigliare la panatica: & in questo tempo quella parte dell'armata, che s'era ingolfata, ch'al più erano galee di Ghibellini, andò subito ad appresentarsi al porto di Genua, spargendo sama d'hauer rotta l'armata di Rè Roberto, & che l'altre galee Siciliane erano andate à dare la caccia à quelle ch'erano scampate; & accrebbe tanto questa fassa noua l'ardire all'essercito di Castruccio, e'l timore à gli assediati, che su gran pericolo, che'l Popolo di Genua pigliasse l'arme, & introducesse Castruccio nella Città: ma su tanta la virtu di Riccardo non solo in difendere con l'arme le mura, ma in mantenere ancor gli animi de'Cittadini con somma prudenza, & vigilanza, che Castruccio disperato d'espugnarla, se ne ritornò velocemente in Lucca; tanto più hauendo inteso, che Fiorentini ad istanza di RèRoberto mandauano genti à danneggiare il paese di Lucca: Alla partita di Castruccio i fuorusciti rimasero assai deboli, & andaro à dissarmare. A questi successi di Genua si conobbe chiaramente come i giuditii humani, se ben sono d'huomini prudentissimi, & di gran discorso, riescono ben spesso sallacissimi, però che Rè Roberto stimato il più sauio Principe di quell'etade, lasciando per sei anni à dietro l'impresa di Sicilia, la quale per condutta, & virtu del Conte di Squillace, era giunta à termine di certissima vittoria, restò ingannato, essendosi con la speranza di signoreggiar Genua, ingolfato ad vn pelago grandissimo delle guerre d'Italia rediuiue, & rinascenti l'una dall'altra: douestette implicato la maggior parte delle vita sua, & su costretto di lasciare le cose proprie, per sauorire quelle d'altri; però ch'essendo i Visconti potentissimi, & capi de Ghibellini, surono gran sautori de fuorusciti di Genua, & non riculauano di pigliare ogni fatiga, & sare ogni gran spesa, per l'odio, che portauano à Guelfi, per hauer introdutto nella Città Rè Roberto troppo potente nimico vicino; & suro cagione per le spesse prattiche, & assalti, ò deboli, ò gagliardi che saceano mouere da Ghi bellini, ch'egli ch'vna volta hauea pigliato quell'impresa, non potea, salua la Maestà Regia, lasciarla, & attendere ad altro, & però volendo seguire questo disegno, giudicò che sosse necessario sar proua à discacciare i Visconti di stato, ò almeno trauagliarli tanto ne Pacsiloro, che non hauesseropotu-

ro potuto attendere à sauorire altri: & per questo satta noua lega col Papa, & col resto de Guelsi di Lombardia, madò Raimondo di Cardona insieme con vn Legato Apostolico con mille, & ducento lance, in sauore di quelli di casa della Torre, ch'erano i capi della parte Guelfa, & cercauano di rien trare in Milano, & discacciarne i Visconti: Ma Raimondo non hebbenien te più prospera fortuna in questa militia terrestre di quel che hauea hauuto con l'armata per mare, per ch'al Ponte di Basignana sù rotto da Visconti, & con la rotta sua accrebbe tanto ardire à nemici, che non più sorze andarono ad infestar Genua: Ma Riccardo tanto più si mostrò valoroso, per ch'essendo venuti i Chibellini, & fatto vna fortezza nel Monte di San Ber nardo, vsci all'improuiso, & gli scacciò prima di là, & poi dall'altre for- Valore di Ric tezze, che da loro si teneano: & acquistò gran preda, già che i nemici per la rotta del Cardona stauano in tanta confidenza, che s'erano ridutti à quei luoghi forti con la famiglia, & con tutte le loro sustantie: Quelli, che andarono salui suggirono à Sauona: & poco da poi l'essercito de Torriani ruppe Marco Visconte in Chiradada: onde il danno su maggiore della parte di Chibellini, che non era stato nella 10tta del Cardona dalla parte di Guelsi: & per ciò Rè Roberto, che vedea, ch'i Torfiani soli ba-Îtauano à tener'i Visconti in trauaglio; & che però la virtu del Gambatesa bastasse a ritenere à sua diuotione Genua, si parti da Prouenza, & venne à Napoli con intentione di cominciare l'impresa di Sicilia: ma à pena fù gionto à Napoli, che Fiorentini molestati dal Castruccio, mandarono à pregarlo, che loro madasse nuouo soccorso, per che Castruccio hauea rileuato tato l'animo, & la potentia de' Ghibellini suorusciti da Fiorenza, che malageuolmete si potea vietar loro l'intrata nella Città, & per questo sù co stretto à madarui subbito il Côte Nouello del Balzo con duceto huomini d'arme: & poi si volse co tutto il pesiero à sar gradissimi apparati per la guer ra di Sicilia; & copariua ogni di all'Arsenale di Napoli à sollecitare, che si fa cessero galee in gran numero: del che Rè Federico cocepì molto timore.& fù fama, c'haueise ordinato vn trattato co alcuni fuoruscitiFioretini di far vccidere Rè Roberto, ma su discouerto il trattato, e Toscani pigliati, & tos métati confessarono d'hauer disegnato di poner suoco all'Arsenale, & vcci der il Rè, senza nominare Rè Federico. In quest'anno Giouanni Principe della Morca parti da Napoli, & paísò in Grecia per ricourare quelle Terre, Passagio in ch'ei pretendea per la successione della moglie, ch'era vna gran Signoria, & Grecia del Principe d'A condusse seco vna bella compagnia di Caualieri; tra quali per quello ch'io caia. vidi in Brindesi in vn Libro, dou erano annotate molte cose antiche, erano nominati quei Napolitani; Andrea, & Riccardo Origlia; Andrea Marramal do, Pippo Macedonio, Rinaldo Bracaccio, Lisco, & Palamede Sassone, Bar tolomeo Scana sorice: Sorrétini suro Nicola Acciapaccia; Berardo Bracia, & Franciscotto Capece: Salernitani, Francischetto della Porta; Giouanello Comite,

Comite, & Giacomo Protogiudice: Tutti questi erano Caualieri a sproni d'oro, & capi di squadra di venticinque huomini d'arme per squadra: Onde mi pare di notare quant'importa ad vn Regno vn Rè bellicoso, per far crescere in gran numero le genti di guerra; per che si vede, che nel Regno di Napoli era tata copia di caualleria, che bastaua in vn medesimo té po a Rè Roberto per matenere Genua, & Fiorenza, & per poter fare la guer ra in Sicilia, & a mandar bene accompagnati di guerrieri i fratelli a guerregiare in Grecia. In questo tempo ancora Rè Roberto diede la seconda moglie al Duca di Calabria, & fu la figliola di Carlo di Valois, nata dalla figlia di Filippo Imperatore di Costantinopoli, & sorella di quella, chauea tolta per moglie il Principe di Taranto; & celebrate, che suro le nozze, essendogià in ordine l'armata, enuiò il Duca di Calabria col fiore delle genti & de' Capitani del Regno di Prouenza in Sicilia: L'Armata fù di céto, e tredicigalee, con gran numero di naui da carico; Quando io ho letto quelli autori che scriuono il numero di queste armate così grandi, ho tenuta per cosa fauolosa, che dopo la rotta d'una armata, subbito l'anno leguétesi facea l'altra maggiore, poiche ho visto che in sessanni c'hanno regnato l'Imperatore Carlo Quinto, e'l Rè Filippo di Spagna, suo figlio, si è hauuta fatica grandissima a sare due, o tre volte armate cosi grande, & pur si vede, che quelli Rè si potranno dire piccioli Signori, al pari di due potentie cosi grandi; ma hauendo io nell'archiuo Reale veduto il modo che teneano, sono venuto à credere, ch'è tutto verità, perche ancora che si teneano ordinariamente, nel Regno salariato vn'numero di 20. o 25. galee, sotto quelli di casa Coscia d'Ischia, e quelli di casa Marramaldo, e di casa del giudice di Amalfa, tra li quali trouò nominato Andrea Marramaldo, e Marino del Giudice Signore di più galee, egaleoni, & ancora Enrico di Costanzo, & altri di Costanzi di Pozzuolo deli quali sa mé tione Matteo di Giouenazzo. Quelli Rè teneuano quelto stile, che faceano fabricare le galee, & comandauano à i Conti, & à Baroni, che l'armasse ro ciascuno secondo lo stato suo, talche da tutte le Terre mediterranee ve neuano le chiurme pagate, esferueuano quattro, o cinque mese, & alcuna volta manco, ese ne tornauano, & riduceano i frutti delle galec nell'arsinale, & le chiurme se ne tornauano à casa loro, e seli sacea bono nei pagaméti fiscali, tanto il pagaméto loro, quato la spesa che faceano i Baroni, & à qsto modo si veneua à spédere meno à cinquata galee di qllo che si spéde hoggiad otto, o dieci, volédole tenere di continuo sù l'acqua salsa. Questa armata co felice corso arriuò à Palermo, e pose in terra le géti assai appresso alla Città, intorno alla quale su subito messo l'assedio: Rè Federico, che pl'otio di tat'anni si trouaua i suoi, che haueano pduto gll'audacia, & gl va lore, c'haueano vsato nelle guerre passate'e suecchiati troppo, e morti i veterani, staua no poco abbattuto, ritrouadosi detro Palermo solo co seiceto caualli:

Carlo Duca di Calabria con l'Armata assedia Pa lermo.

caualli; i quali se ben bastarono co' Cittadini a guardare quella Città, non baltarono a far dell'opere sue solite, & vietare che non si desse il guasto, & brugiasse, & consumasse quant'era d'intorno alla Città per molte miglia; & già le cose suc erano ridutte ad estremo pericolo: ma come aduiene, che gouernandosi le cose per via straordinaria, sogliano spesso succederesinistramente; occorse che Rè Roberto dubitando de' casi soliti soccedere in quell'Hola per l'essempi delle guerre passate; & credendo, che Rè Federico potesse crescere di sorze à tempo, che l'essercito del Duca, susse diminuito per li disaggi, che sogliono patersi nella campagna; & c'hauesse potuto vscire, & fronteggiare, o rompere il Duca; mandò a comandargli, che non attendesse ad espugnation di Terre, ma andasse solo brugiando,& consumando tutta l'Isola, per condure i Siciliani in tanta estrema necessità, che volontariamente segli rendessero: & a questo auiso il Duca seuò il campo da Palermo a tempo, chegià cominciauano a mancar le vittuaglie. & ch'in pochi dì, per quel che si credea, la Città sarebbe resa a patti: Mosso dunque di Palermo, andò a Trapani, & guastò, & consumò ogni cosa per tutta Val di Mazara; ardendo, & saccheggiando: E'l simile sè poi per tutto il resto dell'Isola; lasciandola in tal modo essausta, & ruinata, che parue a quel tempo che superasse ogn'altra maraviglia, la sede. & la costanza de Siciliani: & consumato in questo tutta l'estate, se ne ritornò a dis sarmarea Napoli. Sono alcuni che scriuono, che Maria Duchessa di Calabria, come su è detto, figlia di Carlo di Valois, morì a questi tempi; & che poi il Duca di Calabria tolse la terza moglie, che sù Matilda siglia del Conte di San Polo, & che di quella nacque la Regina Giouanna prima: ma a me pare di seguir piu tosto Giouan Villani, & Giouan Boccaccio, che furo a quei tempi, & furo familiari del Duca: & Giouan Villani dice, ch'el Duca andò in Fiorenza il penultimo anno della vita sua con la Duchessa Maria suà moglie: e'l Boccaccio nel libro delle donne illustri, scriue che la Regina Giouanna era per parte di madre cugina di Filippo di Valois Rè di Francia; però io lascio ad altri l'arbitrio di credere quel che gli piace. Ritornato che fù in Napoli il Duca, vi giunsero ancora gli Ambasciatori de' Fiorentini, i quali vedendo che non poteano resistere alla potentia di Castruccio senza prouisione straordinariamente gagliarda, mandarono a pregare Rè Roberto, che lor mandasse il Duca di Calabria; per che sapeano ch'ei non hauendo altro figlio, l'haurebbe mandato con le maggiori forze, c'hauesse potuto: il Rèsauio mandò per all'hora il Duca d'Atene, Il Duca d'Ac'hauea per moglie vna figlia del Principe di Taranto con quattro cento tene in Fiolance, & titolo di Vicario del Duca di Calabria: Costui arrivato in Toscana pigliò il giuramento da tutta la parte Guelfa in nome del Duca, & fermò i Capitoli con Fiorentini, che da quel di douessero donarli la Signoria della Città, & di tutto lo stato. & pagargli mille huomini d'arme; co pagargli du-

gli ducento mila docati per la Corte sua ogni anno; & che quando per alcun'accidente il Duca volesse partire di Toscana, douesse lasciare alcuno

nesi de Signori titulati, e dei Baroni, seguédo poi numero infinito di bestie da soma, có l'arme, & arnesi de simplici caualieri & de soldati, & su so pra di ciò cosa stupéda a vedere la moltitudine de corsieri, & caualli eccel léti códutti a mano da Sergenti de Signori, & de Caualieri: Có questo apparato arriuò il Duca a Siena; & parue, che la fortuna hauesse voluto sauorirlo, sacendogli trouare in quel tempo la Città tanto afsitta per le parti, che per lo desiderio, che i Cittadini haueano di quiete, gli diedero la Signoria di quella Città per cinque anni; & poi ch'egli hebbe consumato al cuni di in costrengere l'una parte, & l'altra a sar tregua, minacciado d'andare có tutto l'essercito sopra quella parte che sosse se suma a rinouar la guerra, si parti & andò in Fiorenza, & se sù splendidissimo il viaggio, no sù di minore pompa l'intrata in quella bella, & generosa Città, per ch'il Du

ca d'Atene con le sue quattrocento lanze in ordinanza con sopraueste ric

chissime gli vsci in contrò, sequito da tutti i battaglioni della Città, & del

Contado,

de Regali con quatrocento lanze, & in tal caso Fiorentini pagassero cento milia ducati l'anno. Scriue il Villani, che quel tempo, che tardò a venire il Duca di Calabria in Fiorenza, questo Duca d'Atene gouernò molto sauiaméte la Città. Ma tornado al corso dell'Istoria, Rè Robeito riceuuta la Capitulatione, cominciò a porre in ordine il Duca di Calabria, con animo di madare con lui quasi tutte le géti d'arme del Regno, tato per sicurtà del siglio, quanto per disgrauare se di spesa: & per che à questi di il Principe della Morea, che su è detto, che passò in Grecia, trouado morto il Conte di Ce falonia, c'hauea solleuato le Terre appertenenti a lui, aggeuolmente con le forze che coduste seco dal Regno, hauea punito i suoi ribelli, & ricourato tutto lo stato: ritornato in Napoli, RèRoberto che'l conoscea per Signore amoreuole, & prudente, lo strinse, ch'andasse col Duca in Fiorenza; & così del mese di Luglio 1326. il Duca parti da Napoli; & oltre al Principe della Morea, andarono con lui questi Signori, Pietro Dispoto di Romania, primogenito del Principe di Taranto, Tomaso di Marzano Conte di Squillace, il Conte di Chiaramonte Sanseuerino; Filippo Sangineto Conte d'Altomonte; Enrico Ruffo Conte di Catanzaro; Romano Vrsino Con te di Nola; Hermignano di Sabrano Conte d'Ariano; Giordano Gaetano Conte di Fondi; Berardo d'Aquino Conte d'Aquino, Guglielmo Standar do; Amelio del Balzo; Goffredo di Gianuilla; Guglielmo d'Euoli, Giacomo Cantelmo; e più di dugento altri Caualieri a sproni d'oro: & perche molti de maggiori Baroni condussero le moglie con le famiglie in compagnia della Duchessa; questa si pone per vna delle più pompose, & splendide caualcate, che sossero mai fatte per Italia, dopò l'inclinatione dell'im perio; per che furo cotati mille, e cinquecento muli couertati solo per l'ar

Splendida co pagnia del Duca di Calabria.

1326

Entrata del Duca in Fiorenza.

Contado diuisi in diuerse compagnie tutti reccamente vestiti; poi venne appresso il Confaloniero di Giustitia, accompagnato da Priori, & da tutti i principali Cittadini, con l'insegne de' Magistrati; & quel che parse più, vn numero eletto di giouani nobili in diuerle foggie adornati, & poi il resto del Popolo ad alta voce gridaua il nome del Duca, mostrado segni d'al legrezza infinita: Le strade erano piene di fiori, & tutti i più celebri luochi della Città adorni con Archi trionfali, & altri bellissimi apparati: & certo ranto al Duca, quato a tutti quelli Signori parue d'hauere auazato molto, hauendo cangiato l'impresa di Sicilia pericolosa & pouera, per vno stato cosi florido & ricco: entrato dunque nella Città sotto il Baldacchino di panno d'oro; il Duca, & la Duchessa furo menati ad alloggiare al palazzo del Comune, doue si ritroud vn numero infinito di bellissime donne a riceuere con infinita festa la Duchessa, & l'altre donne; & poi che soro Passari alcuni di in seste, & in balli; il Duca, & i primi Signori del consiglio spinti da generosità d'animo per mostrar alcuna gratitudine a Fiorentini: di si Reali accoglienze, & per c'hauessero a trahere qualche vtile, da si larghi stipendi, subbito deliberaro di mouere guerra a nemici di quella Republica, & scrissero à tutte le Terre Guelse di Toscana, & di Romagna, che auessero mandare genti per andar a ruina di Castruccio: & per li primi i Se. nesi mandaro trecento cinquanta caualli; Peruggini trecento; Bolognesi duocento; & i Manfredi Signori di Faenza cento; & mentre si ricolsero que stegenti, s'attese a stabilire le cose di Fiorenza appertinenti alla pace, & al quieto uiuere; & chiamati i Fiorentini a consiglio, il Duca disse che per po rer ben gouernar, & stirpar, & troncar tutte quelle cose, che poteano indure discordia, era bisogno che'l Popolo gli donasse libera potestà di crear i i Priori, & altri Magistrati a suo modo, & di poner i Presetti nelle sortezze, tanto della Città, quanto del Contado, con autorità di poter fare pace & guerra a chi piacesse; & questo si dice che fosse per consiglio malitioso d'alcuni grandi Fiorentini, i quali hauendo hauuto per male la venuta sua, co astutia desiderauano sarlo venir in fastidio, & ponerlo sospetto di voler si fare Signore in tutto di quel Dominio, per che sperauano, che mouédosi. il Popolo per questa gelosia a sar nouità contra al Duca, il gouerno sarebbe ricaduto nelle lor mani: ma accade tutto il cotrario, che'l Popolo minuto no solo si mostrò cotentissimo del gouerno del Duca per la sama della giustitia, & per la presenza di tati Prencipi, co i quali l'arti di quella Città c'ha ucano grandissima parte nel gouerno, saccano grandissimi guadagni, ma ancora gridaua, che segli douesse dare la Signoria in perpetuo, perch'ancora che'l Commune facesse vna spesa si grossa per lo viuere del Duca, & per le genti d'arme; restauano pur dentro la Città non solo quelli denari, ma gran parte dell'entrate de Baroni del Regno, che voleano viuere signorilmente del suo: ma non hebbe il Duca Consiglieri tanto poco prudenti, che non s'accorgessero della malitia di quei tali, & però gli consigliaro, che non volesse accettare la Signoria perpetua del Popolo, ma che dicesse chegli bastaua hauerla per dece anni, non gia per voler signoreggiare quella nobile, & bella patria, ma per potere con più autorità ridurla in perpetua pace, & hauerla poi per amica, & non per soggetta; & dicendo questo, ne i grandi estinse il sospetto, & nel popolo minuto accese il desiderio d'hauer lo per Signore, & accrebbe la beniuolenza. Mentre queste cose si trattauano nella Città di Fiorenza, i Gibbellini di Lombardia, & di tutto il resto d'Italia, c'haueano inteso l'apparato grade, & le sorze c'hauea portate il Duca in Toscana, fero tutti pensiero di seruirsi di Castruccio di Lucca, per vn propugnaculo contra la forza del Duca, & de Guelfi; perche parea che Castruccio sosse vn'ostacolo in mezo, che non s'unissero le sorze di Genua con quelle di Fiorenza, & però da ogni parte mandaro a Castruccio grandissimi aiuti di genti, & di denari; Et per non sidarsi a questo solo, si voltaro a procurar aiuti esterni, & mandaro in Germania a sollecitare Ludoui co Duca di Bauera, che da vna parte de gli Elettori era stato eletto Rè de Romani, che scendesse in Italia, offerendogli tutti gli aiuti necessari, pur che venisse presto. Ma il Duca nel principio d'Ottobre se mosse da Fiorenza, & trattò co'l Marchese Spinetta di Malaspina, ch'entrasse dalle terre sue di Luneggiano dentro il territorio di Castruccio a guerreggiare,& gli assoltò trecento caualli, con li quali il Marchese co ducento altri, che gli diede il Legato Apostolico venne all'assedio di Verruca: A quel tempo il Duca per la via di Pistoia prese Carmignano, & Bambicino Cattella di Castruccio, & si giudicaua da tutti, che sarebbe al tutto spenta la parte Gibellina, perche ancora che con tanti aiuti appresso a Castruccio era rac colto vn grand'essercito, egli si trouaua a quel tempo insermo co poca spe ranza di vita, ma com'era d'animo intrepido, & di grande spirito, subbito che si preualse dell'infermità, caualcò contra al Duca, & per che'l tempo inclinaua al verno, i Consiglieri del Duca, che sapeano il desiderio di RèRoberto, che s'allontanasse il figlio quanto più si potea da pericoli, di stribuiro l'essercito alle stanze, & persuasero al Duca che tornasse in Fiorenza: E perche Castruccio era sopra Carmignano per ricoperarlo, Tomaso di marzano Conte di Squillace con trecento lanze elette, & mille pedoni, caualcò per soccorrere Carmignano, & nel medesmo tempo Filippo di Sangeneto con buona parte di caualleria, & vna gran quantità di po polo caualcò, & pose campo sù le Castella del Montale, con disegno di là poi assediar Pistoia, ma si leuò vn vento si crudele, & vna tempesta di cielo tanto grande, che fù stretto di tornarsene a Prato: Ne quelli ch'andaro co'l Conte di Squillace hebbero meglio trattamento, perche non potendo risistere a quel crudele temporale, lasciaro il pensiero di soccorrere Car mignano, & se ne ritornaro con perdita di molti carriaggi, cosi la prima impresa

impresa del Duca riusci molto infelice, & soprauenendo il Verno, che sù quell'anno molto horrido non pote far cosanotabile. In quel mezo Ludo uico di Bauera, il qual hauea da le poche forze, confidato nel fauor di quei che'l chiamauano, scese in Italia, & giunto à Trento, Cane della Scala Signor di Verona con ottocento huomini d'arme andò ad incontrarlo, & riuerirlo; andoui anco Passerino Signore di Mantua, Azzo, & Marco Visconte, Guido Tarlati Vescouo, & Signore d'Arezzo, & gli Ambasciatori di Castruccio, & de Pisani, e tutti i primi della sattione Gibellina, tanto di Lombardia, quato di Romagna, & di Toscana, & celebrato parlamento promise, & giurò di venir à Roma, e di sauorir in tutta Italia il nome, & la parte Gibellina; & all'incontro i Prencipi, & gli Ambasciatori che si trouaro al parlamento promisero dargli cento cinquanta milia fiorini d'oro quando ei fossegiunto a Milano: Soli gli Ambasciatori Pisani non volsero intrare in questa promessa, per che benche desiderauano l'amicitia sua, Per alcune parole c'haueano intese, temeano che Lodouico non venisse à fare sedia della guerra nella Città di Pisa; in questo parlamento ancora Lo douico sè publicar vn processo contra Papa Giouanni xxII. nel quale si di chiaraua heretico per giuditio di quelli Vescoui, & Prelati, ch'erano appresso di lui, i quali imputauano al Papa, ch'errasse in sedeci articoli di quelli, che ne gli altri Concilij era determinato, che si tenessero per la Chiesa Cattolica, & fatto questo vennea Milano; & il di della Pentecoste Ludonico Basi sè coronare dal Vescouo d'Arezzo della Corona di ferro, nella Chiesa di mo. Santo Ambrogio: dimorò in Milano fin'à i 12. d'Agosto, pere ch'i denari promessi non gli su dati al tempo stabilito; con tutto ciò i Guelsi per tutta Italia vennero in gran dubbio delle cose loro, & cosi ancora Rè Roberto, ma molto più la Città di Roma, la quale (benche Rè Roberto dimostrasse fauorirla per seruitio della Chiesa) non dubitaua & temea meno di veniresorto il dominio di lui, che del Bauaro; & vn di il popolo leuato in tumulto, cacciò della Citta Napolione Orsino, & Stesano Colonna parteg- Napolione giani di Rè Roberto, & da lui pochi mesi auanti grandemente honorati, fano Colonna & armati Caualieri com'era vsanza di quel tempo; Furo cacciati ancora cacciati di con loro molti nobili aderenti, & su costituito Sciarra Colonna Capitano Rome del Popolo, per ordine del quale furo mandati Ambasciatori al Papa a pre garlo, che venisse in Roma, ouero gli mandasse aiuti bastanti a difenderla; ma Rè Roberto vedendo quel che potea importare la venuta del Bauaro in Roma, & che l'aiuto del Pontefice sarebbe stato debile, & tardo, poi che vidde alieno il Popolo Romano dalla sua deuotione, in vn medesmo tempo fè pensiero di prohibirgli la venuta in Roma, & guardar i confini del Regno, & far guerra in Sicilia per diuertere l'aiuto, che quel Rèpotea mandar al Bauaro, poi ch'importaua più di tutti gli altri aiuti de Gibbellini; & ordinò che Giouanni Principe della Morea andasse con sei cento huomi-

naro in Mila

1325

huomini d'arme à Norcia, & la fornisse di buon presidio, & poi passasse in Campagna di Roma, con intentione di togliere le vittuaglie, & ridurle à tanta estrema inopia, che'l Bauaro per tema di morirsi di same hauesse lasciato di venirui; dall'altra parte mandò alcune galee Genuesi, che stessere per lo medesmo essetto nella soce del Teuere; ma di questo nacque maggior sdegno al Popolo Romano, perche Genuesi presero & saccheggiaro la Città d'Hostia, & di più ruppero con morte di molti Romani quelli che di Roma veneano per soccorrerla. Era a quel tempo il Cardenal Orsino Lega to Apostolico in Fiorenza, & vdito questo successo, parti subbito, & venne à Roma per riconciliar il Popolo co'l Rè, & introdurui il Prencipe della Morea con le sue genti, & con quelli Signori che dianzi erano stati cacciati, ma non però fece profitto alcuno, auenga ch'el Popolo ostinatamente contradicendo, non volse in modo alcuno riceuere nè il Principe, nè presidio alcuno, co'l quale venisse gente di Rè Roberto, però vscito di que sta speranza, vsciancora di Roma; & venuto à parlamento co'l Prencipe, determinaro insieme di tentare d'ottenere per forza quel che non haueano potuto ottenere per via d'accordo, & di persuzsione; & caminando di notte verso Roma, come sur giunti, rotte le mura presso la Chiesa di San Pietro in Vaticano, entraro insieme co'l Principe, & con gli Orsini cinque cento huomini d'arme, & tanti altri caualli, & pedoni; che non solo sortificarono il Monte Vaticano, ma tutto il Borgo con sortissime barre, & bastioni; & aspettauano che quelli della parte Orsina, co i quali teneuano trat tato, che pigliassero l'arme, & gl'introducessero dentro la Città; però non su persona, che mouesse in sauor loro, anzi per contrario i Capi del popolo com'intesero, c'haueano occupato il Borgo, sonando la campana all'arme dal Campidoglio sero armare tutti i Cittadini, & andaro il disequente per ricourare il Borgo, doue attaccata vna aspra battaglia, morirono dall'una parte, & dall'altra molti; ma da quella del Précipe morì Nicolo di Gianuilla, ch'era la difesa dello steccaro, con alcuni Caualieri del Regno, & Prouenzali: Dalla parte del Popolo morì vno degli Anniballeschi con molti altri de'migliori Romani: Ma fù tanta l'ostinatione del popolo, che di not te, & digiorno non cessaua mai di trauagliare con assalti continui i bastio ni, ch'al fine non essendo più di cento Caualieri quelli che li guardauano, perche valea poco l'opera de i pedoni, suro astretti per vera stanchezza di ritirarsi al Vaticano, dou'era il Prencipe, il quale non volse scendere a soccorrerli, dubitando d'essere rotto da la gran calca del popolo, che sopragiungea; anzi comandò, che si fosse posto soco a i bastioni, che per lo più erano di legname per intertenere la gran furia del popolo, & con riceuuti quelli, che si ritirauano dentro i suoi squadroni, andò con tutte le genti alla Città d'Orta. In questo tempo medesmo settanta galee di Rè Roberto ferograndissime prede, & incendij nell'Isola di Sicilia, e trauagliaro tanto

Rè Fede-

Nicolò diGia nilla.

Il Principe della Morea ributato del Vaticano.

Rè Federico, c'hebbe assai fatto, saluando quel Regno con quelle spese c'hauea determinato di fare in aiuto del Bauaro; & questo parue c'hauesse emendato il danno, & la mal successa impresa del Principe in Roma: Mostrò anco la fortuna fallace di volere fauorire RèRoberto in cosa di maggiore importanza, per che in questo tempo la Duchessa di Calabria par- La Duchessa torì vn sigliuolo ma chio in Fiorenza con grandissima allegrezza di tutti partori vn sii Cittadini, il quale con pompa Reale su battezzato, e tenuto al sonte da gliuolo in Fio duo huomini prencipali in nome del Commune di Fiorenza, & su chiamato Carlo Martello, ma non visse più d'otto dì, tal che questa allegrezza con breuissimo interuallo su terminata da lutto. Questi di medesmi il Du Trattato del ca tenne trattato con alcuni Cittadini potenti di Lucca di casa Quarteg- Duca di Cala giani di fare cacciare Castruccio di Lucca, & far alzare le bandiere della Lucca. Chiesa, & di Rè Roberto; & certo i Quarteggiani haueano conceputo tal odio, & sdegno per l'ingratitudine, che gli viaua Castruccio, che per mezo loro hauea hauuta la Signoria, che non mancarono al debbito loro, per condure a fine l'impresa; ma le genti del Duca tardarono tanto ad appressarsi alle Porte di Lucca, che'l trattato sù scouerto, & presi i primi della congiura, & appiccati per la gola, con le medesme insegne legate a i piedi, c'haueano apparecchiate d'alzare: Cosi non essendo riuscita questa impre sa, il Duca mandò il Conte Nouello del Balzo con otto mila fanti, e mille Conte Nouel e ducento caualli del Regno, e trecento altri Lombardi, guidati dal Conte Virginio di Lando ad assaltar il Castello di Santa Maria a Monte, loco fortissimo di sito, e di mura, eguardato da buon presidio de soldati di Castruccio. Il Conte dunque vscito di Fiorenza in campagna, dimorò per tre giorni senza mostrare segno alcuno doue volesse andare, a tal che Castrue cio sosse distratto in diuersi pensieri, poi il quarto di con gran celerità s'au uiò verso il Castello di Santa Maria, egiunto all'improuiso, gli diede vn ferocissimo assalto. Il Castello con la Rocca era fortificato di tre ordini di mura, nelle quali erano distribuiti inguardia cinquecento soldati, contra i quali valendo poco le fanterie del Conte ad espugnarli; i caualieri del Re gno, e Prouenzali scesero da i caualli, e furono i primi à passar i sossi, e poner e le scale alle mura, & a salire, combatté do con tanto ardire, e franchez za, ch'i fanti a piedi vergognandosi di veder occupato l'officio loro dalla virtu de Caualieri, seguirono con tanto valore, che su preso il primo giro ne con morte di molti terrazzani, e de migliori soldati, che lo desendeuano, e co'l medelmo impeto assaltarono, e presero il secondo muro, ributtando, & vecidendo tutti quelli che sero resistentia, egli altri si saluaro dentro la Rocca, dou'essendo concorsa la maggior parte delle donne, e de vecchi, e de putti inhabili a combattere: il Castellano, che non hauca vettouaglie da sostenere si gran numero di gente, cercò patti; e'l Conte gli cocesse otto giorni di tempo, tra i quali se non sosse soccorso deuesse ren-

lo del Balzo.

dersi, saluando le persone, & auisato Castruccio dal Castellano, ancora ch'egli fosse magnanimo, & valoroso, restò molto sbigottito di questa per dita, vedendo che per vera virtù i Caualieri, e soldati del Duca hauean preso per sorza il più sorte Castello di tutta Toscana, & argumentando che s'haueano fatto tal proua assaltando a piede le mura, e cobattendo con disuantagio con quelli ch'erano dentro, molto maggior virtù haurebbono mostrata in campagna adoprando i loro corsieri, non volse mouersi ad andar a soccorrere quel Castello, anzi deliberò di suggire quanto potea di ve nire à battaglia giudicata, parendogli meglio prolungare la guerra quanto porca, & aspertare l'esito delle cose di Lombardia, e la venuta del Bauaro in Toscana:ma il Conte pieno di fidutia per la vittoria fresca, andò al Gerruglio a ritrouarlo, egiunto a vista del suo campo, pose legenti in ordine, e lo ssidò a battaglia: Ne però si mosse dal suo proposito Castruccio, ma ri tenne i suoi nell'allogiamento ch'era molto ben fortificato; e'l Conte vscito di speranza di sare giornata, si leuò, & andò ad assaltare Artemino Castello pur forte, e ben munito di genti, e di vittouaglie, e'l terzo digli diede si siero assalto, che quelli del Castello hauendo resistito dal mezo giorno insin'alla prima guardia della notte, superati non meno dalla stanchezza, che dalla virtu delle genti del Conte, gittando l'armi à terra si resero: el Conte lasciatoui gagliardo presidio, senè ritornò a modo di trionsante in Fiorenza con grandissima festa, & allegrezza de Cittadini, hauendo liberato Valle d'Arno dalle correrie che da quelli lochi faceuano i soldati di Castruccio. Mentre queste cose si faceuano in Toscana, il Bauaro hauendo vsato grandissima ingratitudine a i Visconti, carcerando i principali, e ponendo in fuga gli altri, con dire d'hauer trouata maggior superbia che sede in loro, andò riuedendo, etagliegiando tutte le Terre di Lombardia, & al fine si parti di Cremona, & di là passato il Pò, giunse al Borgo Sandonino, e trauersato l'Appennino su'l Parmegiano, venne a Pontremuli per calar in Toscana, & iui hebbe noua che Re Federico di Sicilia deliberato di sare l'ultimo sforzo per abbattere Rè Roberto, haueua armate quaranta galee, e le mandaua ad vnire con trenta altre che ne haueano armate i Gibellini Genouesi per fare l'ultima proua di rientrare nella Patria: la qual noua su molto grata al Bauaro, per che credea che quella armata haurebbe trauagliato tanto Rè Roberto nel Regno, ch'a lui sarebbe stato facile assaltandolo per terra di conquistarlo; ma questa sua speranza riuscì molto vana, per che Pietro d'Aragona primogenito di Rè Federico, eda lui diputato Capitano di quella armata, partito da Sicilia, accompagnato da i più gran Baroni Siciliani, & vnito con legalee Gibelline, non fealtro effetto, che scorrere le marine di Calabria, e di Principato, ardendo, e saccheggiando alcuni luochi, & alquanti giorni infestò le marine che sono trà Napoli, e

Gaeta; passò poi alla Maremma di Roma, & disfece Astura in vendetta di

Corradino

Virtù del Co te Nouello.

Astura dis

farta.

\$3-x"

Corradino, ch'iui su preso, & indi passò à Porto Hercole, danneggiando tutti i popoli deuotia Rè Roberto: tra tanto Castruccio andò à Pontremu li ad incontrar il Bauaro con molti duoni, clo confortò à venire presto in Toscana, con dirgli c'hauea fatto di passo in passo apparecchiare vettouaglie, per nutrire l'essercito abbondeuolmente per la strada, per le quali co+ le non meno che per la fama del valor suo hebbe gratissime accoglienze, & acquistò subbito appresso di lui grandissimo credito, e cominciò à persuadergli che s'egli volea fare cose grandi in Italia, era bisogno d'insignorirli di Pisa, si per lo sito della Città opportuno per mare, e per terra à tener in freno tutte le Prouintie vicine, come per la sertilità del Contado, e però il Bauaro subbito mandò Ambasciatori à Pisani, che douessero. apparecchiaregli allogiamenti, per riceuerlo dentro la Città: ma Pilanì c'haucano intelo che questo era consiglio di Castruccio, & considerauano che'l disegno di quell'huomo ambitioso era, che partendo il Bauaro dall'Italia, com'era necessario ch'auuenisse presto, deuesse vendere quella bella, e potente Città per poco prezzo; risposero à gli Ambasciatori ch'essi non poteuano riceuerlo nella Città, per non incorrere all'interdetto del Papa, e per non rompere la pace c'hauea fatta con Rè Roberto, e con Fiorentini, i quali erano cosi potenti à quel tempo; e poi che videro che gli Ambasciatori si partiro minacciando la Città di forza, s'apparecchiaro alla difesa per quanto poteua comportare l'angustia del tempo: ma ritrouandosi Guido Tarlati Vescouo d'Arezzo scismatico appresso al Bauaro quando gli Ambasciatori sero questa relatione, egli chiera capo di parte Gibellina, e desider un la ruina della Guelfa, la quale non potena nascere da altro che dalla grandezza del Bauaro, s'offerse di spingersi inanti, & andar à Pisa à trattare co alcuni della parte Gibellina amici suoi di far aprire le porte di quella Città, ma non valse come su giunto di persuader in publico à quelli che teneuano il gouerno in mano quel ch'egli voleua, per che vnitamente i Guelfi, e i Gibellini si mostraro tanto alieni di volere riceuer il Bauaro, che più tosto dissero c'haurebbono pagato sessanta milia ducati, edato vittouaglie petutto l'essercito, pur che passasse oltre senza voler intrare nella Città: ma quando il Vescouo su ritornato, & incontrò per strada, e sè relatione al Bauaro dell'intento de Pisani, il Bauaro superbo, a cui sedeua bene in testa il consiglio di Castruccio, non volse intendere l'offerta delli sessanta milia fiorini, ma troncando ogni prattica d'accor. do, andò à porre l'assedio a Pisa, e per vn mese i Pisant difesero gagliardamente, ma poi essendo morti in alcuni assalti molti Cittadini, & vedendo che non poteuano resistere senza mandare per aiuto à Fiorentini, e senza riceuer genti madate da loro dentro la Cittal il che no era manco pericolo so per la libertà loro, che l'introdure il Bauaro; à l'ultimo per mezo del Vescouo Tarlati, e di Castruccio, vennero à patti di pagare per la contumatia fessanta

Entrata del Bauaro à Pi-Ja.

sessanta milia siorini, & aprire le porte, pur che il Bauaro dall'altra banda promettesse di lasciare la Città in libertà, & nel dominio di tutto il Cantado, & con questi patti intrò il Bauaro co'i suoi Baroni a Pisa, & per lo principio trattò si modestamente, & contanta clementia, & liberalità i Cittadini, che'l popolo Pisano di natura leggiero, & incostante, pochi di dopoi radunato à parlamento generale, volse in dispetto de Cittadini, e Nobili prencipali, che s'eleggessero huomini deputati da loro, e c'hauessero da portare la carta de Capitoli fermata, e lacerarla, e buttarla à i piedi del Bauaro, e donargli la Signoria libera della Città, e del Contado: Ma non tar dò molto che s'auide il popolo della sua sciocchezza, e temerità; per che il Bauaro riceuuta la Signoria, in pochi di impose grauissimi pagaméti à par ticolari Cittadini, tanto Chierici, quanto laici, che saliro alla somma di ducento milia fiorini d'oro, co'i quali egli hebbe tempo d'intertenersi, e di fare tutti quei danni che poi fece in Italia, per che altramente era forzato partirsi per la pouertà, e ritornarsi in Germania; perche non potea ne spun tare, ne resistere allo sforzo di Guelfi, che trouandosi in Signoria haueano denari assai, e poteano supplire alle spese d'ogni lungá guerra, massime co'l potentissimo aiuto di Re Roberto: Partito dunque da Pisa, giunse à Luccalil giorno di San Martino, & iui su riceuuto da Castruccio, con pompa Imperiale, & in vna grandissima festa creò Castruccio Duca di Lucca, e di tutto il Contado, egli se anco Priurlegio di molte Terre dell'antico Vescouato di Luna, e di Sarsana, Rutina, Montecaluoli, e Pietra santa, Terre ch'erano slate de Pisani, e per mostrargli maggior sauore, & affett one gli diede l'arme de schacchi azurri, e d'argento, antica insegna de Duchi di Ba uera, le quali poi Castruccio portò mentre visse, lasciando l'insegne sue proprie, ch'era vn cane bianco in campo azutro; partito poi di Lucca à quindeci di Decembre, con tre milia caualli, e gran numero di pedoni, lasciando Fiorenza da parte per la via di Maremma andò verso Roma, e per la strada hebbe lettere da i suoi Partegiani, che con gran fretta lo chiamauano, auisandolo d'hauere cacciato il presidio di RèRoberto, e ben ch'egli hauesse preso à fare giornate picciole per aspertare Castruccio, c'hauea pro messo di seguirlo dopò pochi di con un buon numero di genti à piede, & à cauallo, determino di non aspettarlo, e di caualcare à gran giornate, e mandò subbito sei cento caualli, e duo milia fanti di scorta à Roma, & celi sequendo appresso, la Vigilia della Natiuità del Signoregiunse à Castiglio ne di Peschiera; e di là volendo passare il Fiume Ombrone su la soce di Grosseto, patigrandissimi danni, però ch'essendo cresciuto il Fiume per grandissime pioggie, non potendo resistere: Ponti gittati su'l Fiume alla forza dell'acqua, si sommersero con molti soldati, e caualli, tal che sù necessario far venire alcune barche, e Nauilij da Piombino per passar quella foce, e la passò con grandissimo incommodo, e danno d'arnesi, e carriaggi; nè però

nè però hebbe maggior commodità nel passar il resto di quella Maremma, c'hebbegrandissimo disaggio d'allogiamenti, e di vittouaglie; e non è dubbio che sel, Duca di Calabria hauesse voluto vicire, o mandar il suo essercito di Fiorenza, sotto la guida di tanti valorosi Baroni, ch'erano appresso lui, l'haurebbono ageuolméte rotto, e posto fine a si pernitiosa guerra; ma hauendo hauuto ordine dal padre, che non s'auuenturasse alla fortu na d'una battaglia, si ssette quieto; el Bauaro per Santa Fiore, Corneto, e To scanella à duo di Gennaio arriuò à Viterbo, ou'il medesmo di souragiunse Castruccio con mille balestrieri, e trecento caualli: ma à quel tempo medesmo i parteggiani di RèRoberto ancora che non si sussero mossi quado il Prencipetenea il Borgo a pigliare l'armi, si mossero pacificamente a seminare molte dissentioni, etumulti per Roma, per ch'andauano dicendo ch'era cosa indegna e scelerata riceuer in Roma come Imperatore vn huomoscomunicato e nemico della sata Chiesa, e c'hauea dato di se opinione d'huomo rapace, & ingrato, hauédo à Milano taglieggiati, e carcerati i Signori Viscoti, che l'haucano riceuuto co tanta buona voluntà, & hauendo ingrataméte cauati tanti denari da Pifa, chegli hauea data la Signoria voluntariaméte; ma al fine preualse la voluntà di Sciarra Colonna, e di Giaco mo Sauello, e di Tebaldo di Santo Stafio Cittadino Romano, c'hauea gran seguela del Popolo. Questi tre erano stati quelli c'haucano scritto al Bauaro, e sollecitato la sua venuta, e com'intelero che s'appressaua alla Città, vsci road incôtrarlo à sei di Gennaio, e'l receuettero co molt'allegrezza, e sauo re popolare, per che gradissima quatità di Cittadini di bassa coditione andauano gridando ad alta voce, Viua il nostro Signore Ludouico di Bauera Rè di Romani: Ma appresso gli altri Baroni, e Cittadini Romani honorati nacque vna abominatione grandissima, vededo da vna Porta entrare il Bauaro co vn gradissimo numero di Prelati scismatici, e di Preti, e Frati Apostatanti, e dall'altra vscire fuggendo i Prelati, e Sacerdoti cattolici, che portauano à saluare il Santo Sudario, e le teste di San Pietro, e di San Paolo; & vscendo lasciaro la Città di Roma interdetta, e priua de Diuini Officij; cofa inaudita da molti secoli. A sedici di Gennaio poi caualcado il Bauaro da Săta Maria Maggiore dou'era allogiato îsieme co la moglie, e suoi Caualie ri i ordinaza, accopagnato dal Prefetto di Roma, da Sciarra Colona Capita no del popolo, da Orso Orsino Senatore, e da molti altri Prencipi Romani, che seguiuano la parte sua, giuse à Sa Pietro, oue da duo Vescoui seismatici Coronatione. fû coronaro insieme con la moglie, & in loco del Conte del sacro Palazzo, del Bauaro, ch'i que cerimonia douca îteruenire, creò Castruccio, hauédol prima arma to Caualiero, e cantogli di sua mano la spada: in qsta solénità, sè privilegio à Sciarra Colona, che potesse portare nelle sue isegne vna Corona sopra la Co lona, la quale poi hano portato tutti i descedeti da lui i memoria che Sciar ra sosse stato autore della coronatione del Bauaro. In tato Rè Roberto vzdendola

1327.



dendoss l'armata Siciliana ch'andaua mareggiando, e ch'aspettaua che passasse à guerregiare per terra il Bauaro; subito ch'intese che s'appressaua à Ro ma, e ch'era già passato senza toccar i confini di Fiorentini, mandò in Fiorenza à richiamar il Duca di Calabria, il quale per obbedir à gli ordini paterni, chiamò à parlamento nel Palaggio della Signoria il Confaloniero di giustitia,i Priori, e Capitani della parte Guelfa, egli espose la necessità che stringea il Rèsuo padre à richiamarlo, e ch'egli stretto d'obbedir à questa giustissima voluntà volea, co buona licenza loro partire, e lor essortaua, che con la medesma sede & afsettione, volessero perseuerare nell'amicitia di suo padretato amico, e fautore della parte Guelfa, che così ancora haureb bono mantenuta l'ubbidientia alla Sede Apostolica, la quale sempre al sine è solita di restare superiore, & à tal che conoscessero ch'in questo gran bisogno, nel quale il Rè era stretto di pensare alla propria salute, e del suo Regno, non poteua lasciar d'hauer curà ancora della salute di così amoreuoli confederati, com'eran'esli; Egli per voluntà del Rè lasciarebbe in suo loco Filippo di Sanginetto valoroso, e esperto Capitano con mille huomi ni d'arme. I Fiorétini ben ch'il Duca fosse stato di natura pacifico, e quieto, più che bellicoso & ardito; e che però non haurebbono potuto sperare sotto il suo gouerno sare grandi imprese, pur l'amauano per la sua singulare bontà, & incorruptibile giustitia; & benche sossero molto mal conteti della sua partita, risposero che conoscedo ch'era fundato sopra necessaria, egiusta cagione, non poteano altro che pregar Iddio che gli desse sicuro, e felice viaggio, eringratiare tanto la Maestà del Rè, quanto lui dell'amoreuolezza che mostrauano alla Republica, priuadosi in quel bisogno di si va loroso Capitano com'era il Sangineto, e di mille huomini d'arme, i quali accettauano no manco per testimonij della deuotione ch'essi dimostrareb bono in ogni caso alla Corona del Rè, che per sicurtà della Citta: e così à vintiotto di Decebre il Duca co la moglie, e con tutti i Baroni, ch'erano se Ducadi Cala co parti di Fiorenza, e per la via di Siena, Perugia, e Riete, giunse all'Aquila, il medesmo giorno che'l Bauaro sù coronato à Roma. Non molti di dopò la partita sua il Sangineto che desideraua di corrispondere con l'opere all'opinione che si tenea di lui, per mostrarsi meriteuole di tanto grado, presa occasione dalla Iontananza di Castruccio hebbe intelligenza con Giacomo di Braccio bandini, eBaldo Cecchi fuorusciti di Pistoia, d'hauer quella Città per improuiso assalto, ch'era tenuta da i Gibellini sotto la ban diera di Castruccio, & à questo effetto co gran diligenza e secretezza satto fare alcuni ponti escale, la sera à ventisette di Gennaio, à prima guardia Ienza darne notitia à Fiorentini caualcò co seicento huomini d'arme à Pra to, e vi giunse auanti meza notte, & hauedo trouato apparechiato i poti di legname, elescale, & altri istrumenti a ciò necessarij, s'auuiò verso Pistoia con vn numero di fanti ch'era in Prato, & auanti giorno giunse à Pistoia.

Ritorno" del briancl Regno.

stoia alla Porta di San Marco, loco più solitario, e meno guardato; e per sor Virtudi Filip re essendo ghiacciata l'acqua del fosso, i duo Cittadini fuorusciti sequiti to, e presa di d'alcuni altri, passaro il Ponte sopra il ghiaccio, e posero le scale alle mura, Pistoia. e saliroui su senza esser vditi da persona alcuna, e ui piantaro le badiere del Duca, edi Fiorenza, e scelero co forse cento soldati dentro la Terra; e benche colui chegiua riucdendo leguardie, accortosi di loro, hauesse satto dar all'arme, il Saugineto sù si presto à far buttar il Ponte, e correre alla por ta, oue sentich'erano i pedoni intrati per le mura, che buttata la porta, e parte del muro in terra, entrò con tutta la caualleria, doue trouò cinquecento fanti del presidio, e cento cinquanta caualli, e gran numero di Cittadini armati, ch'erano comparsi alla piazza, ma fatto squadrone de suoi caualli, valorosamente li ruppe, sequendo la vittoria con grandissimi gridi, e suoni di trombe, il che pareua più horribile, non essendo ancora fatto gior no: i duo figlioli di Castruccio, Herrico, e Galerano non potendo sostenere l'impeto degli huomini d'arme di Regno, corsero à saluarsi alla Rocca, ei Cittadini buttate l'armi, non attendeuano ad altro, ch'à saluare le robbe loro, e i piccioli figliuolini, mentre i soldati del Sangineto per ordine del lor Capitano non víciuano dell'ordinanza, per dubbio ch'i nemici non facessero telta, mentre si dismandauano à saccheggiare; ma poi che sù il giorno chiaro non si poterono tenere ne i soldati stipédiari, ne i Toscani del batta glione, che no corressero à poner tutta la Città à sacco con tanto disordine, che no restaro più d'ottanta Caualieri appresso al Capitano generale sotto gli stédardi del Duca, e del Comune; delche poi che si fur accorti i figli di Castruccio, tornaro ad vscir dalla Rocca co quati soldati gli erano appres-10, sperado di poner in fuga quei pochi ch'erano restati à guardia degli stédardi, e poi intrare nella Città, e poner i rotta gli altri occupati al sacco; ma fù tata la virtù di quei pochi soldati, che sero resistentia, & disesero gli stedardi, e'l Capitano loro, fin tanto che gli altri minori conduttieri, ch'erano dentro la Città comandando à pena della vita, ch'ogn'un tornasse sotto la sua bandiera, sero ch'i soldati lasciara la preda subito corsero à soccorrer il Capitano generale, alla venuta de quali i sigli di Castruccio co tutti i suoi pigliar la via di Serraualle fuggendo, e fu la salute loro quell'uscita, ancora c'hauessero perduti molti buoni soldati, perche se si fermauano nella Rocca senza dubbio sarebono stati stretti di rendersi il di sequente al Sangineto, perche per la sicurtà in che si trouauano, credendo che s'in tempo del Duca di Calabria, i Fiorentini non erano vsciti a sar impresa, ne anco sarebbono vsciti dopò la partita di lui, con la maggior parte dell'essercito, ne haueano fatto alcuna prouisione da viuere . Presa Pistoia, & introdutti i Guelfi, elasciatoui conueniente presidio, il Sangineto ch'era partito di notte se ne rirornò di giorno à Fiorenza à modo di

trionfante, co mirabil allegrezza di tutti i Cittadini, i quali gli viciro inco-

tro con i confalloni delle copagnie dell'arti, e co'l Baldacchino, egli modestamétericuso quest'honore, e volse che lo stédardo del Duca andasse sotto il Baldacchino, del che fu altre tato lodato quato era stato della vittoria. Quelta presa di Pistoia non solo sè parer à Fiorentini bene spesa ogni som ma di denari c'haueano pagatial Duca, e che pagauano per lo stipendio di mille lance, ma fu di grandissima importanza per la quiete del Regno di Napoli, però che Castruccio vdita la nouella, e temendo di Lucca, preseli cenza dal Bauaro, e con le sue genti caualcò à gran giornate verso Toscana, ond'il Bauaro mancato di sorze, non hebbe ardire di procedere contra il Regno, ma più tosto si voltò ad occupar alcune Terre della Chiesa, e mãdo à pigliare Viterbo, este la ccheggiar e brugiare molte Castella del Patrimonio, che no volsero riceuere le genti sue, e com era di natura inchinato à crudelta, & intentato à rapine, cominciò à venir in odio vniuersalmente non sol à i popoli, ma à quelli che sequiuano le parti sue: e'l popolo Roma no per le molte insolentie de Tedeschi, mosse vn giorno vn gran tumulto, e ne vecise molti, e mácò di poco che no li tagliasse tutti à pezzi; ma dopò alquanti di hauedo conuocato tutti quelli suoi Prelati chierici, Baroni, e Caualieri in loco solennemete preparato nella piazza di San Pietro, sedendo in solio eleuato con l'insegne Imperiali sè pronuntiar vna sententia di Tietro di Cor prinatione del Potefice, & in suo loco creò Antipapa vn Frate de Zoccoli, chiamato Fra Pietro di Coruara, alla qual cosa alcuni Prencipi Romani, che la giudicauano indignissima, & sceleratissima, vennero in tanta suria, che Giacomo Colonna, figlio di Stefano, intrato in Roma nella Chiefa di San Marcello, hebbeardire di conuocare il popolo, & all'incontro publicare il Processo, e la sententia giustamente data dal Papa, e dal Collegio de Cardinali contra il Bauaro, nella quale dichiaraua similmente heretici, e scismatici tutti quelli che l'haueano sequito e sequiuano, nè hebbe auda-

tia il Bauaro di mouere le genti cotra di lui, il quale si saluò, & andò à Prenestina, Terra di suo padre; nè mancò Rè Roberto con tutto che l'armata Siciliana trauagliaua le marine del Regno, di madar alcune galce ad Ostia, le quali non sol impediuano ogni spetie di Nauigio, che volesse intrare à portar in Roma per lo Teuere cose da viuere, ma ponendo genti in terra, le quali correuano fin'alla Chiesa di San Paolo, e faceuano danno grandissimo à Romani, e nel medesmo tempo il Prencipe della Morea, co'l Conte di Fondi, e gli altri Nipoti di Papa Bonifatio, el Conte Nouello di Balzo con sei cento lance presero Anagni; e dall'altra parte ducéto huomini d'arme Perugini giunti col popolo di Spoleti fero vno aguaito presso Narni, e ruppero quattrocento caualli, emille e cinquecento fanti del Bauaro, ch'erano giti per pigliare Santo Gemini Castello del patrimonio, cosi scemando per ogni parte la forza, e la riputatione del Bauaro e la commodità del viuere, i Romani pigliaro in tato odio, e dispreggio la persona, ele gen

Sententia del Bauaro cotra il Pontefice.

nara Anti-Papa

tisue, ch'à quattro d'Agosto del MCCCXXVIII. si parti di Roma co'l suo Nel 1328. Antipapa con molta vergogna, essendogli corso il popolo gridando ad alta voce, Viua la Santa Chiesa Catolica, e moranogli Heretici, e scismatici, e'l falso Papa; e molti di quelli Tedeschi, ch'erano gli vltimi della caualcata, esi voltauano à spauentare quelli del popolo, suro presi à sassi, e molto mal trattati; e nel medesimo tempo il Legato Apostolico Napolion Vrsino, egli altri della parte Guelfa intraro, e cacciaro Sciarra Co- sciarra colò lonna, e gli altri c'haueano tenuta la parte del Bauaro, e di la à pochi di fero Roma da cavenire Guglielmo d'Euoli Barone d'Apruzzo, con ottocento caualli di Rè tolici. Roberto, e lo crearo Senarore; e si ridusse tutta la Città à l'ubbidienza del Papa, & à deuotione di Rè Roberto; e per decreto publico furo arsinel Campidoglio tutti i Privilegij, lesententie, e bullesatte dal Bauaro, e dall'Antipapa; ei corpi de Tedeschi ch'erano morti auanti, & sotterrati, suro tratti dalle sepolture, e bruggiati come corpi d'heretici indegni di sepul tura Ecclesiastica. Mentre furo fatte queste cose in Roma, Castruccio hauendo inteso, che Pistoia era mal fornita di cose necessarie da viuere, andò con tutte le forze sue ad assediarla; e per ch'al tempo che si douea andar à soccorrerla, Filippo di Sangineto si trouò grauemente infermo, il Legato Apostolico si mosse con più di tre misia huomini per soccorrerla, egiunto fin à Prato intese ch'era resa à patti; cost pochi mest dipoi, che Castruccio l'hebbe perduta, la ricourò, & introuui in habito di trionfante, e poco dipoi lasciandoui buon presidio, se n'andò à Lucca felicissimo, fatto Signo re di Pisa, di Lucca, di Pistoia, di Lunigiana, e della maggior parte della Ri uera di Genoua verso Leuante, e pensando d'ingrossare l'essercito, & andar à debellare Fiorenza, e coronatsi Rèdi Toscana, s'ammalò àtre di Settembre, esi mori d'anni quarantasette; certamente valoroso, e diligente Mortedice-Capitano. E'l Bauaro giunto in Toscana ingratissimamente spogliò di Stato, e d'ogni dignità i figliuoli; ma non mancaro gli altri Capi della parte Gibellina d'instigar il Bauaro à sar guerra à Fiorentini, c'hauendo perduto Castruccio, lor non era rimasta altra speranza d'abbatter, o risister à i Guelsi, se non l'essercito Tedesco; e i Fiorentini mandaro di nuouo Ambasciatorià Rè Roberto, pregandolo che rimandasse il Duca, poi che nel Regno non era più timore di guerra, mail Rè vi mandò Beltramo del Balzo con quattrocento lance, nè furo molto necessarie, perche il Bauaro era declina to tanto di forza, e di riputatione che'l Sangineto moltrado di non stimarlo, vsci di Fiorenza, e prese per forza Carmignano, Castello fortificato da Castruccio, & vecise cinqueceto fanti, e ceto huomini d'arme che lo tenea no in guardia, & Fiorétini furo liberi d'ogni paura, perche'l Bauaro già era in ordine per tornasene in Germania, e no bastò Pietro d'Aragona à ritener lo, perche essendo stato molti di, e mesi volteggiando per le marine del Re signosi Con gno aspettado che Bartolomeo Siginolfi Cote di Caserta, rubello di Rè Ro te di Caser-

gliosa per la Santa Chiefa

na cacciato di

berto facesse qualche moto in Napoli, ò nell'altre Terre dou'hauea qualche autorità, poi che su escluso da quella speranza, & hebbe inteso che'l Bauaro partiua di Roma, nauigò appresso, e venne seco à parlamento à Ciuitau ecchia, pregandolo ch'in niun modo lasciasse l'impresa del Regno; il Bauaro itatamente gli rispose la mentandosi di Rè Federico, che non gli hauea madate vintimilia onze d'oro, che gli hauea promesse, e donado la colpa à lui d'ogni sinistro che gli era venuto, & cosi Pietro escuso da questo disegno, sene tornò con l'armata in Sicilia, ma per la strada su assalito su la Spraggia Romana da vna grandissima tempesta, per la quale perdè quindeci galee, é l'altre corsero trauerse in diuersi luochi, & egli à pena arriuò in Messina con quattro galee salue. Essendo dunque riusciti vani tutti i dissegni de n'emici, Rè Roberto non solo su liberato dal pensiero della guerra, ma fatto assai maggiore di forza e d'autorità per se stesso, e per l'aiuto del Papa, diuenne formidabile a tutti i suoi nemici, perche ordinate le cose di Toscana, senza dubbio haurebbe sinito felicemente l'impresa di Sicilia; ma co menelle maggiori selicitadi si conosce spesso la fragilità delle cose humane, aceade ch'ammalandosi il Duca di Calabria al primo di Nouembre del medesmo anno 1328. la vigilia di San Martino morì, con incredibile dolo re dell'infelice padre, e di tutto il Regno, e con infinite lagrime fù sepolto nella Chiesa di Santa Chiara à man sinistra dell'Altare maggiore. Questo Prencipe se ben non su molto bellicoso, su adorno di tutte l'altre virtudi conuenienti à Rè, perche su religiosissimo, giustissimo, clementissimo, e liberalissimo amatore de i buoni, e nemico de cattiui, e tale che'l padre qua si dall'adolescentia gli pose il gouerno di tutto il Regno in mano, il quale fù si ben gouernato, ch'ancora fin à questi tempi si ricordano le cose fatte da lui, é passate alla notitia nostra per relatione d'età in età: hebbe in costu me ogni anno caualcare per lo Regno, per riconoscere le grauezze che faceuano i Baroni, e i Ministri del Rè à i popoli, e seuerissimamente castigaua quelli che trouaua colpati: Si conta, ch'una volta andando in vna Terra d'un Conte del Regno, gli su detto che quel Conte per voler sare via possessione magnifica in vn luoco ameno, hauca sforzato vn Vassallo à cedergli vna possessione vicina à quel loco, e benche non hauesse ardire il Va sallo d'andarsi à lamentare, egli sèchiamar il Conte, egli disse che quella terra gli piaceua molto, per lo sito, e per l'aria, e che però come Signore, e come amico gli comandaua, e lo pregaua che volesse cederla a lui, che gli l'haurebbe pagata à giusto prezzo; il Conterispose che la terra era stata de suoi antecessori, e ch'in in nulla maniera voleua alienarla, ma che se volea pigliarsela per forza, se la poteua ben pigliare, il che egli non credeua, per esser Principe giustissimo, e non solito di sar vna ingiustitia tale; il Duca replicò dimandandogli s'era ingiustitia, e'l Contetornò à rispondere, ch'era ingiustitia grandissima toglicie le possessioni d'altri senza la voluntà del possesso-

Morte del Duca di Cala bria.

possessore, all'hora il Duca disse, che poi che conosceua tardi che questo era ingiustò, che douca conoscerlo auanti quando tolse la possessione al Vassallo, andasse subbito à restituirla, che altramente gli haurebbe tolto la terra, e la testa; e cosi il Conte scornato rende la possessione subbito. Si narra ancora ch'in Napoli teneua ogni di Corte sedendo co i suoi Consiglieri à faregiustitia, nel Palazzo dou è hoggi la Chiesa della Incoronata, e che per dubbio ch'i Portieri non facessero intrar i poueri, hauea ordinato che si ponesse vna campana auanti alla prima porta del tribunale; & auenne vn di ch'un cauallo d'un Caualiero Napolitano chiamato Marco Capece, il qual cauallo per la vecchiezza era diuentato inutile, e per questo il padro- Accidete bel nellhauca cacciato, venne per grattarsi la rogna nel muro doue pendea la pio di graticu corda della campana, e sè sonarla; e'l Duca di mandò à Portieri che sacesse dine d'on caro intrare colui c'hauca sonato, credendosi che susse alcuno pouero, etor- uallo uecchio nando i Portieri à dire ch'era stato il cauallo di Marco Capece, vedendo egli che tutti i Consiglieri si mossero à ridere, disse che la giustitia perfetta deue farsianc ora alle bestie, e comandò che susse subbito chiamato Marco Capece, il quale venuto, subbito il Duca li dimandò per che lasciaua andar il cauallo cosi libero; Marco rispose, che'l cauallo era stato perfettissimo, e egli hauea seruito molto bene nella militia, ma poi era tanto vecchio, ch'egli non volea perderci le spese; e'l Duca ali'hora ricordandosi che Marco era stato molto ben rimunerato de seruitij fattial Rè, nei quali hauea hauuto parte il cauallo, li rimproperò l'ingratitudine vsata à quel nobilanimale, e comando che dall'hora innanzi lo douesse tener nella stal la, come tutte l'altre bestie che gli seruiuano, e che s'egli intendea che sacessealtramente l'haurebbe tenuto per huomo cattiuo, & indegno della gratia sua: onde per questi due atti, par che segli conuenga la sepoltura do u'è scolpito con vna conca d'acqua sotto i piedi, nella quale pacificamente beue vn Lupo, & vn Agnello. Fù di statura, & d'ogni parte del corpo bellissimo; non lasciò altro che due sigliole semine, la prima sù Giouanna, che poi successe all'Auo, el'altra su Maria Duchessa di Durazzo, e non tre come dice il Colennuccio, che vuole, che Margarita, che su poi moglie di Rè Carlo terzo, fusse la terza sorella, non accorgendosi lo sciocco, che non poteua essere, per c'haurebbe partorito Rè Lansilao quasi trouandosi di sessanta anni. Si dice che quando questo Principe su portato alla Sepoltura, l'infelice padre disse, Cecidit Corona capitis mei; come veramente sequi per le ruine, e turbolentie che poi vennero al Regno.

IL FINE DEL QUINTO LIBRO.

## LIBRO SESTO-



BENTRE duro la guerra di Sicilia, di Genoua,e di Toscana, e ch'i Reali di Napoli guerreggiauano fuor del Regno, hor in Sicilia, & in altre parti d'Italia, & hor in Grecia, & in So ria: il Regno stette in grandissima tranquillità, & aumento; però ch'i popoli naturalmente amici d'otio, e di pace, lo godeuano sicuramente, si coltiuauano i campi, e liberamente si seruiuano di tutte quelle cose, delle quali il Regno tiene abbundantissima copia; gli artisti da i spettacoli publici, egiochi d'arme che si faceuano da i Prencipi, e Caualieri Napolitani, e del Regno, prendeano insieme diletto, e guadagno; i medelmi Baroni, e Caualieri desiosi d'acquistar honore e titoli, si sforzauano portarsi egregiamente nelle guerre, e seruendo con molta virtù in presenza del Rè, o de suoi Capitani generali, meritauano esser essaltati, & illustrati in lochi preeminenti, & arricchiti d'honorati premij delle lor fatiche; e parimente gli huomini letterati, e di gouerno, seruendo à lor Précipi, erano essaltati à diuersi usficij, & adoprati in cole importatissime, de quali insin'al di d'hoggi sene vedono successori posti in altissimi gradi, e titoli: ma poi che con la morte del Duca di Calabria, e successiuaméte del Rè Roberto senza figliuoli maschi, si estinse quella linea de Rè potenti, e valorosi, e'l Regno venne in man di femina, tra le discordie di tanti Reali che vi rimasero, e quelle arme che fin'all'hora si erano adoperate in fare guerra ad altri, e mantener il Regno in pace & in quiete, si riuossero à danni & à ruine del medesmo Regno, donde nacquero tante mutationi di Signorie, morte violente de Prencipi, destruttioni e calamità de popoli, à modo di dissentioni, e guerre ciuili, & mondationi de Barbari, come si diràappresso. Celebrate dunque l'essequie del Duca, il Rè pose ogni studio in fare bene alleuare la Bambina c'hauea da succeder al Regno; & egli in tanto, come Prencipe di grande, & generoso animo, non lasciò nè il gouerno del Regno, nè il pensiero della guerra; e ritrouandosi à caso due Siciliani prigioni nel Castello à mare di Palermo per ordine di Rè Federico, pensando alla lor salute, cominciaro à persuader al Castellano che volesse donare quel Castello à Rè Roberto, perche ne potrebbe sperare ricompensa molto maggiore, che quelli beneficij, che potea sperare seruendo Rè Federico, il quale con l'ambitione sua, volendo senza forze mantenersi Rè, hauca ri-

hauca ridutta in estrema inopia tutta l'Isola, la quale, e per l'impossibiltà di difenderli, e per la vecchiezza di Rè Federico, e per la poca speranza, che s'hauca del suo successore, era impossibile, che fra pochissimo spario non venisse in mano di RèRoberto; il Castellano persuaso da queste ragioni, s'inclinò à promettergli, emandò il fratello in Calabria à ritrouar vn fratello d'uno de priggioni, & ordinò che colui andalle à Rè Roberto à patteggiare; della qual cosa Rè Roberto senti gran piacere, e fatti quelli Capitoli, che volse il fratello del Castellano, se armare subbito duegalee di valentissimi soldati, è d'altre cose necessarie, è ricordeuole del trattato doppio del Montanieri, comandò a i Capitani delle galee è delle genti, che no ponessero piedi in terra, fin che no fussero assicurati d'ostaggio dal Castella no. Questi giunti con le galee di notte in Palermo, madaro in terra vno de duo Siciliani, il quale ritornato con due figlie del Castellano c'hauessero da stare per ostaggi su legalee, sin che'l Castello era pigliato; condusse appresso di se parte de soldati, e poco dapoi dismontò tutto il resto, con le di Rè Roberto, e' duo prigioni insieme co'l Castellano, poi c'hebbe conse
so à Re Rognato il Castello, nauigaro sù le medesmegalee in Napoli à riceuer i pre- berto. mi promessi dal Rè; ma dall'altra parte questo successo prospero su contrapesato da vu'altro aduerso, il quale molto dispiacque à Rè Roberto, pero che Romani leuati in tumulto per vna insolita carestia di vettoriaglie, . sotto colore di non essere stati prouisti dal Regno di Napoli; seuaro subbidienza al Rè, & à Guglielmo d'Euoli, ch'era in suo loco Senatore, e crearono Senatori Stefano Colonna, e Ponzello Orsino: A questo s'aggiunse vn altro danno, che molti soldati del Rè, che militauano sotto Beltramo del Balzo in fauore della Chiefa, appresso al Legato Apostolico, furo rotti con molta stragge da i Modanesi nella campagna di Reggio; oltre di ciò venne nel medesmo tempo, vna armata de Catalani di quaranta galee, & altri legni soura Genoua, e Sauona, sè molti danni per la Riuera, e ne menò gran preda à Sardegna. Onde i Guelsi di Genoua vedendosi oppressi da doppia guerra, deliberaro di pacificarsi co i Gibellini tuorusciti, e patteggiaro ch'intrassero nella Città à viuere quietamente, restituissero la fortezza di Sauona, & alcun'altre fortezze della Riuera al Commune, e di consentimento dell'una, e l'altra parte prolungaro la signoria à Rè Roberto per cinque altri anni tenendo pagate trecento lance, e cinquecento fanti per guardia della Città, solamente quelli di casa d'Oria, e di casa Spinola si riseruaro di poter à lor arbitrio seruire, o à Rè Roberto, o à Rè Federico. Ma questa pace successe poco felicemente per Rè Roberto, però ch'i Gibellini ricordeuoli più i danni vecchi riceuuti da i Guelfi, che della pace nouellamente fatta, in poco tempo cacciaro dalla Città i Guelfi, e tolsero la Signoria al Rè, il quale sentendosi già tutta via iuu ecchiare, pensò di sta-

bilire la successione, del Regno, e ben ch'i Reali fossero molti nel medesmo Regno, trai quali haurebbe poruto elegere alcuno habilissimo alla successione, e gouerno del Regno, dandogli per sposo alla picciola nipote, non di meno stimulato come si crede d'alcun rimorso di conscienza, o perche'l Regno per più dritta ragione douea toccar à Carlo suo nipote Rè d'Vngaria, o per altra occulta cagione ch'à far ciò lo stringesse, si risolse d'elegere vno de figlioli del già detto Carlo Rè d'Vngaria, bench'i calamitosi successi che ne sequiro dimostraro apertamente quanto il giuditio humano sia spesse volte sallace. Eà questo effetto mando solenne ambasciarie al Rèin Vingaria, il quale con molta allegrezza intese l'ambasciata, e fatta elettione d'Andrea suo figliolo secondo genito, ne rimandò gli Ambasciatori con ricchi doni, ordinando loro, che rendessero molte gratie al Rè Roberto di quest'usicio, e gli facesser intendere ch'egli fra pochi di si sarebbe posto in in viaggio con lo sposo, e verrebbe in Napoli, come già sè non dopò molto indugio; però che partitosi d'Vngaria co'l picciolo figliolo; è gran com pagnia de suoi Baroni, per la via del Friuoli à l'ustimo di Luglio del 1333. giunse à Vesti Città di Puglia, posta sù le radici del Monte Gargano, doue da Giouanni Principe della Morea, mandato dal Rècon molti Baroni e Caualieri del Regno fù honoreuo limente riceuuto e guidato verso Napoli, oue di passo in passo si trouar allogiamenti apparecchiati, il Rè vscì fin'à Nola ad incontrarli con grandissima allegrezza, e per ch'a questa ch'era la maggior festa c'hauesse à vedere nella vita sua, hauca conuocati i Baroni di tutto il Regno, il Rè d'Vigaria rimase stupesatto, vedendo oltre la pompa di quelli del sangue Reale, la splendidezza, e magnificenza di tutti Conti, e Signori del Regno, che s'erano sforzati di comparire quanto più sontuosamente si poteua. A Napoli poi si stette in seste continue, giostre, & altri essercitij militari, sin che venne la dispensa della Sede Apostolica sopra il Matrimonio da celebrarsi, & à ventisei di Settembre, del medesmo anno

fù celebrato lo sponsalitio tra Andrea e Giouanna, i quali parimente hauca

no sette anni, e foro duplicate le seste; i Reali foro Roberto, Luigi, e Filip-

po figlioli del Prencipe di Taranto; Carlo, Luigi, e Roberto figli del Prencipe della Morea, e Galeazzo fratello naturale del Rè; i quali come superauano tutti gli altri di dignità, così superaro ancora nella magnificentia del
vestire, nella quantità de i seruitori riccamente adobbati, & in tutte l'altre
cose: Appresso comparsero gli Ambasciatori di tutti i Prencipi, e Republiche d'Italia, tra i quali Fiorentini suro più degli altri riguarde doli, si per
la nobiltà delle persone loro, come per lo numero grande de Scudieri, vestiti tutti alla diuisa del Duca di Calabria: e verso la fine d'Ottobre, il Rè
d'Ungaria lieto d'hauere lasciato vn figlio così ben ricapitato, con la certez
za di succeder à si opulente Regno, si partì, e ritornò in Vngaria; sasciando
alcuni de suoi Vngari che seruissero il figliuolo, già intitulato Duca di Ca-

labria,

Rè Carlodi Vngaria al

Regno di Na-

poli.

Spofalitio del la Regina Gio uanna prima.

labria, e tra gli altri lasciò con gran autorità vn Religioso chiamato Fra Ro berto, c'hauesse da essere Maestro di lettere, e di creanza: e'l Rè Roberto alquanto rallegrato di queste nozze, credendosi d'hauere stabilito le cose del Regno quanto alla successione, si voltò à rimunerare quelli che nelle guerre palsategli haucano ben seruito, e creò Filippo di Sangineto Conte d'Alto monte, Diego della Ratta Catalano suo intimo Consigliero Conte di Sant'Angelo, Giordano Russo Conte di Sinopoli, Carlo di Gambatesa Conte di Montorio di Capitanata, & armò Caualieri molti Napolitani: L'anno sequente nacquero gran turbationi in Sicilia, per odij, & inimicitie capitali tra Giouan di Vintimiglia Conte di Ghiraci, & Giouan di Chiaramonte Conte di Modica, i quali per essere più potenti Baroni di quel Regno, posero tutti in riuolta: Il Chiaramonte al fine sdegnato, che Rè Federico fauorisse più le parti del Vintimiglia, partitosi di Sicilia, venne à Napoli à trouare Rè Roberto, & essendo huomo per nobiltà di sangue, per potentia in quell'Isola, e per valore molto illustre, sù honorataméte raccolto, & acquistando in pochi di molto credito appresso il Rè, otten no ageuolmente vna armata di cinquanta galee co alcune naui, della quale su Capitano il Conte di Corigliano, e promettendo al Rè in breue gran progressi, nauigò verso Sicilia, con speranza che gli amici, e parenti suoi hauessero da suscitare qualche motiuo in quell'Isola, ma hauendo tentato moite parti, non trouando chi si mouesse in fauor suo, non pote fare cosa alcuna d'importanza, se non che scorse, e girò tutta l'Isola, e sè danni grandissimi per tutti i luochi di Marine. L'anno sequente poi Marino Cossa, figliolo di quel Pietro, che su preso alla giornata della Falconara e decapitato, spinto da generosità d'animo, andò à richieder il Rè, che volesse aiutarlo, ch'egli in vendetta della morte del padre, voleua andare à danni di Rè Federico, e perch'era persona di molto valore, il Rè lodato il suo honorato proposito, gli agiunse tredeci galee à tre chene hauca lui con le quali s'era assai honoratamente essercitato in alcune guerre nauali, e con questo apparato il Cossa andò in Sicilia, e dopò d'hauere fatto molti danni per tut to, vdendo che le poche galee c'hauea Rè Federico erano andate à ricourare l'Isola di Legerbe, sotto la guida di Raimondo Peralta, egli andò à Leger be à tempo che'l Peralta hauea posti i soldati in terra, & era intrato nella fortezza, e cominciò à combattere cinque galee, & alcune naui: ma i Siciliani auanti ch'egli si susse appressato alle naui, e galee, per timore ch'egli non pigliasse i legni voti, lasciaro la maggior parte d'essi la fortezza, esaliro sù le naui, e sù le galee, ma fù con tanto disordine, che'l Cossa dopò non molto contrasto restò vincitore, e prese tregalee, & arse due naui, e con molti prigioni di conto se ne ritornò à Napoli, epoco appresso à lui venne à Rè Roberto nouella, ch'à vintiquattro di Giugno del M CCCXXXVII. Morte di Rè era morto Rè Federico, Rè senza dubbio dignissimo d'eterna memoria,

1337 Federicos

poi che

poi che solo con l'ingegno, e co'l valore di sua persona, ritenendo i suoi in perpetua fede & amore, per quatanta anni continui difese quel Regno con rra le sorze di più Pontefici, e di duo porentissimi Rè:lasciò successore Piero suo primogenito molto dissimile da lui di grandezza d'animo, e di prudenza; e Rè Roberto mandò subbito in Auignone à supplicar il Papa, e'l Collegio c'hauessero da mandar vn Legato Apostolico in Sicilia, à richiedere Re Piero che volesse cedere quel Regno, & osseruare la capitulatione fatta in tempo di Carlo di Valois della pace, e questo fè non con speranza d'ottenere per quella via l'Isola, ma con disegno che'l Papa, & il Collegio vedendosi disprezzare da Rè Piero intrassero in parte della spesa della guer ra: Nè mancò di mandare à visitare la Regina Elionora sua sorella, & à tentarla c'hauesse disposto il figlio à cedere quel Regno com'era di ragione, promettendole che l'haurebbe aiutato ad acquiftar il Regno di Sardi-gna, con molte maggiori forze di quelle ch'erano state promesse nella Capitulatione: ma la Regina ch'era sauia, rispose ch'ella non hauea tale autorità co'l figlio che bastasse à tanto, e che pregaua il Rèsuo fratello che'l voleise tenerlo per seruitore, e per figlio, e massime non trouandosi heredi ma schi, ondera certo di non potere lasciare nè il Regno di Napoli; nè l'altre sue Signorie à persona più congiunta di sangue, di quel chegli era RèPicro: Cosi se questa ambasciaria se poco esfetto, ne se meno il Legato Apostolico, perchegli sur date parole, ne puote sar altro essetto che lascuar il Rè, e l'Isola scommunicata: del che curandosi poco Rè Pierò, si sè subbito coronare, & in breui di si scouerse per auido de denari, e tiranno, e peiche l'Isola per tante guerre continue in vniuersale, era incredibilmente pouera; egli girò l'animo à consumare quelli Baroni ch'erano stati più essaltati, & arricchiti dal padre; come benemeriti e fedeli; e per quello Francesco di Vintimiglia Conte di Ghiraci, ristretto insieme con Federico d'Antiochia Conte di Capicci, e Ruggiero di Lentino, cominciò à pensar à cose none, e mandò Aldomo suo sigliolo per aiuto à Rè Roberto, offerendo di dargli pui di quaranta Terre; delle quali decenoue erano sue, e l'altre del Conte Fe derico, e d'altri Baroni suoi adherenti; & auuenne che per camino Aldoino di Vintimiglia s'incontrò con vna armata che Rè Roberto mandaua in Sicilia, della quale hauea fatto Capitano generale il giouane Duca di Durazzo suo nipote, sotto'l gouerno del Conte Nouello del Balzo, e l'armata passò in Sicilia, e prese subbito Termini, & egli passò in Napoli à trattare con Rè Roberto quel che gli hauca commesso il padre: ma l'armata dopò la presa di Termini non se altro effetto notabile, perche legenti che sur po ste in terra mentre assediauano il Castello suro assaliti subbito da vna gran dissima pestilenza, esi ridussero à si poco numero ch'à pena bastauano à guardare Termini, ond'il Duca, e'l Conte Nouello lasciati al gouerno alcuni Capitani più valoroli, & esperti, se ne ritornaro à Napoli; e Federico d'Antio-

d'Antiochia andò con loro per sollecitare Rè Roberto, che no lasciasse que sa occasione di ricourare così ageuolmente quel Regno, il quale haucano cercato in darno di ricourare con tante grandissime spese il padre, el'Auo. & esso ancora. Era Federico d'Antiochia huomo di molta prudenza, e di molta grauità, e'l Rè Roberto ch'al discorrere lo conobbe per tale, e che sapea ch'era istruttissimo delle cose di Sicilia, come colui ch'era stato do i primi de'l Consiglio di Rè Federico, pose grandissima speraza nell'opera sua, & ordinò che s'armasse sin alla somma di settanta galee, e molte naui, della quale armata volse che susse Capitano Galeazzo suo fratello bastardo, e che seco andasse Herrico Sanseuerino Conte di Marsico generale de Caualli, e Giouan di Sangineto, Cote di Corigliano generale della fantatia, & impose à tutti tre, c'hauessero à fare ogni cosa à consiglio di Federico d'Antiochia, ma tardò tanto questa armata d'essere in ordine, ch'i Baroni Siciliani nemici del Vintimiglia, e di Federico, e che conosceuano, che se quelli dauano il Regno à Rè Roberto, sarebbono stati assolutamete Signori dell'isola, & hauerebbono posto loro tutti in ruina, Comparsero tutti armati con quante sorze potero adunare, & instigaro Rè Piero che caualcasse con loro alla ruina del Vintimiglia per estinguere cosi gran incendio, e suro si presti insieme co'l Rè, che pigliaro per forza vna terra doue su morto il Vintimiglia, e prese tutti gli altri figli, onde senza contrasto si resero à Rè Picrotutte quelle terre che'l Vintimiglia hauea disegnate di dareà Rè Roberto, talche l'armata, che giunte al principio di Maggio in Sicilia, trouando mancata quella speranza, si voltò sopra la Roccella, & la prese, & prese ancora Cesalù, Golisano, & Grattieri, Terre del Contato di Ghiraci si resero subbito ad Aldoino loro Signore; poi à consiglio di Federico, Galeazzo espugnò Brucale, Monte Santo Angelo, & alcuni altri luochi vicini, & vi pose bastante presidio di gente, & monitione di vittouaglie, & andò con tutto l'essercito sopra Melazzo, con speranza d'acquistare trà pochi mesi Messina, perche tutte le possessioni più sertili di Messinesi sono nel territorio di Melazzo, & perche i terrazzani non volsero mancare di fede al Rè loro, vi mise l'assedio al sine di Giugno, il quale durò tre mesi, e mezzo: ma perche Rè Piero non potè mai adunare si grande essercito che potesse fronteggiare co' nemici. Melazzo al fine aperse le porte, & si diede all'essercito di Rè Roberto, il qual essendo già venuto il Verno, iui si stette sin à Primauera, insestando di Correrie continue tutte le Terre, & Castella conuicine. Ma auuenne per poca cura de Capitani, ch'i soldati, ch'erano la maggio r parte Pugliesi, e Calabresi, per la gran sicurtà c'haueano pigliato per mare, eperterra, ritornaro alle case loro à poco à poco, elasciaro in tal modo diminuito il corpo delle genti à Melazzo, che Rè Piero che l'intese venne subito ad occupar alcune Castella, donde veniuano le cose da viuere

edentro Melazzo, e perche l'armata Napolitana s'era ridutta in Napoli fe ar

mar alcuni legni per vietar il soccorso per mare: il che intendendo l'ederico d'Antiochia persuase à Galeazzo, & àgli altri Capitani, che nonsi lasciassero inchiudere detro Melazzo, ma prima che venisse l'armata, ch'apparecchiaua Rè Piero, andassero à Napoli à tratrare co'l Rè, che rimadasse indietro tate galee, che potessero facilméte prohibire ognibuon effetto alla picciola armata di Rè Piero, & egli s'offerse di tenere la cura di Melazzo & difenderla fin c'hauesse la vita. Parue buono à tutti Capitani il consiglio di Federico, e fedele, e sauio, e si posero soura alcuni legni, che v'erano resta ti dell'armata, e vennero in Calabria, é da Calabria per terra à Napoli, oue trouaro Rè Roberto molto mal sodisfatto dell'opera loro, parendo c'hauessero fatto pochi effetti in diece meli con tanta provisione di gente con tra vn Rèpouero di virtu, di forza, di riputatione, e di consiglio, pur sero questo effetto, che Rè Roberto sè armare subbito vinticinque galce, presupponendo per cosa certa che Rè Piero in niun modo ne potesse armare tante. Fece Capitano di quelle Goffredo di Marzano Conte di Squillaci,& ordinò che co grandissima celerità nauigasse in Sicilia, & auvéne ch'à quel tempo Rè Piero haueua fatto vscire da Messina l'armata c'hauea preparata ch'era quasi d'altre tante galee, en hauca satto Capitan generale di nome Orlando d'Aragona suo fratello bastardo, ma d'esfetto Giouan di Chia ramonte, ch'era il primo personaggio ch'era appresso di lui, co'l quale andaro molti Caualieri Siciliani: Queste due armate s'incontrato sopra l'I-Iola di Lipari, e Giouan di Chiaramonte com'huomo prudente, e chevedea ch'in quelle pochegalee consisteua turto lo storzo che Sicilia hauea po tuto fare per mare, no volca in niun modo venir à battaglia, ma andare téporegiando & aspettare qualche bona occasione, ma Orlado volse in ogni modo che si facesse il satto d'arme, e la voluntà sua preualse, per c'hebbe il voto di tutti soldati Siciliani, che tumultuosamente ssorzato il Conte Gio uanni à poner in ordine le galee, & assaltare l'armata nemica; commelse adunque la pugna, & l'armata Napolitana restò uittoriosa, esoccorse Memata Sada lazzo di uittouaglie, e d'alcuni soldati, perche non potè lassarne molti per il numero di quelli ch'erano morti alla battaglia, cnauigò uerso Napoli, menando prigione il Bastardo d'Aragona, e'l Conte Giouanni, e i più nobili ch'erano statinell'armata: ma per camino su assalito da sicrudel tempesta, che su ingran pericolo di perdersi, e quattro delle suegalee, ou erano quasi tutti gli altri prigioni Siciliani, corsero trauerse, esi ruppero nell'Isola di Corsica, e l'altre in gran fatica si ridussero à Napoli con quei duo prigioni principali, che Goffredo uolse che uenissero sempre alla galea sua capitana. Questa rotta assisse molto Rè Piero e tutta l'Isola, perche non si uedea nullo scampo alla cose loro. E quelli, cheteneano in nome di Rè Pietro, la Rocca Imperiale, e quell'altre Terre

nei con-

Temeritá d Orlando d' 1 ragona.

nei confini di Basilicata, & di Calabria, doue era stato Alessandro di Costanzo Capitano generale per espugnarle, & era morto, si resero à Roberto Orsino Conte di Nola, successore in quell'impresa d'Alessandro, come appare per vna quietauza fatta dal Rè Roberto all'heredi d'Alessandro nel registro di 1340. & 1341. à fogli 112: ma la voluntà di Dio c'hauea ordinato di difendere quell'Isola, non con le sorze di quelli che la teneuano, ma con gli affanni, e trauagli di quelli che gli assaltauano, intricò l'animo di Rè Roberto in molte molestissime cure, perche vedea ch'in cinque, ò sei anni ch'Andrea Duca di Calabria era stato nel Regno, e nodrito nella Corte sua, Andrea Du-Academia, e domicilio d'ogni virtute, non hauea lasciato niente de costumi barbari d'Vngaria, nè pigliati di quelli che potea pigliare, ma trattaua & in docile. con quegli Vngari che gli hauea lasciati il padre, e con altri che di tempo in tempo veniuano, il pouero vecchio restò pentito d'hauer fatta tal elettione, & hauea pietà grandissima di Giouanna sua nipote, fanciulla rarissima, e ch'in quell'età, che non passaua dodici anni, superaua di prudenza no solo le sue coerance, ma molte altre donne d'età prouetta, hauesse da pas sare la vita sua co vno huomo stolido, e da poco: hauea ancora grandissimo dispiacere, ch'anteuedea come Signore prudétissimo le discordie che sareb bono nate nel Regno dopò la sua morte, perche conosceua, che'l gouerno verrebbe in mano degli Vngari, i quali gouernado con insolétia, e no trate tando i Reali à quel modo che gli hauea trattati esso, gli haurebbe indutti à pigliare l'arme co ruina e confusione d'ogni cosa. E per questo crededosi rimediare, couocò parlaméto generale di tutti i Baroni del Regno, e delle Cittadi Reali, e se giurare Giouanna sola per Regina, con intentione, per quel ch'io credo, ch'ella hauesse dopò la morte sua da stabilirsi vn consiglio tutto dipendéte da lei, e che'l marito restasse solo in titolo di consorte della Regina: Et à questo s'aggiunse vn'altra molestia poco minore, perche à quel tempo che si vedea che potca poco durare la vita sua, nè si speraua suc cetsore habile à tener in freno gli insolenti, in tutte le Cittadi maggiori del Regno nacquero dissensioni ciuili, non senza grandissimo spargimento di sangue, nè valeuano i Giustivieri (che cosi si chiamauano all'hora i Gouernatori delle Prouintie) à prouedere, & estinguere tanto incendio, massopra tutte l'altre Terre su trauagliata Barletta, essendo nata gara mortale trài Caualieri di casa della Marra, e Giouan Pipino Conte di Minoruino, che per gra seguela de huomini di mala vita, ch'all'hora erano detti Malandrini, e per grédissima ricchezza era potentissimo: Et per che accaderà parlare di lui, per le cole che fè appresso, mi parenecessario di scriuere la sua origine. L'Auo di costui secondo seriue Matreo Villani su Giouanni, nato in Barletta d'oscura stirpa, il quale satto Notaio publico, su esercitato per industria della persona sua da Rè Carlo primo, e secondo, nelle cose pecuniarie di quelle Prouintie, dico di Terra di Bari, di

Terra d'Otranto, e di Puglia piana, detta hoggi Capitanata, & amministra-

Eßaltation di Giouan Pipi-

do l'entrate Reali, & hauedo con molta diligentia, cura di mandare al Rè in Napoli le cose necessarie da viuere, e cosi anco al figlio del Rè, con grande vtilità e commodo loro, acquistò grandissime ricchezze, benche su fama, che le ricchezze sue per la maggior parte hauesse acquistato quado su Comissario à cacciare i Saraceni di Lucera di Puglia, & à far habitare quella Città da Cristiani, oue si crede che trouò grandissimi tesori, perche in breue tempo coparò Castella per Nardo suo vnico figlio, e collocò alcune sigliole con doti grandissime alle più nobili case del Regno, & al fine morì con titolo, & riputatione di gran Barone, successe Nardo suo figlio, & d'una donna figlia di Nicola d'Euoli hebbe tre figlioli maschi, & molte semine, & s'imparentò con casa Sanseuerina, con casa del Balzo, co casa di Sansiamondo, e con casa di Marzano, & altre case illustri; de i tre figli maschi, il primo su questo Conte Giouanni c'hebbe briga con quei di casa della Marra, & restò Conte di Minoruino, e di molte altre Terre; il secondo su Piero conte di Lucera, & di Vico; il terzo su Luigi Conte di Potenza, e Signore della Baronia di Torre maggiore, mà tutta questa felicità come si di rà appresso sini in miserabili tragedie nelle persone loro. Hor tornando all'istoria, per queste discordie in tante Città principali crebbe tanto il numero di suorusciti per tutt'l Regno, che non potendosi sopportare bisognò che'l Rè prouedesse à modo di guerra, mandado capitani e soldati per le Prouintie per estinguerli, e non sù possibile; si perch'i colpeuoli si spargeuano per diuersi luochi, e non dauano comodità à i Capitani del Rè di poterli espugnare tutti insieme, com'ancora per che molti Baroni li sauoriua no, e ricettauano nelle Terre loro, e più di rutti gli altri il Pipino Conte di Minoruino, onde distratto da questi pesseri il vecchio Rè, no hebbe spatio di socorrere Federico d'Antiochia, che tenea Melazzo in Sicilia co le sue bădiere. No mi pare di lasciar à dietro vno atto notabile d'una donna Mesfinele chiamata Camiola Turinga, essendo à giuditio mio dignissima d'essere conumerata tra le più illustri done che siano state mai; costei trouadosi molto ricca, & vdedo che Goffredo di Marzano Cote di Squillaci tenea pri gione il Bastardo d'Aragona; e dimadaua dodeci miglia ducati di taglia, e che Rè Piero p lo sdegno c'hauea coceputo che il Bastardo era stato autore dell'infelice battaglia sopra Lipari, no volea in modo alcuno pagare la taglia, spinta d'animo generoso, mádò in Napoli, doue il Bastardo si trouaua prigione, e gli offerse di pagar ella la taglia, pur che volesse torla p legitima moglie, el Bastardo che vedea precisa ogni via, & ogni speraza di libertà ac cettò questa, e per vno scritto di man sua promise giuto che susse à Messina di sposarla, e tenerla per cara, e legitima moglie, e con questo il medesmo. ch'andò à trattar il matrimonio, trattò co il Cote di Squillaci la libertà per dodici milia fiorini di taglia, i quali pagati in breuissimo tempo, il Bastardo venu-

do venuto à Messina libero, mostrò non ricordarsi più di Camiola, che di persona che non hauesse mai veduta, erichiesto da parte di lei, che volesse attendere quel c'hauea promesso, rispose che non conueniua ad huomo di sangue reale pigliare donna di si basso affare, della qual cosa sdegnata Camiola il se chiamar à corte, e i consiglieri del Rè, che vedeuano ch'alla pouertà del Rè, & bisogno c'hauea per acquistar beneuolenza per l'Isola conueniua di far giustitia senza rispetto, condannaro il bastardo à fare il matrimonio, & essendo apparecchiata la casa della donna con molta splendidezza, e la persona di lei bene adobbata di ricchissime vesti, quado venne il bastardo co gran copagnia per sare lo sponsalitio disse, ch'ella da che lo conobbetato vile che venuto in Messina no venne come deuea ad attedere la parola sua, hauca deliberato di no volere per marito vn huomo che co tata dapocagine, & ingratitudine hauea offuscato lo splédore del sangue reale, ma che poi haueua voluto farlo couenire in giuditio, no già pentita del pri mo proposito, ne con animo di volerlo più, ma per sare più nota la mala qualità di lui, e che gli donaua com'ad huomo milerabile la taglia c'hauea pagata per lui, e partito il bastardo co molto scorno suo, la donna co stupo re di tutti i circostati andò à sarsi monaca in vn monasterio al quale diede gran parte delle sue ricchezze. Ma tornando à Napoli il Rè Roberto à que-Îto tépo hebbe vna occasione gradissima d'aggiungere al dominio suo Luc ca, co tutto il suo Cotado, per c'hauedola in quei giorni Pisani assediata, & essendosi Lucchesi dati à Fiorentini, Fioretini che non haueano comodità di soccorrerla madaro imbasciatori à lui in Napoli à pregarlo, che non sacesse venire in man de Pisani vna Città cost nobile, e tanto importante, ma più tosto l'accettasse per lui, ch'essi la cederebbono, e egli ch'in quella età mal volentieri era per pigliare noue imprese, tentò se potea hauerla senza mandare essercito, & insieme con gli imbasciatori Fiorentini madò il Vescouo di Corfu, e Nicolò Acciaiuoli Fiorétino, e Giouan Barrile ambascia tori in Fiorenza con potestà di fare noua lega con Fiorentini, e di riceuere da loro la cessione per atti publici della Città di Lucca: e poi che suro giun ti à Fiorenza, e con voluntà del commune su fatta la cessione, e gridata la lega; il Vescouo, e l'Acciaioli ritornaro in Napoli, e Giouan Barrile andò da parte del Rè à pigliare la possessione di Lucca, e come su giunto in quel la Città, mandò al Campo de Pisani da parte del suo Rèàrichiedergli che leuassero l'assedio, notificandogli, che quella Città non era più de Fiorentini, ma del Rè. Pisani risposero c'hauendo fatta spesa si grandissima al- Respossadi vi l'essercito per assediarla, & hauendola ridutta à punto, che pochi di po- sani à Giouan tea tenersi. Lucca era più di Pisani, che di Fiorentini, perche era certissimo che non l'hauerebbono data s'hauessero hauuta speranza di tenerla, e che se'l Rè la desideraua douea più tosto mandare à loro à cercarla ch'à Fiorentini, riceuuta questa risposta, Giouanni si parti di Luc-

ca, lasciando la Città raccomadata à quei che la teneano in presidio. promettendo da parte del Rè presti, e gagliardi soccorsi, e grandissimi premij, ma arriuato in Napoli, trouò Rè Roberto che facea celebrare l'essequie di Carlo Rè d'Ungaria ch'era morto, e che già quasi sentiua lo strepito della morte sua che sequi pochi mesi dapoi, e così differendo il soccorso à Lucchesi & à i suoi in Sicilia, Melazzo per la morte di Federico d'Antiochia si rese à Rè Piero, e Lucca à Pisani in vn medesmo tempo. Morì poi subbito Rè Piero, e succese Lodouico suo figlio fanciullo sotto il gouerno del Zio, e i Palizzi Baroni potentissimi in Messina con molti parenti loro, e di Fede rico d'Antiochia con quei di Lentino di Vintimiglia, & Abbati, à i quali erano venuti più in odio i Catalani, che non erano à gli antecessori loro i Francesi, occuparo Messina, e mandaro da parte loro, e di quella Città à Na poli à giurare homagio à Rè Roberto, ma il messo trouò il Rè c'hauea tolto l'estrema vntione, e poco dapoi morì; Essempio certo de i giuochi che si fà la fortuna nelle cose humane, c'hauendo Rè Carlo primo, e Rè Carlo secondo, e Rè Roberto sessanta anni continui trauagliato il Regno di Sicilia con si potenti, e numerosi esserciti, e mandato quasi ognanno ad assaltarlo con tante potentissime armate, nè hauendo mai potuto ricourarlo, la fortuna hauca riseruato ad osferircelo quasi per bessa al punto della morte: perche non è dubbio, che setal occasione sosse venuta duo anni auanti, l'Isola sarebbericourata, per che con pochissime sorze se poteano abbat tere, e spegnere le sorze del pupillo Rè, & esterminar in tutto il nome de Catalani da quella Isola. Successe la morte di questo grandissimo Rèà sedeci di Gennaio l'Anno M CCCXXXXIII. e non solo su molestissima à tutto il Regno, & àgl'altristatisuoi, ma ancora àtutti i Guelfi d'Italia, & alla parte che l'hazza chiamato in Sicilia: Regno trenta tre anni, otto mesi, e quindecigiorni, su sepolto dierro l'altare maggiore di Santa Chiara, in quello nobile Sepolcro che ancor si vede; lasciò nome del più sauio, e valoroso Rè che susse stato in quell'etate, abondeuolmente ornato di pruden tia, di giustitia, di liberalità, di modestia, e di sottezza tanto militari quanto ciuili; e della giustitia sua san sedetante Constitutioni, e tante Leggi da lui ordinate per lo buon gouerno del Regno, lequali ancora con somma veneratione s'osseruano; della liberalità ne fan sede privilegij infiniti à Baroni, à Caualieri particulari tanto Napolitani, quanto dell'altre Terre del Regno, à i quali donò titoli, Castella, e seudi con giurisditioni criminali, essendo sin à quel tempo costume, che rarissimi dei Conti del Regno haueano la giurisditione criminale nelle lor Terre; della modestia, & humanità sua verso persone ancora di bassa fortuna, si potriano addurre infiniti Virtu di Rè essempi, ma sarò contento sol d'uno, che venendo il Petrarca di Francia per pigliare la Corona di Lauro à Roma, mandò Giouan Barrile ch'in nome suo assistesse in Campidoglio quella giornata come suo Ambasciatore.

1343.

Morte di Ro Reberto.

Roberto.

scusandosi co'l Petrerca, che l'estrema vecchiezza era ragione che non venisse in persona à ponergli in testa la Corona di sua mano; la costanza, e fortezza croica, che mostrò in tanti affanni quei quindeci anni che soprauisse al figlio, fù cosa certo che da se sola bastarebbe à dargli il titolo di vera, e persetta virtute; ch'i costumi d'Andrea, per i quali è da credere c'egli. anteuedesse la ruina della casa, e del Regno suo, le faceuano ogni di presente la morte di quel gran figlio: Fù incredibilmente amatore d'ogni spetie di virru, ancora che fossero in persone humili, e basse, perche solea dire ch'erano meglio i frutti perfetti in vn vil canestro, chegl'insipidi & acer-, bi in vasello d'oro; sù letterato, & amatore grandissimo di tutti i letterati eccellenti, e massime di Teologi, e di Filisofi; vsò gran studio di tenere la Cancellaria sua piena d'huomini dotti, il che si conosceancora per l'assertioni che si vedeno ne i Priuileggij suoi, i quali per quanto si potea à quei tempi, sono ornati di molte clausule oratorie; e benche di tutte le discipline gli piacesse meno dell'altre la Poetica, desiderò grandemente d'hauer appresso di se il Petrarca. Fioriro nella sua Corte tra Legisti Bartolomeo di Capua, e Nicolò d'Alifi, i quali esaltò grandemente, donando à Bartolomeo molte Terre, e Castella co'l titolo di Contado d'Altauilla, le quali par che siano inditio della bontà, e virtù di quell'huomo, poi che si vede che senza mai perdersi per niuna di tante reuolutioni, che da quel tempo in quà sono state al Regno, ancora durano ne i descendenti suoi, esono state cagione di farli maggiori, accrescendoui poi co'l trattare honoratamente l'armi, ititoli del Principato di Malfetta, e di Conca, e del Ducato di Termole. A Nicolò d'Alifi donò il grado di gran Cancelliero del Regno con alcune Terre in terra di Bari: Amò sopra gli altri Cortegiani suoi Giouan Barrile, al quale diede il gouerno di Prouenza, e di Linguadoca, e Guglielmo Maramaldo ambi duo letterati, & amici del Petrarca: Fè co'i Pontesici del suo tempo, che molti Teologi eccellenti, e di buona vita, fussero pro uisti delle Prelature, e Vescouati del Regno, e gli honorò sempre soura tutti gli altri Baroni laici. Ma chi haue inteso tanto amore, che quel Rèportaua alle lettere, potria sorse dubitare che non sosse stato eccellente nell'armi, poi chesi vede rade volte in vna persona congiunta l'una, e l'altra gloria, pero chi considera i gesti, e la vita sua, trouarà che niun Rè nel suo tem po fù più bellicoso di lui, perche lasciate le cose fatte da lui in Sicilia, nella sua prima giouentù quando era Duca di Calabria, si vide quasi ogn'anno mentre visse perseuerare con pertinacia grandissima in quella impresa, sempre con nuoui, e più stupendi apparati, i quali se non la ridussero al desiato fine, è da imputarsi à voluntà di Dio, e no à pigritia, ò poco valor suo. Che si dirà poi d'hauer difeso non solo il Regno di Napoli, ma gli amici, & adherenti suoi per tutta Italia dalla potentia d'Herrico settimo, e di Ludouico Bauaro, gagliardissimi non solo per le sorzeloro, ma di tanti potentilla

tentissimi popoli d'Italia di parte Gibellina? Che de gli aiuti dati à Genoua, con tanta franchezza d'animo difendendola dalle forze sormidabili de Principi Visconti? Che delle cose operate in beneficio della Chiesa, la quale hauea quasi perduto la possessione delle cose d'Italia? Che de gli aiuti dati à i fratelli per ricourare, e mantenere gli stati loro hereditarij di Grecia. Fioriro nel suo tempo in arme Herrico, e Ruggiero Sanseuerino, Filippo di Sanginero, Riccardo di Gambatesa, Tomaso, eGossiredo di Marzano, Nouello del Balzo, e Guglielmo d'Euoli. La Città di Napoli celebrate che suro l'esequie, sè gridare subbito per tutto il nome d'Andrea, e di Giouanna, ma si vidde in pochi di quella differenza, ch'è dal di alla notte, perche gli Vngari, de quali era capo Frà Roberto, per mezzo dell'astutia di lui pigliaro il gouerno, del Regno, cacciando à poco à poco tutti i più fidati, e prudenti Consiglieri di Rè Roberto dal Consiglio, per amministrar ogni cosa à voluntà loro, onde la pouera Regina Giouanna, che non hauca più di sedeci anni era rimasta sola in nome Regina, ma in essetto prigioniera di quei Barbari, e quel che più l'affligeua, era la dapocagine del marito, il quale non meno di lei staua suggetto à gli Vngari. Il Colennuccio sin quà dice molte cose false, delle quali io non ho voluto tener conto, sperando che forse qualche spirito gentile che legerà queste Istorie pigliatà pensiero di farne vna annotatione, àtal che i Lettori accorti della verità, non restino ingannati da tante Sciocchezze ch'ei dice, e massime nella vita di questa Regina; ben mi sforzarò tutte quelle cose ch'io dico contrarie à quel ch'ei dice, fortificarle con l'autorità d'huomini dignissimi di fede, che furo à quel tempo; e che sia vero che mentre visse Rè Andrea, la pouera Regina stecte senza autorità alcuna, addurrò la parte d'una Epistola del Petrarca al Cardinal Colonna, il quale hauendo alcuni parenti, & amici prigioni in Napoli, operò co'l Papa che mandasse il Petrarca come Nuntio Apostolico, à procurare la libertà di quelli, e le parole dell'Epistola son queste.

lis. s. épis.3.

PARTITO di Roma, venni in Napoli, visuai le Regine, & andai à trattare con quei del Consiglio la cagione della mia venuta; ò infamia del mondo, che Mostrò: toglia dal Cielo d'Italia Iddio tal peste: Io mi credea ch'in Mensi, in Babilonia. & in Mecca di Saraceni sol susse disprezzato Cristo: Mi duole di te Napoli mia gentile che sei fatta simile à quelle: Nulla pietà, nulla verità, nulla fede, vin animale horrendo co'i piedi scalzi, co'l capo scouerto, corto di persona, marcio di tempo, grosso di sianchi, co'i panni logri, e stracciati, per mostrar à studio parte delle carni, non solo disprezzare le suppliche de tuoi Cittadini, ma con grandissima insolentia, come dalla torre della sua sinta santità non sare nullo conto della imbasciata d'un Papa: ma non è merauiglia, per che questa superbià è sondata sopra molto tesoro, ch'accumula, per che, per quel che s'intende, e molto discordante la cascia piena d'oro, da i panni ch'ei veste; volete forse sapere some si

come si chiama? si chiama Roberto, successo in luogo di quel serenissimo Roberto, Rè poço anzi morto, che fù solo honore dell'età nostra, come costui e infamia eterna; gia comiciò a credere, che dalle medolle degli huo mini morti nasca vn Serpente, poi che del Sepolcro di quel grandistimo Rè e vscito questo Aspide, ò infamia del Cielo, chi sede nella Sede tua magnanimo RèRoberto? ma questo è proprio della fortuna, che versa, e riuersa à suo modo le cose humane, à cui parea forse poco hauer leuato al mondo vn sole, s'in vece di lui non hauesse indutte queste atre tenebre:po tea hauendo tolto vn Rè vnico, contentarsi di sare succedere vn'altro alquanto inferiore di virtu, e non questa atroce, e crudel bestia: Questo è buon successore à tanto Rè? Questo più nefando di Dionisio, d'Agarhocle, e di Falari, è rimasto al gouerno della corte di Napoli, che con noua, e merauigliosa spetie di tirannia non porta corona, non vsa broccati, ne sete, ma con vn manto squalido, bisonto, e lacero, che no'l copre mezzo, e gobbato non tanto per vecchiezza, quanto per hipocresia, scorre con tanta superbia per la corte di due Regine, e con queste arti tiene oppressi i poueri, calca la giustitia, e confonde le cose diuine, & humane, e quasi nouo Palinuro, ò Tifi siede al gouerno di cosi gran Naue, la quale, per quel ch'io credo, presto andarà al sondo, perche tutti i marinari sono conformi à lui, eccetto il Vescouo Caualicenze, il quale per quanto può tiene le parti della giustitia da tuttigl'altri abbandonata, ma che può sare vn'agnello in mezzo à si gran schiera de lupi, se mon sugirsi, e ritirarsi al gouerno della sua Chiesa, e delle sue pecore, il che credo ch'egli sarà. Ma intino ad hora li ritiene la pietà del Regno che và in ruina, e la memoria delle parole che Rè Roberto gli disse morendo, nelle quali mostrò quanto cossidaua in lui, egli quanto può tràsis solta schiera di cattiui compagni resiste, & esclama, e quanto può contrasta le cose mal fatte da altri, ponendo le proprie spalle per sostentare la publica ruina, la quale potrà differirsi, ma non euitarsi, e piaccia à Dio che non cada sopra di lui, massime viuendo Frà Roberto. Voi farete bene dire queste cose, e l'altre c'hò scritto al Papa, aggiungendo di più in nome mio, che l'ambasciata della sede Apostolica sarebbe stata vdita con più veneratione, e con più riuerenza da Turchi, ch'in Napoli, ma mentre io con la schiuma in bocca cerco di rileuare il mio stomaco guasto, dubbito di guastare il vostro, e per finirla dico ch'io sono stato tre, ò quattro volte à visitar i carcerati nel Castello di Capuana, i quali no han al tra speranza che voi, poi c'han satto isperienza ch'innanzi ad ingiusto Giudice non vale causa giusta, e certo nella causa loro è questo di male, che sempre la superbia è capital nemica della miseria, equesti c'hanno da giudicarli, tengono tutti alcuna parte de beni loro, onde con la libertà loro. anderia congiunto il danno de giudicanti. Dura sorte degli huomini in questi tempi, poi che chi perde il suo, haue malageuole essere sicuramente

pouero, e non perderui anco la vita. Io gli hò visti co i ferri à i piedi, cosa ındignissima, & essempio della malignità della sortuna, ma com'è brutto vederli in quello stato, cosi è bellissimo vedere la grandezza dell'animo loro, che si confidano solo che siate saluo voi, vscire d'ogni affanno; ma io non sò che me ne speri, s'altra maggiore sorza non li cauerà di là, perche io li veggio consumati nella mussa di quelle carcere, s'essisperano vscire per via di clementia; la Regina vecchia dice c'hà gran pietà di loro, ma non può aiutarli, Cleopatra, e Tolomeo potriano hauerne misericordin, se Fotino, & Achille volessero; ma con che animo io veggia queste cose non bisogna che'l dica, ma è forza ch'io habbbia pacientia; e ben ch'iossa certo, di quel che m'hanno à rispondere, aspettarò la risposta,

state sano. Per le parole di si graue Autore si può conoscere, che non meno la Regina Giouanna per la poca età che'l marito per la dapocagine hauea poca autoritànel Regno, ne fin qui si può imputare à lei colpa alcuna, ma perche dopò la morte di Rè Roberto, il Rè d'Vngaria fratello d'Andrea hauea man-

dati Ambasciatori al Papa, che mandasse vn Legato Apostolico ad vngere. com'è costume, e coronare Rè Andrea; i Reali di Napoli con voluntà de Baroni, mandaro à procurare il contrario, perchegiudicauano che quel mal gouerno ch'era all'hora, sarebbe stato più insopportabile, e senza rimedio quando Andrea sosse stato legitimo Rè: di queste cose staua molto as-

flitto tutto il Regno, è la Citta di Napoli molto più, & à questa mala conrentezza vniuersale se ne aggiunse vna altra estraordinaria per vna tempe-

stade, mai più non vdita in tutti i secoli; la quale non solo sù in Napoli, ma da l'un mare à l'altro che circonda Italia, la quale volendo io descriuere hò pensato non poterla esprimere meglio, che con le parole d'un'altra Episto-

la del Petrarca al medesmo Cardinale Colonna, le quali son queste. Horatio volendo descriuere vna gran tempestade disse, ch'era tempestà Poetica, e mi pare che non potea più breuemente esprimere la grandezza d'essa, perche ne il Cielo irato, ne il mare tempestoso può fare cosa che non l'aguagli, e vinca lo stile de Poeti, descriuendola; egià voi vedete s'e veso nella tempestà di Casarea discritta da Homero, ma non si può pingere con pennello, ne scriuere co parole quella ch'io viddi hieri, la qual vince ogni stile, cosa vnica, & inaudita in tutre l'età del mondo, tal c'Homero con la tempeltà di Grecia, Vergilio con quella di Sicilia, e Lucano si stia co quella d'Epiro, che s'io haurò mai tempo questa di Napoli sarà materia di versi miei, benche non si può dire di Napoli, ma vniuersale per tutto il mare

Tirreno, e per l'Adriatico; à me pare chiamarla Napolitana, poi che contra mia voglia m'hà ritrouato in Napoli, però s'io per l'angustia del tempo vo-Jendo partirsi il messo non posso scriuerla à pieno, persuadeteui questo che la bin horripil cosa non sù vista mai. Questo slagello di Dio era stato pre-

detto

decto moltigiorni auanti dal Vescouo d'vn Holetta qui nicina per ragione dastrologia, ma come suol estere che mai gli Astrologi non penetrano in stutto il uero, hauca predetto solo vn terremoto grandissimo a uinticinque di Nouembre, per il quale hauca da cadere tutta Napoli, & hauca acquistata tanta sede che la maggior parte del popolo lasciato ogn'altro pétiero -artendea solo à cercare à Dio miscricordia de peccati commessi, come cersto d'hauere da morire di proflimo; dall'altra parte molti si rideuano di que sto varicinio, dicendo la poca sede che si deue hauere a gli'Astrologie massime essendo stati alcum al auanti certi terremoti. Io mezzo trapaura, esperaza, ma vn poco più uicino alla paura, la sera del vintiquattro del mo de mi ridusse auanti che si colcasse il Sole nell'allogiamento, hauendo veduto quasi la più parte delle donne della Città ricordeuoli più del pericolo che della vergogna à piedi nucli co'i capelli sparsi, co'i bambini in braccia andare visitando le Chiese, e piangendo chiedere à Dio misericordia, venne poi la sera el cielo era più tereno del soltro, e i Seruidori miei dopò cena andaro presto à dormire, à me parue bene d'aspetrare per vedere come si po nea la Luna, la quale credo che sosse settima, & aperta la finestra cheguarda verso occidente la viddi auanti mezza notte ascondersi dietro il monte di San Martino con la faccia piena di tenebre, e di mubi, e serrata la sinestra. mi posi sopra il letto, e dopò d'hauer vn buon pezzo vegliato cominciado à dormire, mi risuegliò vn rumore, & vn terremoto, il quale non solo aper. se le finestre e spense il lume ch'io soglio renere la notte, ma commosse da i fondamenti la camera douio stana, essendo dunque in cambio del sonno assalito dal timore della mortevicina; vscijnel chiostro del Monasterio ou io habito, e mentre trà le tenebre l'uno cercaua l'altro, e non si potea uedere se non per beneficio di qualche lampo, cominciammo a confortate l'un l'altro: I Frati, e'l Priore persona Santissima ch'erano andati alla Chiesa per cantare matutino sbigotriti da si atroce tempesta, con le Croci, e reli quie di Santi, e con deuote orationi piangendo, vennero ou'io era con mol tetorce allumate, io pigliato vn poco di spirito, andai con loro alla Chiesa, egittati tutti in terra, non faceuamo altro, che con altissime voci inuocarela misericordia di Dio, & aspettare ad hora ad hora che ne cadesse la Chiesa sopra; sarebbe troppo lunga Istoria s'io volessi contare l'horrore di quella notte infernale; e ben che la verita sia molto maggiore di quello che si potesse dire, io dubbito che leparole mie parerano vane, che gruppi d'acqua? che venti? che tuoni? che horrabile bombire del Cielo? che horrendo terremoto? che strepito spauenteuole di mare? e che voci di tutto vn si gran popolo, parea che per arte maga fosse radoppiato lo spario della notte, ma al fine pur venne l'aurora, la quale per l'oscurità del Cielo si conoscea più che per inditio di luce alcuna, e per congiettura; all'hora i Sacerdori si vestiro a celebrare la Messa, e noi che non hancuamo ardire ancor d'alzare la faccia

Dergreson e Dremwori'n Haphind

la faccia in Cielo, buttati in terra perseuerauamo nel piato, e nell'orationi, ma poi che venne il di, ben che fossetanto oscuro che parea simile alla nota te, cominciò à cessar il fremito delle genti dalle parti più alte della Città, e crescere vn rumore maggiore verso la marina, e già si sentiuano caualli per la strada, nè si potea sapere che cosa si fosse; al fine voltando la disperatione in audatia, montai à cauallo ancor io per vedere quel ch'era, ò morire: Dio grande quando su mai vdito tal cosa, i marinari decrepiti dicono che mai su nè volta nè vista: In mezzo del Porto si vedeano sparsi per lo mare infiniti poueri, che mentre si sforzauano d'arriuar in terra, la violentia del mare gli hauea con tanta furia buttati nel Porto, che pareano tante oua, che tutte si rompessero; era pieno tutto quello spatio di persone affogate ò che Itauano per affogarsi, chi con la testa, chi con le braccia rotte, & altri che lor vsciuano le viscere, nè il grido de gli huomini e delle donne c'habitano nelle case vicino al mare era meno spauentoso del fremito del mare, ii vedea dou'il di auante s'era andato passeggiando su la poluere, diuentato mare più pericoloso del Faro di Messina; mille Caualieri Napolitani, anzi più di mille erano venuti à cauallo là, come per trouarsi all'essequie della Patria, & io messo in frotta con essi, cominciai à stare di meglio animo, hauendo da morire in compagnia loro, ma subbito si leuò vn rumore grandissimo, che'l terreno che ne staua sotto à i piedi cominciaua ad in bissar-· si, essendogli penetrato sotto il mare, noi fuggendo ne ritirammo viù all'alto, e certo era cosa oltre modo horrenda ad occhio mortale, vedere il Cielo in quel modo irato, el mare cosi sieramente implacabile; mille mon ti d'onde, non nere, ne azurre come sogliono essere nell'altre tempestadi, ma bianchissime si vedeano venire dall'Isola di Capre à Napoli: La Regina giouane scalza con infinito numero di donne appresso, andaua visitando le Chiese dedicate alla Vergine madre di Dio. Nel Porto non su Naue, che potesse risistere, e tre galee ch'erano venute di Cipri, & haueano passate tanti mari, & voleano partire la marina, si viddero con grandissima pietà annegare, senza che si saluasse pur vn huomo; similmente l'altre Naui grandi c'haueano buttate l'ancore al Porto, percotendosi frà loro si fracassaro, con morte di tutti i marinari; sol'una di tutte, dou erano quattrocento malefattori, per sententia condannati allegalee, che si lauorauano per la guerra di Sicilia, si saluò, hauendo sopportato fin'al tardo l'impeto del mare, per lo grande ssorzo de ladroni che v'erano dentro, i quali prolungaro tanto la morte, ch'auuicinandosi la notte contra la speranza loro, el'opinione di tutti, venne à serenarsi il cielo, & à placarsi l'ira del mare à tempo che gia erano stanchi, e cosi d'un tanto numero si saluaro i più cattiui, ò che sia vero quel che dice Lucano, che la fortuna aita li ribaldi, ò che cosi piacque à Dio, ò che quelli siano più securi ne i pericoli, che tengano più la vita à vile. Questa è l'istoria della giornata d'hieri, voglio ben pregarui, che

non mi

mi comandiate mai più à commettere la vita mia al mare, & à i venti, per che nè à voi, nè al Papa, nè à mio padre se fosse viuo potrò essere in questo vibbidiente; lasciamo l'aria à gli veelli, il mare à i pesci, ch'io come animale terrestre voglio andare per terra, e mandatemi pur in Mauritania, in Sarmatia, & in India, altramente io mi protesto che mi seruirò della mia libertà, e se mi potrete dire, io ti farò hauere vna buona naue guidata da esper ti marinari, e potrai ridurti avante notte al porto, ò potrai andare terra terra io dirò che non ho letto, ne vdito da altri, ma hò veduto dentro al porto perire naui gagliardissime, con samosi marinari, e per questo la modestia vostra deue perdonare al timor mio, e farà meglio se mi lasciarà morire in terra, poi che son nato in terra, ch'io che nel mar mediterraneo ho corso più volte sortuna, non voglio che mi si possa dire quel prouerbio, ch'à torto si lamenta del mare, chiessendo stato vna volta per annegarsi, ti pone la seconda volta à nauicare. State sano.

Hor ritornado al proposito, dico che la Regina Sancia vedendo in tanta cofusione la casa reale, ch'in tépo del suo marito era stato co tanto ordine, fastidita del modo, andò ad inchiudersi nel Monasterio di Santa Croce edi ficato da lei, doue à pena finito l'anno morì co fama grandissima di santità. I Reali che stauano in Napoli vededosi da Frà Roberto priui di tutto quel risperto che soleano hauere da Rè Roberto, andaro ciascuno alle sue terre, & in Napoli si viuea co grandissimo dispiacere. In alcuni annali trouò che Frà Roberto pronosticado ch'i Reali hauessero à far ogni sforzo di precipi tarlo dal colmo di quella autorità, hauesse mandato à sollecitare Lodouico Rè d'Ungaria fratello maggiore d'Andrea, che venisse à pigliarsi la possessione ne del Regno di Napoli, come debito à lui per heredità dell'auo, e p allettar lo à venire, gli hauesse scritto cose mirabili della bellezza, & valore di Maria sorella della Regina, e che la Regina hauendo presentito questo, come donna sagace hauesse mandato à chiamare Carlo Duça di Durazzo, primo genito del Principe della Morea, e datagli Maria per moglie: ma Antonio Bonfinio Scrittore dell'Istorie d'Vngaria non fa mentione di ciò, ma scriue che Lodouico Rè d'Vngaria mandò Ambasciatori al Papa à procurare che mandasse à coronar Andrea suo fratello, e che gli facesse l'inuestitura no co me marito della Regina Gioanna, ma come herede di Carlo Martello suo auo, e che questi Ambasciatori sero residetia molto tempo nella Corte del Papa à quelto effetto, perche trouaro gra cotrasto, e Giouan Boccaccio scri ue ch'à pena si potè ottenere che susse coronato, etardò tato l'ordine del Pa pa sopra di ciò, quel di che su affocato Rè Andrea gli Ambasciatori che veniano d'Auignone erano già arrivati à Mola di Gaeta: Dicono alcuni, che'l matrimonio del Duca di Durazzo fosse stato fatto in vita di Rè Roberto, però à me pare più verisimile quel c'hò detto di sopra, no hauedo ritroua to questo in buoni Autori: quest'anno medesmo Luigi di Durazzo figlio Secondo

secondo genito del Principe della Morea, e fratello di Carlo, tolse per moglie vna figlia di Roberto Sanseuerino Conte di Corigliano, & altri dicono di Tomaso Sascuerino Cote della Padula, è di questo matrimonio nacque poi Carlo terzo Rè di Napoli. In questi tempi molti Caualieri Napolitani per quello c'ho trouato annotato in alcuni gesti de i Principi di Tarato, ve dendo il Re Andrea dato all'otio, e non esserci mentione alcuna di guerra, andaro ad offerirsi à Roberto Principe di Taranto, che quell'anno armaua per passare in Grecia, & accettati con molto honore da quel Principe anda ro à seruirlo con tutte le lor compagnie, e diedero essempio à molti Caualieri priuati del Regno ch'andassero à quell'impresa; questi foro Francesco di Losfredo, Iacomo Sanseucrino, Giannotto Stendardo, Christosoro di Costanzo, Cola della Mendolea, Tomasone di Molisi, Troilo da Abenauole, Antonuccio Caldoro, Riccardo Minutulo, e Gioan Carrafa, e co questa militia selicemente il Principe ricourò fin alla Città di Tessalonica, le cose che di ragione gli toccauano, & era salito in gran speranza di ricourare la Città di Constantinopoli, se dalle turbolentie del Regno, che si diranno dapoi, quei Capitani con quali tutta l'altra Caualleria non fossero stati richiamati alla defensione delle case proprie. Si trouano alcuni privilegij in carta pecorina nei quali Francesco di Lossredo diede à gli adherenti seruitori suoi alcuni casali in Grecia, onde si può presupponere c'hauesse hauuto in Grecia stato d'importantia in remuneratione per le cose honoratamente da lui fatte in quella guerra; de gl'altri io no sò che dire, si bene è dà credere, che non ritornassero senza premij, e senza honore. Ma tornando alle case di Napoli, dico che perseuerando il Rè Andrea nella sua naturale dapocagine, el configlio suo nel gouernare co la solita insoletia, diedero ca gione à quelli c'haueano pensato d'ucciderlo, d'accelerare la sua morte, perche temeano che scouerto l'animo, e la mala contentezza loro, non fusero per opera di Frà Roberto pigliati, e decapitati subbito, che sosse venuto l'or dine dal Papa che Rè Andrea fosse coronato, & al fine essendo andati il Rè, e la Regina alla Città d'Auersa, & allogiati nel Conuento di San Pietro à Maiella, la sera à deceotto di Settembre del 1345. quando staua il Rè in camera della moglie, venne vno de suoi Camerieri à dirgli da parte di Frà Roberto, ch'erano arrivati avisi di Napoli di gran importantia, à quali si richiedea presta proussione, el Rèpartito dalla camera della moglie ch'era diuisa per vna loggia dall'appartamento oue si trattauano i negotij, essendo in mezzo della loggia li su buttato vn laccio al collo, estrangolato, e gittato dalla loggia in giù, stando gli Vngari, perche era di notte, sepolti nel sonno, e nel vino. La nouità di questo fatto sè restare tutta quella Città attonita, massime non essendo chi haucsse ardire di volere sapere gli autori di tal homicidio, la Regina ch'era d'età di deceotto anni, sbigottita non sapea che farsi; gli Vngari haueano perduto l'ardire, edubbitauano d'esfere se-

Morte di Rè Andrea.

sere tagliati à pezzi se perseuerauano nel gouerno, tal che'l corpo del Rè morto ridutto nella Chiesa stetté alcuni di senza essere sepolto; ma Vrsillo Minutulo gentil'huomo e Ganonico Napolitano si mosse da Napoli, & 2 sue spese il sè condure à sepesire nell'Arcinescouato di Napoli nella Capella di Santo Lodouico, dou'essendo stato fin all'età mia in Sepoltura ignobile, Francesco Capece Abbate di quella Cappella, e emulo della generosità d'Visillogli hà fatto fare vn sepolero di marmo bianco, ch'ogn'un può ve dere. La vedoua Regina si ridusse subbito in Napoli, e i Napolitani co quei Baroni che si trouauano nella Città andaro à codolersi della morte del Re, & à supplicarla che volesse ordinare i Tribunali ch'amministrassero giusti tia, poi che Fra Roberto e gli altri Vngari abbattuti non haucano ardire di vscire in publico. La Regina ristretta co i più sauij e sedeli creati di Rè Ro berto suo auo, con consiglio loro comise al Conte Vgo del Balzo c'hauesse da prouedere, & inuestigare la morte del Rè co amplissima autorità di punir quelli che si sossero trouati colpeuoli; alcuni dicono che questo no suì il Côte Vgo, ma il Côte Nouello del Balzo, e che questa cô missione sosse ve nuta dal Papa e dal Collegio di Cardinali; ma à me pare di dare in ciò fede à Giouan Boccaccio, che su à quei tépi, esi troud in Napoli, & vide quel che sopra di ciò si sece, però bisogna per miglior intelligentia del fatto tornare in dierro, e dire che qll'anno che Roberto Duca di Calabria con la Duches la Violante sua moglie si trouaua in Sicilia à far guerra à Rè Federico la Du chessa Violante partori vn figliuolo, che su poi Carlo Duca di Calabria, del quale sopra hauemo ragionato, e trouandosi in paese nemico, su forzato di seruirsi di Balia d'una Filippa Catanese, che seruia la Corte à quel tépo per lauandaia. Filippa col căbiar dell'esercitio, e delle vesti, perche su messa ben in ordine auazò se stessa ancora in virrù, perch'apprese in breuissimo tépo i costumi gétili della corre, onde e per questo, e perche gouernaua ancora co la diligentia, e riueretia debita il bambino, venne in gradissima gratia della Duchessa; & essendo morto il marito ch'era pescatore, la Duchessa prese pe siero d'accasarla. Era nel medesmo tépo Siniscalco del Duca vn Caualiero chiamato Ramondo de Cabani il qual hauea coprato vn Moro molt'anni auanti, e l'hauea ben instrutto nell'arte ch'egli esercitaua, perch'era di côtinuo alla Cucina del Duca, e co grande attétione facea tutte quelle cofe che potessero fare honore al padrone, co fare restare satisfatto il Duca del seruitio, per queste arti Romodo comincio ad amarlo e volte che si battizasse, e gli diede il suo proprio nome e cognome, e lo sè libero. & accadedo che Ra mondo no si sa perche lasciò l'officio, p lo suo ben servire su costituito nel loco suo Ramodo Moro, ep la provisione dell'officio, ep moltegratie c'haueua dal Duca cominciò à comprare beni mobili e stabili: La Ducheffa col desiderio c'hauca di collocare Filippa.voltò il pésiero sopra qsto Ramodo, parédole di coditione di fortuna, e di virtute equale à lei, egli la diede p mo

glie, e per più honorarlo cercò in gratia al Duca suo marito che sacesse Ramondo Caualiero; di quelto matrimonio nacquero tre sigliuoli, e per che da vna parte dapoi che morì la Duchessa Violante, Filippa salse in maggior gratia con la Duchessa Sancia secoda moglie del Duca, e dall'altra Ramon-

do portandosi bene nell'arte della Caualleria nella guerra come s'era portato nella cucina, acquistaro grandissime ricchezze, e poi che'l Duca su satto Rè, Filippa per la virtu sua seruédo mirabilméte ne la uori, e ne i recami alle due mogli di Carlo Duca di Calabria suo figliolo di latte; venne in tanta riputatione ch'era tenuta per la maggior dona della Corte, e di tre figli c'ha uea, due ne se fare Caualieri, & vno Vescouo, & al fin essendo morto Ramo do ricchissimo, moriro anco i duo sigli maggiori, non restado di loro altro ch'una figliola del primo genito chiamata Sancia, ond'il terzo genito chiamato Roberto lasciò il Vescouato, e frequetaua il Palazzo come caualiero laico, auuéne poi che per la morte del Duca di Calabria e della moglie, su deputata Filippa p alleuar Giouana e Maria figliole di loro, perche Rè Roberto vededo la vecchia che nella Corte hauca mostrato tanti buoni segni della vita sua, no volse far altra elettione, ma quest'ultimo fauore del Rè, sù il primo disfauore che la fortuna volse far à Filippa, perche Giouana dopò che su Regina la tenne in tata veneratione, e tenne tanto caro Roberto suo figlio.e Sancia sua nipote, che la se Contessa di Montorio, che diede à molti da dire, e per questa causa il Conte Vgo del Balzo dopò l'hauere satto mori re duo gentilhuomini Calabresi della Camera di Re Andrea ne i torméti, se pigliare Filippa, el figlio, e la nipote; e pche sosse estimonia tutta la Città del suo procedere, senza rispetto sè sar vna palizata in vna parte della ma rina di Napoli, tanto lontana dal lito che non si potessero vdire le parole, e nell'orto del lito fè tormétare tutti trè, é dopò alcuni di senza che si sapelse quel c'haucano detto, ancora che tutta la Città fosse stata alla marina à vederli tormentare, li se tanagliare sopra vn carro, ela misera Filippa decrepi ta moriauanti che fosse giuta al luoco dou'hauea da decapitarsi. Fatta gita giustitia la Regina mado il Vescouo di Tropeia in Vingaria à Rè Lodouico suo cognato à pgarlo che volesse hauer in protettione lei vedoua. & vn picciolo figliuolo che l'era rimasto di Rè Andrea, chiamato Caroberto, Antonio Bonfinio dice che Rè Lodouico rispose co vna Epistola di gsto tenore. Impetrata sides præterita ambitiosa continuatio potestatis Regiæ ne-

glecta vindicta, & excusatio subsequuta te viri tui necis arguunt consciam, & suisse participem: neminem tamen diuini humanine iudicij pænas nesario sceleri debitas enasurum. Nelle quali parole, poi che Rè Lodonico l'incolpa d'hauere ritenuta la potestà reale, si può cogliere ch'egli intendesse che'l Regno non era della Regina Gioanna, al ritorno del Vescouo la Regina notificò la risposta à tutti quelli del suo consiglio, e tut ti giudicato che l'animo del Rè d'Ungaria solse di sare vedetta, e che però

Pgo del Balzo tormeti e puni Filispa Catanese con sapeuole della morte del Rè.

to1.333

cra ne-

era necessario che la Regina si preparasse per la difesa; e perche la prima co sa c'hauea da farsi, era di pigliar marito, il qual hauesse potuto co l'autorità, e co la persona ostare à si gran nemico; Roberto Principe di Tarato, ch'era venuto à Napoli à visitarla, antepose Lodouico suo fratello secodo genito. La Regina essendo Principe valoroso, e nel fiore de gli anni suoi. A questa proposta ap tosse inigidi plansero tutti gli altri più intimi del cossiglio. Scotlendo già passero l'appo plausero tutti gli altri più intimi del cossiglio, & essendo già passato l'anno marito. della morte di Rè Andrea, per le noue che s'haueano de gli apparati del Rè d'Vngaria, si cotrasse il matrimonio subito senz'aspettare dispeza dal Papa, Ma la fama della potetia del Rè d'Vngaria, e le poche forze del nouo marito della Regina, e l'opinione vniuersale che la Regina hauesse hauuta parte nella morte del marito, faceano stare sospesigli animi della maggior parte de Baroni e de popoli, beche il nouo Rè, il quale chiamaremo Luigi di Ta ranto co gran diligentia si sforzasse di faregli apparati possibili, non hebbe quella ubbidienza che sarebbe stata necessaria, e si seppe prima che'l Rè d'-Vngaria era giunto in Italia, che fosse fatta la quarta parte delle prouisioni debite, e necessarie. Ma la Regina che su veraméte herede della prudétia del gran Rè Roberto suo auo, volse in questo fiore della giouentù sua, con vna resolutione sauia mostrar quello c'hauea da essere, e che su poi nell'età matura, perche vededo le poche sorze del marito, e la poca volutà de sudditi, deliberò di vincere suggedo, poiche no potea vincer il nemico resistedo, e fatto chiamare parlaméto generale, doue couennero tutti i Baroni, e le Cit tà del Regno, e i Gouernatori della Città di Napoli, publicò la venuta del Rè d'Vngaria, edolutosi lungaméte co esficaci parole d'alcuni che doueano hauere pietà della Regina loro nel principio della sua giouetù, cosi mal trattata dalla fortuna, e senza sua colpa caduta in tata calamità, la calunnia uano à torto di si fatta sceleratezza; disse ch'era deliberata di partirsi dal Re gno per due cagioni, l'una per fare manisesta l'innocentia sua al Vicario di Dio in terra, com'era manifesta à Dio in Cielo, e l'altra per farla conoscere al mondo dall'aiuto che speraua certo c'haurebbe da Dio, e che trà tanto non voleua che nei Baroni, nei popoli hauessero da essere trauagliati come era trauagliata essa, e però benche considaua che tutti i Baroni, e i popolisse non per merito suo, poi che sapeano che sin'à quel dinon era stata Regina, nè hauea potuto far bene ad alcuno, ma per la memoria del padre, e dell'auo, non sarebbono mancati d'uscire in campagna à combattere la suagiustitia, volea più tosto cedere con partirsi, e concedere à loro, che potessero andare à rendersi all'irato Rè d'Vngaria, e però assoluea tutti i Baroni, Popoli, Castellani stipendiarij suoi dal giuramento, & ordinaua che non si facesse nulla resistenza al vincitore, anzi portassero le chiaui delle Terre, e delle Castella, senz'aspettare Araldi, ò Trombetti. Queste parole dette da lei con grandissima gratia, commossero quasi tutti à piangere, & ella gli confortò, dicendo che speraua nella giustitia

di Dio, che facendo palese al mondo l'innocentia sua, l'haurebbe restituita nel Regno, e rintegrata nell'honore. Furo molti di quelli ch'à quel punto gridaro che restasse, che co'l pericolo della vita loro, e de proprij figli, la voleano mantenere nello stato. Altri più prudenti mostrando nel volto gran dissima afstittione, le risposero che questo beneficio di voler hauer tanta cura che'l Regno pieno di tanti fedeli serui, e vassalli, non hauesseà patire, li potea esser pegno, e certezza che non sarebbe mai vscito dalla mente, e da gli animi di tutti, e per quel che toccaua à loro non sarebbono stati mai quieti, fin che non fusse tornata con vittoria; il dì, poiche dal Castello nouo s'imbarcò per andare in Prouenza, che su à quindeci di Gennaio, non restò nè huomo, nè donna nella Città, che non andasse à baciarle la mano, & à vederla imbarcare con pianto grandissimo dell'uno, el'altro sesso, si per la tenerezza, essendo cresciuta in Napoli con tanta familiarità, com ancora per l'obbligo che seli tenea per hauer voluto co'l trauaglio, e con la fuga sua togliere ogni pericolo che potesse venire alla Città, & al Regno, e per la gran merauiglia, ch'in cosi tenera età hauesse saputo pigliare cosi sauia riso lutione, esin che le galee si potero vedere suro seguite da gli occhi di tutti, e poi si ritornò ciasuno per le Chiese, pregado Iddio che li desse felice viaggio. Con lei e col marito andò la Prencipessa di Taranto sua socera, che la chiamauano Imperatrice, Nicolò Acciaiuoli Fioretino intimo & vtilissimo seruitore della casa di Taranto, & huomo di grandissimo valore. In questo tempo auuenne in Roma vn caso notabile, ch'vn Cittadino di bas' sa conditione chiamato Nicolò di Renzo Cancelliero de Senatori, mosso da vno spirito di generosità, cacciò dal Campidoglio i Senatori, e chiamò il popolo Romano à libertà, e diede forma di gouerno populare con tanto ingegno e valore, che non restò Republica, ne Principe in Italia, che non mandasse Ambasciatori ad allegrarsi di si bel fatto, & offerirgli aiuto à mãtenerlo in quella honorata impresa, ma poi non hauendo temperamento nel gouernare, e fauorendo molto più l'infima plebe, che gli huomini honorati, conobbe lo stato suo poco sicuro, e non sidando di mantenersi, al sin di sette mesi sconosciuto parti di Roma, & andò in Germania à trouar Carlo quarto Imperatore, non si sà se con disegno di sar lega con lui, ò di darli al tutto il dominio di Roma, ma non trouando in quell'Imperatore tant'ambitione, ò come dicono altri generosità, su da lui mandato legato al Papa in Auignone, oue stette alcuni anni prigione. Quel tempo che regnò in Roma, si serui di questo titolo, Nicolò seuero, e clemente, Tribuno della giustitia della pace, e della libertà, & illustre liberatore della patria. Matornando alle cose del Regno, pochi di dapoi, che la Regina su partità venne nouella in Napoli che'l Rè d'Ungaria intrato nel Regno hauea prela, e sacchegiata la Città di Sulmone, la quale non volse seruirsi del consiglio, e della libertà che la Regina hauca donato à tutto il Regno, ond'i reali confidati

confidati nel parentado c'haueano co'l Rè d'Ungaria si posero tutti in ordi ne per andare ad incontrarlo amicheuolmente, sperando essere da lui humanamente accolti, tanto più che coduceuano co loro come Rè, il picciolo Caroberto figlio de Rè Andrea, ch'al'hora era di tre anni, è così raccolta vna copagnia de i primi Baroni si mossero da Napoli; il Prencipe di Taran to, è Filippo suo fratello, Carlo Duca di Durazzo, Luigi, è Roberto suoi fratelli, & incontraro il Rèd Vngaria che venia da Beneuento ad Auersa, il quale con molto amoreuolezza baciò il nepote, & accarezzò tutti, ma poi che fù giunto ad Auersa concorse vn gran numero de Caualieri e d'altri Baroni à rinerirlo, èl sesto giorno uolendo andare in Napoli s'armò di tutte arme, è fè armare tutto l'essercito, e caualcò, e passando auanti al loco dou'era stato strangolato Rè Andrea si fermò, è chiamò il Duca di Durazzo, eli dimandò da qual finestra era stato gittato Rè Andrea, e'l Duca rispose che no'l sapea; e'l Rè mostrò vua lettera scritta dal Duca à Carlo d' Artois dicendogli che non potea negare sua mano, el se pigliare, & vecide re, e commadò che fossegittato dalla medesma finestra onde su gittato Rè Andrea, equesta su la morte del Duca di Durazzo, no come dice il Collenuccio che fosse andato Capitano dell'Essercito e fosse stato rotto. Questo Duca non lasciò figliuoli mascoli, ma solo quattro semine, Gioanna, Agne sa, Clemetia, e Margarita, delle quali si parlarà poi: Gl'altri reali, il Rè volse che restassero prigioni nel Castello d'Auersa, e di là à pochi di li mandò in Vingaria insieme co'l picciolo Caroberto, & egli continuando il camino verlo Napoli rappresentana vno spettacolo spanentenole facendosi portar auanti vno stendardo negro dou era dipinto vn Rèstrangolato, & à pena su giunto a Melito, Casaletrà Auersa, e Napoli, chegli venne in contra gran parte del popolo Napolitano inchineuolmente salutandolo, & egli con grandissima seucrità sinse no mirarli, ne intenderli, e volse intrare con l'elmo in telta dentro Napoli, & essendo venuto il baldacchino portato da principali Caualieri della terra per accoglierlo non volle, ma sen'andò dritto al Castel nouo, perchel Castellano già gli hauca portato le chiaui, ne volse dare vdienza a gli eletti della Città, per quel che si crede sdegnato c'hauessero mostrata tanta affettione alla Regina Giouanna del partir suo, onde nacque vna mestitia vniuersale, e timore che la Città non sussemessa à sacco da gli Vingari, perche subbito poseto mani a saccheggiare le case dei reali, e la Ducheisa di Durazzo à gran fatica si saluò, e sugì in vi Nauilio, andando à trouare la sorella in Prouenza. Il di sequente andaro molti Baroni al Castello à visitare il Rè, & andaro quelli del gouerno della Città, i quali volse che sossero tutti mutati, e su ordinato ch'i noui Eletti della Città non facessero cosa alcuna senza conferire al Vescouo di Varadino Vrgara. Non posso fare c'hauendo passate tante cose false che dice il Collenuccio non faccia mentione d'vna sciocchssima, doue dice ch'al partire che fè

che seil Rè d'Vngaria, diede per möglica barlo di Durazzo, che poi su Rè

Carlo terzo, Margarita terza genitasorella della Regina Giouanna, no s'accorgendo che Rè Carlo terzo non fii figlio del Duca di Durazzo, come ci dice, ma di Luigi fratello del Duca, e di Margarita Sanseuerina, e ch'à questo tempo non hauca più che duo anni, ache non excrisimile, che'l Rè d'Vngaria hauendo mozzata la telta al padres confei dise c'hauesse hauuto pensiero d'accatar il figlio. Dapor chel Restando mes, se n'andò in Puglia, doue constitui suo Vicario Corrado Lupo Refene Todesco Capitano di mille e ducento huomini d'arme, è colorui Caltellano Gilforte Lu po fratello di Corrado in Napoli nel Cattelnovo, e quest inno-su celebre per quell'vniuersale pestilentia, cella quale serijono melti Autori, ch'à pena superuisse d'ogni diece vno. In que to mazzo la Regina Goanna, arriuata alla Corte del Papa in Auignone liebbe concessoro poblico, oue con tanto ingegno, e con tanta facundia difese la causa Iua, chel Papa, el Collegio c'haueano hauuto in mano il processo fatto contra Filippa Catanese e Roberto suo figlio, e conosciuto che la Regina verdateramente non era no minata ne colpata in cosa alcuna, tennero per sermo ch'ella sosse innocente, e pigliaro la protettione della causa sua, e mandaro subbito vn Legato Apostolico à trattare la pace, il quale trouò molto superbo il Rè d'Vngaria, ò che sosse l'ira del morto fratello, ò l'amore c'hauea conceputo di cosi bello, & opulente Regno, che già si trouaua hauerlo in tutto in mano, e lo tenea per suo, poi che'l picciolo Caroberto, poco dapoi che su giunto in Vngaria era morto, ma non per la difficultà del negotiare, il Legato volse partirsi da Vngaria, ma cercò di di in di, con ognarte mollisicare l'asprezza dell'animo di quel Rè. Ma Napolitani c'haueano inteso la bona voluntà del Papa verso la Regina, e che si vedeano cosi mal trattati da Gilsorte Lupo, ch'era com'è detto Castellano, e Luocotenente del Rè in Napoli, cominciaro à solleuarsi, e molti di quelli ch'erano stati cortegiani di RèRoberto, e della Regina si partiro, & andaro à trouarla fin in Prouenza, & à confortarla che se ne ritornasse, perch'erano tanto indebolite le sorze de gli Vngari, e tanto cresciuto l'odio contra i barbari costumi loro, che senza dubbio sarebbono cacciati con ogni picciol numero di gente, che sosse codotta da Prouenza; Non mancaro ancora di molti Baroni, che con messi e lettere secrete la chiamauano, e questo giouò molto alla Regina, perche mostrando queste lettere al Papa, li fermaro più saldamente in testa l'opinione che tenea dell'innocentia sua. Onde la Reina assicurata del sauor del Papa, e de la voluntà de gli huomini del Regno, cominciò à rimunerare quelli che l'haucano seguita in Prouenza, & tra li primi sù Errico Caraccio lo rosso, al quale fè vn priuilegio dato in Marsiglia qllo anno che su 1348. donandoli la Città di Feraci in Calabria con titolo di Conte, & ad altri caualieri diuerse cole; e poiche è accascato di far mentione di casa Caraccio-

la, non

Lode della Regina Giouan-

la, non è cosà tuor di proposito, poiche di età in età e cresciuta tanto di stato, e di ricchezze, ch'è diuenuta vna dele più celebre, e famole case d'Italia, (sare vu poco di digressione) e dire come per antichissimescritture à tempo che Napoli era suggetta à Basilio magno Imperatore di Costantinopoli, si troua che vna Donna donò al Monasterio di Santo Sergio, e Bacco, vna poisellione posta in vna contrada doue si dicea li Caraccioli, e questa scrit tura si conserua hoggi nel Monasterio di San Sebastiano: poinel 1440. si trouo vn breue di Papa Eugenio quarto, che commette all'Arciuescouo di Napoli vna litetra vno di Casa d'Acciapaccia, & vno di casa Caracciola, doue il Papa sa sede che'l beneficio che si litigaua era ius pationato seudato 600. anni auanti da Pictro Caracciolo di Napoli; equesto quanto alz l'antichità, ma poi il primo che si troua nominato per atti Illustri su Giouanne, il quale, come fa fede l'Imperator Federico secondo nel privileggio dela remuneratione che li diede, si februsciare derro yna torre d'Ischia, prima che volesse rendersi à nemici d'esso Imperatore, e questo su negli anni 1234. quasi nel medesmo tempo siorito Berardino Caracciolo Arciuescouo di Napoli, e Ligorio, il quale hebbe due figli l'uno chiamato Gioanne Caracciolo rosso, e l'altro chiamato Gualtieri Caracciolo bisquizzo, il che è certissimo segno, e proua espressa, che l'una Casa, e l'altra sia no d'uno medesmostipite, donde discese la linea del Principe di Malsi, sono tuttuna samiglia, vedendosi nell'archivo dell'anno 1284. che questi due fratelli erano nati d'un medesmo padre, e d'una medesma magre; & è da credere che la diuersità dell'armi sia nata da quella causa che mosse fino à 60. anni dapoi à fare vna simile divissione nella cala di Gambatesa, che essendo casa di Monforte venuta ad vna donna figlia, & vnica herededi Giouan di Monforte, quando tolse per patro che li figli che ne nasceuano succedessero alle castella ch'essa hauea dati in dote, tra li quali era Termoli di Capitanato, che hauessero da chiamarsi di casa di Monforte, & auuenne che dopò la morte della donna, il primogenito non volse pigliare il nome di Monsorte, parendoli vergogna à lasciare il suo cognome naturale, e le arme, e renuntiò la Signoria de le Castelle allo secondo genito, il quale su chiamato poi con gli heredi suoi di casa di Monforte, e portò l'insegna di Monsorte, equelto equel che io me ne credo, massime essendo continuata questa fama chesiano tutt'uno per detto di huomini vecchi, e per testimonio di Gio. Antonio Caracciolo Conte d'Oppido, che nelo suo testaméto dichia ra che li Caraccioli de i liqui con li Rossi sian tutt'una, e per questo lasciò vna bona Terra al Marchese di Vico, ch'era di Caraccioli Rossi. Marteo Villani che scriuele cose di questi tempi, sequendo le Croniche di Gian Villani suo zio scriue molte cose contrarie alle scritture particulari del Regno, alle quali à me pare che si debbia hauere prù sede, e però non si marauigli chi leggerà queste Istorie s'in alcune cole io m'allontano da lui, ne si

Origine di casa Caracciola

Matteo Villani napote di Gio: name.

creda

creda che ciò nasca dal non hauer io visto quanto scriue; e se bene ad alcuno curioso haurei desiderato di sodisfare co allegare le scritture che m'han mosso, essendono molte, dall'altra parte non m'ha parso interromper il cor so dell'Istoria con molte digressioni non necessarie, sequirò dunque dicen do che la Regina Giouanna confortata e rileuata dal sauore del Papa, e del Collegio, cominciò à ricourar insieme la fama, e la beniuolentia de sudditi, à i quali parca ch'essendo presentata innanzi al Papa, padre egiudice vni uersale de Crissiani, e da lui giudicata per innocente, e per degna d'esser rimessa nel suo Regno hereditario, pareua à ciascuno che sosse da riposarsi soura quel giudicio & attender à far vsficio di buoni e sedeli vassalli: e da questo mossi i popoli di Prouenza e de gli altri stati di là dai monti, sero à gara à presentarla, e souuenirla de danari, de i quali staua in estrema neceslità, e con quelli sè armare diece galee, e preso combiato dal Papa insieme con Luigi suo marito, nel partirsi donò al Papa, & alla Chiesa la Città d'Auignone, con la quale s'obbligo tanto l'animo del Papa, che conoscendo ch'ella desideraua che donasse il titolo di Rè, à Luigi suo marito, nel dargli la benedittione lo chiamò Rè, onde ambiduo lieti, e pieni di bona speranza andaro ad imbarcarsi in Marsiglia, e giunti à Napoli con venti prosperi la Città tutta vscì ad incontrarla nel ponte del picciolo Sebeto, ducento passi lontano dalla Città, perch'al porto di Napoli non si poteano appressare legalee poi che'l Castel nouo come tutte l'altre Castella si teneano da gli Vngari; discesi dunque in terra, e riceuuti co allegrezza incredibile d'ogni sesso, d'ogni ordine, e d'ogni etate, che per le strade oue passauano in segno di letitia ad alte voci ringratiauano Dio del ritorno loro; furo condutti sot to il Baldacchino in vna casa apparecchiata per loro al Seggio de Montagna. Vennero fra pochi di molti Conti, e Baroni à visitarla & à rallegrarsi del ritorno, & ad offerirsi di seruire à cacciare gli Vngari in tutto. Ma Francesco del Balzo Conte di Montescagiuso, il qual hauca tolto occasione che Roberto Principe di Taranto, e Filippo suo fratello erano prigioni in Vngaria, e che Rè Luigi era in Proueza s'hauea senza saputa loro tolta per mo glie Margarita lor sorella, non s'assicurò à comparire sin c'hauesse qualche certezza dell'animo del Rè verso di lui: Ma Rè Luigi che si vedeua in stato oue gli bisognauano più tosto amici ch'aggiuntione de nemici, con gran prudentia dissimulò questa offesa, e non solo mostrò di contentarsi del ma trimonio, ma gli mandò il privilegio del titolo di Duca d'Andri, & in questo modo hauendolo guadagnato, il vide venire con grandissima humiltà, & amore, à visitare, & ad offerire quato hauea in seruitio della corona, egli tegrandissime accoglienze, edopò l'esserestati molti di in seste, egli ela Regina si voltaro à rimunerare per quanto l'angustia delle facultadi loro à quel tempo comportaua, tutti quelli c'haucano mostrato affettione al nome loro, con priuilegij, & honori, e dignitá, e sopra tutto i Caualieriri giouani

uani suoi coetanei, come colui che speraua più per amore, che per sorza di stipendis sar essercito habile à poter cacciare i nemici dal Regno; ordinò vna bella corte, e fègran Siniscalco del Regno Nicolò Acciaiuoli Fiorenti no, huomo meriteuole per molti seruitij, e più per quelli c'hauea fatti in questo viaggio di Prouenza: e perche, i popoli del Regno erano in molte parti oppressi da Corrado Lupo, eda suoi ministri Capitani de gli Vngari, lasciò assediare le castella di Napoli, esatta vna bella compagnia de Conti, e Baroni ch'erano concorsi à Napoli, e del siore della giouentu Napolitana, caualcò contra il Conte d'Apici, il quale con molta pertinacia seguiua la parte del Rèd'Ungaria; e perchenon hauea ne commodità di tenersi, ne speranza di soccorso, vsci à buttarsi à i piedi del Rè, e pagò treta milia ducati, & impetrò perdono, egiurò hommaggio, con questi trenta milia ducati assoldò il Duca Guernieri, Capitano de Todeschi, con quattrocento lincie, e passò in Puglia, e ricourò Lucera, perche gli Vigari non fidandoss tenere la Terra si ridusser al Castello, all'assedio del quale ha uendo lasciata buona parte dell'essercito, egli andò à Barletta. Ma Corrado Lupo ch'era andato in Apruzzo per sollicitar alcune compagnie di Tedeschi, che stauauo sparsi per l'Italia, poi che gli hebbe ridutti al Soldo del Rè d'Vngaria, e promesso di lor dare à sacco le Terre nemiche scese con loro in Puglia per soccorrere il Castello di Lucera, & Rè Luigi che l'intese per fortificare i suoi, ch'erano à Lucera, mandò il Conte di Minoruino, e'l Con te di Sprech con otto cento caualli à Lucera. Ma Corrado stissi presto che partendo da Goglionisi arrinò la sera in Lucera, ne bastaro quelli ch'erano nella Città ad impedirlo che non intrasse al Castello, e'l di sequente essendo vniti il Conte di Minoruino, el Conte di Sprech con quelli ch'erano in Lucera, gli mandò il guanto della battaglia, e fù da quelli accettato contra il parere del Duca Guernieri, e mentre si staua in questa discussione s'era da combattere, ò nò, il Rèarriuò da Barletta, & intendendo questa disputa preserusolutione di sequir il consiglio del Duca Guernier i, e non poner in rischio d'una giornata il Regno, e la vita sua, massimamente ch'egli dubbitaua che'l Duca sdegnato non andasse ad vnirsi con gli altri Tedeschi, ch'erano con Corrado, del che staua molto sospetto, conoscendolo per huomo auarissimo, edi non sincera sede, però Corrado insuperbito di questo ardire, lasciò ben fornito il Castello di Lucera e si parti con l'essercito in ordine, passando à vista dell'essercito del Rè, & ordinando à molti dessuoi che scorressero sin'à i repari rinfacciando, con villania la vilta à i Capitani, & all'essercito Reale, e vedendo che per questo non si mouea, se n'andò à Fog- Foggia, da gia sperado che'l Rè per soccorrerla sosse stretto à sare satto d'arme. E per- po, sacchigche Foggia à di natura debile, & i Cittadini ricchi non volcano poner à giata. ventura l'honore, & i beni loro à speraza di quel poco presidio, ch'era dentro, andaro à rendersi. Ma Corrado non per questa vbidienza volselor sal-

uar ne le robbe ne l'honore, perche con vna crudeltà Barbara la diede à facco senza riguardo alcuno, esenza pietate, per questo restaro spauentati tut ti i lochi conuicini, e come sogliono le genti giudicare dall'interesse loto, quel ch'altri debbia fare, incolpauano il Rè c'hauesse fatta saccheggiare vna Terratanto ricca, & importante senza soccorrerla. Con la sama delle ricchezze guadagnate da i Soldati per questo sacco, concorsero infiniti Auuenrurieri al Campo di Corrado, che sperauano ch'ogni di hauessero à sacchegiare simili Terre. Il Rèsi mosse da Lucera, e passò la Cirignola per pro hibire Corrado del passare in Terra di Bari, dou erano tutte terre bone, e ricche, e compartendo per gli altri lochi de passi alcuni Capitani veterani di Re Roberto, facilmente se vani i pensieri di Corrado, il quale desideran do solo di venire à giornata, penso partirsi, & andare sopra Napoli sperando che'l Rè lo sequirebbe, e c'hauesse hauura per la strada qualche occasione di combattere; & in tanto non lasciò di tentare secreta prattica co'l Duça Guarnieri, che volesse passar à soldi del Rè d'Vngaria, mandando à dirgli ch'era assai meglio da quella parte hauer in abbondantia i fiorini Vingari,&il Regno à saccomando, ch'aspettare le paghe di Rè Luigi scarse, e mal pagate; e per quel che si vide poi non parlò à sordo, perche Rè Luigi come vide partire Corrado, lasciò il Duca Guarnieri Vicerè in puglia con quattrocento lancie, e come su nella Valle Beneuentana, passò auanti l'essercito Vngaro, esi ridusse à Napoli, el Duca Guarnieri fingendo di volere andar ad acquistare Basilicata, e cacciarne i Capitani di Corrado, andò à Corneto, & allogiando là senza niuna guardia, vna notte si se pigliar à man salua con tutti i suoi, & mandò à Rè Luigi, à richiederlo chegli hauesse mandato trenta milia siorini per lo suo riscato, ch'altramente si protestaua, che lasciarebbe la parte sua, & passarebbe à nemici; e perche questo tradimento fù si mal colorito, che si conobbe subbito, il Rè elesse più tosto lasciarlo passar à nemici che riscotendolo cosi caro, e tenendolo appresso di seriserbarlo, e dargli commodità di fargli maggiore tradimento, così il Duca sen za vergogna con tutti i suoi che non haucano perduto in quella finta cattiuità cosa alcuna, venne in terra di lauoro à trouare Corrado, il qual era grandemente accresciuto di numero de Soldati perche v'era arriuato anco ra il Conte di Lando con molta bona gente à cauallo. E perche i Baroni c'haueano mostrato allegrezza del ritorno di Rè Luigi, sapeano certo che non haurebbono trouato appresso di Corrado luoco alcuno di venia, vennero tutti in Napoli con le maggiori forze che poteano, e tra tutti si segna lò il Pipino Conte di Minoruino, che condusse seco trecento lancie, le qua li nutriua sempre appresso di se, & vna buona compagnia de fanti eletti, si ch'in pochi di si trouaro dentro Napoli più di tre milia, e cinquecento caualli egran numero de Pedoni, e massime balestrieri delle contrade vicino à Napoli, i quali con intenso odio desiderauano vendicarsi degli Vngari, edei

e dei Tedeschi che saccheggiauano, e consumauano il paese tutto. Questa moltitudine di gente era non manco noioso peso che sicurtà alla Città di Napoli, perche non hauendo per via di terra nulla comodità di viuere, perche l'essercito Vngaro ch'era in Auersa, non faceua intrare cosa alcuna in Napoli, si viuea con molta necessità solamente di quelle cose, che veniano per mare da Calabria ò d'altri luochi deuoti al Rè, & alla Regina, per questo amortinate le genti d'arme, & i santi contra la voluntà del Rè, e del con siglio volsero vscire; eligendosi quattro Capitani, quali soro Ramodo del Balzo, Roberto Sanseuerino, il Conte Sprech, e Guglielmo Fugliano. Questi vsciti di Napoli andaro ad accamparsi sopra Secondigliano, Casale poco più di due miglia distante da Napoli; i nemici vsciro d'Auersa, e vennero à Melito, aunicinandosi duo miglia all'elsercito Napolitano, ebeche fussero in puì numero, cercaro pur il vataggio della fraude; e di là à pochi di collocaro il Conte di Lando in vuluoco opportuno in aguato, e co gradissime grida cominciaro à cobattere sintamente trà loro, dimostrado che fussero in discordie i Tedeschi con gli Vngari, e su tanto ben satta questa strattagema, ch'alcuni Villani di Mehto corsero à dar noua all'essercito Na politano, comegli Vngari, & i Tedeschi s'erano azzustati insieme, e che ne moriuano infiniti; i Capitani fero subbito armare l'essercito, esenzaltra dimora corsero à dar sopra quei Barbari, sperando di punire l'una, e l'altra natione de malesicis fatti al Regno, e come giusero ruppero le prime squa Battaglia in dreammazzando molti, matrouando maggior relistenza nelle seconde, e Melito, e rot. combattendosi dall'una parte, e dall'altra con grandissimo esforzo e cardi Napoli. combattendosi dall'una parte, e dall'altra con grandissimo sforzo, & ardi-tani. re, soprauenne il Conte di Lando con i suoi, e serendo dietro le spaile la caualleria Napolitana, diede la vittoria àgli Vngari, erimalero prigioni al numero di vinticinque trà Conti, e Baroni grandi, ma molta maggior numero di Caualieri priuati, i quali tutti insieme sero taglia di ducento milia siorim. Per questa rotta Rè Luigi, & Napoli restò in molto calamità, perche nemici erano diuentati più ricchi, e più formidabili, e perche non poteano pigliare Napoli à forza, si diedero à vietar ancora da luochi remo ti il portare cose da viuere: Ma il Papa ch'era auisato di quando si saceua,e c'hauea pietà non meno del Rè, e della Regina, che di tutto il Regno, ch'era pieno d'homicidij, edi rapine, mandò il Cardinale di Ceccano Legato Apostolico, c'hauesse da rimediar à tnate calamitadi, il qual venuto con celerità gradissima à Napoli cominciò à trattare tregua trà Rè Luigi, e Gorrado Lupo, e trouando Corrado alienissimo da tregua, e da pace si vol tò con grandissima destrezza, à trattare secretamente co'i Capitani Tedeschi, i quali egli conoscea, pch'erano stati alcune volte al soldo della Chiesa, e parte per la destrezza sua nel trattare, parte perch'i Tedeschi desiderauano partirsi per trouarsi carichi di preda d'ogni sorte, al sine venne à patti con loro che pagandosi cento vintimilia siorini partissero dal Regno e

lasciassero in man sua sequestrata Auersa, e Capua: Cosi essendo partiti i Tedeschi, Corrado Lupo, e Frà Morriale Vngaro Caualiero Gerosolimita-

Ritorno del Rè d' Vngarianel Regno di Napoli. no Capitano degli Vingari si ritiraro in Puglia, e auuisaro il Rè d'Vingagaria com'i Tedeschi partendosi gli haueano tolta la vittoria, e la possessione del Regno da mano. Il Legato se n'andò in Roma doue morì fra pochi di, e Rè Luigi ageuolmente ricourò Capua, & Auersa, le quali ristrinse in più picciola forma, e sortificò parte di noue mura, e parte di Bastioni, hauendo prouato quato importa tener Auersa ad vn Rè che vole stare sicu ro in Napoli, egià terra di Lauoro, el'altre prouintie contigue cominciaro à respirare, vedendo diminuita la potentia de gli Vngari. Ma il Rè d'Vngaria riceuuto l'auiso di Corrado su tato presto che prima giunse in Schiauonia, e s'imbarcò per venir in Puglia, che si sapesse ch'era deliberato di venire, e giunto che sù in Puglia si trouò al numero de diece milia caualli, e Pedoni quasi infiniti. El Conte di Minoruino che si trouaua co i suoi ad Altamura sentendo questa improuisa venuta del Rè Vngaro scese, e si pose dentro Trani con tutte le suegenti com'huomo di gran spirito, & ambitiosissimo che speraua di farsi Signore di Trani, quado Rè Luigi hauesse ha uutala Vittoria, ma restò ingannato del suo pensiero perche credeua che'l Rè d'Vngaria non si sermasse in terra di Bari, ne perdesse tempo ad assediarlo,& andasse in Napoli.Ma Fermandosi il Rè co dimostrar ostinata voluntà di non partire se non riceueua Trani, egli sù sorzato da i Cittadini à ren dersi poi che si trouaua quella Città senza niuno fornimento di cose da viuere, e per aequistare perdono dal Rè andò con la Correggia in Canna à buttarsegliài piedi, & impetrò perdono per se, e per li suoi; Dapoi c'hebbepigliata Trani il Rèd'Vngaria andò à Canosa, la quale chiuse le porte, esi pose à difesa con tanta determinatione, e con tanta virtù che'l Rèordinò che co'l siore di tutto l'essercito se le desse l'assalto, nel qual egli smon tato à piedi volse essere de i primi à rimettere, ma difendendosi i Canosini con molto valore gli Vngari furo ributtati, & egli cadde grauamente serito & à pena da i suoi con morte de i più valorosi sù ridutto al campo, doue medicato alcuni di per non perdere più tempo, eriputatione in vano si parti, e passò in Principato, & hauuto Salerno, ch'all'hora per discor die ciuili era in gran disunione, hebbe parimente Nucera de Pagani co'l ca stello che vilmente sù reso dal Castellano, da Nucera poi venne ad Auersa credendo pigliarla subbito poi ch'alla prima volta che venne l'hauea smantellata, e non sapea ch'era stata fortificata da Rè Luigi, e trouò che la guardaua Jacomo Pignatello Gentil'huomo Napolitano con cinquecento Soldati, e pochi di dapoi che v'hebbe posto l'assedio, le diede vn serocissimo assalto, nel quale trouandosi egli trà i primi sù serito di sactta nel piede, non senza pericolo della vita, tal ch'uscito di speranza di pigliarla per forza deliberò d'hauerla per fame; e l'astrinse d'ogni banda. Durò l'alsedio

Canosa se à gli Vngari honorata resi stenza.

Giacomo, Pignatello difen de Auerfa.

l'assedio tre mesi, al sin de quali il Pignatello vinto da necessità, si rese salue le persone, e l'essercito Vngaro, per molte infirmitadi p la qualità della stagione, e per lo viuere loro dissoluto, su molto estenuato, essendo stati quasi tutti malati, enon picciola partemorti. Ma Rè Luigi ch'al ritorno del Rè d'Vngaria nel Regno hauca mandato Rinaldo del Balzo grande Ammirãte in Prouenza à condure diecegalee, con dissegno ne gli vltimi bisogni di saluarsi, come la prima volta in Prouenza, quando vide Auersa resa e l'Am miranteritornato con le galee, si pose co la moglie in vna galea, & in vn'altra i più intimi seruitori suoi, & andò in Gaeta con dissegno d'iui aspettare l'Ammirante con l'otto altre galee, ch'era rimaso in Napoli co scusa di pigliare la panatica, ma in effetto con animo di tradire Rè Luigi, e la Regina Giouanna in mano del Rè d'Ungaria. Matteo Villani scriue, che dopò la partita di Rè Luigi, trouandosi Maria vedoua Duchessa di Durazzo sorella della Regina nel Castello dell'Ouo, l'Ammirante ch'era sopra legalee sotto spetie di visitarla, andò al Castello con dui suoi figliuoli, & alcuni ser uitori e soldati delle galee, e ch'essendo samigliarmente ammesso & introdutto ou era la Duchessa che nulla temea di ciò che sequì, la pigliò per sor za, e la condusse su le galec, e egli se consumar il matrimonio co'l suo siglio primogenito, e fatta vela per tornarsene in Prouenza, giungendo à tanta temerità molto maggiore sciocchezza, si fermò à Gaeta ou erano il Rè, e la Regina c'hauuto auiso di questa insolentia, n'erano rimasti com'era di ragione grauamente turbati, e benche egli co i figli, e con la noua No ra non fusse intrato nel porto di Gaeta, ma trattenendosi di fuori, aspettaua le otto altre galee che erano intrate nel porto, e le genti smotate nella Cit tà per pigliare rinfrescamento, Rè Luigi hauendo prima secretamente rinforzate le guardie delle porte di valenti huomini, e ben armati fè prendere i padroni, e Souracomiti dellegalee ch'erano scesi in terra, e minacciando di farli crudelmente morire, se non oprauano che l'Ammirante venisse nel porto, ottenne da loro che non palesando al Conte ql ch'era successo à Gae ta, gli persuasero che venisse nel porto liberamente: Venne l'Ammirate, ma no volse smotare, scusandosi ch'era impedito da dolore inteso di podagra, el Rè acceso d'ira, & impatiéte di sopportare più oltra l'ingiuria, co alquati suoi più valeti Caualieri motaro in vno schiffo andò à trouarlo, e disua ma no l'uccise, e fè prigione i duo figli, e pigliò la Duchessa, e la codusse nel Castello di Gaeta. A me pare più verisimile qllo chescriuono alcuni Autori di que tépo che dicono che l'Ammirate tenesse prattica col Rè d'Vngaria, che volesse dare al figlio primogenito, la figlia primagenita della Duchessa ch'e ra herede del Ducato di Durazzo in Grecia, e di molte bone terre nel Regno di Napoli, & egli promettea nel viaggio di Prouenza darli in mano il Rè e la Regina Giouana, e questo me'l da più à credere, che tutti gli Autori che san métione di Maria Duchessa di Durazzo, dicono che no hebbe altro che duo

che duo mariti, l'uno su Carlo Duca di Durazzo decapitato, come su è det to, in Auersa, l'altro Filippo Principe di Taranto secodo fratello di Rè Lui gi, però lascio l'arbitrio à chi legge di credere quello che più gli piace. Il Rè d'Vngaria hauendo intesa la partita di Rè Luigi se ne venne in Napoli, esenza contrasto per la via delle Correggie entrò al Castel nouo, & ordinò che sussero chiamati i Gouernatori delleCittà di Napoli. Questi furo Bartolomeo Carrafa, Roberto da Rimini, Gioan Barrile, Andrea di Tora, Filippo Coppula, e Nardo Ferrillo per la nobiltà; e p lo popolo Leonardo Terracciano, e come fur giúti, il Rè cominciò à rimproperar loro la poca fede vsata verso di lui, el'ostinata voluntà di sequire la parte della Re gina Giouanna, e disse che con tutto ciò volea vsare più benignità verso la Città, ch'essi non meritauano, e che però hauendo promesso à i soldati la Città à sacco, era contento di far restare quieti i soldati quando la Città s'hauesse posto vn taglione conueniente per euitare la vergogna, e'l danno del sacco. Quelli non seppero che risponder altro, se non c'haurebbono fat ta l'ambasciata alle piazze, e cosi tornati, e riferito quello c'haueano inteso; posero in gran bisbiglio il popolo, e perche'l campo de gli Vngari staua alle Corregie, dou'è hoggi la Incoronata, e molti del popolo s'erano accorti che stauano tutti macilenti, e mal in ordine, e co'i caualli magri, e debili, ch'à pena poteano le selle; pigliaro tutti l'arme, deliberati prima di morire, che farsi taglieggiare; e'l Rèche vide questo, il di sequente si parti dal Castello, & andò con l'essercito in Puglia, per le quali cose il Papa pronosticado che sarebbe leggiera cosa di ponere pace trà duo Rè, trouadosi pocomeno staco l'uno dell'altro, mandò duo Legati, i quali conclusero tregua per vi anno, el Rè d'Vngaria se ne ritornò in Vngaria, lasciado presidio alle terre che si teneano con le sue bandiere, e poi che su in Vngaria, ò che sosse destrezza, e prudentia del Legato Apostolico, che gli su sempre appresso, ò che fusse che dissegnaua di far guerra con Venetiani, i quali haueano occupate alcune terre di Dalmatia appertinenti al Regno d'Vingaria, concesse la pace à Rè Luigi, & alla Regina Gioanna, rilassando in gratia del Papa, e del Collegio di Cardinali tutte le sue pretendétie, e liberò i cinque Reali ch'erano stati tre anni carcerati al Castello di Visgrado. Aggiungono di più c'hauédo condannato il Papa come mezzo della pace il Rè Luigi, e la Regina Gioan na à pagare trecento milia fiorini al Rè d'Vngaria, per le spese della guerra, egli magnanimaméte ricusò di pigliarli, dicédo ch'egli non era venuto al Regno per ambitione, ne pauaritia, ma solaméte per védicare la morte del fratello, nella quale vendetta hauédo fatto quanto gli parea che couenisse, non cercaua altro, e su molto lodato e ringratiato dal Papa, e dal Collegio. Vscito da fsti affanni Rè Luigi, e la Regina madaro Ambasciatori à ringra tiar il Papa, el Collegio. & à dimadare chegli facesse gratia di madar vn Le gato Apostolico che l'hauesse coronato, il che ottenneto ageu olméteper che dal

che dal Papa fu deputato à ciò il Vescouo Bracarense, e venendo la Primauera si fè l'apparato per la coronatione, alla quale su deputato il di 25, di Maggio, nella festa della Pentecoste, e tutto l'Regno assueto à trauagli, ad incendij, à morti, & à rapine, cominciò à rallegrarsi, & oltre i Baroni, concorsero in Napoli da tutte le parte infiniti, per vedere vna festa tale, la quale parea che hauesse da fare scordare tutte le calamitadi passate; con tutto ciò vno Beltran della Motta Tedesco, dismandato dell'altre genti del Rè d'Vngaria, che pacificamente si partiano dal Regno, ragunati molti Tedeschi,& Italiani, ch'erano rimasti in Regno senza capo, vaghi di prede,& di rubarie al numero di mille caualli, discorrendo per li Casali d'Auersa, cominciò à correre, & dipredare tutto'l paese, tal che molti Baroni, e Gentilhuomini che veniuano per honorare la festa della coronatione, no poteano passare senza pericolo d'essere rubbati, e presi; ond'il Rè ch'era tornato in Napoli, armati cinquecento caualieri, e molti altri Baroni che si trouauano nella Città, vscì & andò à ritrouarlo, e lo ruppe con grandissima morte de ladroni suoi sequaci, i quali se ben scamparo dalle mani di Caualieri suro tutti morti, espogliati da Villani, scampando solo Beltrano con vinti compagni. Quelto successo sè tanto più notabile la selta, tal ch'essendo giunto il legato nel luoco doue su l'apparato con grandissima pompa, e sollénissime cerimonie vuse, e corond il Rè, e la Regina, e sur fat del Rè o del te per honore della festa, & allegrezza del popolo moltegiostre, moltigio- la Regina. chi d'arme, e conuiti, ne i quali in più volte mangiaro tutii i nobili, & honorati popolani dell'uno, e dell'altro sesso & appresso dalla Città, e da tutto il Baronagio sù solennemente giurato homagio al Rè, & alla Regina, i quali sero general indulto à tutti quelli, che nelle guerre passate haucano seguito le parti del Rè d'Vngaria; e la Regina Gioanna per vsare gratitudine à Dio del beneficio che l'hauca fatto di cacciarla de tati affanni di quel palazzo ch'i Rèsuoi antecessori haueano edificato per tribunale di giustitia, sè fare vna Chiesa sotto titolo di Santa Maria Coronata, e la doto di vti lissime possessioni. Ma com'auiene nelle cose humane che questa vniuersa le allegrezza che sù sorse la maggiore che sosse stata di molti anni nel Regno, su turbata da mestitia, e da segni de cattiui successi, perche nel medesmogiorno morì l'unica fanciulla del Rè, e della Regina, & anco, caualcando il Rèsolennemente per gire com'è solito dopò la coronatione per tutta la Città entrato che fù per la porta Petruccia, la qual era ou'è hoggi l'Hospi tale di Santo Gioachino da vna banda, e dall'altra la Chiesa di San Giorgio di Genouesi, alcune donne dalle finestre in segno d'allegrezza, spargédo fio ri, sero che'l cauallo che caualcaua il Rèspauentado drizzò di modó che à quei Signori che portauano il freno si ruppero le retine in mano, el Rè vedendo il pericolo si gittò da cauallo, egli caddè la Corona de testa della quale si tero trepezzi. Ma venuto altro cauallo, & racconcia la Corona

in testa, il Rè ridendo, & inanimando i suoi che di ciò stauano smarriti, rimontò à cauallo, e sequi il camino per tutta la Città, e la sera al tardo ritornò al Castel nouo con la Regina. Mentre si saceano queste cose in Napoli, Corrado Lupo vdita la conclusione della pace, el'ordine di partirsi dal Regno, si ridusse in Lucera di Puglia con la compagnia sua ch'era di settecento lancie, doue mostraua animo di volere tétare cose noue però che lasciate l'insegne, & glistendardi del Rè d'Vngaria, n'hauca spiegate altre co l'in segne Imperiali, tal che Rè Luigi ancora che si sidasse di dibellarlo per sorza, trouandosi sassidito di tante guerre, vosse più tosto trattare di cacciarlo dal Regno con danari; & hauendo inteso che dimandaua alcune paghe, che diceua che gli era restate à dare il Rè d'Ungaria, che ascendeuano alla somma di vinticinque milia fiorini, ordinò chegli sussero dati, e Corrado si parti subbito, e restò à divotione del Rètutto il Regno: Restaua solo Frà Murriale in Auersa, ch'inuitato dall'essempio di Corrado, s'andaua intrattenendo, con speranza d'essere pagato ancor esso, e benche non mostraua di volere mantenere quella Città contra la voluntà del Rè, ne di farli guerra, non mostraua anco voluntà di venire à lui amicheuolmente; del che sdegnato il Rè, gli mandò sopra Malatesta da Rimini, e Giannotto Standardo con due compagnie di caualli, i quali entrati in Auersa all'improuiso, Frà Murriale si ridusse al Castello, dou'era quanto hauca predato nel Regno, ma non hauendo di che viuere, si reseal Rè salue le persone, e mille fiorini d'oro solamente, lasciando tutto il resto delle sue ricchezze, e se ne vsci dal Regno, e così ogn'uno si prometteua lunga pace, e tranquillità, e ristoro delle passate ruine. A questi tempi essendo in Roma insorto vn nuouo Tribuno chiamato Francesco Baroncello, c'hauca tolto in tutto l'ubbidienza al Papa. Il Papa con voluntà di tutto l'Collegio liberò Nicolò di Renzo ch'era stato molti anni prigione, e'l mandò in Roma con speranza c'hauesse da cacciare il nouo Tribuno, e ridure la Città all'ubbidienza della Chiesa, egià non sù vano il dissegno, perche Nicolò sù riceuuto da Romani con tanta allegrezza che gli fu ageuole cacciare il Baroncello, ma poi che l'hebbe cacciato, volse vn'altra volta occupare la Signoria, e continuar il titolo vsurpato la prima volta, ecominciò à mal trattare i Principi Romani facendone alcuni morire, erenendone carcerati molti, dalla qual cosa indutti Vrsini, e Colonnesi vaitamente, mandaro in Puglia à trouare Giouan Pipino Conte di Minoruino, il quale sempre nutriua appresso di se la gente d'arme eletta, e lo pregaro che venisse à liberare Roma. di mano di quel tiranno, colui com'era ambitiosissimo senza dimora si mosse, & à gran giornate arrivato all'improviso in Roma scacciò il Tribuno, eliberò tutti i Prencipi ch'erano prigioni, elè ordinare in Roma il gouerno solito sotto l'ubidienza del Papa, e se ne tornò nel Regno, molto glorioso per tal satto. lo hò visto vna coccssione satta da lui d'una quantità de territorii

territorijad vn Conuento de Frati Predicatori di Lucera di Puglia, nella quale s'intitolaua Gioua Pipino Côte di Minoruino, Patritio, e Liberatore di Roma, e di Prencipi Romani, & illustre propugnatore della Santa Chiesa. Hor tornando à Rè Luigi l'anno sequente nel medesmo giorno della Pentecoste ordinò una festa in memoria della sua coronatione nella quale l'ordine del instituì l'ordine, e la compagnia del Nodo desessanta Signori, e Caualieri, e più valorosi, e meriteuoli di quella età sotto certa forma di giuramento, & perperua fede, & insieme co'l Rè, vestendo ogn'un de loro la giornea vsa ta à quei tempi della diuisa del Rè, con vn nodo d'oro, & d'Argento in pet to strettamente ligato. Di questo ordine, per quanto si può hauer notitia da publiche Scritture, e da monumenti di marmo, suro il Prencipe di Taranto fratello maggiore del Rè, benche scriua Marteo Villani che quando il Règli mandò la giornea riccamente adornata di Perle, e di Gioie co'l no do d'Oro, & d'Argento, egli ch'era di maggior età, e che s'intitolaua Imperatore, sdegnato di ciò, disse ridendo à quelli che la presentaro, ch'egli ha uea il vincolo dell'amor fraterno co'l Rè, e però non bisognaua più stretto nodo, il mandò anco à Bernabò Visconte Signore di Milano, el'accetto molto volentieri. Il diede à Luigi Sanseuerino, à Guglielmo del Balzo Con te di Noia, à Francesco di Loffredo, à Roberto Seripando, à Gurello di Tocco, à Iacomo Caracciolo, à Gioan di Burgenza, à Giouannello Bozzuto. & à Cristoforo di Costanzo. A questi duo vitimi ne fanno sede la sepoltura del Bozzuto all'Arcinescouato, e quella del Costanzo alla tribuna di San Piero Martire, ma alla sepoltura del Bozzuto l'iscrittione dice che sciol se il nodo in battaglia campale, & in Gerusalem poi torno à religarlo, il che mi dà à credere che fosse ordinata tra i Caualieri di quell'ordine, che chi di loro facesse qualche proua notabile potesse portar il nodo sciolto, e ch'alla seconda proua potesse tornar à religarlo; & in questa opinione mi conferma la sepoltura del Costanzo, nella quale stà vn nodo ligato, el'altrosciolto, e la sepultura d'un discendente di Francesco di Lossredo; e questo sù il primo ordine di Caualleria, che fosse instituito in Italia, chi sussero gli altri per non hauergli trouati non ho voluto affermarli. A questo tempo Na poli, e'l Regno stette in assai sclice stato per la pace, e per la presenza, e liberalità del Rè, solamente furono alcuni moti per la superbia del Principe di Taranto, il quale per troppa confidanza c'hauea nel Rè suo fratello, trattaua con molta insolentia a cha Baroni, e tragli altri piglio odio contra il Conte di Caserta, figliolo di Diego della Ratta, tanto benemerito seruitore, & amato da Rè Roberto, egli mando il campo sopra à Caserta, benche quel Contesi difese con tanto valore, che legenti sue surono sorzate à partirsi dall'assedio con poco honore. In tanto le cose di Sicilia ogni di andauano peggiorando; pero che crescendo per la debolezza del picciolo Rè Don Luigi, le discordie tra Siciliani, e Chalani, & essendo diuisi tutti i Ba roni,

roni, e popoli dell'Isola, si lascio la coltura de campi, ch'è la principale intrata nel Regno, e parimente tutti gli altri trafichi, eguadagni, e s'attendea solo à rubbarie, incendij, & homicidij; onde procedea non solo la pouertate, e miseria di tutta l'Isola, ma la pouertà, & debolezza del Rè, non potendo i popoli supplire, non solo à i pagamenti estraordinarij, ma nè anco ài soliti, & ordinarij; onde auuenne che i Baroni dell'Isola si diuisero in due parti, dell'vna erano capi i Catalani, che s'haueano vsurpata la tutela del Rè; e dell'altra quelli di casa di Chiaramonte ch'erano tanto potenti, che teneano occupate Palermo, Trapani, Saracola, Girgento, Mazara, e molte altre Terre delle migliori di Sicilia; e benche non fussero scouerti nemici del Rè, signoreggiauano quelle Terre d'ogn'altra cosa che dal titolo in fuora; eperche quelli che gouernauano il Rè, possedendo la minor parte di Sicilia, bisognauano cacciare da quella tanto che potessero tenere il Rè, e la casa sua con dignità Regia, e ch'essi potessero anco accrescere di ricchezze, molti popoli sdegnati cominciaro ad alterarsi, e la Città di Messina, la quale era principale di quelle che'l Rè possedea, non potendo soffrire l'acerbo gouerno del Conte Matteo di Palizzi, volta in tumulto, andò sin al Palazzo Reale, e l'uccise, e gli altri Baroni à pena potero saluare esti, e la persona del Rè, ritirandosi in Catania, con l'essempio de Messinesi Sciacca ancora vecise i Ministri del Rè che verano; e perche di questo mo to era stato Autore il Conte Simone di Chiaramonte, & conoscea, che con tra di se sarebbe voltata tutta l'ira del Rè, & del suo Consiglio, mandò à Rè Luigi in Napoli, chiamandolo non à l'impresa di Sicilia, come haueano alcuni chiamato Rè Roberto, ma ad vna certa vittoria, auisandolo che le cose di quel Regno stauano in tali termini, che con ogni poca forza si sarebbe conquistato, ma come Rè Luigi, e'l Regno, per le passate guerre si trouauano non men disfatti che Siciliani, cominciando all'hora à raccogliere i primi frutti della quiete, e della pace, e quelle forze ch'à tempo di Rè Roberto erano potenti, & vnite; hora per la presentia di tanti Reali, tra i quali era diuilo il Regno, erano deboli, e disunite; non puote mandarui quel numero di gente, e di vittouaglie, che sarebbe stato necessario à tanta impresa, auenga che'l gran bisogno che quelli popoli haueano d'ogni cosa appertinente al vitto humano, hauea oprato che fussero per la maggiore parte adherenti à casa di Chiaramonte, però vi mandò Nicolò Acciaiuoli gran Siniscalco con cento huomini d'arme, e Giacomo Sanseuerino Conte di Melito con quattrocento fanti, sopra sei galee, e molti vascelli grossi di carico, con la maggior quantità di vittouaglia, che sù possibile, questi giunti in Sicilia co'l fauore del Conte Simone, se n'andaro à Melazzo, e l'oc Palermo, & cuparo, e postoui presidio, & Gouernatore in nome del Rè, andaro à Palermo con gran parte di vittouaglia, & furono riceuuti da Palermitani, già rimà Rè Luigi dutti all'estremo bisogno d'ogni cosa da viuere con infinita allegrezza, appreflo

pressoi medesmi di casa di Chiaramonte sero alzare le bandiere di Rè Luigi à Trapani, à Saragosa, & à tutte l'altre Terre che teneano essi, & benche non hauessero tante genti di guerra, che bastassero à tenerle con presidio di Rè Luigi, era tanto più debile la parte del Rè di Sicilia, che senza forza d'arme si mantennero in fede del Rè di Napoli solamente con monitione di uittouaglia, che gli era madata di Calabria; per questi sucessi i Gouernatori del Re desiderosi di non fare annidare in Sicilia le genti del Rè Luigi auanti che crescessero più, fero ogni ssorzo d'andare per rihauere Palermo, ma fù in vano, perche i Cittadini, c'haucano gustato la comodità delle uittouaglie, si mantennero in sede del Rè Luigi, seruendo con molta sede, & diligentia al gran Siniscalco, & al Conte di Miléto, che defendeano la Città; onde suro stretti ritornarsene, & il Rèstra pochi di venne à morte, e su gridato Re Federico suo vitimo fratello, il quale non hauca finiti tredici anni sorto il gouerno de Catalani, per opra de quali essendo bandito da Messina Nicolo Cesario, capo di parte molto potente in quella Città, egli ancora sequi la parte di Rè Luigi, & hauuto intelligenza con alcuni de suoi sequaci, di notte entro in Messina con alcuni soldati, & adherenti di casa di Chiaramonte, assaltò i suoi nemici, & il popolo leuatosi à rumore suro intromessi duceto caualli, & quattrocento fanti, mandati dal gran Siniscalco, & da i Conti di Chiaramonte, com'era stato stabilito trà loro, & cacciandone queli della fattione contraria, alzò le bandiere di Rè Luigi il quale subbito c'hebbe l'auiso della presa di quella Città, la quale tenea per veramente sua, poi che l'altre erano tenute più tosto da i Chiaramontesi, che dagli officiali suoi, venne subbito con la Regina Giouanna sua moglie à Rigio in Calabria, & mandò al gran Siniscalco supplimento di cinquanta altre lancie, & trecento fanti à piede, & mandò buona quantità di vittouaglie à Messina, che ne staua in grandissima necessità, & su tanta l'alle grezza dei Citadini, chegiunti con quelle genti ch'erano venute all'hora, assaltaro le Castella di Santo Saluatore, & di Mattagrifone, le quali furo strette à rendersi con due sorelle del Rè, Bianca, e Violante, quali con hono revole compagnia furo mandate à Rigio alla Regina, e da lei suro con mol ta cortesia, & amoreuolezza riceuute, & accarezzate; parueal Rènon indugiare più, e passò con la Regina al Faro, e la Vigilia della Natività del Si gnore del MCCC.LV. intraro in Messina con grandissima pompa, e suro allo: Rè Luigi in giati nel Palazzo Reale, doue con le solite cerimonie su giurato homagio, e fedeltà da tutti. Pochi di dapoi venne il Conte Simone, e Mantredi e Federico di Chiaramonte, à i quali il Rè vsci incontro suori della Città, e gli honorò molto, come capi della famiglia, & autori dell'acquisto di quel Regno, ma desiderando il Conte Simone, che Rè Luigi gli desse Biancado rella del Rèper moglie, e persuadendosi che non douesse negarla per li me riti suoi, & quasi per lo prezzo d'un Regno, confidentemente ne parlò à Rè Luigi, = 0000

1355

Luigi, al quale questa richiesta parue di molto importanza non per sestessa, ma per quella consequenza, che hauesse potuto portare seco questo matrimonio, ch'essendo il Rè Federico ultimo della stirpe del Rèdi Sicilia della casa d'Aragona e di età, di senno tanto infermo, ch'era chiamato Federico il semplice, poteua ageuolmente soccedere ch'aggiungendosi alla potenza del Conte Simone la ragione che portaua la moglie n'hauesse cacciato l'vno, e l'altro Rè, ma per all'hora nè volse negarlo, nè prometterlo, ma trà pochi digli offerse per moglie la Duchessa di Durazzo, tal che vedendosi Simone date parole si tenne perescluso, è restò incontrato, e sdegnato, perche presumea che'l merito suo co'l Rè superasse ogni gratia che'l Rè potesse sarli licentiato dunque dal Rè, mori di là à pochi dì, eglialtri di quella famiglia quasi tussero rimasti heredi dello sdegno di Simone cominciaro à rallentarsi dall'affettione di Rè Luigi, il qual hauea pigliato tanto à core l'impresa di Sicilia parendogli già vinta, che benche le forze del Regno di Napoli sussero poche per molte turbolentie che per l'assentia sua teneano trauagliato il Regno, pur se tanto che ne cauò mille santi e trecento canalli, i quali mandò con alcuni Siciliani ad assediare Catania, dou'era il nouo Re contutte le poche sorze sue, le quali si può considerare quante sussero, poi che si poche genti andauano ad assaltarlo nel fortesuo. Queste genti andaro sotto's gouerno di Ramondo del Balzo Conte Camerlengo, le quali tennero tre mesi assediata Catania. Ma essendo mancati i danari su stretto di leuare l'assedio, perch'i Siciliani non essendo pagati tornaro alle case loro, e lassaro molto indebilito il campo del Conte Camerlengo. Era in Catania co'l Rèl'Artale d'Alagona il quale desideroso di danneggiare i nemici inquesta ritirata vscì, e gli diede alla coda, ma con tanta virtù il Conte Camerlengo si difese che periro la maggior parte de i Catanesi, e de i più valenti huomini. Ma essendo sparsa sama che'l Conte Camerlengo nel partirsi di Catania era stato rotto, concorsetato gran numero de Siciliani dalle terre, e luochi uicini, ch'all'impro uiso assaliro l'essercito, e lo posero in disordine, e ruppero con sare prigione il Conte Camerlengo, & à pena scampò il gran Sinescalco, cosa per la quale si può comprendere che nelle guerre hà più parte la fortuna che la ra gione, poi ch'vno essercito c'hauea il di auanti vecisi, e ributtati i Veterani ne i quali consistea tutta la forza del Rè di Sicilia, su rotto da Villani, senza industria di Capitano, senza ordine, esenza bandiere. Questa noua diede grandissimo dolor à Rè Luigi il quale tolti gli ornamenti della moglie andò à far denari per riscattare il Conte, & hauendo poi mandato l'Araldo à Rè Federico con la raglia che si dimandaua del Conte; Rè Federico no vol se che si pigliasse taglia, ma mandò à dire che non era altra via la liberatione del Conte, che il cambio della libertà delle, due sorelle sue Eperche Rè Luigi amaua estremamente il Contessi contentò di mandarne le sorelle ho-

noreuol-

noreuolmente accompagnate sin'in Catania, ma non per questo sù liberato il Conte, perche si trouaua in mano del Castellano di Francauilla, il qua
le poco stimando gli ordini del Re non uosse lasciarlo senza duomilia Ducati di pagamento. Trà questo tempo le nouitadi che successero nel Regno sforzaro Rè Luigi di tornare in Napoli, e per non lasciare l'impresa di Sicilia, la quale per l'estrema pouertà del nemico tenea per vinta, lasciato Capitano Generale in Sicilia il gran Sinescalco Acciaiuoli, egli con la Regina se
ne ritornò in Napoli



IL FIN DEL SESTO LIBRO.

LIBRO

## LIBRO SETTIMO.



N quel tempo che Rè Luigi, a la moglie stettero in Sicilia, non mancaro nel Regno di Napoli grandissime calamitadi, poco minori di quelle che suro à tempo de gli Vngari, però che'l Principe di Taranto, che per essere fratello mag-

giore del Rè, si tenea di potere gouernare il Rè, & il Regno insieme, hauea pigliato in odio, e persequitaua molti Baroni, i quali voleano conoscere soli Rè Luigi, e la Regina Giouanna per Signori, e per vno sè vccidere Lallo Camponelco Conte di Montorio, e tanto preminente Cittadino dell'Aquila, ch'era tenuto da tutti come Signore: Dall'altra parte Luigi di Durazzo cugino del Rè vedendosistare nel Regno come po uero Barone insieme con Roberto suo fratello, e non giouandoli nè appres so al Rè, nè alla Regina, nè con gli officiali loro l'essere di sangue Reale, si giunse co'l Conte di Minoruino, il quale dopò la cosa ben fatta in Roma còntra il Tribuno, era salito in tanta superbia c'hauça occupato la Città di Bari, e s'intitoiaua Principe di Bari, e Palatino d'Altamura, oltre gli altri titoli, de quali andaua molto altiero, e mantenea vna buona banda d'huomini d'arme, con tanti caualli che gli parea potere competere co'l Principe di Taranto, e col Rè; e per potere mantenere quelle genti, andaua discorrendo per le più ricche parti del Regno, & tagliegiando le Terre senza hauer rispetto alcuno al Re, & alla Regina, talche il Rèritornato in Napoli, desideroso di tutte quelle sorze che potea monere dal Regno girarle alla impresa di Sicilia, cercò per via d'accordo di quietare questi tumulti, e mandò l'Arcinescono di Bari, e Giannotto Standardo à chiamare Luigi di Durazzo, & il Côte di Minoruino, ma Luigi rispose ch'in niun modo era per venire, nè obbedite al Rè, mail Conte disse che verrebbe se l'Arciuescouo, superbia del e Giannotto restassero à Minoruino per hostaggi, e cosi su fatto; e poiche venneal Rè non trouandosi forma d'accordo, perche era venuto in tanta alterezza, che dimandaua patti conuenienti ad vn'altro Rè, seneritornò senza concludere accordo: Ma perche conobbe hauer lasciato il Rèirato, e che si volgerebbe contra di lui da vna parte e'l Principe di Taranto, dall'altra c'hauea tenuta Bari, & Altamura per sua, volse sortificarsi di maggiori sorze, & procurò che venisse in Regno il Conte di Lando con la sua compagnia, il quale Cote, benche all'hora trattasse di ponersi al soldo del-

la Chic-

Conte di Minoruino.

la Chiesa, come intese questo inuito, ch'era di maggior guadagno, entrò subbito per la via della Marca in Apruzzo, & senza alcuna relistenza prese San Flauiano, c'hoggi è detto Giulia noua, Francauilla, e Pescara, rubando, & tagliegiando tutto il paese d'intorno, & la terra del Vasto, che vosse fargli resistenza, su da lui presa, saccheggiata, e la maggior parte bruciata, & con questo essempio di crudeltà tutte la Terre d'Apruzzo, & di Capitanata gli apersero le porte, pagando ogn'uno la maggior somma che potea, perche passasse pacificamente; & alla Terra di San Seuero s'vnì co'l Conre di Minoruino, & con Luigi di Durazzo, & al sine di Maggio scesero in Terra di lauoro, & si divisero in tre parti, l'una à Madaloni, & all'Acerra l'al tra, & l'altra ad Arienzo, & ferograndissime prede, scorrendo tutto il paese fin alle porte di Napoli, & à maggior dispregio del Rè, & della Regina, mentre i soldati loro andauano saccheggiando i Casali, essi andauano à caccia d'ucelli senza nisciuno timore; anzi vedendo, che il Rè Luigi non si mouea, presero tanta baldanza, che corsero sin'à San Giuliano, mezo miglio lontano da Napoli, & s'accamparo là, & mandaro à cercare à Napoli cento vinti milia fiorini d'oro. Era Rè Luigi à quel tempo à Gaeta, & Napolitani mossi da questa indignità, serò Capi il Conte Camerlengo, & il Conte di Sanseuerino, non volendo consentire che quelli del gouerno della Città trattassero di pagare cosa alcuna, ancora che molti Baroni del Consiglio, e molti di più prudenti nobili, e Cittadini sussero di parere che si mandassero se non tanti, almeno la maggior parte, & venuto in tumulto quelli ch'erano di quello parere si scusaro che non voleano mandare i danari, ne al Conte Minoruino, ne à Luigi di Durazzo, ma solamente al Conte di Lando, per disunirlo da loro. Questa deliberatione de Napolitani sù subbito riserita al Campo à San Giuliano, & 1 trè Capitani si mossero subbito, & andaro in Puglia, non aspettando che Napolitani vscissero, pachi di dapoi ritornato Rè Luigi di Gaeta, venne ancora il gran Siniscalco Acciaiuoli con mille huomini d'arme, & il Rè con quelli, & con tutti gli altri, che da Napoli volsero sequirlo, s'auuiò per andare in Puglia à distruttione de i Ribelli, ma come da vna partegli parea necessario tenere sotto seuera disciplina i soldati suoi per non fare grauare i popoli, da i quali oltra modo desideraua essere amato, & dall'altra i soldati non poteano hauere da lui ogni mese le paghe per sustentarsi in abbundantia, frà due moss che s'intertenne, tutti gli Oltramontani delle sue compagnie, passaro al Conte di Lando, & però il Rèsiritenne senza mai tentare di sare fatto d'arme, ma con migliore risolutione, tentò d'accordarsi co'l Conte di Lando, & pigliarlo al soldo suo, &gli promise vna bona somma di siorini, i quali non potendogli dare all'hora tutti, pagò solo quindeci milia ducati, per li quali su forzato grauare Napolitani, & alcuni mercatanti, & per lo resto vosse che

suernassero in Puglia, sin chegli sosse dato il complimeto delle paghe promesse, & non lasciaro di fare à quelle Terre doue allogiaro altre tanti dan-

ni, quanto se sussero stati nemici, & saccheggiaro Venosa, & Rapolla. Il Maggio sequente, il Rè ordinò al Conte di Lando, che passasse in Apruzzo per affrenare alcuni che tumultuauano, & molti huomini d'arme del Conte auezzi à viuere di rapine, & di violenze, si partiro da lui, & passaro al Conte di Minoruino, & quelli ch'erano in buon numero, furono cagione della ruina del Conte, perche essendo vscito Rè Luigi da Napoli, con intentione d'andare contra il Conte, come fugiunto ad Ascoli, il Conte pensò di ritirarsi à Minoruino, ò vero ad Altamura, per prolungare la guerra mai Tedeschi, & altri Oltramontani ch'erano di fresco passati à lui, dissero ch'essi non erano vsi di rinchiudersi come galline in loco murato, per la qual cosa il Conte pigliò tanto animo, che s'andaua intertenendo in campagna, onde sentendo il di sequente, che s'approssimaua l'auantiguardia del Rè, gli Oltramontani fatto vno squadrone di cinquecento lancie, s'andaro à ponere in aguato, promettendo al Conte di romperla, & dissiparla, ma essendo scouerti dalla caualleria Reale, vsciro à com battere, e benche si ssoi zassero quanto poteano per acquistare la vittoria, furo al fine rotti, & disfatti, ene restaro prigioni la maggior parte, e l'altra tutti morti, benche non su senza molta occisione della caualleria del Rè: per questa rotta il Conte con trecento lancie sue proprie, e molti altri caualli efanti pigliò la via di Matera con animo d'andare à richiudersi in Altamura, ma il Principe di Taranto hauuto trattato con alcuni del Conte ch'erano passati innanzi per andare ad Altamura, per mezo loro entrò in Matera, el Conte vedendosi tradito da suoi, si ridusse in un certo forte suor della terra, doue non hauendo alcuna commodità di viuere, ne tanto sicuro loco che potesse lungo tempo disendersi, su forzato d'andaisi à buttare à i piedi del Principe come andò l'altra volta à Rè d'Ungaria, ma questa volta hebbe diucrso esito, per ch'il Principe il sè menare ad Altamura, e poi chegli hebbe fatto confignare la terra. & il Castello il fece appiccare ad vno de quei Merli: Ma Luigi Pipino Conte di Potenza, e di Troia vdita la mor te del fratello ragunati tutti i suoi più valenti compagni si ridusse à Minor uino, ma come quelli della Città cominciaro à tumultuare non volendosi tenere contra il Rè, il Conte si ridusse al Castello, oue da vn Capitano Lobardo corretto per danari fu morto, e precipitato giu da vna Torre. Pietro Cote di Vico, e di Lucera vdito il caso miserabile de dui fratelli si parti dal Regno doue non ritorno mai più, ne si seppe ch'esito facesse, e questo infe-Ruma della ca lice fine i Pipini che per spațio di settanta anni erano stati per la loro felicità honorati, temuti, & inuidiati. Il Conte di Lando ch'era in Apruzzo intesa la ruina de Pipini parendogli non stare sicuro, si s'aggiungeua all'odio c'haueua dalli popoli, l'essercito del Rè vittorioso senza altro pasfando

Fipino appic-

sa di pipine.

sando il Tronto vsci di Regno. Rimale solo vn Capitan Tedesco per nome Corrado Pedispillo con ottanta huomini d'arme, il qual hauendo occupato Venafro infestaua tutto'l paele da Capua fin in Apruzzo, questo con poco sforzo su tagliato à pezzi, e la Cirtà di Venastro ou'ei s'era fatto sorte su arsa per l'affettione c'hauea portato à quei ladroni, ricettandoli eguidandoli à danni de vicini. Luigi di Durazzo rimase solo, esensa forza, e per lo vincolo del sangue hebbe facile riconciliarsi co'l Rè, e con la Regina, & à vinti otto di Maggio M.CCC.LVIII. il Rè sè vn conuito nel palagio del Vescouato oue furo tutti Reali, Baroni, e gentil'huomini Napolitani, e poi nel medelmo giorno caualcaroper tutta la Città per rallegrarla, e dat speranza d'hauere à respirare da tanti affanni, c'haueano sofferti per lo spatio de quindeci anni. E'l Rè per prouedere che non si facesse mai più raccolto digenti in Regno se buttare Bando per tutto, che tutti esterni frà certo termine douessero vscire del Regno, e certo giouò qualche cosa, perche de tutte le compagnie de Barbari fin di quelle de gli Vngari, erano rimasti molti soldati Veterani, c'haueano tolto moglieri per le terre del Regno, esubbito che comparea qualche Capitano vsciuano à rubbare con quello. Restaro alcuni assassini di strada paesani, i quali in breue spatio suro presi, & appicati, egià si poteua andar sicuramente, & i commerrij de mercatanti crano liberi, e cominciaro i popoli à riauersi, e'lRè tornò co'l pensiero alla guerra di Sicilia, onde quelli che teneano la parte. di Rè Federico vedendossinseriori di sorze sero, che Rè Federico prendesse per moglie la sorella dei Rè d'Aragona, la quale poco dopò morì, & in questo mezo per una parentela che sero i Chiaramontesi col Conte di Vin timiglia capo della parte di Rè Federico si trattò e condusse pace trà Rè Fe derico, e'l Rè Luigi, e la Regina Giouanna, con queste conditioni che Rè Federico s'intitolasse Rè di Trinacria, che pigliasse per moglie Antonia del Balzo figliola del Duca d'Andri della Sorella di Rè Luigi, che riconoscesse quel Regno da Rè Luigi, e dalla Regina Giouanna, & à tal segno deuesse pagare à loro nel giorno di San Pietro tre milia onze d'Oro ogn'anno; equando il Regno di Napoli fosse assaltato, pagare cento huomini d'arme, ediece galee armate in disensione di quelle; e che da Rè Luigi sossero restituite tutte le Cittadi, Terre, e Castella, che sin à quel giorno erano state prese, e si teneano con le Bandere sue : equesto su l'ultimo termine delle guerre di Sicilia che duraro tanti anni, con tanto spargimento di sangue, e con spesa inestimabile. Venne poi l'anno M. CCC. LXII. Inel quale godendosi la quiete venne à morte Rè I moi d'anni quarate dui si hallissime.

Luigi di Tac dendosi la quiete venne à morte Rè Luigi d'anni quarata dui, su bellissimo ranto. di corpo, e d'animo, e non meno sauio che valoroso, ma su poco selice nel le sue imprese, però che ritrouandosi il Regno trauagliato, & impouerito per tante guerre, e per tâte dissentioni no hebbe luogo ne occasione d'opra re il suo valore, massimamente nell'impresa di Sicilia. Regnò cinque anni pri-

ni prima che sosse coronato, e diece dopò la coronatione, che suro in tutto

Lugt.

quindeci anni, e non tre come scriue il Collenuccio, ne come dice estennuato per lo frequente vso delle cose Veneree, per che in moltissime scritture priuate doue sono annotate molte cose antiche, e di quei rempi si troua che fin'all'ultimo anno, che morì, s'esercitò in giostre, & in giuochi d'ar me. Fu sepolto questo Inclito Rènel Monasterio di Monte Vergine, vinti miglia lontano da Napoli appresso della sepoltura dell'Imperatrice sua madre. Non lasciò figliuoli per che due semine che ne sè con la Regina Giouanna moriro in fasce. Si legge trà l'epistole del Petrarca vna epistola, che scriue à Nicolò Acciaiuoli Fiorentino gran Siniscalco del Regno di Napoli, rallegrandosi, che per opera di lui fosse fatta chiara al mondo l'inpocentia della Regina Giouanna intorno alla morte del marito, doue loda grandemente quelto Rè. Rimasta dunque vedoua la Regina, venne il Principe di Taranto suo cognato in Napoli, con inventione per quel che si crede d'amministrare ogni cosa: ma il gouerno della Regina era stato tale, che tato i Napolitani, quato i Baroni del Regno desiderauano più tosto ch'ella gouernatie che prouare il gouerno del Principe, e p questo, per mezo di quelli ch'erano più intimi nella Corte della Regina, cominciaro à cofor tarla, che volesse subbito pigliare marito no solo per sostegno dell'autorità sua Reale, maancora per far proua di lasciare successori per quiete del Regno, e cosi su eletto l'insante di Maiorica chiamato Iacomo d'Aragona, giouene bello, e valoroso, onde parea ch'essendo anco la Regina d'età di trenta sei anni, si potesse infallibilmente sperare c'hauessero insieme da far sigliuoli, ma la ria fortuna del Regno non volse, benche questo matrimonio su pocho selice, perche guerre giando il Rè la Maiorica co'l Rè d'Aragona suo cugino per lo Contado di Rossiglione, edi Cerritania volse il nouo marito della Regina andare à seruire il padre in quella guerra, e là mori. Io non sò doue s'habbia letto il Collennuccio, che la Regina Giouanna l'hauesse fatto decapitare, perche hauesse commesso adulterio con yn'altra donna, poi che tutti gli Autori Italiani, & Oltramontani s'accordano che sosse morto in quella guerra. In questo medesmo tempo mo rì in Napoli il Principe di Taranto, e su sepolto nella Chiesa di San Georgio maggiore, e lasciò herede del Principato, e del titolo dell'Imperio Filippo suo fratello terzo genito. Restò molti anni la Regina in veduità, e go uernò con tanta prudenza, ch'acquistò nome della più sauia Regina, che se desse mai in Sede Reale, dalla Regina Sabba fin à quel tempo, e Baldo, & Angelo da Perugia la lodano mirabilmente, chiamandola vn di loro, santissima Regina, honore, elume d'Italia: il che àgiuditio mio basta à toglie retutta quella nebbia d'infamia, che l'opinione del volgo tiene della morte del Rè Andrea, ch'un Dottore di leggetanto samoso & eccellente si sarebbe molto ben guardato di chiamarla santissima, & honore, e lu-me d'Ita-

Giuditio de Baldo da Perugia della virtù di Giouanna Regina.

me d'Italia, non essendo à quel tempo tenuta per innocente, c'haurebbe ogn'uno giudicato che parlando per antifrasi hauesse voluto besfeggiarla. Mori poco dapoi Filippo Principe di Taranto, e Luigi di Durazzo Conte di Grauina, e di Morcone, e co essempio notabilissimo della fragilità delle cose humane di cosi numerosa progenie di Rè Carlo secondo non era restato altro maschio, che Rè Lodouico d'Vngaria, e Carlo di Durazzo nel-Regno di Napoli, figlio del già detto Luigi di Durazzo. La Regina Giouanna quasi risoluta di non tentare più la sortuna con altri mariti, cominciò à pensare di stabilirsi successore nel Regno; e perche s'hauea alleuata in corte Margarita figliola vltima del Duca di Durazzo, e di Maria sua sorella, pensò di darla à Carlo di Durazzo con dispensatione Apostolica, poi ch'era fratel cugino di quella giouane: ma quelto suo pensiero sù alquanto tempo impedito, per che hauendo il Rè d'Vngaria guerra con Venetiani, mandò à chiamare Carlo di Durazzo dal Regno di Napoli, c'hauesse da seruirlo in quella guerra, il quale ancora che sosse molto giouene andò con vua sioritissima compagnia di Caualieri, & seruì là molti anni, il che sece stare suspeso l'animo della Regina, la quale sospettana, che nel core del Rè d'Vngaria sossero rimaste rante reliquie dell'odio antico, che bastassero à sare ribellare da lei Carlo, però al fine come si dirà poi seguì pure la deliberatione fatta di tal matrimonio, dal quale per altra via ne legui la rouina sua. Ma tornando all'ordine dell'Istoria, dico, che parendo ad ogn'huomo di potere ageuolmente opprimere vna donna rimalta cosi sola co'l peso del gouerno d'un Regno tanto grande. & di si seroci Pronintie. Ambrosio Visconte, figlio bastardo di Barnabò Signor di Milano con dodici milia caualli per la via d'Apruzzo entrò nel Regno, & ccupate perforza alcune Terre di quelle contrade caminaua innanzi con incredibile danno, & spauento di quei popoli, & di tutto il Regno, ma la Regina con quello animo suo virile, & generoso, comando à Giouanni Malatacca di Reggio di Lombardia, che andasse con due compagnie di soldati, ch'erano stipendiati da lei ordinariamente à refrenare l'impeto d'Ambrosio, & chiamando à se tutti i Napolitani soldati veterani di Rè Luigi suo marito, gli essortò che andassero, & conducessero quanto poteano della giouentù Napolitana, che staua in otio à quella impresa tanto honorata, & similmente scrisse à molti Baroni ne i quali ella più confidaua, ne sù persona di loro, che non si mouesse con animo prontissimo à seruirla, tal che essendo giunto il Malatacca, & hauendo ragunati i Baroni d'Apruz-Rottad' Am zo, come vidde ingrossato l'essercito suo per li Napolitani che arri- brosso viscouarono, & per alcuni altri Baroni, senz'aspertare più de gli altri, an- te in Apruzdò ad appresentare la battaglia al Visconte, il quale vedendost molto superiore di numero subbito attacò il fatto d'arme, nel quale restò rotto epreso con tanta occisione de suoi, che di dodeci milia non se ne

salyaro suor di Regno più che duo milia, & settecento, gli altri che restaro

viui, suro satti prigioni, e restaro poi al soldo de Caldareschi, che suro poi come si dirà potentissimi, ouero andaro mendicando per non potersi pone re in arnese per la pouertà. Questa Vittoria diede alla Regina grande allegrezza, escrisse ringratiando tutti i Baroni ch'in quella giornata haucano ben seruito, e trà i primi furo quei di casa Caldora, di casa di Sangro, di casa di Marreri, e di casa di Montagano. A Napolitani ancora se diuerse gra tie secondo i meriti di ciascuno, de i quali su honorato, e sedele relatore il Malatacca, l'Ambrosio sù menato prigione al Castello di Napoli oue stette moltanni, e la Regina trouandosi nel più quieto stato che susse stata mai nella vita sua, volle andare à visitare li stati di Prouenza, egl'altri che possedeua in Francia, & andò principalmente ad Auignone, à visitare il Papa, dal quale su benignissimamente adaccolta, e con grandissimo honore, poi essendo stata alcuni mesi à visitare tutti quei popoli, e da loro amoreuolmente appresentata se ne ritornò in Napoli molto contenta per hauersi lasciato il Papa beneuolo, & amico. Giunta poi in Napoli mandò in effetto il matrimonio di Carlo di Durazzo con Margarita sua nipote, mostrando à tutti intentione di volere lasciare a loro il Regno dopò la sua morte, ne per questo Carlo di Durazzo sasciò il seruitio del Red'Vngaria, anzi con bona licentia, e voluntà della Regina tornò à seruire quel Rè contra Venetiani, e mentre il Regno staua per rifaisi hauedo tregua dall'inuasioni ester ne, nacque da vno accidente vna guerra intestina cagione di molti mali, però ch'essendo spenti tutti gli altri Reali, rimase grandissimo Signore Francesco del Balzo Duca d'Andri, perche con la morte di Filippo Principe di Taranto, suo Cognato chauca lasciato herede Iacono del Balzo suo figliolo come tutore di lui possedeua vna grandssima signoria e per questo era diuentato formidabile à tutti Baroni del Regno, onde pretendendo che la Città di Matera appertenesse al Principato di Taranto, la quale era posseduta all'hora da vn Conte di casa Sanseuerina, andò con genti armate, e la

tolse di fatto à quel Canaliero, e minacciaua di torgli alcune altre terre co-

uicine, per questo insulto i Sanseuermeschi che per numero de personaggi, e di stato erano i più potenti Baroni del Regno hebbero ricorso alla Regina, supplicandola che volesse prouedere di giustitia, la Regina subbito madò vno de i suoi più intimi gentil'huomini della Corte à pregare il Duca che non volesse porre in Abuso il rispetto ch'ella gli portaua come parente, e che volea che le sosse portato da tutti gli officiali suoi, e che si contentasse di porre la cosa in mano d'arbitri ch'ella elegerebbe non sospetti, e no volesse mostrare far tanto poco conto di lei. Il Duca diede parole à quel gentil'huomo della corte persistendo nella sua pertinacia di volere la terra per sorza, onde la Regina dopò d'hauere chiamati tutti i parenti del Duca, & adoprati per mezi desiderosa di tétare ogni cosa prima che venire ad vsa

reiter-

Ribellione del Duca d'Andri.

La Regina an dò in Trouen

za.

rei termini della giusticia, poi che vidde l'ostinatione del Duca comandò che susse citato, e continuando il Duca nella solita ostinatione volse ella in vn di à cio deputato sedere in sedia reale con tutto il Consiglio à torno è proferire la sententia del codanno del Duca come ribello e fatto questo, ordino à Sanseuerineschi c'hauessero d'andare ad occupare no solo la terra, à lor tolta, ma quante terre hauca in Puglia in nome del Fisco Reale come giustamente, ricadute alla corona per la notoria rebellione di lui. Questi andaro, & in breue tempo lo spogliaro di quanto possedeua in Basilicata, & in Terra di Bari massimamente ch'egli non sessorzo ne resistenza alcuna, ma se ne venne subbito allo stato c'hauea in terra di lauoro, del quale erano principali terre Tiano, e Sessa e speraua per la vicinanza di Napoli impaurire la Regina, e ridure la cosa à patteggiare con lei, la quale per essere donna, & hauere cominciata à gustare la dolcezza della quiete speraua c'hauesse da fargli larghi partiti di pace, ma la cosa riusci in tutto al contrario, perche la Regina con l'animo più eleuato, e generoso che mai, pigliò impresa di consumarlo à fatto, emandò subbito il Malatacca ch'era Capitano generale di tutti stipendiarij del Regno à debellarlo, scrisse à i Sanseuerineschi che venissero per che la quiete del Regno, e loro consisteua in esterminare la persona del Duca, scrisse ancora à Gosfredo di Marzano Conte d'Alifa, che volesse insieme co'l Malatacca andare all'assedio di Tiano dou'il Duca s'era fatto forte, e prima egli, e poi i Sanseuerineschi -vennero con gran moltitudine di gente e posero stretto assedio à Tiano, però perche era molta nell'esercito, che quella che bisognaua, perche il Duca era con pochi soldati dentro la Città, Napoli patea gran incomodità, perchetutta la farina, el'altre vittouaglie che soleano venire della Val le Beneuentana al mercato di Napoli, bisognaua ch'andasse al Campo ch'era à torno à Tiano. A questo s'aggiungeua vn'altro incommodo ch'uno assassino di strada chiamato Mariotto, hauca ragunata vna schiera de ladroni, & infestaua talmente il paese rubando & vecidendo c'hauea in gran par te impediti i trafichi, ma la Regina quantunque si dolea vedere i Napolitani in disagio gli intertenne sempre con buone parole, ne volse mai fare leuare l'assedio sin che'l Duca à capo di cinque mesi non hauendo più con che mantenersi sene suggi di notte, e persuasea i suoi Cittadini, che patteggiassero sfozrandosi in ogni modo che la Duchessa sua moglie sosse libera. Dopò la sua fuga, bench'i Tianesi hauessero trauagliato tredici dì per patteggiare che la Duchessa fusse salua, non potendo ottenerlo al fine si resero alla Regina insieme con la Duchessa, la quale su subbito condotta à Napoli: Resa Tiano si reseancora Sessa, e la Regina per risare la spesac'haueua fatta nella guerra vende Sessa à Tomaso di Marzano Conte di Tomaso di Squillaci per vinticinque milia ducati, e Tiano per tredeci milia à Gof- Marzano Du fredo di Marzano Conte d'Alifi, ma à Tomaso concesse il titolo di Duca cadi Sessa.

sopra Sessa, e su il secondo Duca d'Andri. A Giouanni Malatacca diede la Città di Conza in duono, & à Sanseuerineschi aggiunse molte Castella,

e se gran privilegij, e mandò subbito à pigliare la possessione del Principato di Taranto, perche il picciolo Prencipe dopo la fuga del padre s'era ricourato in Grecia doue possedeua alcune terre, e liberata di questa molestia la quale non era stata picciola, com'intese che Mariotto co i suoi Malandrini ne i mesi del Verno si recertaua nelle terre del Conte di Sant'Ange Jo, mandò al Conte à comandare sotto formidabil pena che'l facesse pigliare, e condure prigione à Napoli, el Conte c'hauea visto com'era andata la cosa del Duca, subbito se pigliarlo, con molti di quei ladroni suoi compagni, e lo mando in Napoli, doue con degni supplicij su punito di quanto male hauca fatto al mondo, & àtal che per l'auenire i ladroni non hauelsero tal commodità sè un nuouo ordine, che i Baroni sussero obbligati ò prendere, & assegnare i malfattori in mano degli officiali Regij, ouer almenoscacciarli dalle Terre loro, che non hauessero nè ricetto ne sussidio. In quelto tempo il Duca d'Andri hebbe ricorsoal Papa ch'era suo parente, esu beneaccolto; e parte con danari c'hebbe da lui sotto spetie di sussidio, parte con alcuni che n'hebbe dalle Terre ch'egli possedeua in Prouenza se ne venne in Italia, doue segli offerse gran commodità di molestare il Regno, e la Regina, perche trouandossal'hora Italia vniuersalmente in pace, molti Capitani di vetura Oltramontani stauano senza soldo, talche v'hebbepoca facica con quella moneta c'hauea raccolta, ma con assai più promelse à condurli nel Regno, & entrò con tredici milia persone da piedi, e da cauallo, la maggior parte accolte apprelso à Capitani di ventura dentro il Regno, e con grandissima celerità giunse prima à Capua che la Regina hauesse tempo di sare promssone alcuna, onde non solo rutto il Regno su posto in paura, ma la Città di Napoli in grandissimo timore e sospetto, co tutto ciò la Regina hauendo co'l suo consiglio, eco's capi de nobili, da i quali era non meno amata che riuerita, prouide alla disesa della Città, e mando subbito per gli stipendiarij, e per li Baroni che venissero à seruire, scriuendo segnalatamente à Sanseuerineschi, che questa impresa toccaua tutta à loro, egià s'apparecchiaua di fare la massa dell'essercito à Nola, quando il Duca auicinadosi ad Auersa, andò à visitare Ramodo del Balzo Tuo zio carnale gran Camerlengo del Regno, e persona per l'età, e per la botà venerabile, e di gradissima autorità, il quale staua in vn suo Casale detto Casaluce: Quel gran Signore tosto che vide il nipote, cominciò ad alta vo ce à ripréderlo, & ad essortarlo che non volesse essere insieme la ruina, e'l Vituperio di casa del Balzo, con sequire vna impresa tanto folle, & ingiusta, per che bene hauea inteso che le genti ch'egli conducea seco erano ben molte di numero, ma pochissime di valore, nè potrebbe mancare che non fossero sconsitte dalle forze della Regina, e di tutto il Baronaggio del Ro-

guo del

H Dutad And it comma afar guerra al le-

Autorità di Ramondo del Kalzo.

gno, al quale egli era venuto in o lio per la superbia sua i isupportabile; el Duca sbigottito, e pien di scorno alle parole del buon vecchio, non seppe altro che replicare, se non che quel che sacea era tutto per rihauere lo stato suo, il quale non si poteua hauere per molto che esso hauesse pentimento della ribellione; el zio replicò, che questa via c'hauca pigliata non era bona, anzigli haueria più tolto la speranza di ricourare lo stato per sempre, c che'l meglio era cedere, e cercare co intercessione del Papa di placare l'ani mo della Regina, e valse tanto l'autorità di quell'huomo, che'l Duca vinto da quelle ragioni, tolse subbito la via di Puglia con le genti c'hauca condot te, sotto scusa di volerericourare le Terre di quella Prouintia, e come su gionto alla capagna d'Andri procurò che li fosse posto in ordine vn nauilio, e discese alla marina, e s'imbarcò, e ritornò in Prouenza à ritrouare il Papa; le genti c'hauea condotte delle quali erano capi Herrigo di Cascogna, Bernardo della Sala, Rinaldo Capospada, e Luigi Panzardo trouadosi deluse, si volsero à saccheggiare alcune Terre picciole per inducere la Regina ad honesti patti, e perche ella desideraua molto la quiete, patregiò con loro ch'vscissero suor del Regno, pigliandosi sessanta milia siorini. Queste cose fur fatte fin a l'anno. M. CCC. LXV. nel quale morì Ramondo del Balzo Conte Camerlengo, lasciando di se honoratissima sama; la Regina hebbe gran dispiacere della perdita d'vn Barone tale, e creò in loco suo Conte Ca merlengo Iacomo Arcuccio Signore della Cirignola. A questi tempi ò ch'alla Regina fusse venuto sospetto il troppo amore di Carlo di Durazzo versoil Rè d'Vngaria, e che temesse di quel che poi succese, ò che sosse instigata dal suo consiglio determinò di togliere marito, per che ancora ch'el la fusse in età d'anni quarantasei, crasi fresca che dimostraua molta atritudine di fare figli, tolse dunque per marito Otrone Duca di Bransuic Pren- Ottone Duca cipe dell'Imperio, e di linea Imperiale, Signore valoroso, e d'età conuenien di Bransaic teall'eta sua, e vosse per patto che non s'hauesse da chiamare Rè. Crudo per to di Gio. Reriseruare à Carlo di Durazzo la speranza della successione del Regno, e gina. Mandò Roberto Vrsino Conte di Nola, Gian di Sanframondo Conte di Cerreto, Iacomo Zurlo Conte di Santo Angelo, e Luigi della Ratta Conte di Caserta con quaranta altri Caualieri di Conto con quattro galee ad accompagnarlo, ementre nel Castel nouo si faceano gli apparati necessarij per riceuerlo, Ambrosio Viscote ch'era stato molti anni prigione se ne sugì: Nel didell'Annuntiata, poi dell'anno M. CCC. LXVI. venne Ottone, & Entrata del entrò in Napoli guidato sotto il Pallio per tutta la Città con grandissimo in Napoli. honore al Castel nouo dou'era la Regina, & iui per moltigiorni si serò teste Reali. Questo matrimonio dispiacque assai à Margarita di Durazzo, la quale nel medesmo tempo hauca partorito vn figliuol maschio, che su poi Rè Lanzilao, che se ben credea per certo che dalla Regina non sosser nati figliuoli, tutta via dubitaua ch'introducedosi Ottone nel Regno con gente

Tedesca si sarebbe talmente appoterato delle sortezze, e di tutto il Regno che sarebbe stato malageuole cacciarlo, & ella, e'l marito ne sarebbono rima si esclusi, ma la Regina con molta prudenza stette serma in no volere dare il titolo di Rè al marito riserbandolo se la volutà di Dio susse stata di dargli alcun sigliolo, e sempre nel parlare daua segno di tenere cura che'l Re-

gno rimanesse nella linea mascolina di Rè Carlo secodo, e p mostrar amoreuolezza, e rispetto al marito gli se donatione di tutto lo stato del Principe di Tarato ricaduto à lei per la ribellione di Iacomo del Balzo figlio del Duca d'Andri, il qual stato era vn mezo Regno. Dopò queste nozze si visse duo anni nel Regno quietamente, e la Regina diede secondo marito à Gioanna di Durazzo sua nepote primogenita del Duca di Durazzo, e della Duchessa Maria sua sorella, il quale su Roberto Conte d'Artois siglio del Conte d'Aras. L'anno sequente hauendo Papa Gregorio trasserita la sede Apostolica, da Auignone ou era stata settanta anni, in Roma, morì à 26. di Marzo, dalla cui morte nacque quel granscisma che durò sin al concilio di Costanza, impero che Romani che tanto tempo che la Sede Apostolica era stata in Franza haueano patito infinito danno, vedendo che'l Collegio all'hora non era di più che sedeci Cardinali, de quali n'erano dodeci Oltramontani, e quattro solo Italiani, dubbitauano e con ragione, che non sosse eletto alcun'Oltramontano, e per questo leuato in tumulto presero l'arme, e corsero al palazzo ou era il conclaue gridando che voleano il Papa Romano, ouer Italiano e non d'altra natione, ch'hauesse vn'altra volta condutta oltra i monti la sede Apostolica; e perseuerando molti giorni in questa dimanda con minacciare di tagliare à pezzi i Cardinali se faceano altramente. Il Collegio determino di creare Papa Italiano con potestà trà loro ch'era fatto per violenza à tal che non deuesse valere in suturo l'elettione, & elessero persona per la poca autorità sua habile ad essere cacciato dal Papato. Questi su Bartolomeo di Prignano Arciuescouo di Bari nato in Napoli alla pia zza delli oferi secondo alcuni dicono di padre Pisano, visse quasi sempre in Francia appresso la Corte, e su chiamato Vrbano Sesto, & ingannò molto quelli che l'haueano eletto, perche diuenne subbi to superbo, & austero, e molto astuto, e conoscendo l'intento de i Cardinali si sè subbitó solennemente coronare; escrisse à tutti i Prencipi Christiani notificando loro la elettione fatta, etenne per lo principio molto à freno i Cardinali dubbitando di quel che poi succese, c'hauerebbero pensato cacciarlo dal Papato. Era all'hora Cardenale Vrsino, vn fratello del Conte di Nola, il quale sotto scusa di venire à visitare i parenti nel Regno impetrò licentia, e venne alla Regina con credenza certa ch'i Cardinali haurebbero reuocata l'elettione, à pregarla ch'in tal caso hauesse voluto intercede re co'i Cardinali Prouenzali c'hauendosi da fare noua elettione per sodisfatione del popolo Romano hauessero creato lui, ma la Regina no si volse mouere

Creatione di Vrbano VI.

mouere, anzi mandò à Roma Nicolò Spinello detto di Napoli, ma di Pa- Nicolò Spinello detto di Napoli, ma di Pa- Nicolò Spinello Conte tria di Giouenazzo, Dottore di leggi eccellentissimo, Conte di Gioia, c di Gioia. gran Cancelliero del Regno, à rallegrarsi co'l Papa della sua assuntione, & à dargli l'obbidienza. Ma il Papa mostrò sare tante poco conto di quest'officio della Regina, e della persona del gran Cancelliero, il quale hauendolo conosciuto nella vita priuata per huomo di basso affare, egiudicandolo indegno del Papato per la natura sua ritrosa, se ne venne tanto mal sodissat to di lui, che si crede che da quella hora pensò d'essere ministro alla noua elettione dell'aktro Papa. A questo aggiunse che pochi di dapoi andando il Principe Ottone in Roma à visitare il Papa, alcuni dicono per hauere l'inuestitura del Regno altri per supplicarlo, ch'essendo restato il Regno di Sicilia per successione in man di Donna, hauesse fatto opera che quella fosse data per moglieal Duca Baldassaro di Bransuic suo fratello, ma sia perchi si voglia, è cosa certissima che dal Papa non solo non possette ottenere cosa che volse, ma su anco mal visto, e trattato poco honoreuolmente. Scriue Teodorico di Nien Tedesco, che su Secretario d'Vrbano, che trouando Ottone quando il Papa era à cena, & essendogli dato il Bacino, e'l Boccale per dargli l'acqua alle mani com'è costume, il Papa con incredibile alterezza fingendo di ragionare d'altri negoti il fèstare ingenocchiato vn gran pezzo senza lauarsi, sin ch'uno de i Cardinali c'hauea maggior considanza con lui gli disse, la Santità vostra si laui Padre Santo ch'è tempo, per la qual co- Papa Vrbasa il Prencipe se neritornò con molto maggiore scorno di quello c'hebbe 100. l'ambasciatore. Quello Scrittore che scrisse la vita d'Vrbano dice ch'essendo stato più che mai huomo auido di voltare tutte le forze del Papato in fare grandi i suoi, hauesse pésato da l'hora di trasferire il Regno di Napoli, nella persona di Carlo di Durazzo, tenendo per certo potere hauere da lui più larghi partiti, e maggiori Signorie nel Regno per li Nipoti, che non haurebbe hauuti dalla Regina Giouanna, e dal Principe Ottone. Pochi dì dopoi il Duca d'Andri c'hauea sequitato in Roma Papa Gregorio, con sperãza che l'hauesse fatto ricourar gli stati, si e trouaua all'hora in Roma in bassa fortuna, dopò la morte di Gregorio conobbe l'animo del Papa poco ami co della Regina, cominciò à trattare con lui che si chiamasse Carlo di Durazzo all'impresa del Regno, dimostrandogli ch'ageuolmente sarebbe succesa felice, perche già teneua auuisi da Napoli che tutto il Regno staua mal satisfatto, & in timore di restare sotto il dominio d'Ottone, & per contrario era gran desiderio tra i Baroni, e tra i nobili Napolitani di vedere Carlo di Durazzo vnico germe nel Regno di casa d'Angioia, tanto più, quanto che nella militia c'hauea essercitata in seruitio di Rè d'Ungaria era diuentato famoso nell'arte della guerra, non meno di valore della persona sua, che di giudicio, con queste persuasioni gli su cosa leggiera persuadere al Papa quello à che egli staua inclinatissimo, e però senza dimora mandò

à Carlo, che staua in Italia nel Triuigiano à guerregiare con Venetiani, ma Carlo per lo principio mostrò molta sredezza in accettare l'impresa, perche dall'una parte lo stringea la pietà della Regina, eli beneficij verso di lui, i quali erano meritevoli di gratitudine, edall'altra la disacultà di pigliare l'impresa, dubbitando, che se lasciaua il Rè d'Vngaria nell'ardore di quella guerra, non haurebbe hauuto da lui fauore alcuno. Questa prattica non potè essere tanto secreta, che la Regina non ne hauesse auiso à Napoli, eristretta co'l suo Consiglio, deliberò di prouedere; e perche Nicolo di Napoli ch'era il primo di valore, e d'autorità nel Configlio, & era huomo di gran spirito, e portaua odio particulare al Papa, propose che si deuessero incitare i Cardinali à fare noua elettione, alla qual proposta applaudendo Honorato Gaetano Conte di Fondi; molto potente in Campagna di Roma, e che per essere stato Vicario generale, e Gouernatore di tutto lo Stato Ecclesiastico di Campagna con grandissima autorità, mentre la Sede Apostolica era stata in Francia, desideraua l'assentia della Corte da Italia, per tornare nel medesmo grado, la cosa su subbito conclusa, & su deliberato, che si sacesse un Concilio alla Città di Fondi, al quale subbito venneio tut Concilio Feti i Cardinali Francesi, che diceano hauere creato Pontefice Vibano contra lor voglia, & contra il soli-o stile & alcuni altri ne venneso di Roma, sotto scusa di volere sugire l'aria pestilente di Roma, per le Terre di Campagna, & al fine à dodici di Nouembre congregati insieme, hauendo prima dichiarata nulla l'elettione d'Vrbano, come creato per forza, elessero Pontefice Roberto Cardinale di Gebenna di natione Francese, e lo chiamaro Cle mente Settimo; Vrbano rimasto solo co'l Cardinale di Santa Sabina, fè sub bito noua elettione di Cardinali, escrisse à tutti i Principi, e Republiche de Christiani, notificando la rebellione de Cardinali per loro tristitia, e non già ch'egli legitimamente non fosse stato creato Vicario di Christo, & persuadeua ad ogn'uno che deuesse tenere il Papa eletto da loro per Antipapa, & loro tutti per Heretici, & Scismatici, & priuati d'ogni dignità, & ordine sacro; diuulgando ancora che questa ribellione hauea hauura radice nel timore che i Cardinali haueano per l'inhonesti costumi loro della risormatione ch'egli volea saie. I Cardinali ch'egli cieò, suro la maggior parte Napolitani, e di Regno, & tràgli altri Frà Nicolò Caracciolo dell'ordine de Predicatori, Inquisitore in Sicilia, Filippo Carrasa Vescouo di Bologna, Gugliemo di Capua, Gentile di Sangro, Stefano di Sanseuerino, Marino del Giodice de Amalfi Arciuescouo di Taranto, & Camerlengho della Sede Apostolica, & Francesco di Prignano suo nepote, & per hauere maggior parte in Napoli, & nel Regno, conferi à loro, & ad altri loro adhe renti tutte le Chiese principali, & l'altre dignitadi Ecclesiastiche nel Re-

gno, e pei ponere la Città di Napoli in divisione, privò Bernardo di Montoro Borgognone dell'Arcinescouato di Napoli, elo conferiall'Abate Boz

zuto gen-

timo Antipa

Cardinali Napolitani.

zuto gentil'huomo di molta autorità, e di gran parentado nella Città, & vl timamente per mezo del medesmo Duca d'Andri, mandò à chiamare Car lo di Durazzo, ch'à quel tempo si trouaua nel Friuoli; Carlo à questa secon da chiamata, non sù si renitente come alla prima, per che hauea già hauuto auiso da Napoli, che la Regina hauendo preso sospetto di lui, saceua grandi fauori à Roberto d'Artois, ch'era marito della sorella primogenita di Margarita sua moglie, tal che intrato in gelosia, promise al Duca di venire, pur che si trattasse dal Papa, che'l Rè d'Vngaria gli desse buona licenza, e qualche fauore & aiuto, perche da se non hauea altre sorze, che circa cento Caualieri Napolitani, che l'haucano sempre seruito in quella guerra, & in altre; e mentre egli s'apparecchiaua per venire in Roma, aspettando l'auiso del Rè d'Vngaria, Clemente partito di Fondi, se ne venne à Gaeta, e di là à Napoli, oue dalla Regina fu riceuuto nel Castello del- Clemente nel l'Ouo, con grandissimo apparato, e per più fargli honore, la Regina se far Castello delvn Pontein mare, di notabile lunghezza dou'ei venne à smontare, esi ridusse con tutti quei, ch'erano andati ad incontrarlo sotto l'arco grande del Castello, il quale era adornato di ricchissimi drappi molto sontuosamente, e con la Sede Pontificale nel modo solito, doue subbito che suassiso, la Regina co'l Principe Ottone suo marito, andò à baciarli il piede, & appresso Roberto d'Artois, con la Duchessa di Durazzo sua moglie, & appresso Agnessa, ch'era vedoua stata già moglie del Signor di Verona, e per vltimo Margarita sua sorella, moglie di Carlo di Durazzo, che si tro= uaua in Napoli, sequi appresso à baciarli il piede vn gran numero di Caualieri, e Baroni, e donne, e damicelle, leggiadramente vestite, poi saliti sù al Castello, il Papa sù realmente allogiato, e tutti i Cardinali, e stettero alcuni di in continui conuiti, e seste; ma mentre quelle duraro, il popolo di Napoli, ch'altrimente sorse sarebbe stato quieto, quando hauesse visto, che la Regina con maggior sicurtà l'hauesse riceuuto nella Città, e fatto partecipare la plebe, auida de noui spettacoli; parendo à molti di natura seditiosi, che la Regina come consapeuole dell'error suo non ardisse di fare quella festa in publico, esi cominciò à mormorare contra di lei, che per mal configlio de suoi ministri instigati da lor proprie passioni volesse fauorire vn Antipapa di natione esterno, e nutrire vno scisma, con tanto scandalo di tutto il mondo, contra la Sede Apostolica, sempre fautrice sua, e de suoi progenitori, e contra vn Papa Napolitano, dal quale in vni uersale, & in particulare tutti poteano sperare honori, e benesicij; e come è costume del volgo, in ogni parte si parlaua dissolutamente, e con poco rispetto, & vn di quei giorni auuenne, ch'un Artegiano maestro di cegne de caualli, alla piazza della Sellaria parlando licentiosamente contra la Regina, fù ripreso da Andrea Rauignano, gentil'huomo di Porta noua, ch'à caso venca passando per quel strada, ma persistedo colui in dire peggio che

prima, Andreagli spinse il cauallo sopra, e lo percosse in vnocchio, del

Tumulto del la plebe di

1 apoli.

no Buzzato.

Fide droirth de Nubili.

Ramondello V rjino.

quale colui restò cieco in tutto, onde quelli della strada mossi in grandishmo tumulto presero l'armi, e nel medesmo tempo dalla piazza della Scalesia, si mosse vn Sarto chiamato il Brigante, nipote del maestro di cegne, huomo seditioso, & insolente, hauendo intesa l'offesa del Zio, e trouando gli animi degli altri solleuati, e raccolto in gra numero di populo minuto, alzò le voci gridando, viua Papa Vrbano, e sequito da tutti quelli, scorse per le parti basse della Città, oue è la Ruga Fracesca, Santo Eloi, San Piero Martire, insino à San Seucrino, saccheggiando le case di quelli Oltramontani, che v'habitauano, all'hora il Bozzuto, che com'è detto, era slato crea-L' Arcinello to da Papa Vrbano, Arcinescono di Napoli, stana nascosto nella casa sua, per timore della Regina, e non hauca hauuto ardire di prendere il possesso dell'Arciuescouato, o che susse procurato da lui, o che i seditiosi, e tumultuanti volessero acquistare il fauore di tanti nobili parenti di lui, andaro à cala a trouarlo, e lo menaro all'Arciuescouato, e l'indussero à pigliare il pos sello della Chiesa, e del Palagio, cacciandone la famiglia dell'Arciuescono Bernardo. Questo tumulto di Napoli col sacco di tate case, su cagione, che di molte terre conuicine à Napoli cocoisero molti maladrini, es auicinaro alla Città, saccheggiando, e rubado i Casali, e scorredo fin alle porte del la Città, con speranza, che la plebe ritenédo pur l'arme in mano gl'introdu cesse dentro la Città, e ch'insieme potessero perseuerare à saccheggiare: ma i nobili, & i grá popolani hauédo prese l'armi, attesero prima à quietare il romore, e poi corsero al Castello, per mostrarsi pronti al seruitio della Regina, e di Papa Clemente, ma tutto quesso non basso à leuare il timore al Papa, perche subbito posto sù alcune galee, co i suoi Cardinali, se n'andò prima à Gaeta, e di là in Prouenza, oue per molto tépo su obbedito da Fran cia, e da Spagna. La Regina benche fosse remasta assai turbata, però vsando la solita virilizà, e confidata nella prontezza de nobili, c'haueano raffienata Tira, & il furore del popolo, ordinò che Ramondello Vrsino, siglio del Con te di Nola, giouane di molta spettatione nell'arme, & Stefano Ganga Regen te della Vicaria, con bona banda di gente vscissero contra i ladroni, e dopoi che n'hebbero tagliati à pezzi vn gran numero, e con essi il lor Capo detto paschale Vrsillo, Villano di Forsiume, e presi molti che suro tenagliati, e diuisi in quarti, entraro dentro Napoli, e per ordine della Regina andaro alle case del Bozzuto, e non ritrouadolo, però che s'era appartato, hauedo visto che alli del popolo haucano deposto l'armi, fecero diroccare le case paterne dell'Arciuelcouo, nel Seggio di Capuana, poi fero dare il guasto alle sue possessioni, e guastaro il Molino di Formello, e di Casa noua, e finalmente dare à terra alcune beccarie, che l'Arciuescouo hauea alla strada del Mercaro, e del Pendino; nó mancò in qsto della sua temerità il Brigante, ma ripre se l'arme andò per disendere le case, e possessioni del Bozzuto, co speraza d'effere

essere sequito da maggior moltitudine, ma essendogli corso sopra il Regente, i suoi suro ributtati, e messi in rotta, & egli rimase prigione con alcu ni altri capi di quel tumulto, e furo subbito insieme appiccati, e tutto il po polo minuto si staua rinchiuso nelle case proprie con grandissimo timore. Trà tanto Margarita di Durazzo sentendo per secreti auisi, che'l marito ha uea hauuta già licetia da Rè d'Vngaria, e che s'apparecchiaua di venire in Roma, chiese combiato alla Regina, co dire che volea andare nel Friuoli, à trouare suo marito, e la Regina, ò che sosse per magnanimità, ò perche non sapesse certo l'intento di Garlo, di venire contra lei, e per non volere prouo carlo, gli diede bona licenza, e la mandò honoreuolmente accompagnata, del che credo, che poi più d'una volta si petì, hauédo potuta tener lei, e duo figliuoli Lanzilao, e Giouanna, ch'ambi dui poi regnaro, e seruirsene per ostagi ne i casi auersi, che dapoi l'occorsero; finalméte Carlo giunto in Roma su dichiarato Rè di Napoli, e di Gerusalem, & vnto, e coronato, e con Carlo terzo danari c'hebbe dal Rè d'Vngaria soldò gente, ma il Papa non volse che par- in Roma unto tisse da Roma, se prima non faceua vn Priuilegio del Principato di Capua, e di molte altre Terre à Butillo di Prignano suo nipote. Era all'hora in Italia ingranstima nell'esercitio militare il Conte Alberico Barbiano, il quale vinto da generoso sdegno, ch'alcune compagnie d'Oltramontani, sotto tipolo de Capitani di ventura andauano tagliegiado i Prencipi, e le Cittadi d'Italia, senza ch'alcuno Italiano hauesse ardire di maneggiare arme, raccolse vna compagnia sotto vno stendardo di San Giorgio, e cominciò à ma neggiare, & imparare altri di maneggiare l'arme, co tanta sua lode ch'in bre uissimo tempo, con l'essempio suo, cominciaro in altre parti d'Italia inuen tori di noue compagnie, i quali tolsero in tutto per molti anni à gli Oltramontani l'inrrare, e'l maneggiare arme per Italia: Il Papa dunque mandò à chiamarsi questo Conte Alberico, con animo d'hauere gran parte nel Regno per gli altri suoi parenti, il soldò con la sua compagnia, e lo mandò in compagnia di Rè Carlo, chiamato Terzo. Volse anco, che con lui andasse per Legato Apostolico il Cardinal di Sangro. La Regina dall'altra parte ac certata della coronatione di lui mandò subbito per Ottone suo marito, che si trouaua in Tarato, e guarniua tutte le sue terre di noui presidij, e sè chiamare al solito seruigio tutti i Baroni del Regno, e chiamati gli eletti della Città publicò la venuta del nemico, & ottenne dalla Città vna picciola souentione, per ponere in ordine, e pagare le genti c'hauea condotte da Puglia il Prencipe. Ma come i Parteggiani di Carlo, ch'erano assai nel Regno, e tante case principali ingrandite, e magnificate da Papa Vrbano, le costauano grandemente, ella s'auuide tardi di non hauere dato il conueniente antidoto all'artificio del Papa, che sarebbe stato quando Clemente su à Na poli, fargli creare vna quantità de Cardinali Napolitani, e del Regno, c'hauessero tenuta la parte sua; anzi su cosa ridicula, che chiedendo vno solo R del Rez

Adottione di Luizi Duca di Angioia.

del Regno, sè creare Leonardo di Gisuni, Generale de frati minori dell'osseruanza, però essendo venuta quasi in dissi lanza di potersi mantenere con quei presidij c'haueua, mandò il Conte di Caserta, molto affettionato di sua corona in Francia, à dimandare aiuto al Rè, e per più incitarlo mandò procura d'adottione in vno de i figliuoli del Rè, Duca d'Angioia, chiamato Luigi, promettendo di farlo suo herede, e legitimo successore del Regno, e degli altristati suoi, ordinando al Conte, che procurasse il consenso del Papa in questa adottione, mandò anco in Pronenza oue tenea diece galee, comandando, che s'armassero subbito, e venissero in Napoli, à tal ch'ella negli estremi bisogni, hauesse potuto vsare il remedio che gli era ben successo nell'inuasione di Rè d'Vigaria. Come per Napoli, e per lo Regno fù sparsa la fama dell'andata del Conte di Caferta, e del proposito della Reginna, s'alienaro gli animi de molti dalla fede, e dalla beniuolenza di lei, perche se ben in generale l'a mauano grandemente, pur desiderauano molto più hauere per loro Signore Carlo di Durazzo, nato, & alleuato in Regno, e congiunto di sangue à molti Signori, Baroni principali del Regno, che vedere introdutto vn nuouo Signore Francese al dominio di quello, il quale conducendo seco nouegenti Oltramontane parca obbligato d'arricchirli de i stati, e delle sacultadi de i Regnicoli, e di qui auuenne, ch'andando Ottone Principe di Taranto à San Germano, per opponersi à Carlo, che venia per quella strada su sequito da pochissimi Baroni, tal che senza vedere il nemico, su stretto d'abbandonare il passo, esi trasse con tutti i suoi in Arienzo per vnirsi con alcuni altri soldati c'hauea satto raccorre alla Regina: ma Carlo non volse per la via dritta andare in Napoli, giudicando assai meglio d'andare à trouare il nemico, con disegno, che rompendolo in campagna haurebbe in vn solo dì, finita la guerra, e fattosi signore del tutto, & andò à questo effetto Cimitini, vicino Nola, oue dal Conte di Nola su visitato, ericeauto come Rè, el Principe mutando allogiamento si pose fra Cancello, e Madaloni, e benche Carlo andasse cò suoi in ordinanza à presentargli la battaglia, non volse vscire dal campoguma ben commise, che si facessero alcune scaramuccie, nelle quali perduti venti huomini d'arme, se ritirò verso Napoli, per la via d'Acerra, e del Salice, e Carlo per la via trà Marigliano, e Somma, s'auiò pur verso Napoli, tal ch'à sedici di Luglio à quindeci hore, giunse co tutto il suo essercito, al Ponte di Sebe to fuori la porta del mercato, nel medesmo tépo che'l Principe eragiunto fuor la porta di Capuana, e s'era accampato à Casa Noua, in modo che que sti duo esserciti erano tanto vicini, che in'ogn'un d'essissi discerneano particularmente i Caualieri, e soldati che v'erano, ma nel Campo di Carlo, era il Cardinale di Sangro Legato Apostolico, il Conte Alberico Capitano generale delle genti del Papa, il Duca d'Andri, il nipote del Papa, che s'intitolaua

citolaua Principe di Capua, Giannotto Protoiodice di Salerno, per la sua gran virtu, & elperienza nell'arme creato da lui gran Contestabile del Regno, Roberto Vrsino figliuolo primogenito del Conte di Nola, Carluccio Russo detto di Monte alto, Iacomo Gaetano, Carletto della Léonessa, Luigi di Gesualdo, Luigi di Capua, Iacomo della Candida, Francischello di Lettere, Palamides Bozzuto, Naccarel Dentici, Marcuccio Aiossi, il Pauone Aiossi, lo Storto Caracciolo, Angelo Pignatello, Benedetto serignaro, Marsilio da Carrara, Villanuccio, Bartolomeo di San Seuero, Berlando di Racanati, Giouan di Racanati, Dominico e Cione, Tolomei da Siena, Fiolo Citrulo, Nofrio Pelce, e Cola di Moltone Napolitano del popolo, capo d'auenturièri ch'erano quali tutti rubatori di strada, e malfattori, il Campo del Principe, non hauea tanti Baroni, ma gran quantità di gentil'huomini priuati Napolitani, trà i quali era Jacomo Zurlo con duo nipoti, Pietro Macedono, Goffreduccio Gattola, & altri di manco nome, perche molti altri di maggior autorità, la Regina volse che rimanessero in Napoli, presaga che nascerebbe qualche tumulto, stettero i duo esserciti per tre hore di spatio, aspettando l'uno qualche moto dell'altro, perche Carlo se ben per lo passaro s'era tenuto superiore di forze all'essercito del Principe, all'hora staua suspeso dubbitando della voluntà del popolo di Napoli, la quale quando sosse stata inclinata alla sede della Regina, non era sicuro per lui d'artaccare fatto d'arme, tato più che si sentea dal campo suo lo strepito delle genti, e della plebe c'hauea pigliato l'arme, & era concorsa al mercato, e benche la Regina sè caualcare molti nobili ch'insieme con Stefano Ganga Regente della Vicaria andassero à sedare il tumulto, non però bastaro à sare che molti della plebe non sigittassero per le mura, & andassero con alcune viuande da mangiare, à rifrescare i soldati di Carlo, & à dirli, che nella Città era grandissima confusione, perch'era diuisa in tre opinioni, l'una volca lui per Rè, l'altra volca gridare il nome del Papa, el'altra tenea la parte della Regina. Alla relatione di questi si mossero due Cauallieri Napoliani, Palamides Bozzuto, e Martuccio Aiessi Capitani de Caualli, con le lor compagnie, eguidati da alcuni di quelli ch'erano vsciti, si posero dalla banda del mare à passare àguazzo, & entraro per la porta della Conciaria, la quale per la fidanza che s'hauea, ch'era battuta dal marc, non era ne serrata, ne hauea guardia alcuna, e di là entrati, leuaro il romoreal mercato con gran grida dicendo, viua Rè Carlo di Durazzo, e Papa Vrbano, e sequiti da quelli ch'erano nel mercato, facilmente ributtaro il Regente della Vicaria, egli altri Caualieri, Napolitani, ch'erano con lui, i quali hebbero tutti commodità, etempo di ritirarsi nel Castello, perche li duo Capitani con la plebbe, lasciando di sequirgli, si voltaro ad aprire la porta del Mercato, per la quale entrè Carlo con tutto il suo essercito, eposto buon presidio di gente perla

Carlo entra in Napoli.

per la porta, andò alla porta di Capuana, e similmente vi pose buona guardia, e mandò à guardare anco quella di San Gennaio, & eghandò à Nido, e se sermare il campo à Santa Chiara, onde potea vietare l'intrata à nemici per la Porta Donnurso, e per la Porta Reale, ma il Principe poi che s'auide la Caualleria di Carlo essere intrata nella Città, si mosse con le sue genti per dar sopra la retroguardia de nemici, ma giunse à tempo che solamente Cola di Mostone co i suoi auenturieri non era ancora entrato, per che quel li ch'erano restati alla guardia della porta la serraro, uedendo che'l Principe era tanto appresso, che sarebbe intrato insieme, cosi tutta quella compagnia de ladroni su vecisa dalle genti del Principe, senza che vscisse alcuno dalla Città per aiutarli, perche Rè Carlo giudicando d'hauere fatto assai perquel di, etèmendo che la nobiltà, el popolo di Napoli vedendolo in dubbio della vittoria no gli desse dietro alle spalle, non volse ch'alcuno de suoi vscisse. Il disequente pose l'assedio al Castel nouo, essendo totalmente Napoli in suo potere, perche il Principe quella medesma sera se n'andò con le sue genti à Siuiano Villa appresso Marigliano Erano nel Castel nouo oltra due nipoti della Regina, cioè la Duchessa di Durazzo, con Rober to d'Artois suo marito, & Agnessa vedoua, concorse quasi tutte le più nobili donne della Città, che per esserno state sempre affettionate della Regina dubbitauano d'essere mal trattate. V'era ancora grandissima quantità di Nobili d'ogni età con le loro famiglie, i quali furo cagione di più presta ruina, perche parte per benignità, parte per la speranza che la Regina hauea che le galee di Prouenza venissero presto, furo tutti riceuuti, e notriti di quella vittouaglia ch'era nel Castello, la quale haurebbe sorse bastato per sei mest à i soldati che guardauano il Castello, e si consumò in vn mese. Durante dunque l'assedio, il Principe che cercaua ogni via di soccorrere la moglie, ritornò alle Paludi di Napoli, e rotto l'Aquedutto che conduce dentro la Cirtà l'acqua della Bolla, stette in speranza che Rè Carlo vscisse à far fatto d'arme, mai Capitani di Rè Carlo ch'erano informati che nella Città erano molti pozzi sorgenti, e che conosceano le case di Napolitani per lo più vote d'habitatori, ch'era segno della sede che portauano alla Regina, consigliaro il Rèche non si mouesse ad auenturare il Regno, che già possedea al pericolo d'una giornata, ma comportaro bene ch'uscissero alcuni caualli à scaramuzzare, e tutto il corpo dell'essercito attendesse à guardare la Città, etenere stretto il Castello, doue sapeano ch'era ridutta tanta gente, ch'in breue sarebbe stretto per same à rendersi, e benche in alcune scaramuccie quelli del Principe restassero superiori. Il Principe che vedea, che questo non bastaua à fare l'effetto desiderato, si ritirò in Auersa. In tanto la Regina cominciaua à patere necessità di vittouaglie, e di quella incommodità, e quelli disaggi che porta seco l'assedio, e non hauca altra speranza, che nella venuta delle galee, con le quali disegnaua non solo di

faluarii,

Assedio al Castel nouo.

saluarsi, ma con la presentia sua commouere il Rèdi Francia, el Papa à dargli maggiori aiuti, per potere tornare poi, & acquistare la vittoria insie meco'l figlio adottiuo. Scriue Tristano Caracciolo che Maria Duchessa Erroredi Tri di Durazzo sorella della Regina, più cupida conservatrice de suoi Tesori, ciolo, che la qualità del tempo, e la congiuntione del sangue, e le calamitadi che ·lopra stauano, haurebbeno richiesto, andò à quel punto, e portò alla Regina vn grandissimo vaso pieno di fiorini d'oro, ben che pochi giorni auati essendo ricercata dalla Regina che la souenisse di denari, hauesse negato d'hauerne, e che à cosi intempestiua liberalità la Regina con riso mescolato di lacrime la ringratio, dicendo ch'all'hora gli sarebbe stato più caro vn sacco di pane, che tanti danari, i quali hauea riserbati per preda al nemico comune, poi che dalla same era stretta di pigliare partito non meno vtile che pericoloso. Io mi marauiglio che Tristano persona molto graue sia sta to in questo concorde co'l Colennuccio, che dice che Maria à quel rempo era viua perche si vede nella Sepoltura à Sanra Chiara, che Maria sorella della Regina era morta molti anni innanzi, dopò il secondo marito Filippo Principe di Taranto, & Imperatore di Costantinopoli, e credo bene ch' egli habbia preso errore, e che questo atto di portare i fiorini l'hauesse fatto Giouanna Duchessa di Durazzo figlia di Maria, & nepote della Regina. Essendo venuto il Castello in estrema penuria di viuere; à di vinti d' Agosto la Regina mandò Vgo Sanseuerino Signore d'Ostuni, egran Protonotario del Regno à patteggiare con Rè Carlo, & à trattare per alcun tempo tregua, ò alcuna spetie d'accordo, ma Rè Carlo c'hauea tutta la speranza nella necessità della Regina, benche hauesse accolto il Sanseuerino con grande honore, perchegli era parente, non però volse concedere mag gior dilatione che di cinque giorni, trà i quali se'l Principe non uenca à soccorrere il Castello, eliberarlo dall'assedio, hauesse la Regina à rendersi nelle man sue; & essendo partito con questa conclusione il Sanseuerino, mandò appresso à lui nel Castello alcuni séruitori ad appresentare alla Regina polli, frutti, & altre cose da viuere, e comandò ch'ogni giorno gli fulse mandato quel ch'ella comandaua per la tauola sua, credendo con quelto indurla à rendersi con più patientia, e con più fidutia, anzi mandò à visitarla, & à scusarsi ch'egli l'hauca tenuta sempre per Regina, cosi era per tenerla, e riuerirla, e che non sarebbe mosso à pigliare il Regno con l'armi in mano, ma haurebbe aspettato di riceuerlo per heredità, e per beneficio di lei, se non hauesse visto che l'Principe suo marito oltre di tenere sortificate tante Terrre importati del Principato di Taranto, nutriua appresso di se vn potente esercito, onde si vedea chiaramente c'haurebbe potuto occupare il Regno, e priuarne lui vnico germe della linea di Rè Carlo primo, e che per questo egli era venuto più per assicurarsi del Principe, che per toglière lei dalla Sedia Reale, nella quale più tosto volea mante-

nerla. La Regina mostrò ringratiarlo, e mandò puro à sollecirare il Princia

peche infra i cinque di l'hauesse soccorsa; passaro i vintiquattro del mese, e la matina sequente che su l'ultimo delli cinque di, il Principe venne da Auersa con tutto l'essercito suo, per la strada di Piedegrotte, e passato ad Echia, cominciò à combattere le sbarre, poste da Rè Carlo per penetrare,& ponere soccorso di gente. & di vittouaglia al Castello, Ma Rè Carlo su subbito ad incontrarlo con l'essercito suo in ordine, e dato dall'una parte, & dall'altra il segno della battaglia, si combatte con tanto valore dell'una parte quanto dell'altra, che vn gran pezzo la vittoria sù dubiosa; à l'ultimo il Principe, che non potea sopportare d'essere cacciato dalla speranza d'un Regno tale, come ne sarebbe vsciro lasciando rendere la Regina, si spinse tanto innanzi verso lo Stendardo Reale di Rè Carlo con tanta virtù, che Potto e prenon hebbe compagni, onde circundato da i più valorosi Caualieri di Rè Soil Principe Carlo; su stretto à rendersi, e con la cattiuità sua il resto dell'essercito su rotto, ne bastò Roberto d'Artois Duca di Durazzo, ne Baldessarro di Brunzuic fratello del Principe, à ritenere i so dati che non sugissero tutti, con tanta viltà, che per timore di non elsere persequitari, e giunti per la via piana di Chiaia più tosto lasciaro i Caualli, e tossero la via erta, delle pendici del monte per saluarsi al Castello di Sant'Ermo, e benche vna pioggia gran dissima impedisse i Caualieri di Rè Carlo dal darli la caccia, legenti del popolo minuto di Napoli corsero appresso, e guadagnaro gran parte delli cauilli che haueano lasciati nel mezo dell'erta. Baldassarro il Duca di Durazzo, il Conte d'Ariano, Iacomo Zurlo, e Cola Maccarone si saluaro al Castello, i nobili Napolitani che haueano tutti parenti nel Campo di Rè Carlo con fidutia loro, vedendo già disperate le cose della Regina, sen'entraro dentro Napoli. Il disequente, la Regina mandò Vgo Sanseuerino à rendersi, & à pregare il Vincitore, che hauesse per raccommandati quelli che si trouauano nel Castello. Il Reil di medesmo insieme co'l Sanseueri-La Reginasi no intrò nel Castello con la sua guardia, e sè riuerenza alla Regina, donandoli speranza di tutto quel che l'hauca mandato à dire, e vosse che in vn apparramento del Castello non come pregionera, ma come Regina si stesse, e sosse seruita da quei medesmi seruitori, che la seruiuano innanzi. Fi-1. vil mese, il primo di Settembre comparsero diece galere di Prouenzali conduce dal Conte di Caserra, e da Angeluccio di Rosarno, per pigliare la

Regina, e condurla in Francia. Il Rè Carlo andò à visitare la Regina, & à pregarla, che poi che hauca visto l'animo suo, volesse fargli gratia di farlo suo herede vniuersale, e cederli anco dopò la morte sua li stati di Francia, e che mandasse à chiamare quei Prouenzali, ch'erano sù le galee, e gli ordinasse che scendessero in terra, come amici; Ma la Regina con l'animo suo altiero, dubitando che questi boni portamenti sussero ad arte, e ricordandossancora di quello che hauea trattato con Rè di Francia, adottado Luigi

- Duca

rese.

Ottune.

Duca d'Angioia figlio di lui secondo genito; volse ancora simulare, e disse c'hauesse mandato vn saluo condutto à i capi delle galee Prouenzali, che ella gli haurebbe parlato, e si sarebbe sorzata d'indurli à dargli l'obbidienza; il Rè mandò subbito il saluo condutto, & ingannato dal volto della Re gina, che mostrò volutà di cotentarlo, lasciò intrare i Prouezali nella Came ra della Regina, senza volerui essere egli ò altri per lui. La Regina come su Parole della ro entrati disse queste parole. Nè i portaméti di miei antecessori, nè il sacra méto della fede che hauea co la Corona mia il Contado di Prouéza, richie deuano che voi haueste aspettato tanto à soccorrermi, ch'io dopò d'hauere sofferto tutte quelle estreme necessità, che son grauissime à soffrire no puro à donne, ma à soldati robustissimi, sin al magiare carni sordide di vilissimi animali, sia stat'astretta di redermi in mano d'un crudelissimo nemico, ma si questo come io credo èstato p negligentia, e no per malitia, io vi scogiuro s'appressovoi è rimasta qualche fauilla d'affettione verso di me, equalche memoria del giuraméto, e de i beneficij da me riceuuti, che in niun modo per nessun tépo vogliate accettare per Signore questo ladrone ingrato, che da Regina mi há fatto serua, anzi si mai sarà detto, ò mostrata scrittura che io l'habbia instituito herede, no vogliate crederlo, anzi tenere ogni scrittura per falsa, ò cacciata per forza contra la mente mia, perche la voluntà mia, è che habbiate per Signore Luigi Duca d'Angioia, non solo nel Contado di Prouenza, enegli altri stati di là da i Monti, ma ancora in questo Regno, nel quale io già mi trouo hauerlo costituito mio herede, e campione che habia à vendicare questo tradimento, e questa violenza, à lui dunque andatead obedire, e chi di voi hauera più memoria dell'amor mio verso la natione vostra, e più pietà d'una Regina caduta in tanta calamità voglia ritrouarsi à vendicarmi con l'armi ò a pregare Iddio per l'anima mia, del che io non solo v'ammonisco, ma ancora fin à questo punto, che sete pur miei vassalli ve'l comando. I Prouenzali con grandissimo pianto si scusaro, e mostraro intensissimo dolore della cattiuita sua, eli promesero di fare quanto comandaua, e sene ritornaro su le galere, ne soli loro nauigaro verso Prouenza, ma il Conte di Caserra, deliberato di sequire la volunta della rede del con-Regina, come già hauea sequita la fortuna, andò ancor esso à trouare il Duca d'Angioia. Rè Carlo ritornato alla Regina per intendere la risposta de Prouenzali, e conosciuto che non riusciua il negotio à suo modo, cominciò à mutare stile, ponendo le guardie intorno alla Regina, & à tenerla come prigionera, e di là à pochi di, la mandò al Castello della Città di Muro, ch'era patrimonio suo, & egli poi ch'hebbe riceuuto il giuramento homagio dalla Città di Napoli, e da tutti i Baroni, che vi erano concorfi nell'Arciuescouato di Napoli, sece il giuramento homagio alla Sede Apostolica, in mano del Cardinal di Sangro Legato. Questo su il fine della Regina Gio uanna: Donna senza dubio rarissima, ancora che fusse stata vera la colpa, chedal

Surician di ta dop

che dal vulgo se l'imputa, della morte di Rè Andrea, perche tutto il resto della vita sua non s'intese di lei attione nessuna dishonorata, & impudica, anzi la quantità de i mariti che tolse, su vero segno della sua pudicitia, perche quelle donne che vogliano satiarsi nella libidine non cercano mariti, i quali sono quelli, che ponno impedire il disegno loro, e massime quei mariti che tolse lei non stolidi come Rè Andrea, ma valorosissimi, & accorti in tutto il rempo che Regnò; no si sente sama ch'ella hauesse niuno cortegiano ne Barone tanto straordinariame nte fauorito di lei che s'hauesse potuto suspettare di comertio lasciuo; è ben vero che l'Boccaccio scriue che nel principio della giouetù sua, e del Regno susse molto sauorito il figlio di Filippa Catanese Balia del Duca di Calabria suo padre, e che haues cresciuta lei dalle sascie, anzi su cosa mirabile che nel resto della vita dopò ch'ella cominciò à signoreggiare si manténe co quest'arti, trattando ogni di virilmente con Baroni, Capitani di soldati, Consiglieri, & altri ministri tanto incorrotta fama chegli occhi ne le lingue dell'inuidia viddero mai cosa che potessero caluniarla, ancora che gli animi humani siano inclinati à tirare ogni cosa à cattiuo fine, ponendo in dubio ogni sincera virtu, su di giustitia simile al Duca di Calabria suo padre, e si benesica, e liberale, che non era piazza nella Città di Napoli oue non fussero huomini ò donne, che tirassero pensione da lei, e così ancora per le Città, e terre del Regno sogette alla corona; e solea dire, che sacean male quei Principi, che pigliando à fauorire, & in grandire vno ò dui de i suoi seruitori, lasciauano marcire in pouertà tutti gli altri, e lodaua la diligentia, e consideratione nel ripartire delle mercede, e delli beneficij, donando più tosto moderatamente à molti, che profusamente à pochi; su amatissima da tutti i buoni, e massime nella Città di Napoli, oue mentre ella Regnò fiorirono le armi, e le lettere d'ogni disciplina; su nel viuere modestissima, e di bellezza, più tosto che rappresentaua Maestà, che lasciuia, ò dillicatura; hebbe gran pensiero di tenere Napoli abundante, non solo di cose necessarie al vitto, ma allo splendore, & ornaméto della Città. E perche concorressero mercadan ti d'ogni natione con lor mercantie, per molto ch'ella si fosse trouata in bisogno mai non volse ponere sopra mercadanti grauezza alcuna, come si suole da Rè, che sono oppressi da inuasioni, e da guerre; si vedeno anco i segni della prouidenza che vsò, che i forastieri al suo tempo stessero ben trat tati, e quieti; però che ordinò la Ruga Francesca, e la Ruga Catalana, acciò che stando quelle nationi appartate, stessero ancora più pacifiche; fetral Castello nouo, e quel dell'ouo vna strada per Prouenzali, e sè la Loggia per Genouesi, ou'hoggi è sol rimasto il nome. Fù tanto amata dalla nobiltà di Napoli, quanto si può conoscere dal gran numero di quelli, che disprezzando la gratia offerta da Rè Carlo, & abbandonando le proprie case, elessero di andare à trouase il Duca d'Angioia, con pericolo di viuere in perpetuo

petuo ellilio, & in somma su tanto gratiosa nel parlare, si sauia nel procedere, esi graue in tutti gesti, che parue bene herede dello spirito del gran Rè Roberto suo Auo; esi crede che il Cielo volesse fare segno, che li dispiacesse vn cosi miserabile fine, di cosi celebre Regina, perche dall'Autunno, Peste à Nach'ella sù cattiua, e priua del Regno, venne vna pestilentia, nella quale moriro in Napoli vintisettemilia persone, le quali à quel tempo, che Napoli non era in quella grandezza ch'è oggi, paruero pur tante, che su tenuto à grandissimo prodigio.

IL FIN DEL SETTIMO LIBRO.



## LIBRO OTTAVO-



OICHE fù sparsa la fama dell'intrata di Rè Carlo in Napoli, e della rotta del Principe, e della cattiuità sua, e della Regina; subbito tutti i Baroni del Regno, e delle Città imme diate suggette alla corona, mandaro à dare l'obidienza, eccetto tre Conti, il Cote di Fondi, il Conte d'Ariano, & il

Conte di Caserta, i quali ostinatamente sequiuano le parti della Regina; nè mai Carlo mentre visse bastò ridurli à sua diuotione, però curando poco di loro, per la prima cosa volse purgare il Regno, cacciandone tutti i sol dati esterni che haueano militato per la Regina, de quali era principal Capitano Liuccio Sprouieri, e dono sette ducati per vno à i soldati, perche potessero spendere senza grauare i popoli nel partirsi dal Regno, poi per ordinare le cose di giustitia, mandò Gouernatori, e Capitani per le Prouin tie, e per le Terre della Corona. Era all'hora in gransstima il Conte di Nola di casa Vrsina, il quale persuase al Rèche chiamasse il parlamento generale per il mese d'Aprile sequente, per trattare d'imponere donatiuo; e'l Rèche conosceua ch'era bisogno di fare qualche provisione, che già dall'hora si pronosticaua la venuta al Regno del Duca d'Angioia adottato dalla Regina, mandò lettere, chiamando tutti i Baroni à parlamento, e per matenersi l'amicitia di Papa Vibano, fe pigliare prigione il Cardinal di Gifoni, com'è detro, creato da Clemente Antipapa, e fe menarlo à Santa Chiara, & in publico spogliarli l'abito di Cardinale, ctorli il Cappello di testa, egittarlo al foco, ch'era per ciò fatto in mezzo l'Ecclesia, e volse che di sua bocca confessasse che Clemente era falso Papa, & egli illegitimo Cardinale, e dopoi fèritornarlo in carcere, riseruandolo all'arbitrio di Papa Vrbano. Il mese di Nouembre sequente, venne Margarita sua moglie, co i piccioli figliuoli Giouanna, e Lanzilao, e nel giorno di Santa Caterina, con grandissima pompa fu coronata, & vnta, e menata secondo il costume per la Città sotto il Baldacchino, e d'una parte reneua il freno il Duca d'Andri, e dall'altra Giouan di Luxin Burgo, Conte di Conuersano, & si fero per piu di grandissime seste, per leuare in tutto vna tacita mestiria, che si vedea vniuersalmente per Napoli, per la ruina della Regina Giouanna; si fero più giostre, egiochi d'arme, ne i quali il Rè armeggiò più volte con molta laude, poi ad emulatione di Rè Luigi di Taranto, volse instituire vn nuouo ordine,

Ordine della Naue.

il quale

il quale l'intitolò la compagnia della Naue, volendo alludere alla naue de gli Argonauti, à tal che i Caualieri che da lui erano promossi à quell'ordine, se hauessero de sforzare d'essere emuli de gli Argonauti. Io non trouo nominati altri che hauessero quest'otdine, che Giannotto Protoiodice, creato da lui nouamente Conte di Acerra, il Conte di Conuersano, Gurrello Carrafa Marescalco del Regno, Angelo Pignatello, & Tomaso Bocca pianola; venne in questo tempo il di del parlamento generale, nel qualeadunati tutti i Baroni in Napoli, Nicolò Vrsino Conte di Nola per vecchiezza, e nobilità, e molto più per il gran valore di Roberto, e Ramondo suoi siglioli di autorità grandissima, propose, ch'ogni Barone, & ogni Città soggetta alla Corona, douesse soccorrere il Rè, con notabil som ma di danari, e per dare buono esempio àgli altri, si tassò egli stesso diecemilia ducati; e perche parea pericoloso mostrare mal'animo al nouo Rè, che staua ancora armato, non sù Barone, che risiutasse di tassarsi, & tra gli altri, hò trouato Marino de la famiglia di Pescara, Barone di Ripa Candida, che si tassò tre milia ducati, & ho visto l'albarano de la riceuuta, tal che s'aggiunse sin alla somma di trecento milia siorini; & celebrato il parlaméto, tolsero licentia dal Rètutti i Baroni, promettendo di mandare ogn'uno quel tanto che s'era tassato; & pareua con quel donatiuo, & con l'amicitia del Papa, che Rè Carlo potesse fortificarsi nel Regno, & temere poco l'inuasione, che già di giorno in giorno si acertaua: Ma il Papa non volse aspettare più, & li mandò vn Breue, conhortandolo, che poi che le cose del Regno erano acquetate, douesse consignare la possessione à Butillo del Principato di Capua, e degli altri stati che gli hauea promessi: mail Rènonsi poteua in nullo modo inducere à dismembrare la Città di Capua dalla Corona, & però daua parole, menando la cosa in lungo, e di quì cominciaro tra lui, el Papa quelle dissensioni, che poi risultaro in guer- Discordia tra reaperte, con molta ruina, e calamità del Regno: perche Vrbano, com'era papa Vrbad'animo altiero, e superbo, vedendosi à questo modo deluso, cominciò à lo. pensare di cacciare ancor lui dal Regno, e sè noua creatione di Cardinali, tra i quali creò Piero Tomacello. Ma mentre in Italia si faceano queste cose, Luigi Duca d'Angioia, senza contrasto alcuno s'insignori del Contado di Prouenza, e da Clemente in Auignone fù declarato Rè di Napoli, e souenuto di buona somma di fiorini, perche Clemente speraua, che scendendo Luigi potente, non solo haurebbe ricuperata la obedienza de Regno di Napoli, ma d'Italia tutta: come questo si seppe nel Regno, molti Baroni c'haueano promesso la tassa nel parlamento, non solo non la mandaro, ma ancora fero pensiero di alzare le bandiere d'Angioia, tra questi sù Lallo Cãponesco in Apruzzo, & Nicolò d'Engenio, Conte di Lecci in Terra d'Otranto; nel medesmo tempo Iacomo del Balzo figlio, com'è detto, del Duca d'Andri, vedédo ch'Ottonegià Principe di Tarato era prigione, venne nel

Regno, cricourò tutto il Principato, e prese per moglie Agnesa sorella della Regina Margarita, la quale era vidua di Cane della Scala Signore di Verona. Quelta parentela offese tanto i Sanseuerineschi, capitali inimici di casa del Balzo, che se bene erano di l'angue, e de parentado congiunti co'l Rè, in poco tempo se gli scouersero inimici, onde il Rè vedendo la riuolutione di tanti Baroni, nelle più grandi, & importanti Prouintie del Regno, esentendo che'l Conte di Caserta di Francia scriuea, etenca intelligenza con molti, cominciò à pensare à casi suoi, per che hauea malageuole risoluersi, e massime, che se Sanseuerineschi erano alienati da lui, il Duca d'Andri non si trouaua niente satisfatto, per che speraua, che subito che lui hauesse acquistato il Regno, l'hauesse rimesso intieramente in tutto lo stato suo di prima; il che il Rè non hauea fatto per la potentia di quelli di Cala di Marzano, che possedeuano la Citta di Sessa, e la Città di Trano: & à l'ultimo trouandoss in queste angustie di mente, non mancaro di quelli che cominciaro à ponerlo sospetto, che lacomo del Balzo, Principe di Taranto, s'intitolaua ancora Imperatore di Constantinopoli, non volesse occupare il Regno di Napoli, pretendendo per la persona d'Agnese sua moglie nepote carnale della Regina Giouanna, di maggiore età che non era la Regina Margarita, il Regno roccasse à lui de ragione. Questo sospetto hebbetanto più presto luoco nella mente del Rè, quanto Papa Vrbano di natura ritroso, & inquieto, minacciaua di volerlo cacciare dal Regno, alla qual cosa pareua habile suggetto la persona del Principe di Taranto, e per questo il Rè imbizzarito perassicurarsi di tutti quelli che potessero con qualche ragione prerendere al Regno, se carcerare la Duchessa di Durazzo sorella maggiore della Regina Margarita, e cercò d'hauere in mano il Principe di Taranto, il quale suspettò di questo, sopra vna naue di Genonesi si sugi à Taranto, lasciando la moglie in Napoli, la quale similmente Rè Carlo sè carcerare, e poi mandò alla Citrà di Muro, oue dicono, che hauesse fatta asfogare la Regina Giouanna, e se venire il corpo in Napoli, e volse che stesse cosi morta orto giorni, nella Chiesa di Santa Chiara insepolta, à tal cheogn'uno la vedelse, e i suoi partegiani vscissero di speranza d'hauere da lei benesicio alcuno; Poi senza pompa ne cerimonia alcuna ordinò che sosse seposta in loco tanto ignobile, che non si sà que sossero poste l'ossa suc. Il Colennuccio tanto nella vita della Regina, quanto nella morte, dice altretante cose false quante parole, per che non è Autore alcuno, che dica come dice egli, che susse appiccata. Appresso e salsissimo quel che dice che su mozza la testa à Maria Duchessa di Durazzo, sorella della Regina, donna mal pudica, e che fù quella per cui il Boccaccio scrisse quei duo libri il Filicolo, ela Fiammetta; per che Maria, come si vede nella sua sepoltura à Santa Chiara, morì alcuni anni innanzi, moglie di Filippo Principe di Taranto, el Boccaccio non serisse per lei il libro del Filocolo,

ma per

ma per Maria figlia bastarda di Rè Roberto, come appare nel principio del Falsita dei hbro del Filocolo, che ognuno può vederlo, nè potea essere questa Maria Duchessa di Durazzo, per che il Boccacio era di età prouetta nel tempo chequella era in siore. Dice ancora, che Margarita Regina susse sorella terza genita della Regina Giouanna, la quale à quel tempo, che su coronata Regina, sarebbestata almenordi cinquanta sei anni, e che Carlo di Durazzo sosse siglio del Duca di Durazzo, il che cosi come non è vero non è anco verisimile quel che lui dice, che'l Rè d'Vngaria quando venne nel Regno, lo accasò con Margarita, per che hauendo fatto mozzare la testa al Duca di Durazzo, non è da credere, che hauesse voluto pigliare pensiero di dar moglie al figlio, che à quel tempo non potea hauer più d'uno, ò duo anni. Ma sequendo l'historia, Luigi Duca di Angioia preso il possesso del Contado di Prouenza, e dell'altre terre della Regina di là da i monti, su coronato da Papa Clemente Rè di Napoli, esi pose in viaggio, mandando innanti dodeci galee nelle Marine del Regno, per solleuare gl'animi di quelli della parte della Regina, e per accettarli della venuta sua per terra: queste dodici galee apparsero alli 17. di Giugno nelle marine di Napoli, & & andaro à Castello à mare, el presero, & all'improuiso; la sera sequente vennero fin al borgo del Carmelo, e saccheggiaro, & arsero alcune frascate, &alcune case, ma ageuolmente surono ributtati da alcuni giouani che vsciro da Napoli, escenandaro ad Ischia, e pigliaro il borgo d'Ischia. E per che tutti gli habitatori della Città erano andati ad vna Chiesa doue si celebraua la sesta di Santa Restituta; su necessario per potere ottenere sicurtà d'intrare alle case loro, di sare tregua con le galee Prouenzali, e dargli ostagij di riceuere per vn'anno, come amiche le galee, e naui di Rè Luigi: ma Rè Carlo vedendo, che cosi poca armata potea sare poco essetto si pose in ordine per andare ad incontrare il Rè Luigi, che venea per terra, e chiamò al soldo suo, Giouanni Auento di natione Inglese Capitano di ventura, che hauca seco mille, e ducento caualli, e con lo Colonello del Conte Alberico, & altri Capitani del Regno, e Napolitani, radunò più di tredici millia caualli, ma questo numero pareua assai poco, però che essendo intrato nel Regno Rè Luigi, perche li diede il passo Ramundaccio Caldora, l'essercito suo crebbe in numero di settantacinque milia caualli, per lo concorso di quei Baroni, che giudicado le sorze di Rè Carlo poche habili à resistere, haucano pigliata la parte di Rè Luigi, e per questo RèCarlo no vosse allontanarsi da Napoli. Quelli che venero co Rè Luigi da Franza furo questi. Il Conte di Geneura frate di Papa Clemente, il Conte di Sauoia, & vn suo nipote, Monsignor di Murles, Pietro della corona, Monsignor di Mongioia, il Cote Herrico di Bertagna, Buongianni Aimone, il Conte Beltrano Todesco, e molti oltramontani di minore nome; quelli di Regno che andaro ad incotrarlo suro Tomaso Saseuerino, gra Co

Colemnucio.

nestabile, meser Vgo Sanseuerino, il Conte di Tricarico con li figli, il Conte di Matera, e Bernabò, e Luigi tutti di casa Sanseuerina, Giouanni di Luxinborgo Côte di Copersano, ancora che sosse dell'ordine della Naue obli gato à Rè Carlo, il Conte di Caserta, con duo frati Sandalo, & Luigi della Ratta, il Conte di Cerreto, il Conte di Santa Gata, il Conte d'Altauilla, il Conte di Sant'Angelo, Giordano Pandone, Matteo di Burgenza Guglielmo della Leonessa, Rinaldo Vrsino, il Conestabile d'Auersa, ch'era all'hora di casa da Benauole, e molti altri Baroni minori, & altri Capitani del Reame di Napoli, su il primo Petricone Caracciolo, ch'era stato Maiordomo della Regina Giouanna, co dui figli, Ciccuzzo Zurlo, Luigi dell'Auerlano, Iacomo, & Francelco Zurli, Russetto, & Henrico Galeoti, Masi, e Masseo Imbriachi, Mattiuccio Sérisale, Bernardo Arcamone, e Pietro Macedono, e molti altri nobili di minore conditione, e sinalmente essendo Rè Luigi dalla via di Beneuento, giunto in terra di lauoro; perche Capua, & Nola, si tenea per Rè Carlo, andò à ponersi à Caserra, la quale staua già con le bandere sue, e da Caserra occupò anco Madaloni. E perche Rè Carlo con grandissima attentione, andaua prohibendo le corrarie all'esercito Francese, & il Verno era già innanzi, che'l Rè Luigi non potea fare impresa di Terre alcune, per allargarsi la gran moltitudine de caualli in pochissimi di consumò tutto lo strame, onde i caualli diuennero tanto deboli, che rendeuano l'esercito al tutto inutile, oltre l'infirmità ch'erano venute nel Campo, nel quale per disagio mòriuano ogni di soldati in gran numero, e tragli altri mori il Conte di Geneura, i Baroni del Regno, configliaro che l'esercito si douesse ritirare nel Vallo di Gaudo, e coli su fatto, e volendo l'esercito partirsi, Rè Carlo mandò alcune compagnie di caualli à dare all'arme alla retroguardia de Francesi, della quale essendo Capitano Pietro della Corona, e voltandosi à fare faccia, operò bene, che l'essercito andò à Monte Sarchio, ma lui gagliardamente combattendo rimase prigione delle genti di Carlo, & su condutto in Napoli, con alcuni altri Caualieri Francesi, ma per mala guardia, sugi dal Castello di Capuana, & andò à saluarsi à Caserta, doueil Rè Luigi hauea lasciato buon presidio di caualli, e poco dopoi andò à ritrouare il Rèsuo; stette l'esercito Francese alcuni di à Monte Sarchio, ma finito che hebbelo strame, & la vittouaglia, passò à Cerrito per andare da quella strada in Capitanata', e sempre l'esercito di Rè Carlo andaua infettandolo alla coda, ma perche da Caferra, da Madaloni, & da Acerra, le quali Terre si teneuano da presidij Francesi, era di continuo insestata Napoli, Capua, e Nola; Rè Carlo dubitando di qualche tumulto, stette alquanti di suspeso, e deliberaua di non allontanarsi, e per questo, mandò Ramondello Vrsino, siglio del Conte di Nola, Signore valorosissimo, che con vna compagnia di settecento caualli suoi proprij, era ritornato da Asia, doue con molta sua gloria hausa militato contra infideli, alla

alla guardia di Barletta, & egli stando per ritornarsene verso Napoli, nel volere leuare il Campo, su assaltato da vna banda di caualli Francesi, e si fè una scaramuccia notabile, nella quale, benche fosse portato valorosissimamente Angelo Pignatello, restò prigione in mano di Francesi: & essen do riferito al RèLuigi il valore c'hauea mostrato in quella giornata. il Re venne in gran desiderio d'acquistarlo dalla parte sua, eli se grandissimepromesse quand'egli passasse à serurlo; Angelo ricordeuole della sede. tanto per l'homagio, quanto per l'ordine della Naue, li rispose, che non lasciarebbe di seruire il Rèsuo per tutto quello che potesse darli Rè Luigi, e volgendosi il Rè Luigi da i prieghi alle minacce, disse che l'haurebbe fatto morire, & Angelo replicò, ch'era ben sicuro, che sua Maestà non farebbe tal cosa, la quale nè era conueniente à tal Principe, nè era vtile all'impresa, spargendoss per lo Regno, ch'ei cercaua di conquistare la sama d'un'atto tale, che l'haurebbe acquistato odio vniuersale per tutto; Con queste audaci, & honorate parole ottenne insieme, che Rè Luigi conoscedolo per huomo honorato se ben trattarlo, e tenerlo in cortese prigione, e Rè Carlo lo îtimasse tanto ch'essendo in vn'altra scaramuccia satta pochi di dapoi pregione Ramondo del Balzo, che seguiua le parti di Rè Luigi, Signore di Molfetta, e Giouenazzo, Rè Carlo mandò l'Araldo ad offerirlo à Rè Luigi in cambio del Pignarello. Tra questo tépo Napolitani, che vedeuano ogni di mollestarsi dalli corridori di Caserta, cominciaro con huomini de i Casali ad vscire contra i Saccomandi Francesi, e ne haueano alcuna volta la meglio, per la qual cosa, Rè Carlo assicurato dal timore che lo tiraua à Na poli, non lascio di andare appresso all'essercito Francese in Capitanata, & auéne che per inauertéza, l'elsercito di Rè Luigi si troud in vna Terra chia. mata Pietra Catello, ch'era ridutto in assai minor numero dell'essercito di Rè Carlo, perche tra quelli che hauca lasciati in Terra di lauoro, e gili che hauea mandati in terra di Bari, e quelli Baroni, ch'erano andati con le lor genti per difendere ogn'uno le Terre sue, era restato solo con ottomilia caualli, credendo certo, che Rè Carlo non passasse l'Appennino; ma quando vide Rè Carlo con molta pertinacia, & ardire accampato vicino à lui, egli etutto l'essercito vennero in timore grade, d'essere rotti, ò rinchiusi là sen za potere scendere à i lochi sertili di Puglia, à giungersi co gran parte dellegentisue, c'herano disperse per quelle Terre, ma al fine temendo di non essere stretto per same à rendersi, deliberò di ssorzare il Campo di Rè Carlo, e passare in Puglia per sorza: all'hora Pierro della Corona, nel Consi- Parere di Pie glio di tutti i Capitani, dou era fatta questa deliberatione, disse, che vedé- trodella coro dosi il gran disuantaggio, che haueano coi nemici, per lo quale era più tosto da dubitare, che sperare buon esito di quella giornata, il parer suo era, che si desse il più veloce cauallo che susse in tutto l'essercito al Rè, à tal che si succedesse il caso, potesse saluarsi, & che si vestisse di soprauesti pri-

uate, & dimandò il gouerno dell'auantiguardia, offerendosi d'essere il pri-

Papa Vrbano viene à Napeli.

Entrata del Papain Napoli.

mo à tentare la fortuna, & il pericolo, & approbato il parer suo da tutti, si vesti le soprauesti Reali, etolse la via del fiume di Fortore, & valorosamentessorzò le genti di Rè Carlo, che guardauano quel passo, & essendo da gli altri Capitani dell'essercito, con grand'ardire difesa la battaglia, & la retroguardia, si condusse sicuro nel piano di Foggia: Rè Carlo vedendosi vscita di mano vna tanta vittoria, & hauendo noua, che Papa Vrbano era partito di Roma, e venia verso Napoli, geloso che quell'huomo di natura superbo, ebizarro, non alterassegli animi de Napolitani, subbito tolse la via di Napoli à gran giornate, & giunse à tempo che'l Papa era à Capua, però si parti subito, & andò à trouarlo, & insieme vennero ad Auersa, il Papa volseandare ad allogiare al Palazzo del Vescouato, e'l Rè andò al Caitello d'Aueria, escriuono alcuni, che sotto colore di bona creanza, e di amoreuolezza il di sequente andò à trouarlo, e lo ridusse per sorza al Castello d'Auersa, con dire, che sarebbe meglio allogiato, e stettero cinque di dicontinuo richiusi à trattare cose pertinenti à l'uno, & l'altro; dopò il quinto di volendo il Papa venire in Napoli, il Rèper anticipare, & hauer tempo di sare le debite cerimonie, si parti dui diauanti, e venendo il di che'l Papa parti da Auerfa, si sè trouare suor la porta Capuana in vna Sedia Reale, con la Corona in testa, vestito di vna Dalmatica di panno d'oro, come Diacono d'Euangelio, tenendo da man destra lo Scettro, con vn giglio d'oro, e dalla sinistra vn pomo d'oro insegne Reali, ne volse mai leuarsi da sedere, fin ch'il Papa non su giunto ou'era lui, all'hora si mosse, & andò à baciarli il piede, e'l Papa si abbassò dall'Acchinea, e lo baciò in fronte, & il Rè prese il freno dell'Acchinea, conducendo il Papa, il quale come su appresso i gradi della Chiesa maggiore, volcua andare à dismontare, el Rènon volse, dicendo, che andassero in Castel nouo, & hauendo condotto il Papa poco più auanti, come sual quadriuio di Santo Stefano, lasciò il freno dell'Acchinea in man del Duca d'Andri, & egli ritornò alla casa de i Guindazzi, à spogliarsi quelle vesti, & andò appresso al Papa in Castello. Scriue Teodorico di Nien, che su Secretario del Papa, che Napolitani tanto nobili, quanto populani, non lasciaro atto niuno di dimostratione d'allegrezza, e di generosità in quest'intrata del Papa, perche lestrade, e le mura delle case, donde hauea da passare la Caualcata, furo tutti couetti di panni, e di tapezzaria, secondo quei tempi ricchissimi. Ma da quel di per quell'atto del Rè, l'animo del Papa, cominciò ad alienarsi da lui, benche simulasse l'uno, con l'altro di stare satisfattissimo. Il Papa dimandò al Rèil Principato di Capua, con molte terre circostanti, come Caiazza, e Caserta, le quali terre erano già del Principato di Capua, à quei tempi che i Principi non haueano superiori, dimandò anco il Ducato d'-Amalfi, Nucera, Scafate, & vn buon numero d'altre Città, e Castella, e cinque mi-

que millia fiorini l'anno di provissione, à Butillo suo nipote, e per contrario il Papa promettea d'aiutare il Rè alla guerra, clasciarli poi à pieno il dominio del Regno tutto, con quelle conditioni, che l'haueano tenuti i Rè suoi antecessori, e sirmati questi patti, con gran allegrezza dell'una, e dell'al tra parte, il Papa ottenne dal Rè d'vscire dal Castello, & andare ad allogiareal palazzo dell'Arciuescouato, doue il Rè, e la Regina andaro molte volte à visitarlo, e con interuento loro, si sero due seste, di due nepoti del Papa, l'una data per moglie al Conte di Monte Dirisi, & l'altra à Matteo di Cela-Pignani no, gran Signore in Apruzzo; e la vigilia di Natale di quel medesmo anno il Papa scese all'Arciuescouato, e sur cantate le vespere, con sollennità Papali, & in questi di medesmi Butillo Principe di Capua, entrò violente- Violentia di mente in vn monasterio di donne monache, e violò vna delle più belle che vi era dentro, e delle più nobili, del che si sè gran tumulto per la Città, e quelli del gouerno essendo andati al Rè à lamentarsi, suro dal Rè mandati al Papa, i quali hauendo esposta con gran vehemetia querela di quel fatto, il Papa che come era nell'altre cose seuerissimo, era nell'indulgentia nell'amore verso i suoi mollissimo, rispose, che non era tanto gran cosa, essendo il Principe suo nipote spronato dalla giouentù, e Teodorico che scriue questo, si ride, che'l Papa scusasse con la giouentù il nepote, il quale à quel tempo passaua quarant'anni, venne il di di Capo d'anno, e perche i progressi che saceua Rè Luigi in Puglia richiedeuano, che Rè Carlo andasse ad ostarli. Il Papa volse celebrare la messa, e publicare Rè Luigi, il quale egli chiamaua Duca d'Angioia, per heretico, e bandire la Cruciata contra di lui promettendo indulgentia plenaria à chi gli andaua contra, sè consaloniero della Chiesa Rè Carlo, benedicendo lo stendardo, il quale Rè Carlo tenne con la man destra, sin che si celebrò la messa, il di sequente, il Rèordinò alla Cancellaria, che si scriuesse à tutti seudatarij, che hauessero ad esfere in ordine per tutto il mese sequete, perche volea andare in Puglia per cacciare i nemici, e perche il Papa porgeua molto più in parole, che in danari, che sono i nerui della guerra, Rè Carlo sù stretto di necessità di piglia re dalla dohana tutti i panni, che vi erano di Fiorentini, Pisani, e Genouesi per distribuirli, parte à soldati ordinarij, parte à Caualierr Napolitani, che s'erano offerti di seguirlo, e benche acquistasse odio con quelli popoli, fenotare il valore de tutti i panni, che saliro alla somma di LV. millia siorini, prometté do pagarli, escusandos, che per trouarsi il Regno in gran parte occupato da nemici, non poteua riscotere i suoi diritti dell'intrate del Regno, e venuto il mese d'Aprile alli 4. si parti di Napoli per andare in Puglia, e trouo che quelli che andaro con lui, furo questi Il Cardinale di Sangro Legato Apostolico, il Protoiodice Conte d'Acerra, gran Contestabile, Tomaso di Marzano Duca di Sessa, Iordano di Marzano, Conte Camerlengo, il Conte di Monopoli, lacomo Stendardo Signor d'Arienze, Ro

Butillo nipote del Papa.

berto Vrsino, primogenito del Conte di Nola, Iacouo Gaetano, e dui figli, Roberto Sanseuerino, Luisi di Gian Villa, Gurello di Tocco, Carlo Pandone, Francesco di Lettera, Tomaso Pagano, e dui figli, & Renzo Pagano. I Napolitani fur questi, di Capuana Martuccello dell'Auersana, Fracischel lo Guindazzo, Gasparo Cossa, Antonio Caracciolo, Naccarella Détice, lo Storto Caracciolo, Saluatore Zurlo, Ciccarello Seripando, Giouánello Boz zuto, Cola Viola, Luisi Minutolo, Guarino Barrile, Cola Caracciolo, Antonio Varaualle, Zampaglione di Loffredo, Giouan Costa, Nicola Pesce, Corrado Guindazzo, Lisolo di Somma, Giouanni Tomacello, Lorito Caracciolo, Lucete Caracciolo, Cola Minutolo, Petrillo Cossa, e Marino Minutolo. Della piazza di Nido foro questi, Angelo Pignatello, Triglione Brancazzo, Galiotto Carrafa, Franceschello Caracciolo, Nicola di Fontanola, e Luisi suo siglio, Cristarella Pignatello, Alimando Caracciolo, Marino Brancazzo, Cola Brancazzo, Luisi Moresco, Guriello Carrafa, Marino Tomacello, Malitia Carrafa, Filippo Brancazzo, Andrea Capuano, Arricone Pignatello, Andrea Dosieri, Gossfredo Dosieri, Francischello Guindazzo, e Pouera Chiesa moresco. Della piazza di Portanoua, Andrillo Mormile, Iacomo Spatanfaccia di Costanzo, Martuccio Bonifatio, Filippo Coppula, Allesandro di Costanzo, Herrico di Costanzo, Luigi di Costanzo, Carluccio Scannasorece, Fiorimonte di Ligoro, Cola Agnese, Pietro Freapane, Francischello Scannasorece, Serapica Bonifatio, & Anello Ronchella. Della piazza di Porto, Antonio Origlia, Giouanni di Dura, Lionetto Pappacoda, Pietro Macedono, e Benedetto Scrignaro; li Capitani esterni, il Conte Alberico, capo di tutti; Giouanni Aucuto, Villanuccio, edui nipoti, l'Vngaro, Bernardo di Racanata, Bartolo di Sanseuerino della Marca, Marsilio da Garrara, Giouan di Racanati, Cicco dello Cozzo, che dipoi diuenne gran Signore nel Regno, Marian d'Arieti, e Dominico, e Cione di Siena, le squadre di tutti questi foro il numero di sedici millia caualli molto bene in ordine, e con questi, e con non-poco numero di fantaria Rè Carlo giunse à i dodeci d'Aprile à Barletta, e perche Ramodello Vrsino, che come è detto, era stato per lui Ca pitan generale à Barletta, hauca fatto mozzare la testa ad alcuni gentil'huomini di casa Santa Croce, non si sà se per questo mosso à querela de i Terra zani, ò vero per altro suspetto che tenesse il Rè il se pigliare, e ponerlo in car cere, e duo, ò tre di dopò, mandò il guanto della battaglia à Rè Luigi, che si trouaua à Quarata; e'l Rè Luigi per mostrare d'accettarlo più volentieri, mandò à dirgli, che non bisognaua incomodarsi di venire à trouarlo, poi che deuea essere stanco del camino, che hauea fatto da Napoli à Barletta, perche verrebbe lui tra cinque di à trouarlo fin alle porte di Barletta. Il Rè Carlo à quelta audace risposta, cominciò à pensare bene à fatti suoi, e per procedere più cautamente, hauendo relatione da molti caualieri Napoli-

tani del buon giudicio, che hauca nella guerra il Principe Ottone di Bransuic. mandò subito nel loco doue staua prigione, eilfévenire à punto à quel tempo, che Rè Luigi venne à presentarsi à vista di Barletta, e vosse cosiglio da lui, di quel ch'era da fare. Il Principe rispose liberamente, che'l Duca era più gagliardo di numero, e di qualità di soldati, per che oltra la Caualleria Francese, ch'era in grandissima stima, vi erano tutti i Baroni veterani del Regno, de i quali egli porea rendere honorata testimonianza, e che però deuesse temporeggiare, & intertenere la guerra, con leggiere scaramuzze, enon venire à fatto d'arme, & essendo approbato quelto parere dal Rè, molti Caualieri desiderosi di farsi honore, si mossero, & andaro ver so il campo di Rè Luigi, donde vscendo altre tanti di quelli, la scaramuzza fu attacata, & crebbe tanto il numero, concorrendosi dall'una parte, . dall'altra, che su pericolo di venire à battaglia giudicata; se Rè Carlo co'l Principe Ottone, con grandissima industria non hauesse satto retirare i suoi, non curandosi d'hauere perduto da sessanta cinque caualli, el dissequente, volendo mostrare vno dell'esercito del Rè Carlo, che in particulare erano cosi valenti huomini in quello esfercito, com'erano nell'esfercito nemico, vn Caualiero chiamato Lisolo; del quale io non trouo il cognome, mandò vn Trombetta al campo di Rè Luigi, à disfidare chiunque volesse vscire à giostrare, à ferro pulito, & essendo vscito vn Tedesco riputato molto valente, Lisolo li mise un troncone di lancia in mezzo al corpo, e l'uccise, e con questo parue, che la virru d'un priuato, hauesse cancellata la vergogna vniuersale del campo, per la perdita della scaramuccia passata, e Rè Luigi vedendo che non si potea fare più fatto d'arme, si ritirò à Bari, doue venne à trouarlo Ramodello Vrsino, il quale era suggito dalle carce-, re di Barletta, mentre il Rè era stato suor delle mura co'l campo, e su riceuuto molto caramente, per la fama della virtu sua, e per la proua che n'hauea fatta Rè Luigi, per hauere mantenuta con poche genti contra di se la parte di Rè Carlo in Terra di Bari. In breui di soldati di Ramondello si partero dal campo di Rè Carlo, & andaro à Bari, à trouare il lor Capitano, chegliaggiunseassai più riputatione, eRè Luigi per obligarselo, si diede per moglie vna nobilissima donzella, che per via della madre hauca succes- Ramondello so al Contado di Leccia, esi chiamana Maria d'Engenio: Mentre queste cose si faceano in Terra di Bari, il Papa che staua poco sodissatto dal Rè, perche in effetto andaua estenuando quanto poteua le promesse satte à i suoi, si parti da Napoli con tutti i Cardinali, e con tutti parenti, & amici, & ando à Nucera, la quale era stata già assignata liberamente à Butillo suo nepote, enon come Capua, nella qualesi teneano le fortezze in nome del Rè, e tutta via come era persona iraconda, e superba, andaua buttando parole ch'erano inditio di mal'animo contra il Rè, tal che faceua molto più paura à Rè Carlo, che quella che li faceua Rè Luigi, con cosi grosso estercito, s

caro á Rè Lui gi.

cito, e certo l'haurebbe indutto à lasciare la guerra di Puglia, étitornare in Napoli, se non sosse che s'ammalò insieme con tutti i principali del Campo d'vna malatia, per la quale tutti scorticaro à modo di Serpi, e'l Rè ne su vicino alla morte; morì di questa infirmità il Conte d'Acerra, e vacando l'officio di gran Conestabile, il Rèlo diedeal Conte Alberico: In questi di i Cittadini di Biseglia trouandosi mal trattati dalle genti di Rè Carlo, man daro à Rè Luigi offerendoli quella Città, e Rè Luigi caualcò da Bari, e per che le genti sue hebbero qualche difficultà nell'intrare per molti, che tenea no la parte di Rè Carlo, volsero ponere quella Città à sacco, e'l Rè Luigi desi deroso di saluaria, intrò dentro, e trauagliò tanto ributtando i suoi, che dicono che quella occasione il sè ammalare, & à gli 2. di Ottobre morì nell'anno 1383, e questo sù il primo Luigi della casa d'Angioia, che Regnò in parte del Regno di Napoli, che quanto al nome sarebbe il secondo à rispet-

Luigi.

Papa Vrba-

to di Rè Luigi di Taranto, che suil primo. Liberato dunque Rè Carlo da questa molestia per la morte di si importante inimico, lasciò alle frontiere guarnite di conuenienti presidij tutte le Terre sue, e se ne venne in Napoli; à dieci di Nouembre, nel qual di, si suole celebrare la festa di San Martino, e su riceuuto con grade allegrezza, per che s'era temuto assai della vita sua, ancora che fosse ben guarito, riposatosi alcuni di, mandò solenne imbasciaria al Papa à dirli, che desideraua sapere per che causa era partito di Napoli, & à pregarlo che ritornasse, perche haueano da conferire insieme molte co superbia di se; il Papa ritroso, com'era il suo solito, rispose, che se hauea da conserire alcune cose, venisse il Rè à trouar lui, essendo di costume che i Rè vadino à i Papi, e non i Papi vadano à trouare i Rè a posta loro, nè potè resrenare l'impeto dell'animo suo, che non dicesse all'Imbasciatori, che dicessero al Rè, che se'l volca per amico, deuesse leuare subbito le Gabelle c'hauea poste nel Regno, le quali cose referite da gli Ambasciatori al Rè, suro principio dell'inimicitia scouerta, che sù poi tra lui e'l Papa; perche dall'una banda dicendo il Rèche'l Regno era suo acquistato per forza d'arme, e per ragione della successessione della moglie, e che il Papa non gli hauca donato altro, che quattro parole scritte nell'inuestitura; e dall'altra banda dicendo il Papa, che'l Regno era della Chiesa dato à lui in seudo, con intentione che hauelse da signoreggiare moderatamenre, e non scorticare gli Vassalli, era in elettione sua, e del Collegio di ripigliarsi il Regno, e concederlo à più leale, e più giusto seudatario, venne la cosa à tale, che Rè Carlo mandò il Conte Alberico, suo gran Conestabile ad assediarlo al Castello di Nucera, e questo su per dubio ch'egli hauea, che se per caso veniua à morte Papa Clemente in Auignone, Vrbano haurebbe confirmato alli figli di Luigi d'Angioia già morto il Regno; messo dunque l'assedio, cinque Cardinali, de i quali era Capo il Cardinale Gentile di Sangro, cominciaro à persuaderli che volesse pacificarsi co'l Rè, almeno sin che ritornasse in Roma,per

ma, per che parea cosa molto dura contrastare con si potente inimico, senz'altrearme, che del suono del Campanello; e perche mostraro in ciò troppa auidità della pace; il Papa gli hebbe tanto suspetti, che per vna cifra che fù rrouata, che venia ad vno de i Cardinali, li sè pigliare tutti cinque, e tormentare acerbissimamétesenza rispetto, e Teodorico che si trouaua là, scri ue ch'era vn piacere vedere il Papa che passeggiaua dicedo l'officio, mentre il Cardinale di Sangro, ch'era corpulente sfaua appicato alla corda, & egli interrompendo l'officio gridaua, che dicesse come passaua il trattato, al sine ben che non confessalle niuno di loro, li se tutti cinque morire; eper che vedea l'ostinatione di Rè Carlo, mandò in Genua secretamente à pregare la Signoria, che li mandasse diece galce, la quale con interuallo di pochi di le mandò, e comparsero alla marina di Napoli, doue s'intertennero molti, e molti di mareggiando trà Castello à mare, e Pezzuolo; nè era persona, che sapesse che era l'intento loro. Napolitani che senteano grandissimo dispiacere della discordia tra'l Papa, e'l Rè, surò à trouare il Rè, & à sup plicarlo, che volesse pacificarsi, per che tal discordia non potea partorire altro che danno alla corona sua, & à tutto il Regno, e'l Reh rispose, ché per lui non restarebbe di mostrarsi sempre obidiente sigliolo del Papa, e di Nobili Na-Santa Chiesa, e ch'egli riponerebbe in mano di quelle persone, che la Città politani arbidi Napoli diputasse la potestà di concordarlo, e di patteggiare co'l Papa in nome suo; e già si troua vua procura fatta dalla piazza di Nido, in persona di Giouan Carrafa, e di Giouanni Spinello, ch'in nome della piazza hauessero da interuenire à pratricar questa pace; dell'altre piazze non hò potuto trouare i nomi degli altri deputati, ma tornando all'assedio di Nucera, dico che in quel medesmo tempo, che Papa Vrbano mandò in Genua per legalee, mandò ancora in Puglia à chiamare Ramondello Vrsino, à tal che sforzando l'assedio, l'hauesse potuto condure alla marina ad imbarcare su le galee; venne Ramondello con ottocento caualli eletti, & arditamente à mal grado dell'esercito del Conte Alberico si sece la strada co l'armi, & entrò nel Castello di Nucera, benche restasse serito in vn piede, e dal Papa su marauigliosamente ringtatiato, laudato, & honorato, e poi che seppel'intentione del Papa conoscendo, che le genti sue erano poche per potere fare l'effetto di cacciarlo di mano de nimici, persuase al Papa, che mandasse vn breue à Tomaso di Sanseuerino, che venesse con le sue genti à liberarlo, & egli s'offerse di portare il Breue, e di condurlo, il Papa accettò il consiglio, ste fare il Breue, e li diede di più diece millia fiorini d'oro, e lo benedisse, & egli partito con molta diligenza in capo di tredeci dì, ritornò insieme co'l Sanseuerino, co'l quale erano tre milia caualli di buona gente, e per la via di-Materdomini intraro al Castello, e baciato il piede al Papa lo sero caualcare, elo condussero per la strada di San Seuerino, e di Gifoni al Contado di Bucino, e di là mandato le galee Genouesi, che venissero alla soce del Sele con-

tri trail kè or il Papa.

le condussero il Papa, come quelle suro giunte, e'l Papa per vsare gratitudine, dono la Città di Beneuento à Ramondello, e la Baronia di Flumari, che consistea in diceotto Castella; el Sanseuerino sene tornò in Bassilicata, e Ramondello in Puglia, e'l Papa giunse à Ciuitauecchia saluo. E trouadosi Rè Carlo in questo stato, che di due nemici che hauea nel Regno, l'vno era morto, e l'altro era fugito, vennero Imbasciatori da Vngaria, à notificarli, che molti amici suoi haueano procurato, che susse eletto Rè di quel Regno, il quale hauea bisogno d'vn Rèbellicoso, e non d'vna fanciulla Regina, come era Maria figliola primogenita di Luigi Rè d'Vngaria, ch'era rimasta herede; & à pregarlo, che volesse venire ponendoli senza alcun dubio in mano la corona di quello opulentissimo Regno; e dicendo che non vi era contradittione alcuna: ond'egli, ch'era prudente, e che vedea che per la pueritia de i figli di Rè Luigi, haurebbe tempo, di andare ad acquistare quel Regno, senza timore di perdere questo; si pose in via con pochissima gente per due cause, l'una per non volere mostrare à gli Vngari, ch'egli volesse venire ad acquistare il Regno per forza d'arme, ma solo per la voluntà loro bona, e l'altra per lasciare più gagliarda la parte sua, contra la parte di Rè Luigi: & à quattro di Settembre si parti da Napoli, e si andò ad imbarcare in Barletta, menando seco il Conte Alberico, Luigi di Gesualdo, Naccarella Dentice, e pochi altri Caualieri oltre di quelli, che erano ordinariamente di sua casa. Pochi di dopoi ch'egli su imbarcato corse trauersa vna naue di Venetiani, e la Regina Margarita ch'era restata al gouerno del Regno, la fè pigliare, e si tenne tutte le mercantie che vi erano dentro, che erano di molta valuta: e benche Venetiani hauessero impetrato da Rè Carlo, ch'era in camino, lettere che fussero restituite: la Regina non volse restituirle, e diede causa à Venetiani, che dopò samorte del Rè, con questa scusa occuparo il Ducato di Durazzo, nel quale sinì di perdersi quanto la linea di Rè Carlo primo hauea posseduto in Grecia. Hor pche si hà da trattare la morte di Rè Carlo in Vngaria, mi pare che sia bene, per dire la causa per che su chiamato à quel Regno, scriuere molte cose sequendo il Buonfinio, scrittore dell'historie d'Vngaria; e dico, ch'essendo morto quel Rè Luigi, è vogliamo dire Lodouico d'Vngaria, che venne due volte nel Regno di Napoli per vendicare la morte di Rè Andrea suo fratello, per le gran virtù sue in pace, & in guerra, i Principi, e Prelati d'Vngaria giuraro fedeltà ad vna picciola fanciulla figlia di lui primogenita, però che non hebbe mai figlioli maschi; e per mostrare che in tal fanciulla viuea il rispetto, e l'amore che lor portauano al morto Rè Lodouico, fero decreto che si chiamasse no Regina, ma Rè Maria, e cosi sù gridato da tutti i popoli; & perche Elisabetta madre della fanciulla, che amministraua la tutela, gouernaua ogni cosa ad arbitrio di Nicolò Bano di Gara, che à quel Regno è nome di dignità, poi che non vi sono ne Prencipi, ne Duchi ne Marchesi: molti al-

tri Baroni per inuidia, cominciaro à solleuarsi, e pentirsi di hauer giurato fedeltà à Rè Maria, tanto più quant'era destinata per moglie à Sigismondo di Luccinburgo figliuolo di Carlo quarto Imperatore, e Rè di Boemia, e conoscendo Rè Carlo nella corte di Rè Ludouico morto, enel capo quan do guerregiò per quel Rè contra Venetiani; giudicaro lui personaggio degno di succedere à quel Regno, per lo parentado che hauca co'l Rè morto, e mandaro il Vescouo di Zagauria Imbasciatore à chiamarlo: e benche la Regina Margarita, quando hebbe intesa la proposta dell'Imbasciatore come presaga di quel che auenne, cominciò à pregare il marito che in niun modo accettasse tal'impresa, che deuca bastarli assai che da priuato Conte, Dio gl'hauca fatto gratia di darli la possessione di questo Regno, nel quale era più sauio consiglio stabilirsi in tutto, e cacciarne i nemici, che lasciare à quelli comodità che potessero cacciarne lei, & i figli, mentr'egli andaua à spogliare quella pouera fanciulla del Regno paterno, ad istantia de gente infedele, é pergiura, la quale non hauendo os seruata fede alla Regina loro figlia d'vn Rètanto amato, e benemerito di quel Regno, non era da credere che hauessero da osseruare sede à lui; ma valle tanto con Rè Carlo l'ambitione, e'l desiderio di Regnare, che come è detto sù, si parti, e co felice nauigarione arriuò in sei di in Zagrauia, doue il Vescouo l'accolse con grandissi ma magnificentia, esi fermò per alcuni dilà, per fare intendere à gl'altri Ba roni della conspiratione la venuta sua, à tal che più scouertamente, e senza. rispetro si mouessero cotra la Regina, e co lettere à diuersi amici suoi ch'erano ancora sotto la fede della Regina, si sforzò d'ampliare il numero de i Partegiani suoi, con promesse no solo à loro, ma à tutto il Regno di relasse re i tributi, e cocedere priuilegij noui, e fare indulto à tutti fuorusciti, e già Re Carlo in con quest'arte in pochi di li parue d'hauer guadagnato tato che potesse sen za molta fatica andare à coronarsi Rè, perche no si vedea essere rimasti altri dalla parte della Regina che Nicolò di Gara, e cosi si mosse, & andò verso Buda. Queste cose erano tutte notissime alla Regina Elisabetta vecchia,& à Rè Maria, ma con molta prudentia madaro subito per lo sposo, e sero celebrare le nozze tra Sigismondo, e Maria, dubitado che Rè Carlo per ageuo lare più l'acquisto del Regno publicasse per tutto che non venea p cacciare il Rè Maria dal Regno, ma per darla per moglie à Lanzilao suo figlio Duca di Calabria, con la quale arte haurebbe senza dubio tirato à se tutto il resto de i Partegiani occulti del Rè Maria, i quali per no volere Sigismondo Boe mo sarebbono più tosto cotentati di lui, ma celebrate che suro le nozze Sigismondo ch'intédea che Rè Carlo venea à gran giornate se n'andò in Boc mia. La fama di qîte nozze dispiacque molto à Rè Carlo, pchegiudicaua che'l Padre di Sigismodo no haurebbe mai sofferto, che'l figlio fusse caccia to insieme con la moglie dal Regno debito à loro senza sare ogni ssorzo di cacciare lui: ma le due Regine dopò la partita di Sigismodo co gradissima

arte dif-

à come inimico, per che venédo come parente haurebbono fatto l'ossicio

che conueniua nell'andargli incontro, e nel riceuerlo con ogni dime tione diamoreuolezza, e se venea come inimico, il che non crede. sariano venute à pregarlo come donne infelici, & abandonate, che gi, uesse qualche rispetto, non già per lo parentado, ma per non hauer mais uuto da loro, nè in fatti, nè in parole offesa alcuna. Rè Carlo dissimali do, rispose ch'egli venia come fratello della Regina, la quale hauca intein quanti trauagli staua per le discordie del Regno, perche egli era tanto obligato alla memoria di Rè Ludouico suo benefattore, c'hauea pigliata questa fatica di lasciare il Regno suo in pericolo, per veniread acquetare le discordie, e pacificare il Regno d'Vngaria, che potesse qui etamente obedire al Rè Maria, e che però l'una, e l'altra stessero con l'animo quieto, c con questa risposta credendosi, che le Regine la credessero, andò in Buda con miglior animo, pensando che ancora l'Imperatore credendolo non si mouesse à richiesta delle due Regine à disturbare il suo disegno: ma le Regine ancora che non si sidassero à tal risposta, vedendo che non poteano resistere con aperte sorze, deliberaro guerreggiare con arte occulte, e dimostrando allegrezza della venuta del Rè, come fratello, fero apparecchiare nel Castello con paramenti, & altre cose vna festa grande, & vsciro incontro, con vna Carretta dorata, con grandissima pompa à Rè Carlo, con tanta dissimulatione, che veramente non puro Rè Carlo, ma tutti gli Vngari credeuano che stessero in quell'errore, e che quell'accoglienze sussero fatte non meno con l'animo, che con l'apparenza, e per questo Rè Carlo quando le vide discese da ca uallo ad abbracciarle, e poi salito à cauallo quando furo insieme intrati dentro Buda, per mostrare più modestia, non volseandaread alloggiare in Castello, maad vn palazzo priuato della Città, sin che si fusse trouato modo di farsi publicare per Rè. Il di sequente intrato nel Castello à visitare le Regine, poi che da quelle su posto in mezzo, la Regina Elisabetta, che fù tenuta vna delle maggiori, e più sauie donne, che sussero mai al modo, disse queste parole: Chi sarà ò Rè Carlo che possa rendere gratitudine ò laudare qst'animo tuo generoso quato merita, poi che p la memoria di Rè Ludouico, che t'hebbe sempre in luoco di figlio, la sciado tua moglie, & i figliuoli, e'l Regno tuo in qualche pericolo p miseri cordia degli affanni nostri, e della ruina di Isto pouero Regno, hai voluto passare il mare, e p li moti di Dalmatia inaccessibili, venire fin quà, cosa cer to degna di te, e di tati Principi serenissimi tuoi antecessori, hauedo cumulataméte nelle psone nostre resi tutti qlli officijamoreuoli riceuuti da Ludouico Rè mio marito, ma e di osta carità, & atto pio, e di tutti quei che semo certe che vsarai verso noi, quado no bastassimo come pouere done à ré

derti le debite gratie, sei certo che Dio pagarà p noi, però sin'à qst'hora non

Arte delle due Regine d'V**ug**eria.

Parole 'della Regina Elisa betta.

potemo darti altro che'l buon animo, & offerirti, che t'habbi da aualere in questo nostro Regno, di quell'autorità che ci tenemo noi, e come proprio fratello, venuto per beneficio nostro, disponere di quanto hauemo. Il Rè rispose affirmando ch'era vero, ch'egli era venuto assolutamete per seruirle per l'obligo che teneua non meno alla virtu loro, che alla memoria di Ludouico Rè, suo padrone, e parente, e che le ringratia ua del tanto cortese, & honorato accoglimento, & cosi in apparenza credeano d'ingannare l'uno l'altro; ma l'uno, & l'altro staua suspetto, etenea secrete spie di quel che si, facea. Ma Nicolò di Gara sidelissimo, & gratissimo seruitore alle Regine, che conoscea che tutto quello male era nato per cagion sua, non si partia mai da loro, hauendo cura che nella guardia Reale fussero tutte persone sidelissime, à tal che non susse satta forza alcuna, e mentre l'un cercaua d'ingannare l'altro. Rè Carlo facédosi chiamare Gouernatore del Regno, staua aspettando il modo, & il tempo d'occuparlo, e d'intrare nel Castello, e dall'altra parte le Regine : si guardauano quanto più poteuano : Ma da questa guardia delle Regine nacque più tosto comodità à Rè Carlo, ò per dirimeglio al suo desiderio, che impedimento, perche vedendosi dal volgo che le Regine erano poche corteggiate, perche la guardia non lasciaua intrare se non pochissimi personaggi, vennero subito in dispreggio, e tutte le facende si faceuano in casa del Gouernatore, e per questo quelli che si trouauano hauer chiamato Rè Carlo, andauano solleuando la plebe, con dire che'l gouerno de i Regni, non sta bene à donne, che son nate per filare, e per tessere, ma ad huomini valorofi, eprudenti, che possano in guerra, & in pace difendere, ampliare, e gouernare le nationi suggette, e co queste, e simili esortationi comossero à grandissimo tumulto il popolo, onde le Regine timide non solo si teneano in pericolo di perdere il Regno, ma la vita. Compar sero in tanto alcuni Vescoui, e Baroni, veraméte sautori di Rè Carlo, & sot to spetie di volere acquetare il tumulto, promisero alla plebe di volere trat tare dell'elettione del Rè, nè essendo anco finito il tumulto, Rè Carlo sotto spetie di temere del tumulto, entrò nel Castello, etrouando sbigottite le guardie, lasciò in loco loro alcuni Italiani ch'erano venuti con lui, & salito alle Regine, disse che stessero di buon animo; & poco dapoi ritornato nel suo palazzo, trouò ch'era stato gridato Rè dalla plebe, e cofirmato da molti Baroni, anzi da tutti, parte co parole, e parte con silétio, perche quelli ch'erano della parte del Rè Maria, per timore del popolo, no hebbero ardire di contradire, & volse che si mandasse da parte di tutti i Baroni, e Prelati, e po polo, vno che dicesse al Rè Maria, come per beneficio del Regno, che non' potea essere ben gouernato da donne, haueano eletto nouo Rè, & comandauano, che ella lasciasse il Regno, & la Corona, nè volesse contrastare alla voluntà vniuersale di tutto il Regno. Le pouere Regine à questa Imbasciata per vn pezzo restaro attonite, ma poi il Rè Maria genero--

samente rispose cosi. Io mai no cederò la Corona, el Regno mio paterno, ma voi sequiate quella via che hauete pigliata, ch'io se non potrò contrastare, spero, che quando vi pregherò per la memoria di Rè Ludouico mio. padre, chemi vogliate lasciare andare in Boemia àritrouare mio marito; non sarete tanto discortesi, che hauendomi leuato il Regno hereditario, mi vogliateancora leuare la libertà. & questo poco di honore che vi cercò per vltimo officio della fedeltà che m'hauete giurata, della quale sete tanto poco ricordeuoli: Ma la Regina Elisabetta per risarcire la risposta della figlia più generosa di quel che il tempo richiedeua, pregò colui, che venne à dargli la Imbasciata, che rispodesse à i Signori del Consiglio, che poi che le donne sono in questo imperfette, che no ponno, ò senza molto pensiero, ò senza consiglio risoluersi nelle cose di tanta importanza, li pregauano chegli dessero tempo di rispondere, e partito che su, si leuò un piato da loro, e da tutte le donne, & huomini della Corte, che s'vdiua per tutta la Città, per la quale ancora molte persone discrete, & da bene andauano meste, che parea, che sosse spenta la memoria di tanti, & si gradi beneficij riceuuti, & che Iddio ne mostrarebbe miracolo contra il Regno, che sopportana tanta sceleratezza; ma tornando noua imbasciata al Castello à dimandare alle Regine la corona, e lo scettro, la Regina Elisabetta sauiamente conortò la figlia, che poi che co'l contrastare non potea fare altro effetto, che pore ancora in pericolo le vite loro volesse cedere, & vscire dal Castello auan ti che'l popolo furibondo venesse à cacciarle ammonendola che Dio vendicatore delle sceleragini l'haurebbe per qualche via solleuata, e ricordandole del costume efferato degl'Vngari, che vn di per furia sono crudelissimi, & ferocissimi animali, e l'altro mancata la suria sono vili pecore, e come non pensano à quel che fanno si pentono spesso di quel c'hanno satto; epigliata la corona andò à visitare Rè Carlo, lasciando la siglia in amarissi mo pianto, & essendo riceuuta da Rè Carlo, con grand'honore cominciò à dirli queste parole. Poi ch'io veggio il Regno d'Vngaria pla aspra, e crudele natura de gli Vngari impossibile ad essere ben gouernato per mano di donne, & è voluntà di tutti che mia figlia ne sia priuata, io l'hò cohortata. e per l'autorità che hò con lei come madre l'hò comadata, che ceda alla vo luntà loro, & alla fortuna, & hò piacere che sia più tosto vostro, che descédete dalla linea di Rè Carlo che de altri, ma almeno vi prego, che ne lascia te andare in libertà. Il Rè rispose cortesissimamente, che stesse di buon ani mo, che haurebbe lei in luoco di madre, e la figliola in luoco di sorella, o che era per cotentarle di quanto desiauano, e su tanta la prudentia, e la costantia di quella donna, e seppe si ben dissimulare l'interno dolor suo, e della figlia, che per la Città si sparse sama, che di buona voglia hauessero renuntiato il Regno à Rè Carlo lor parente, & esso Rè Carlo ancora in questo ingannato mandò à convitarle alla festa della coronatione che hauea da

uea da farsi in Alba, e le donne con mirabile astutia vi andaro insieme con lui, come loro fussero participi della festa, e non condutte là per maggior dolore, epiù graue scorno loro. Venuto il di della coronatione, Rè Carlo posto nella sedia Reale, sù coronato dall'Arciuescouo di Strigonia, di cui è particulare officio coronare quelli che i Baroni, i Prelati, & i popoli eligono per Rè, e quando su à quella cerimonia di voltarsi dal palco, e di- to Rè d Vnmandare tre volte à i circostanti se voleuano per Rè Car lo, quanto più alzaua la voce, tanto con mãco plauso li su risposto, per che in effetto la terza volta non risposero, se non quelli che haucano procurato la venuta di Rè Carlo, e senza dubio la presentia delle due Regine, commosse à grandissima pietà la maggior parte della turba, e massime quelli che più si ricordanano dell'obligo, che tutto il Regno hauea all'ossa di Rè Ludouico, esi conobbe subito vn pentimento vniuersale di quelli ch'erano codiscesi alle voglie de fautori di Carlo, & vn raffredamento negli animi di essi sau- popoli. tori tanto più quanto succese vna cosa che sù tenuta per pessimo augurio, che finita la coronatione volendo Rè Carlo tornare à casa, colui che portaua innazi, come è solito, la bandiera, che su di Rè Stefano, che per le virtu sue su canonizato per Santo, non hauendo auertéza nell'uscire della porta di abbassarla, la percosse nell'architraue della porta della Chiesa, e com'era per vecchiezza il legno, e la bandiera fragile, si ruppe e lacerò in più parte, e dopò il di medesmo, venne si graue tépesta di tuoni, e di venti, che gl'imbrici delle case andauano volando perl'aria, e molte case vecchie, e debili caddero con grandissima vecisione; & à questo s'aggiunse vn'altro prodigio, ch'vna moltitudine infinita di Corbi intraro con strepito grandissimo nel palazzo Reale, che sù vna vista molestissima à vedere, massime non potendosi in nullo modo cacciarli, e per questo stauano gl'animi di tutti quasi attoniti: del che accorto Rè Carlo cominciò à dimostrare di farne poca stima, e di dire, che queste erano cose naturali, e l'hauerne suspetto era officio feminile. Le due Regine ridutte nel Castello non haueano altro refrigerio, che gli officij buoni di Nicolò di Gara, il quale con gradissima diuotionegli su sempreappresso conhortandole, e seruédole, e perchegià s'accorgeano del pentimento degli Vngari, e della poca contentezza che s'hauea della coronatione di Rè Carlo, cominciaro à rileuarsi d'animo, e ra gionado vn dì il Rè Maria, e la madre à Nicolò del modo che potea tenerli di ricourar la perduta dignità, e'l Regno; Nicolò gli disse, che quado à lo ro piacesse haurebbe fatto opera che Rè Carlo susse veciso: gste parole suro auidaméte pigliate dalle due Regine, & ad vn tépo risposero che no desiderauano cosa al modo più di questa, e Nicolò pigliado in se l'assunto di trouar l'homicida, diede à loro il carico di far opera che'l Rè venisse in camera loro, e métre lui attese à far la parte sua, le Regine co la solita dissimulatione trouaro ben modo di obligare il Reà venire all'appartaméto loro,

perche la Regina Elisabetta disse che haurebbe fatta opera, che Sigismondo sposo della sigliola haurebbe ceduto come hauean ceduto loro al Regno, pur che il Rè con alcuni non graui patti ne hauesse mandata la moglie in Boemia, e poi che Rè Carlo hebbe inteso con molto suo piacere questo pensiero della Regina la ringratiò molto, e la pregò, che conducelse quelto trattato à fine, ch'egli era per concedere non solo, che se n'andasse la Regina giouane al marito, ma che si portasse ancora tutti i Tesori Reali occulti, e palesi, e dopo alcuni di hauendo Nicolò di Gara trouato. vn valentissimo huomo chiamato Brasio Forgac, persona intrepida, che haueua accettata l'impresa d'uccidere il Rè, e conduttolo nel Castello hauendo ad vna gran quantità de suoi confidenti ordinato, che venessero nel Castello parte, e parte restassero suori con arme secrete: Le Regine mandaro à dire al Rè, che haucano lettere di Sigismondo piene d'allegrezza, e'l Rèche non desideraua altro si mosse, & andò subito alla camera loro, e posto in mezzo nel tempo che voleano mostrarli la lettera, entrò Nicolò. sotto spetie di volere inuitare il Rè, e le Regine alle nozze d'una figlia sua, Rè Carlo oc- e con lui entrato Brasio subito con una spada Vngara, diede una ferita al Rè in testa, che li calò sin all'occhio. Il Règridando cadde in terra, egl'Italiani che'l videro caduto, e versare vna grandissima quantità di sangue, impauriti pensaro tutti à saluarsi, in modo che Brasio non hebbe satiga nulla per ponersial sicuro, per che subito concorsero i Partegiani di Nicolò, ese n'usci del Castello con la spada insanguinata, e Nicolò accorto della paura della guardia del Rè, e degl'Italiani senza contrasto pose le guardie al Castello di persone tutte affettionate alle Regine; Poi ch'il Rè fù ridutto serito alla camera sua, e si conobbe da gl'Italiani non essere speranza alcuna alla vita sua, cominciaro à fugire, e saluarsi co'l fauore di alcuni Vngari, che haueano tenuta la parte di Rè Carlo, la notte poi grandissima moltitudine non solo de i Cittadini di Buda, ma delle Ville conuicine concorsa al romore di si gran fatto cominciò à gridare viua Maria siglia di Rè Lodouico, viua il Rè Sigismondo suo Marito, e mora Carlo tiranno, e i traditori sequaci suoi, e co'l medesmo impeto saccheggiarono le Case di quanti Mercadanti Italiani, erano dentro Buda. Le Regine allegre, ferono portare il Rè Carlo cosi ferito à Visgrado, simulando di sarli honore, mandandolo à sepelire dou'era solito di sepelirsi gli altri Rè d'Vngaria, e sono alcuni che dicono, che per non aspettare che morisse della ferita, lo fero ò auelenare, ò affogare, per che s'intendea, che Giouanni Bano di Croatia, capo de i fautori di Carlo, co numero grande di valenti huomi ni, veniua à fauore del Rè, per farlo gouernare; il corpo del Rèpoi che su morto, fu condutto à sepelire alla Chiesa di Sant'Andrea, com'era costume di sepelire gli altri, ma poco dopò venne ordine da Papa Vrbano, che fusse cauato della Chiesa, essendo morto scommunicato, e contumace di

Santa

ciso.

Santa Chiesa. Questo sù il fine di Rè Carlo terzo, del quale si potea sperare c'hauesse da riuscire ottimo Principe, se non se hauesse satto accecare dall'ambitione, e si sosse contentato di possedere quel Regno, che con qualche giusto titolo parea che possedesse; sù di mediocre statura, maben proportionato, di bella faccia; fù di sua persona valentissimo, e Paris de Puteo nel Libro che sa de Duello, dice ch'essendo giouane nella Corre di Rè d'Vngaria, venne à guaggio di battaglia con vn gran Signore Vngaro; molto famoso nell'armi, e che à singulare battaglia l'uccise, e guadagnò il Cimiero che colui portaua, ch'era vna Testa d'Elefante con vn ferro di cauallo in bocca, il quale Cimicro non solo egli portò poi mentre visse, ma Rè Lanzilao suo figlio volse sempre in vita suo portarlo; su amatore de letterati, affabilissimo con ogni persona, e molto liberale, solo su tacciato di crudeltà verso la Regina, e le cognate sorelle della moglie, del che parea che alquanto lo scusasse la gelosia del Regno. Visse anni quarant'uno hauendo Regnato in Napoli dalli 23. d'Agosto M. CCC. LXXXI. fin al primo di Gennaro. M. CCC·LXXXV. Hor in Napoli nel di medesmo della morte sua, oscurò in tal modo il Sole, che gli huomini non vedendo l'vnl'altro s'urtauano insieme, ma il dissequente arriuò in Napoli vn messo con la noua della coronatione, della quale la Regina Margarita fecetanto maggior festa quanto meno la speraua, e mandò subito lettere auisandone i Baroni del Regno, fè chiamarsi i Gouernatori della Città di Napoli, & ordinò che per tutto si saccsse grand'allegrezza, onde la giouentu Napolitana cominciò à fare dicontinuo giostre alle Correggie, ch'è quella strada dou'hoggi si dicela Incoronata, e la Regina se farsi vn Talamo, doue ogni di venea à vedere giostrare, e coducea seco Giouanna sua figlia, la quale era grandetta, e Lanzilao ch'era di diece anni, e perseuerandosi à giostrare fin al giouedi di Carneuale à tempo che la Regina vi era presente, venne nouella come il Rèera stato ferito, alla qual noua la Regina dolente si ridusse in Castello, e le feste per la Città si cambiaro in mestitia vniuersale. Il di sequente la Regina ordinò, che si facesse processione generale dall'Arciuescouato di Napoli, fin à Santa Maria di Piede grotte, & andò scalza con vna torcia in mano con tutti gli huomini, e donne di Napoli appresso. Venne poi Luigi di Gesualdo, con la nouella della morte insecreto, ma in palese disse, che il Rèera suor di pericolo, perche cosi volse la Regina per stabilire le cose del Regno, e prepararsi per le nouità, che potrebbeno succedere, e ristretta co i più intimi Consiglieri si sforzò di tener la morte quanto più si puote occulta, e dicendo c'hauea dal Rè lettere, che gli mandasse soccorso di danari, c'hauria assestate le cose di quel Regno, e saria tor nato presto à Napoli, si fè chiamare i più ricchi della Città, e i mercati Cit tadini, & esterni, esimulando nel volto allegrezza, pose vna tassa, promettendo à tutti, che al ritorno del Rèsarebbeno tutti sodissatti, & hebbe non

1385

Falfa alle-grezza.

picciola quantità di fiorini. Poi essendo venuta à Roma à Papa Vrbano la nouella della morte, non potendo ella celarla più, la publicò à la Città, e con dimostratione di dolore infinito celebro l'essequie, essendo rimasta vedoua di trenta otto anni, & afflitta, per la poca età del figlio, e per lo timore degl'inimici; suro molti che gli persuasero che sacesse gridare se stes sa per Regina, poi che il Regno appertenea à lei come nepote carnale della Regina Giouanna prima: Ma vinsero quelli che li persuasero che facesse gridare Rè Lanzilao suo siglio, perchesi potrebbe dire dal Papa, che la Regina Giouanna non potea trasmettere à gli heredi il Regno, essendone stata priuata in vita per sentenza come scismatica, cosi su gridato per tutto Napoli Rè Lanzilao, c'hauea poco più di dieci anni, e per la prima cosa la Regina madò Ambasciadore al Papa, Antonio Dentice per mitigarlo, supplicando humilmente, che con l'essempio di colui del quale eta Vicario in terra, volesse scordarsi dell'offese del padre, e pigliare la protettione del l'innocente fanciullo, togliendoss' quelle Terre del Regno ch'ei volesse, per darle à suoi parentti: Il Papa parte mosso à pietate, parte satio d'hauer visto morto Re Carlo, e parte per disegno di poter disporre di gran parte del Re gno, rispose suor della natura sua benignamente, e creò Confaloniero di Santa Chiesa Ramondello Vrsino, e per vn Breue Apostolico gli mandò à comandare che pigliasse la parte di Rè Lanzilao, e per lo Vescouo di Monopoli, suo Nuntiogli mandò vintimilia ducati, che sacesse più genti di quelle che tenea, e con questo la Regina restò alquanto confortata: ma come donna poco esperta ad vn gouerno tale, & à tal tempo essendo à lei detto da i Ministri che le maggior arme, e forze per mantener i Regni, sono i danari, hauea cari più de gli altri quelli Ministri, che più danari faceano, senza mirare se li saceano giustamente, ò ingiusta, e non donado vdienza à quei che veneano à lamentarsi, oltra di ciò hauea pighato tanto volentieri, & impressasi nella mente quella opinione di fare danari, che gli erano sospetti tutti quelli huomini ch'intrassero à consigliarli altrimente, senza mirare alle persone se sussero di autorità, e se sussero affettionate alla parte sua; & à questo aggiunse di più, che trouandosi hauere fatta mala elettione dei primi officiali, e creando poi gli altri à relatione, e voto de i primi, quelli non eligeano se non persone dependenti da loro, mirando poco se fussero habili, ò inhabili; onde ne nacque vna disperatione à i Dottori, & àgli altri huomini prudenti, e di giuditio, d'hauer parte alcuna à i gouerni, & àgli offici, e quel ch'era peggio nelle cause ciuili, e criminali i Giudici non faceano altro che quello che voleano quelli che gli haucano introdutti negli officij; onde ogni di si vedeano fare mille torti tanto à Cittadini quanto à Nobili: per questo i cinque Seggi vniti co'l Popolo deliberaro di risentirsi, e crearo vn Magistrato, che su chiamato degli otto Signori del buono Stato, c'hauessero da prouedere che dai Ministri del Rènon si hauesse

hauesse da far cosa ingiusta. Questi furo Martuccello dell'Auersana, Andrea Carrafa, Giuliano di Costanzo, Tuccillo di Tora, Paulo bocca torto, & Giouan di Dura nobili; & Ottone Pisano, e Stefano Marsato Populani; e cominciaro con grandissima autorità ad esercitare il loro Magistrato, andando ogni di vn di loro à i Tribunali à vedere quel che si facea, attalche non susse satto torto ad alcuno. Talche in breue parea che sossero più temuti essi da gli officiali, chegli officiali dal resto della Città, ne perche la Regina co'l suo supremo cossiglio facesse ogni sforzo, bastò dissoluere tal Magistrato, & entro in gradissimo timore di perdere Napoli, come inbreue successe, pche Tomaso Sanseuerino gran Conestabile, e capo della parte Angioina, e della famiglia sua, che staua in fiore: no solo per le molte terre che possedea, ma per gli molti psonaggi valorosi che vi erano, subito ch'in tese la dispositione in che staua la Città di Napoli, si vsurpò il titolo di Vicerè per parte del Duca di Angiò figlio già di Rè Luigi, & couocò vn parla mento per lo ben publico ad Ascoli, nel quale vennero tutti Baroni c'haueano seguita quella parte, & con l'essempio di Napoli c'hauea creatigli Otto del buono stato dela Città, in quel parlamento furo eletti sei deputati per lo Buono stato del Regno. Questi suro Tomaso sudetto, Ottone Principe di Taranto, Vincilao Sanseuerino Duca di Venosa, Nicolò di Sourano Conte d'Ariano, Gio: di Sanframundo Cote di Cerreto, & Francesco dela Ratta Conte di Caserta. Ma Tomaso vedendo che tutti gli altri deputati erano inferiori à lui, & haurebbeno seguito quel ch'ei volesse mo straua fare grande stima del Principe, & con grandissima arte nelle cose che non importauano se gli mostraua inferiore. Ma al partire del parlamento su concluso, c'hauessero da vnire tutti i deputati à Montesuscolo, con tutte le sorze loro, e cosi sù fatto: per che due mesi dopò il parlamento comparsero tutti, & fatto il numero di quattromilia caualli, e due milia fanti, vennero à tentare Auersa, e non potendola hauere, vennero à pore il campo due miglia lontani da Napoli, & mandaro Piero dela Mendolea in Napoli à tentar gli animi de gli Otto del buono stato, & à sollicitarli che volessero rendere la Città à Rè Luigi secondo, che cost chiamauano il Duca di Angiò herede della Regina Giouanna prima, gli otto resposero, che non erano per mancare della fede debita à Rè Lanzilao, e se n'andaro subito à trouare la Regina, & offerirsi d'interuenire alla difesa dela Città per quanto toccaua à loro, & al sostegno delo stato del Rè, & la Regina adirata, lamentandosi che tutto quel male era causato dal gouerno loro, stette in punto di fargli carcerare, ma lasciò di farlo per consiglio del Duca di Sessa che all'hora era in Napoli, è disse che insieme con gli officiali, & altri sideli del Rèattendessero à guardare ben la Città, per che verrebbe presto il Confaloniero della Chiesa, ch'era al Contado di Sora à far genti à soccor rere la Città. Piero ch'era stato à Napoli due giorni se ne ritorno al campo

con la risposta degli Otto, & disse di più, che Napoli non potea tardare molto à far nouità, per che hauca lasciato la plebe alterata, e i padroni delle Ville, che si doleano di non poter vscire à far la vindemia, & non su vano il suo pronostico, per che sermadosi il campo doue staua, ad ogn'hora correuano i villani ad annuntiare à i padroni delle Villegli danni che faceano i soldati à gli arbusti. Onde à XX. di Settembre si mossero alcuni Cittadini insoliti di simili danni, & andaro à San Lorenzo à trouare gli Otto del buo no stato, & à fare instantia, che prouedessero; gli Otto risposero c'hauessero pacienza, e sopportassero quel poco danno perseruare fede al Rè, perche presto verrebbe il Confaloniero con l'essercito del Papa, à liberar tutta la Città da quel pericolo, e mentre quelli cominciaro ad alte voci à lamentarsi, che gli Otto non faceano l'officio loro, e per contrario gli Otto gli reprendeuano, eributtauano: il popolo minuto, che à quelli di solea vscire per le Ville, de i conoscenti, e portarne Vue, & altri frutti, e notrirne in parte i figli, e le moglie, vedédosi priuo di quella libertà à tempo che più n'hauea bisogno. Poi che con quel tumulto, era mancato ogni guadagno à gli artisti: prese l'arme, & corse à San Lorézo, & haurebbe trascorso à sar ogni male, se da l'una parte non hauesse veduto tuttauia arriuar Caualieri, & altri Nobili in soccorso degli Otto del buono stato, & da l'altra non si sussero interposti alcuni Gentil'huomini vecchi, e popolani di rispetto, e prudenti. Questi ponendosi in mezzo fra la plebbe, e i Nobili cominciaro à trattare con gli Otto, il modo di acquetar il tumulto. & à l'ultimo gli Otto temendo che la plebbe non corresse ad aprire la porta del mercato à gli deputati del Regno, vennero à contentarsi di trattar vna tregua, che i Cittadini potessero vscire per le lor Ville, e i soldati à trenta insieme, potessero intrare à la Città, per quel che gli bisognaua. La Regina che per l'odio che portaua à gli Otto hauea hauuto piacere di questo tumulto, con speranza, chegli hauesse tagliati à pezzi la plebbe, hebbe dispiacere quando intese che n'era vscita questa tregua; per la quale tutti quelli del suo consiglio, diceano che Napoli potea tenersi per perduta, & per darci qualche rimedio operò che l'Arciuescouo Guinazzo, l'Abbate di San Seuerino, & alcun'altri Religiosi caualcassero per la Città, sollemando vn'altra volta la plebbe con dire ch'era vergogna, che vn popolo cosi Christiano, & amato tanto da Papa Vrbano vero Pontefice, sopportasse che pratticasse per Napoli i soldati dell'Antipapa scissmatico, & mentre andauano predicando con simili paro le, alcuni Nobili di porta noua cominciaro à riprendergli, con dirli, ch'era officio di mali religiosi andar concitando seditioni, e discordie, & massime di vn popolo, al quale essendo vna volta tolto il freno, non si gli può ageuolmente porre, e rispondendo l'Arciuescouo superbamente, e più gli altri ch'erano con lui fidandosi all'ordine sacro, suro alcuni di loro mal coci, & feriti. Ma doi di dipoi essendo venuto auiso à la Regina, che Ramondello

dello venea con molta gente, i ministri dela Regina senza sar stima degli Otto siarmaro con tutti quelli ch'erano dela fattione di Durazzo sotto spetie di voler cacciare i soldati ch'erano intrati. Ma poi corsero alle case d'alcuni Caualieri ch'erano reputati affettionati à la parte Angioina, i quali prese l'arme cominciaro gagliardamente à desendersi: Tra questo tutti i Nobili neutrali, & la maggior parte del popolo corsero armati à trouare gli Otto i quali mandaro subito à dire à l'una parte, & l'altra che posassero l'arme ch'essi and arebbeno sopra à quei che non voleano obedire: e non meno dalla notte che soprauenne, che da questo comandamento de gli Otto la zussa su diuisa, con morte de luna parte, e de l'altra. Ma essendo il di seguente giunto auiso, che Ramondello era à Capua, quelli de la parte Angioina, temendo d'essere esterminati mandaro à dire al Sanseuerino, che transferisse il campo alle Corregie, che potrebbe nascere occasione d'essere introdutto nella Città, altri pensano che sosse opera degli Otto, i quali teneano per certo, che la Regina haurebbe fatto mozzar il capo à tutti subito che susse giunto Ramondello; e la sera il campo de i deputati venne alle Corregie. Ma la matina seguente à l'alba venne Ramondello, & entrò come nemico alla Città per la porta di Capuana, che gli su subito aperta, per che la Città per fin à quel hora staua nella fede di Rè Lanzilao, e sè gridare viua Papa Vrbano, e Rè Lanzilao: gli Otto del buono stato co la maggior parte dei Nobili amatori della patria, stauano à Nido armati, gridando viua Rè Lanzilao, e lo bono stato. Ma Ramondello passata Capuana, e la Montagna, giunto che sù à Nido, diede soura quelli dello buono stato con tanta furia non volendogli vdire chegli ributtò, con morte di molti, sin à le cancelle di Santa Chiara; all'hora si mossero quelli di Porta noua, e. di Porto, ch'erano della parte Angioina, & andaro ad aprire Porta Petruccia, onde entrato l'essercito de i Deputati, vna parte ne corse à dare soccorso àgli Otto del buono stato, l'altra andò per lo Pendino di Sanseuerino, e per quello di San Giorgio, per dare per fianco, e dietro le spalle à i soldati di Ramondello, gridando viua Rè Luigi, e Papa Clemente, e cominciando à percottere per ogni parte, i soldati di Ramondello, ch'erano offesi, non solo per fronte, e per sianco, e dalle spalle, ma erano ancora à colpi di sassi, e di teole feriti dopò le spalle, cominciaro à cedere, eRamondello dopò d'hauèr fatte cose marauigliose, cominciò à retirarsi con tanto valore, che i nemici voltati tutti à dar la caccia à i suoi che senza vergogna sugiuano, lasciaro lui, che si ritirò à Nola; la maggior parte de i soldati su presa all'uscire delle porte della Città, mentre l'uno impediua l'altro; Ramondello sù seguito da pochi de i suoi, e sù biasmato di hauer perduta la Città, e l'essercito per vera superbia, di non hauer voluto entrare con bona intelligenza di quei del buono stato. In questa battaglia morì Angelo Pignatello caualiero di grandissima stima ch'era dell'ordine della naue. Tomaso Sanscuerino ririno rimasto vincitore richiesto da gli Otto del bono stato, prouide con grandissimi Bandi, che non sosse fatta violenza alle case della parte contraria, e'l di seguente satto saluo condutto à tutti, si segiurare homaggio nella Chiesa di Santa Chiara in nome di Rè Luigi secondo, del quale, com'è detto, si sacea chiamare Vicerè, e lasciando pochi soldati dentro la Città, distribuigli altri per li Casali.



IL FIN DELL'OTTAVO LIBRO.



LIBRO

## LIBRO NONO.



Or che Tomaso Sanseuerino à questo modo hebbe acquistato la Città di Napoli, cosiderando, che non molto tépo potea tenerla contra le sorze di Papa Vibano, & della Regi na Margarita, senza aiuto di forze esterne: propose in vn parlamento co'i Baroni della parte Angioina, e i più Nobi

li, e potenti Napolitani, che si douesse da parte del Baronaggio, e della Città mandare al Duca di Angioia, e à Papa Clemente, à farl'intendere, come si erano ridotti all'obedieza loro co più affettione, che forza, & ch'era necessa rio che madassero gagliardi aiuti p poter no solo assecurar la parte Angioina, ma ponere à fatto à terra la parte della Regina, e di Papa Vrbano, cotra i quali non potrebbono con le forze del Regno molto tépo resistere, & per la grade autorità sua, e per la molta volontà dei più potenti, che sperauano esser'eletti Ambasciadori, & sarsi conoscere al nuouo Rèper benemeriti, Imbasciadori fù subbito co de la mandasse, & furono eletri Vgo Sanseuerino gran del Regno in Protonotario, Nicolò di Sanframondo Conte di Cerreto, e Francesco della Ratta Conte di Caserta, Spatinfaccia di Costanzo, Lisolo Minutolo, Stefano Ganga, Andriolo de Griffi, e Carlo Brancazzo. In vn'altro annotamento nel libro del Duca di Monteléone, ritrouo pur nominati questi, ma in luoco di Lisolo Minutolo, è scritto Lisolo Varaualle. Questi nauigando se liceméte giunsero à Marsiglia, oue ritrouarono il Duca, elo salutarono per Rèco grandissima letitia, en'hebbero gratissime accoglienze, e lo solecitarono, ò à venir subito, dou'era con gran desiderio aspettato, ò che madasse supplimento di genti, e di danari, attalche si hauesse da seguir la vittoria, e esterminar in tutto la parte contraria. Et essendosi trattenuti alcuni di, conoscendo al fine quel Signore di natura nell'attioni sue tepido, & non sorte di danari, che se ne potesse hauere gagliardo, e presto soccorso; andarono ad Auignone à ritrouar Papa Clemente, che sapeuano, che ne haurebbono più spediti aiuti, per togliere l'obedienza à Papa Vrbano suo inimico. Hebbe cara Papa Clemente molto la venuta degli Ambasciadori, e pigliò mol to piacere d'intendere da loro quanta picciola parte del Regno era rimasta all'obedienza di Vrbano, e della speranza c'hebbe da loro di rogliere in breueil rimanente; Et poi che in Concistoro publico hebbe sommamente lo data la Città, e i Baroni, che conoscendo la giustitia della causa s'erano partiti dall'obedienza del Papa scismatico (che così chiamaua Vrbano) & era-

no venutiall'obedienza sua, ch'era vero, & legitimo Papa, & che recordeuole de i benesicij riceuuti dalla buona Regina Giouanna, hauessero eletto di seguire la parte di Rè Luigi suo legitimo herede, che cosi chiamaua il Duca di Angiò, cacciando l'herede del Tiranno, & inuasore, che con tata ingratitudine l'hauea priuata del Regno, e della vita: promise grandissimi. e presti aiuti, & che haurebbe fra pochi di coronato Rè Luigi, & procurato che venisse con grande esercito al Regno. Gli Ambasciadori ancorche vedessero con quanta veheméria il Papa hauea parlato, pur hauendo in quelli d'inteso per lettere, che la plebe in Napoli era impatiente de gli incomodi d'un assedio, e che Papa Vrbano, e la Regina Margarita si apparecchiauano di mandare assedio alla Città per mare, e per terra: Ondesi stimaua che sarebbe nato tumulto, e nouità. Ringratiorno il Papa degli aiuti promelli, & lo pregarono che susse quato prima era possibile: mostrando il periculo, e la disficultà, ch'era in tenere in freno gli animi della plebe; Et assecurandogli il Papa che non haueua cosa al mondo più à cuore di questa,& hauendo ad alcuni di loro concesso riserue di benesicij per parenti loro, si partirono contentissimi. Mentre questo cose si faceano in Proueza, Ramo dello Orsino, che no hauea tanti geti che potesse ricouerar Napoli: guarni orsinouaper con quelle Marigliano, Acerra, e Nola per impedir lo passo à quei, che por tauano vittoaglia di Valle Beneuentana, e di Puglia, & madò à dire à Papa Vrbano, che mandasse dinari per potere soldare genti nuoue, e rifare l'esercito da poter fronteggiare co nemici, e tentar di finir la guerra. Ma ò fusse, che Papa Vrbano sperasse, che Napoli no potea indugiare à sar' nouità, per tenerla da quella parte stretta Ramondello, e dalla banda di terra di lauoro Auersa, e Capua, che si teneano per la Regina; ò che nó volesse spendere del suo senza hauer per patro dalla Regina vna gran parte del Regno, per suoi parenti; tenne vn pezzo Ramondello in parole. Ma la Regina che con grãdislima vigilaza non pesaua adaltro mai, che à far ogni sforzo per ricouerar Napoli auate che giongessero aiuti da Francia: co due Galee, che tenea in Gaeta, madò ad impedire i Nauilij che veniuano da Principato e da Ca labria, comandado à i Capitani di qlle, che mareggiassero tra Nisida, e Castello à mare di Stabia. Queste posero in gran trauaglio il Saseuerino, e gl'al tri Capitani della sua parte; perche vedeuano, che si vscissero p espugnare al cuna delle Terre, che guardauano i passi, teneano p sermo, che la plebe haurebbé fatto nouità, & se volessero lasciare in Napoli parte delle genti p tenerla à freno, dubitauano di no bastare ad espugnarle, essendo tutte be mu nite, e guardate da valét huomini; Pur al fine il Saseuerino p sar bastare più tépo ql ch'era di vittouaglia alla Città, ne madò in Principato, e in Basilica ta la maggior parte dell'esercito, & in ql puto medesmo cacciò dalla Città tutti quelli, ch'erano nella plebe più atti, à far tumulto, e co tutto ciò il gra-

no valeua 23. tari, e alcuni de i Casali di Auersa allettati dal guadagno veni

Ramondello Tyapoli.

Carestia â Napoli.

uano di notte à lochi deputati doue haucano da venire quei, ch'erano in Napoli à comprarlo: Tra tanto parte, alcuni Nauilij carrichi nella Foce di Silare, hoggi detto Seleda Sanseuerineschi; Parte di altri padroni, che desiderauano guadagnare, si posero à nauigare verso Napoli, i quali surono tutti auante al cospetto della Città pigliati dalle Galee nemiche con tant'ira, & dolore del popolo di Napoli, che trouandosi à caso nel porto due Barche di Catalani, vna nearmarono i figli di Spatinfaccia di Constanzo, & vn'altra, i Caualieti della compagnia dell'Argata, & fattesi rimorchiare, andarono à cacciare le Galee, & assicurarono, nauigando sin à ... Salerno il passo à molti Nauilij, che vennero, non solo da Principato, ma da Calabria, e da Sicilia. Parmi in questo luoco hauendo fatta mentione Compagnia della compagnia dell'Argata, dire che cosa era, ma dubito non poterlo diresenzas scorno della giouentu de i tempi nostri, c'habbia lasciato di seguire, i belli, & generosi costumi antichi, co'i quali la nobiltà di Napoli. stese l'ali della fama sua per ogni parte della Terra habitabile. Dico dun". que, che dopò la morte di Rè Luigi di Taranto, che ordinò la compagnia del Nodo, molti Caualieri Napolitani impatienti dell'orio, & spinti da studio di gloria, si congregarono in diuerse compagnie, & sotto diuerse insegne: & à guisa di Caualieri erranti andauano, mentre il Regnostaua in pace, mostrando il lor valore per diuerse parti del mondo, doue sentiuano, che fusseguerra: & haucano tra loro alcuni oblighi di fratellanza con molta sede, & cortesia osseruati; talche non è memoria in tanta emulatione di honore, che inuidia, ò malignità hauesse tra loro suscitata briga, ò discordia. Di tante compagnie non si hà memoria se non di trè. Quella della Stella, che si portaua dal lato manco nel petro per insegna, come si vede in vna sepoltura nella Chiesa dell'Incoronata, & questa dell'Argata, che si della Stella, portaua ricamata nel braccio, & vn'altra della Leonza, della qual sono molte memorie. Ma tornando all'ordine dell'Istoria, il Sanseuerino, & quelli del bono stato vedendosi vsciti del pensiero della fame, si voltarono à ricouerar le Castella, & per mezo del Vescouo di Acerni hebbero il Castello di Capuana da Vgolino delle Grotte, che n'era Castellano, che per danari alzò le bandicre di Angiò. Et appressandose il fine dell'anno, Vgolino delgiunserogli Ambasciadori, che tornauano da Prouenza, & rallegrarono le Grotte per la Città, con la speranza dell'apparato, che haueuano lasciata, che si sa- le bandiere di ceua in Marseglia, & in Genoua, & con la relatione della liberalità, & cle- Angiò. mentia, & dolcezza de costumi del Duca, il quale da hora innanzi chiamaremo Rè Luigi secondo di Angiò, & della prontezza di Papa Clemente, talche à tutti parea quasi la guerra sinita. Ma come che la prosperità suol fare le persone negligenti, & l'aduersità sollecite, & diligenti. Auenne che vna bastia, che'l Sanseuerino haueua satta ad Echia, che grandemente infestaua il Castello nouo, & quel dell'Ouo, per mala guardia sù occupata AA

dell' Argata.

dell'Argatan & della Leon

Conuento di Monte Oline to edificato da Gurello Origlia.

Soccorfo mã dato da Papa Clemente:

Prudenza di Tomaso San seuerino.

da Gurello Origlia, de i primi della parte contraria. Et io hò veduto vn priuilegio della Regina Margarita, nel qual si fàmentione di ciò, & la Regina in memoria di questo seruitio li dona quel Paese dou'era fondata la Bastia, che poi dal medesnío Gurello sù lasciato à Frati Bianchi del Conuento di Monte Oliueto da lui edificato. Pochi di dopò in ricompensa di questo danno, gionsero à Napoli alcune Galee di Prouenza, mandate da Papa Clemente, con trenta milia scudi d'oro. Il Prencipe Ottone che si trouaua con le sue genti in Eboli, venne subito, che n'hebbe auiso in Napoli per hauer la paga, per la sua Compagnia. Il Sanseuerino, che conosceua l'animo di lui superbo, & dubitaua, che non pigliasse la parte della Regina per ogni picciolo sdegno, non solo diede alla compagnia la paga, & à lui quel che volse, ma li assegnò il bastone di Capitan generale dell'esercito di Rè Luigi, riseruando per sesolo il titolo di Vicerè. Nel principio dell'anno seguente, in Napolisi cominciò à sentire gran carestia, & la Regina Margarita, che non hauea speranza de ricouerar Napoli, se non per same: condusse due Galee di Pisani, & giunte con le due altre sue, & alcune Galeotte, & Nauigij minori, venne nel Castel dell'Ouo, & per mezzo delle Galee, non lasciaua d'infestar ogni dì Napoli, tenendola stretta, che nè per la Marina di Chiaija, nè per quella della parte di Leuante poteua vscir vn huomo, che non susse pigliato, & certo sè dall'una parte il Sanseuermo, co'i Signori del buono stato non hauesse con somma vigilanza tenuto in fede il popolo, & dall'altra il Prencipe Ottone vscendo arditamente da Napoli spesse volte, & penetrando à mal grado de nemici in Valle Beneuentana, non hau esse portato vittouaglie, la Città era in gran pericolo di perdersi. Ma questa ageuolezza, che hebbe il Prencipe di passare, nacque dalla poca cura, che Papa Vrbano tenne di mandar soccorso; per la qual Ramondello Iasciò ad altri la cura delle Terre di passo, & si ritirò alla stato della moglie in Terra di Otranto. Vedendo che Papa Vrbano per la natura fua bizzarra, & ritrosa, era odiato dal Colleggio, & da i Popoli di sua obedienza. Et hauendo satto morire molti Cardinali, & altri priuati del Cappello per diuersi sospetti, non poteua attendere ad altro, che à guardarsi dalle congiure che temeua, che sossero fatte contra di lui. Ma di là à pochi dì, per via inpensata, venne grandissima copia di vittouaglia in Napoli per tutto il rimanente dell'anno; perche nell'armata di Genouesi, cheritornaua di Barbaria con molte Naui cariche di grani, come s'intese che in Napoli era tanta carestia di vittouaglie, co'l disegno di guadagnare molto, drizzaro le prode al porto di Napoli, & furono riceuuti con grandissima letitia, & liberalmente pagati à gran prezzo di quanto gra no vi lasciarono. Onde la Regina, che fin'à quel di haueua aspettato ad hora, ad hora, che Napoli mandasse à patteggiare; disperata di hauerla per fame,

same, se nè ritornò à Gaeta, & lasciò Martuccio Bonisacio Castellano al Castello dell'Ouo. Et i suorusciti Napolitani vedendo estenuata la speranza di ripatriare, pigliarono per se, & per le famiglie loro Case per le Terre, che obediuano alla Regina. I descendenti di alcuni, de quali poi per varij accidéti si restarono, oue si ritrouauano, come si vede di quei di Casa Cossa, che ancor habitano à Sessa, & di molt'altre nobilissime famiglie, che sono auuilite, & marcite in Terre, & Castella di parenti loro, che dopò Tono passate in potere d'altre famiglie. Pochi di dopò che la Regina fù ritornata in Gaera, gionse l'armata Prouenzale in Napoli, la quale era di cinque Galee, vna Galeotta, & otto Naui grosse cariche di soldati, & Caualli, & con alcuna quantità di danari; & in essa venne con titolo di Vicerè, & di Capitan generale, Monsignor di Mongioia; & da Napolitani, & da tutti Monsignor di quelli, che nel Regno seguiuano la parte Angioina, nè su satta grande allegrezza, non considerando quel chene auenne poi, che, come se vide, su ca- ne Vicere de gione più tosto di turbare, che di sormar lo stato di Rè Luigi. Perche To- Napole. maso Saseuerino, che senza alcun dubio haucua suscitato la parte Angioina; & acquistato si gran parte del Regno, restò offeso che il Rè non gli hauesse mandata la confirmatione del loco di Vicere, e per disdegno se ne andò alle sue Terre, & pochi di dopoi trattando il Mongioia co'i Principe Ottone, non con quel rispetto, che conueniua à tal Signore per la Nobiltà del sangue, per esser stato marito d'una Regina, & per la virtu, e valor suo nell'arme. Il Principe si parti con le suegenti, & sen'andò à Santa Agatha de li Gothi, Terra venti miglia lontana da Napoli. Displacque questo Saegno del molto à Signori del buono stato, & à i più potenti della parte, si per lo pericolo, che potea nascere mancando dalla parte loro, vn personaggio di tanta stima, & di tanto valore, con tanti soldati Veterani, che militauano sotto lui, come per l'esempio; perche vedendo mostrare si poca gratitudine à due, che si potea dire che haucano donato il Regnoal Rè: nè sperauano assai meno quelli, che priuatamente haueano seruito; & per questo vniti insieme, andarono à ritrouare il Mongioia, & gli dissero, che'l modo, ch'egli tenea farrebbe in breue spatio perdere il Regno, alienando gl'animi dei più potenti Signori, & ch'era necessario, che in ogni modo cercalse di placare il Principe Ottone, perche, i soldati Oltramontani, che hauea condutto da Prouenza, non bastauano à vincere l'impresa, & massime quando il Principe passasse dalla parte contraria, & laudarono l'arte di Ante di To-Tomaso Sanseuerino, che mirando più all'utile del Rè, che all'ambitione maso sansepropria, era stato contento del titolo di Vicerè, assignando senza saputa ta. del Rèil bastone di Generale al Prencipe, riputando, che al fine l'honor della vittoria sarebbe di chi con prudenza amministraua la guerra, più che di chi eseguiua con sierezza; Mongioia lor rispose, ch'egli non sapeua di che si fusse alterato il Prencipe, & che hauessero pensiero di placarlo, per-

nota

Principe Ot-

uerino loda-

che non restarebbe, per quanto toccaua à lui, di conceder li tutte le cose

honeste, che dimandasse. Elessero in quel punto dui, che andassero à Santa Agatha à saper la partita, & à riferir li il buon'animo del Vicere, & pregarlo, cheritornasse. Questi surono, Giordano Pandone, & Spatinsaccia di Costanzo, Caualieri cari al Prencipe; i quali andarono, & beneaccolti da lui lo pregarono, che volesse ritornare, ricordandoli; che per la felice memoria della buona Regina Giouanna sua moglie, come leale, & generoso Prencipe, era tenuto di fauorire quella parte che combatteua per sat vendetta della morte di lei; & cacciando dal Regno l'herede di colui, che l'hauca spogliata del Regno, & della vita. Soggiunsero poi la promessa fatta dal Vicerè, la qual dissero, che la Città si obligaua far'osseruare. Il Prencipe rispose biasmando Rè Luigi d'ingratitudine, & di imprudentia, che vedendo che le cose sue erano state amministrate con tanta sede, & felicità da lui, & da Tomaso Sanseuerino, hauesse mandato per souraitante vn huomo inferiore all'uno, & all'altro, & al fine concluse di volersene andare al suo stato, perche non potea soffrire di esser comandato da Monsignor di Mongioia, ch'egli non sapea che si fusse. I Caualieri per potere mostrare, che non era stata vana in tutto l'andata loro, lo strinsero con tanti efficaci prieghi, che promise di venir à parlamento à Caserta, co'l Vicere, vn di determinato, purche con lui venissero alcuni de i Signori del buono stato, & che essi due sossero, & mezzi, & testimonij di quel che si trattasse, & con questo senè ritornarono à Napoli. Il Vicerè com'hebbe intesa la risposta; staua duro di venir à Parlamento. Ma al fine à prieghi di tutti, i primi della parte promise di andar à Caserta, come già ando il di determinato, ma non però nè segui alcuno buono effetto, per li molti patti, che voleua il Prencipe, i quali paruero non solo al Vicerè, ma à tutti i Caualieri che andarono con lui souerchi, & non degni d'essere concessi. E à questo si accorsero che'l Principe à quel tempo deucua esser in prattica, di passarsene alla parte della Regina. Il che si confermò poi, perche si vide che quando su ritornato in Santa Agatha, alzò subito lebandiere di Durazzo. Crederò per questo, che susse vero quel, che in vn breue Compendio scritto à penna di Paris de Puteo hò letto, che'l Prencipe hauca fatto disegno di pigliarsi la Regina Margarita per moglie, & che quella Donna sagacissima per tirarlo alla parte sua, gli nè diede speranza; ma poi con scusarsi, che Papa Vrbano non volea dispensarui, per esser stata la Regina Giouanna prima moglie del Prencipe, Lia carnale della Regina Margarita; lo lasciò deluso, à tempo che per vergogna non potea mutar proposito, & segui fin alla mor te quella parte. Ma il Principe desideroso di mostrare quel che valeua all'una parte, & all'altra, cominciò à trattare con Vgolino delle Grotte per mezzi secreti, che volesse darli il Castello di Capouana, & tornare ad alzare le bandiere della Regina, perche speraua per quella via ricouerar Mapoli

Il Principe Ottone passa da le perte di Durazzo.

Napoli, & comera stato con molti compagni caggione di farla perdere, esser egli solo cagione di racquistarla. Et Vgolino giudicando, che per la -rettrata del Sanseuerino, & di questa passata del Prencipe all'altra parte, lo staro di Rè Luigi andarebbe à rouina; pensò di stabilir le cose sue per mez--zo del Prencipe, per lo quale aspettaua perdono della ribellione passata; & -commeio à dimandare al Vicere, quattro milia docati, che diceua douer hauer per le, & per le paghe de soldati, & seguito à dimandarli con tanta ar roganza, & importunità, che sè conoscere, che'l facea per hauer caggione di ribellarsi. Il Vicerè diceua, che non hauca danari, & sèrichiesta à 1 Signo ri del buono stato, che facessero pagare alla Città; & mentre quelli cosulta uano co'i primi delle piazze, & trouauano difficultà grandissima à cauarli di mano della Nobiltà, & dei Cittadini, ch'erano impoueriti, non hauendo tre anni cauato frutto, ò dinari dalle possessioni, & dall'intrate loro, & dall'altra parte Vgolino mandaua à protestarsi. La giouent à Napolitaua vgolino delle mossa da generoso sdegno pigliò l'arme, & non potendo soffrire che per Grotte menpaura Vgolino hauesse à trauagliare vna Città cosi Nobile, circondarono dere de Dude Fossi, & di Trenciere il Castello in vna notte, tanto che la mattina se- razzo si troguente à quell'hora, che Vgolino spiego le bandiere di Durazzo, si troud qua rinchiuso rinchiuso. Il Prencipe poiche n'hebbe auiso mandò à Gaeta è dire alla Regina, che'l Castello di Capuana era ricouerato per opera sua, & che voleua la giouenti per quella via andar ad assaltar Napoli, che la Maiesta sua comandasse à i soldati suoi,& à i Baroni, che venissero ad vnirsi con lui; la Regina ellegra subito scrisse à Giouanni Aucuro Inglese, che staua à Capua condutto da lei con mille, & trecento caualli, & à tutti quelli Baroni che notriuano gen ti d'arme, che caualcassero, & vniti co'l Précipe, andassero à quella impresa, A questo auiso, si mossero il Duca di Sessa, & il Conte di Alisi suo fratello con vn buon numero di caualli, & congiunti à Capua con l'Aucuto, si ritrouaro il di seguente à Caiuano co'l Prencipe. Venneancora il Conte di Il Principe. Nola, & vn gran numero di fuor'usciti Napolitani, che faceano la somviciperar Na
ma di cinque milia combattenti, & con grand'allegria si cinque milia combattenti. & con grand'allegria si cinque milia combattenti. ma di cinque milia combattenti, & con grand'allegria si auui arono verso poli. Napoli. Allora in Napoli non erano più di mille, & cento caualli tra i Francesi, & quelli della Compagnia dell'Argata', & altri Caualieri della Città. Ma su marauigliosa la virtu de i Nobili, tanto vecchi comegiouani, perche con mirabile industria, & animosità diuisero tra loro le parti virtadi Nedella Città, co'i migliori Cittadini comparsero alle porte, & alle mura, in defesa della Patria. Igiouani più eletti, & valorosi, si posero alla guardia delle trenciere; & con grandissimo vigore sostencio l'empeto de nemici, che più di due hore, cangiando gente fresca, si erano sforzati di acquistarle. Ma come il Vicerè con la Caualleria si cacciò suori per la porta Nolana, & sè mostra di voler assaltar per sianco quei, che combatteuano le tren ciere. Il Précipe se sonare à raccolta, & si sermò in squadrone à Casa noua ipcran-

tre alza le bā nel Castello i

bili Napolita ni. e. littant mi

sperando che'l Vicerè, e Napolitani se dilungassero dalla Città, & venissero à sar satto d'arme. Mail Vicerè co'l Consiglio de 1 più prudenti non si mosse, aspettando se tornauano i nemici à dar nouo assalto, per che pareua che quel di hauessero fatto assai : onde al tardi l'esercito nemico con poco honore si ritirò ad Auersa, perche ogn'uno credeua, che almeno hauesse bastato ad soccorrere il Castello, e'l Vicerè con la Caualleria se n'entrò nella Città. Allora quelli che guardauano le trenciere con grandissimi gridi chiamauano Vgolino traditore, & rinfacciauano à i compagni del Castello la dapocagine, che mostrauano à non pigliarlo, eappiccarlo per li piedi; per mostrar che non haueano consentito al tradimento. Et secero questo effetto, che non essendo nel Castello vittouagha per molti di; Arinsero Vgolino à cercar patti per rendersi. Ma era venuto in tant'odio, e dispreggio co'l Vicerè, e con Napolitani, che non porè ottenere altro partito, che hauer tempo quindeci di d'aspettar soccorso, & promettere, passati quelli di rendersi. Però mandò subito al Prencipe à farl'intendere la necessità, che l'hauea sarto in quel modo patreggiare, & adimandarle soccorso. Il Prencipe che tenea scorno di questa impresa mal riuscita, & dubitaua di perdere la reputatione con la Regina, deliberò di fare con le sue genti sole, que! che non hauea poruto fare con tutto l'esercito, & vna mattina all'improuiso venne all'alba, con vna moltitudine di guastatori, sforzò quei pochi, ch'erano alla guardia, & cominciò à far empire il sosso. Ma essendoli dato all'arme alla Città, concorsero tanti, che su con perdita di alcuni di suoi, & con pericologrande, ageuolmente ributtato, perche come si accorsero Napolitani, che non erano più che le genti del Prencipe; mandarono per la porta di San Gennaro, trecento caualli, che salendo per capo di monte, gli si facessero incontro à capo di Chio, e l'inchiudessero; Ma furon si tardi à dar la volta, & il Prencipe si presto à ritirarsi, che haueua passato Secondigliano, quando i caualli erano gionti à capo di Chio. Passati dunque i quindeci di, Vgolino si rese salua la persona sua, e i compagni, e'l Vicere pose vn Francese per Castellano al Castello di Capuana, non senza dispiacer de Napolitani, perche parue che l'infedeltà di Vgolino, hauesse fatta sospetta la fede di tanti altri Caualieri affettionatissimi alla casa di Angiò. Venne poi il mese di Maggio, che finiua la condutta di Giouanni Aucuto, e prese licenza dalla Regina, che non hauca sa cultà di pagarlo, ese n'andò in Lombardia. Il Principe, egl'altri Baroni, se n'andarono alle Terre loro, & restò la parte della Regina molto debole, & se'l Conte di Alta Villa, non hauesse mantenuta in fede Capua, & molti Napolitani fuorusciti non sossero intrati in Auersa, & non hauessero aiutati à tenersi gli Auersani, che da loro erano affettionati alla Regina. Perduta Capua, e Auersa, lo stato di lei andaua in certa rouina; ma in Napoli quella cstate si stette assai quietamente, & non si attese adaltro, che all'assedia.

Tgolino si

sedio del Castello nouo, & di quello dell'Ouo. Ma si staua inquietissimamente in Gaeta, perche la Regina, & gli vsciti di Napoli non poreano sopportar l'otio, nel qual pareua, che si marcisse la speranza di ricouerar mai più Napoli, & non pensauano ad altro, che à trouar modo di cauar danari per rifar l'esercito con soldare noue genti. Ma auenne, che alcuni mercanti Gaetani, ch'erano stati à comprar' grani in Sicilia, auanti la Regina dissero gran cose delle ricchezze di Manfredi di Chiaramonte, & delle bellezze d'una sua figliuola; onde l'animo vagabondo della Regina si fermò co'l pensiero di mandar à chiedere quella figliuola per moglie à Rè Lanzilao suo siglio, che già era di quattordici anni, & come che era nelle sue attioni feruida, & risoluta, fè chiamare subito il Consiglio, & disse, che dopò di hauer vagato con la mente per tutti i modi, che potessero tenersi per sar danari per rinouar la guerra, non hauca conosciuto più certa via che questa di questo matrimonio, dal quale volcua la ragione che si potesse hauer dote grandissima, & che però voleua mandar in Sicilia à tratitarlo. Non fò persona nel Consiglio che non laudasse la prudenza, & il vàlore della Regina, che hauea penetrato con cosi vtile pensiero, oue non haurebbe altro potuto penetrar mai. Et con voto, & approbatione di tutti forono eletti; Il Conte di Celano, & Berardo Guasta ferro di Gaeta, che douessero andar à trattare il matrimonio in Sicilia. Il Conte perche era Signorericco, & splendido, & conduceua seco Casa honoreuole, & Berardo per esser Dottor di Legge, & huomo molto intendente. Questi con due Galee partiti da Gaeta, il quarto di gionsero felicemente in Palermo. Era Manfredi di Chiaramonte di titolo Conte di Modica, ma in effetto Rè delle due parti di Sicilia, perche per la pueritia del Rè, & per la discordia de i Baroni, haueua occupato Palermo, & quasi tutte l'altre buone-Terre dell'Isola, & si trattaua in casa, & per quelle Terre, come Rè assoluto, hauendo aequistato con le forze sue proprie la Isola delle Gerbe, dalla L'Isola delle quale traheua grandissima vtilità, non solo per lo tributo, che li pagauano Gerbe acquii Mori, ma per l'utile che participaua de i Mercanti, che haueano commer fredi di Chia. cio, & trafichi in Barbaria, & essendo di natura sua splendido, & magnani- ramonte. mo, con grandissima pompa accolsegli Ambasciadori, non lasciando spetie alcuna di liberalità, & di cortesia, che non vsasse con loro, & con tutti quei, che con loro erano venuti. Et poi che hebbe inteso la cagione della lor venuta, la gran virtu, & valor della Regina Margarita, la grade aspettatiua, che si potea tenere del picciolo Rè Lanzilao, & la certezza di cacciare i nemici dal Regno hauendosi aiuto di danari: restò molto contento, vedendosi non solo offerta occasione di far vna figlia Regina d'un ricchissimo Regno, ma di poter sperar con aiuto del Genero di occupare il rimanente dell'Isola, & farsi Rè; senza molto indugio strinse il matrimonio. Io per me non ho ritrouato in Autore alcuno il numero, & la quan- Chiaramonte tità del-

Conelusione del matrimonio tra Rè La zilao, or la figliola di Manfredi di

tità della dote, credo pur che sosseassai, poiche Mastredi potea darla. Contentigli Ambasciadori, si partirono da Palermo, & arriuati à Gaeta diedero grandissima allegrezza alla Regina, & à tutti Et la Regina scrisse à tutti Baroni, & Terre di sua obedienza questa noua, ordinando, che si ne facelse per tutto allegrezza, & in Gaeta ne se fare per molti di sesta, Ma Napolitani per cotrario n'hebbero gran dispiacere, per che gli pareua che nulla cosa bastasse à suscitare dà terra la parte cotraria, se non questa, & elessero di madar subito due Ambasciadori in Sicilia, per tentar di guastar il matrimonio. Nel libro del Duca di Monteleone trouo nominati questi due, l'uno Maione, & l'altro Romito senza cognomi; però Maione credo, che fosse di casa Macedono, poiche hoggi nel Seggio di Porto, sono alcuni Gétil'huomini di tal cognome, chesi dicono, i Macedoni di Maione. Questi con gran diligenza andarono in Sicilia, & in ogni arte si sforzarono de de dissuadere à Manfredi tal matrimonio, dicendogli, ch'era meglio mantenersi l'amicitia di Rè Luigi, ch'era quasi Signore di tutto il Regno, che pigliar impresa di solleuar le cose di Re Lanzilao, ch'erano già ridutte all'ultima rouina, del che li poteua far fede, l'hauere la Regina Margarita, ch'era la più superba donna del mondo, mandato à pregarlo di far il matrimonio. Il che era manifesto segno dell'estrema necessità, che la sorzana, & che quando ben hauesse haunto la vittoria, haurebbe tenuto la Nuora per serua, ricordandosi di hauerla pigliata contra sua volontà. Ma Manfredi l'ascoltò con l'orecchie chiuse dalla determinatione che haueua fatta, & alfine gli rispose, ch'essendo stato questo auiso tardo, egli era risoluto di osseruar la sua parola. Et poco dopoi la partita loro, gionse in Palermo Cecco del Borgo Vicere di Rè Lanzilao, à condurne la sposa, con lui era il Conte di Alta Villa, il Conte di Alifi, & molt'altri Baroni, & Caualieri Napolitani, & di altre Terre del Regno, & dopò di hauerli tutti bene accolti, & honorati, & mantenuti alcuni di in feste, Manfredi gli consignò la figliuola, & in compagnia di lei, mandò alcuni suoi parenti con quattro Galee, & oltre la dote, gli diedegran copia di Argento lauorato, Gioie, & Tapezzarie. Partiti da Palermo con prospero vento, arrivarono in pochi di à Gaeta, done la Regina desiderosa di non farsi vincere di magnisicenza. & di splendore da Mansredi, se trouare tuttigli apparati possibili da sarsi in Gaera, & tra l'altre cose conuocò tutti i Baroni di sua parte, che vennero con le mogli, con grandissima pompa, talche all'apparir delle Galee, il Rèscese con la sorella, & vn numero quasi infinito di belle donne al porto, donde il Rè in vna Barca couerta di drappo d'oro, accompagnato dal Duca di Sessa, dal Conte di Loreto, dal Conte di Campo basso, & di alcun'altri. Andò ad incontrare la sposa, con la qual poi appressato al Porto discese, & fula sposa con grandissimo applauso, & allegrezza riceuuta, & condutta al Castello, doue su accolta caramente dalla Regina suo Suocera,

La moglie di Rè Lanzilao partita da Pa lermo arriua à Gaeta.

La Spofariceuuta da Rè Lanzilao.

& fi co-

& si cominciarono le feste di molti di, tra le quali essendo venuto auiso alla Regina dal Castellano del Castel nouo, come staua in tal necessità d'ogni cosa, che sarrebbe tosto stretto di rendersi. La Regina se subito mettere in ordine vna Naue grossa, ch'era nel Porto, e empire disoldati, e di vittouaglia per mandarla in soccorso del Castello, accompagnata dalle Ga-corso del Calee sue, & quei Baroni, ch'erano venuti con le Galce di Sicilia, mossi da generosità d'animo, vossero trouarsi à questa impresa con quelle quattro Galee, & nauigando in compagnia della Naue, quando hebbero passaro l'Isola di Procida, si leuò vn vento tato forzato, e prospero per la Naue, ch'i Marinari fatto vela, & drizzato la proda al dritto del Castel nouo, la lasciarono correre, & con tanto impeto per la forza del vento, che ruppe la Catena, che'l Vicerè hauea posto tra la Torre di San Vicenzo, e'l Parco, & selicemente pose in terra à piè del Castello, i soldati, & là vittouaglia. Et poco dopoi cangiato il vento, se ne ritornarono con le Galee in Gaeta, portandosi per segno della vittoria vn pezzo della catena, che su cagione di far durare più la festa, la qual à pena sù finita che venne vna maggior selicità à Rè Lanzilao, perche mori Papa Vrbano, che per lui era inutile, & su Morte di Pa creato il Cardinal Tomacello, e chiamato Bonifatio nono, che come si dirà appresso su grandissimo suo protettore. Lasciò Papa Vrbano pochi al de Bonistatio mondo, che piangessero la morte sua; perche benche fosse d'integrità sin- Nono. golare, sù superbo, ritroso, & intrattabile di natura, & alle volte non sapeua egli stesso, quel che si volesse. Ma il suo soccessore su creato Papa per l'opinione della buona vita, che non hauea più di trenta anni, & subito che su coronato, mostrò gran mutatione di vita, ponendosi per scopo di tutti suoi pensieri l'ingrandire, i fratelli, e parenti, & perche potea aspettaregran cose da Rè Lanzilao per le gran ricchezze degli auersarij, che vincendo, potrebbe distribuire à Partigiani suoi, deliberò d'incominciar à fauorirlo, & accolse benignamente Ramondo Cantelmo Conte di Aluito, & Goffredo di Marzano Conte di Alifi, che vennero da parte di lui, & della Regina à darli l'ubedienza, e visitarlo, e promise di farli l'inuestitura del Regno, che non hauea potuto ottener mai da Papa Vrbano; Et pochi di poi, mandò il Cardinal di Fiorenza à Gaeta à Coronarlo, & l'ottauo di de Coronatione Maggio 1390. fù celebrata la Coronatione del Rè, & della Regina Costanza, & ful letta la Bolla dell'inuestitura simile à quella, che se Papa Vrbano à Rè Carlo terzo, & quel di caualcò il Rè, con la Regina per Gaeta con la stanza. Corona in testa, con gran sollennità; Ma Napolitani vedendo questi successi prosperi di Rè Lanzilao, mandarono Baldassare Cossa, che poi su Cardinal, e Papa, à Rè Luigi in Prouenza à dirli, che le cose communi stauano in gran pericolo, & ogni di andauano peggiorando, per la gran super bia di Monsignor di Mongioia, che haueua alienato gli animi di tutti, i Ba roni, & più de gl'altri di Sanseuerineschi, che teneano tutte l'arme. & le sor-

pa Vrbano, & creatione

de ne Lanzilao, & della Regina Co-

Superbia de Mösignor de Mongioia.

ze del

ze del Regno, & ch'era necessario, che venisse, poi che delle quattro parti del Regno, à quel tempo trè n'erano sue, che con la venuta sua l'harrebbe mantenute in sede, & tolta la discordia de i Ministri, potea sperar' in breue

Rè Luigi vie ne in Napoli

ne in Napoli

Confignatiode chiaui de Napoli à Rè Luigi.

Giuramento dell bomaggio. Pojalo Sura

cacciar i nemici, & ottener tutto il Regno, & per questo, & à persuasione di Papa Clemente, Rè Luigi ragunati venti legni di remo, tra Galee, & Fuste, & trè Naui grosse, del Mese di Luglio s'imbarcò in Marseglia, & à quattor dici di Agosto gionse in cospetto di Napoli, doue leuatasi vna grandissima borrasca à satica con la Galea Capitana verso il tardo si appressò in terra, & scese su'l ponte ch'era apparecchiato nella soce del Fiume Sebeto, oue troud vn numero grande de Nobili, & del Popolo, con alcuni Baroni, che à quel tempo erano in Napoli, che'l receuettero con applauso grandissimo, & montato sù vn Corsiero couertato di drappo torchino, seminato à gigli d'Oro, armato tutto eccetto la Testa, & con sopra veste conforme alla couerta del Cauallo cominciò à caminare versoFormello, doue trouò gli Elet ti di Napoli; chegli presentarono le chiaui della Città, & quando tu auanti la porta, furiceuuto da otto Caualieri sotto il Baldacchino di drappo d'Oro, & condotto per la Città; Al Seggio della Montagna, segli offersero auanti cinque Nobili giouani, i quali poiche gli hebbero basciato il ginocchio, furno da lui creati Caualieri. Questi forno, Figolo Cotogno, Cec co Carmignano, Stefano Ganga, Giannotto Ianaro, & Roberto d'Orimini. Nel simil modo forno fatti Caualieri à Nido, Giacomo Romba. A Porta noua Gilio Ronchella, & Masotto di Costazo. A Porto Giacomo Dormobono, Petrillo del Preposto, & Berardo del Molino, di samiglie che sono hoggi tutte estinte. A tardo assai torno al Castel di Capuana, hauendo con la presenza sodisfatto molto à tutta la Citta; perch'era di bell'aspetto, & atto à configliarsi l'aura popolare, & che à molti segni mostraua Clemenza, e humanità. Il di seguente tutti cinque i Seggi, confirmarono il giuramento del'homaggio fatto in mano di Tomaso Sanseuerino all'hora Vicerè: Non voglio lasciar di dire, che nel Libro del Duca di Monteleone, hò trouato scritto, che dopò i cinque Seggi giurò homaggio Fiolo Cetrulo capo della parte Rossa; il che non sò chi fosse, nè hò potuto trouarlo, & poi giuraro i Mercanti, e il Popolo. Cominciarono à venir i Baroni, & i primi forono, il Conte di Ariano di casa di Sabrano, Marino Zurlo Conte di Sant'Angelo, Giouanni di Lucemborgo Conte di Copersano, Pietro Sanframondo Conte di Cerreto, Corrado Malatacca, Signore di Consa, Ricco Bianco, Moncello Arcamone, Riccardo della Marca, Angelino di Sterliche, Cion da Siena, & alcun'altri Capi di squadre esterni, che possedeano alcune Castella in Regno. Questi condussero più de mill'è cento caualli. Ma appresso vennero i Sanseuerineschi, che vinsero tutti gl'altri di splendidezza, di numero, & di qualità di genti, che condussero con loro mille ottocento caualli tutti bene in arnese, come si andassero à far gior-

Talche

far giornata, perche volsero mostrare al nuouo Rè, quanto haucua importato alla sua Corona, & quanto potea importare la potentia loro; che parue cosa superbissima. Questi forono Tomaso gran Conestabile, il Duca di Venosa, il Conte di Terra Noua, il Conte di Melito, il Conte di Lauria della medesma casa; venne poi Vgo Sanseuerino di Terra d'Otranto, con Gasparo Conte di Matera, & altri Sanseuerineschi, che haucano le Terre in quelle Prouintie: Appresso à questi vennero i Signori di Gesualdo, Luigi della Magna conte di Bucino, Mattia di Burgenza, Carlo di Lagni, & altri Baroni di minor sortuna. Ma di Apruzzo venne solo Ramondaccio Caldora con alcun'altri di quella famiglia, che l'altri obediuano tutti à Rè Lanzilao; Io vedendo in questi tempi nostri d'ogn'altra cosa felicissimi, nella Patria nostra tanto abondante di Caualieri Illustri, & atti all'arme, la disficultà che seria il porre in ordine vna giostra, per la qual difficultà si vede, che hà più di trent'anni, che non n'e fatta vna, & l'impossibilità di poter sare in tutt'il Regno, mill'huomini d'arme di Corsieri, grossi simili à quelli di quei tempi: stò quasi per non creder à me stesso, questo ch'io scriuo di tanto numero di caualli, ancor che sappia ch'è verissimo, & oltre che l'habbia trouato scritto da persone in ogn'altra cosa veridiche, s'habbia anco visto ne i Registri di quelli Rè, che gli pagauano. Ma questo è di attribuirsi al variar di tempi, che sanno ancor variar i costumi. All'hora per le guerre ognipicciolo Barone staua in ordine di caualli, & di gente armigere, per timore di non esser à satto cacciato di Casa d'alcun vicino più potente; & in Napoli i Nobili viuendo con gran parsimonia, non attendendo al altro che star bene à cauallo, & bene in arme, si astineuano d'ogn'altra commodita; Non si edificaua, non si spendeua à paramenti, nelle tauole di Principi non erano cibi di prezzo, non si vestiua, tutte l'entrate andauano à pagar valent'huomini, & à nutrir caualli. Hor per la longa pace, s'è voltato ogn'uno alla magnificenza, nell'edificare, & alla splendidezza, & commodità del viuere, & si vede à tempi nostri la casa che su del gran Siniscalco Caracciolo, che su assoluto Rè del Regno à tempi di Giouanna seconda Regina, ch'e venuta in mano de persone senza comparatione di stato, & di conditione inferiore, vi hanno aggionte noue fabriche, non bastando à loro quell'ospitio, oue con tanta inuidia habitaua colui, che à sua volontà daua, & toglieua le Signorie, & gli stati: Delle Tapezzarie, & paramenti non parlo, poi chegià è noto, che molti Signori à paramenti di vn par di Camere hanno speso quelche hauria bastato per lo soldo di docento caualli, per yn' anno, & hauendo parlato della magnificenza de Prencipi, con que-sto esempio non lasciero di dire de i Priuati, che si vede di cinque case di Caualieri Nobilissimi, fatta vna casa di vn Cittadino Artista.

Donatiuo fat to dal Baronaggio á Rè Luigi, Talche credo certo che si fosse noto à gli Antichi nostri questo modo di viuere, si marauigliarebbono; non meno di quel che facciamo noi di loro. Ma lasciando à i lettori il giuditio di quel che è più lodabile ritornaremo all'Historia. Poiche tutti hebbero consi mato l'homaggio, su chiamato il Parlamento à Santa Chiara, nel quale Vgo Sanseuerino gran Protonotario del Regno, che per età, & opinione di prudenza precedeua à tutti, prepose, che si douessero donare al Rè mille huomini d'arme, & diece Galee pagate dal Baronaggio, & da i Popoli à guerra finita, & su subito con gran voluntà concluso, & con grandissimo piacere di Rè Luigi; per che trouandosi la Francia à quel tempo affiitta, per le guerre de Inglesi, poco vtilità traheua dal Contado di Prouenza, & dal Ducato di Angiò, per questo il Rè con buon consiglio cominciò à fornirsi la Casa di Nobili Napolitani, & del Regno, ordinando à tutti honorate pensioni, & con questo parue che allegierisse il peso insolito nouamente imposto al Regno, & acquistò gran beneuolenza in Napoli. In questo tempo, pochi dì auanti ch'egli sosse gionto in Napoli, soccesero nel Regno due cose, che ponno far conoscere la miseria di questi tempi, & la quiete, & tranquillità di tempi nostri sotto la giustissima signoria della Vittoriosissima, & Feli-

Violenza del l'Vngharo.

Violenza di Domenico de Siena.

auanti ch'egli fosse gionto in Napoli, soccesero nel Regno due cose, che penno far conoscere la miseria di questi tempi, & la quiete, & tranquillità di tempi nostri sotto la giustissima Signoria della Vittoriosissima, & Felicissima Casa d'Austria, che hà mantenuta, & mantiene i Popoli in tanta pace, & i soldati in tal freno, che ne di loro, ne di Capitani s'è sentita mai cosa simile, l'una ch'essédo morto Matteo della Marra di Serino, Barone di gran Nobiltà, & di molta stima, & hauendo lasciata la moglie giouane, & bella di casa della Ratta, sorella del Conte di Caserta, & di Sandalo, & di Luigi della Ratta Caualieri di gran valore, Tutrice d'un figliuolo. Vn Capitano di caualli chiamato l'Vngharo, che tenea occupato Sarno, si mosse di notte con la sua compagnia, & andò à Serino, & per forza tolse quella donna, e la condusse à Sarno, & la pigliò per moglie con nó minor doglia, che ingiuria di fratelli; l'altra che ritrouandosi nell'Isola presso à Ponte Coruo vna gran Dona vedoua di casa di Celano. Vn'altro Capitano chiamato Domenico di Siena, di notte scalò il Castello, & la prese per forza, ma gli costò molto caro, perche pochi di dopoi, Paolo di Celano nipote della donna scalò la casa dou'egli staua co la nuoua sposa, e il se morire co gradissimo stratio. Metre in Napoli, e altre parti del Regno si faceuano queste cose, la Regina Marga rita fè chiamare tutti i Baroni, & madò à soldare il Cote Alberico di Cunio, desiderado di tentar la fortuna della guerra, sentedosi accresciuto forza dalla dote della Nuora, e dal fauore del Papa, couenero subito à Gaeta Giacomo di Marzano Duca di Sessa, grande Ammirate del Regno, Gosfredo suo fratello Côte di Alifigră Camerlégo, il Côte Alberico graConestabile, Cec co del Borgo Marchese di Pescara, Gétile di Acqua viua Cote di San Valétino. Berardo di Aquino Cote di Loreto, Luigi di Capua Conte di Alta Vil la, Giouan da Trezo Milanese Cote di Triueto, Giacomo Stendardo, Cola, & Cri-

& Cristoforo Gaetani, Gurello, & Malitia Carrafa fratelli, Gurello Origlia, Saluatore Zurlo, Florido Latro, & Vnofrio Pesce, & trattarono da che parte si douea incominciare à guerreggiare. Alcuni sapendo il desiderio della Regina, dissero, che si douea andare ad assaltare Napoli, & dar (come si dice) in testa al serpe, altri di più saldo giuditio dissero, che per la parte loro non si potea far cosa più pericolosa; perche ancorche ci era auiso che Sanseuerineschi fossero partiti da Napoli, ci erano rimasti pur de gl'altri Baroni de i lochi più vicini à Napoli, che insieme co'i Cittadini, & Caualieri, ch'erano assai ben sodisfatti, & affettionati delle buone qualità di Rè Luigi haurebbeno bastato à dissender la Città da ogni grande esercito, & che venendo poi Sanseuerineschi in soccorso, sarebbe stato necessario di lasciar bruttamente l'assedio, ò con gran pericolo (trouandosi in mezzo, combattere con loro, & con la Città; ma ch'era meglio assai, andar à debellare i Sanseuerineschi, che teneano le lor genti disperse per diuersi lochi, doue gl'erano stati assignati per le paghe i pagamenti Fiscali, che cosi consumando quelli, in cui consistea tutta la sorza di Rè Luigi, sarebbe vinta la guerra. Questo parere come più vtile su subito da tutti approuato, & perche il Duca di Venosa hauea occupato Monte Coruino, & le genti, che haueua collocate là, infestauano Gisoni, & Eboli, Terre del Conte di Loreto, fu concluso, che Cecco del Borgo caualcasse insieme co'l Conte all'impresa di Monte Coruino, & che'l Conte Alberico, co'l rimanente delle genti andasse per la via di Campo basso in Capitanata ad vnirsi co'l Principe Ottone, che alloggiaua à San Bartolomeo del Gaudo, per prouedere vnitamente à distruttione di casa Sanseuerina; & Cecco con le più spedite genti andò per la strada di Beneuento, insieme co'l Conte di Loreto, à Gifoni, & hauendo con loro due milia, & settecento Caualli ageuolmente cacciando le gente Sanseuerinesche, fra pochi di ridussero Monte Coruino alla diuotione di Rè Lanzilao, & andarono in Capitanata ad vnirsi con la massa dell'esercito, oue era il Conte Alberico; & il Prencipe Ottone. Ma Sanseuerineschi con sauio con- consiglio saseglio determinarono di non aspettare di essere distrutti, ad vno ad vno, ma di vnirsi, & ancor che fossero inferiori di numero, attender' à vincere con la celerità, & con qualche stratagemma, & per ordine di Tomaso gran Conestabile, ch'era superiore à tutti di esperien-2a, & de riputatione, si trouarono tutti in vn dì, sopra il siume Bradano, che diuide la Prouintia di Basilicata da Terra di Bari, & certo sù cosa marauigliosa, che hauendo quella famiglia Terre dall'estreme parti di Terra d'Otranto, & della Calabria soprana fin'alla Costa di Amalfi, spatio quasi di trecento miglia, si trouassero tutti ad vn tempo nel dì, & loco destinato, vennero ancora con loro alcuni Ba-roni della parte Angioina, tanto che furono al numero in tutto di BB cinque

uio de Sanseuerineschi.

cinque mila caualli, & due milia fanti e'l di seguente allo spuntar dell'alba si misero in camino, & la sera non riposandosi più di due hore,

Stratagema de Tomafo

Sanscuerino.

Vittoria de Sanseuerine-Schi.

se ritrouarono il di seguente, auicinati all'esercito nemico, che era sotto Ascoli lo spatio di sei miglia. All'hora il Conte Alberico con gl'altri stauano à consultar, da che parte haucuano da cominciar la guerra, nè sapeano cosa alcuna del pensiero di Sanseuerineschi, & credeano, che ogn'uno di essi se fosse fortificato nelle megliori Terre, che haueua; per la qual credenza, Tomaso hebbe commodità d'ingannarli; perche considerando l'hora che i Saccomanni, ò vogliam dire Foraggieri doueano ritornare all'esercito nemico, sece vestire à guiasa di Saccomanni i più valorosi pedoni, & gli mandò auanti con le some cariche, & con seicento Caualli eletti, & egli co'l rimanente dell'esercito si pose à seguirli per spatio d'vn miglio appresso, i primi non furono conosciuti da nemici, finche non furono à vn tratto di pietra vicini al Campo, perche, i nemici credeano certo, che fossero, i Saccomanni loro; onde confusi, & souragionti all'improuiso diedero tardi all'arme; talche combattendo i soldati Sanseucrineschi, con quei che non haucano hauuto tempo nè de insellar i caualli, nè di armarsi in tutto, & soprauenendo il rimanente dell'esercito, acquistarono vna bellissima vittoria, facendo prigioni à man salua tutti i Capitani, & soldati di conto, perche in quella Campagna aperta, pochissimi hebbero commodità di fuggire, caualcando i Caualli senza sella, & senza freno, certo se hauessero voluto Sanseuerineschi seguir la vittoria, si crede, che Rè Lanzilao spogliato di aiuto, & di conseglio, haurebbe fatto assai se si sosse saluato entro le mura di Gaeta, perche haurebbono acquistato passando oltre tutto il rimanente del Regno, ma desiderosi di godersi quello, che haucuano acquistato, non passarono più oltre. Se dice che Vgo Sanseuerino su di parere, che i Capitani, & Baroni presi, se retinessero, & non si ponessero à taglia fin à guerra finita, perche variando la fortuna poteano saluar la vita adalcun di loro, che sosse venuto in man de nemici, che al fin della guerra non sarrebbe mancata la taglia, ma Dio non volse, forse per le colpe loro, che abracciassero si salutifero conseglio, anzi liberarono il Principe Ottone con taglia de vinti otto milia docati; il Conte Alberico con gl'altri Baroni con taglia tra tutti di più di cento milia altri, & diedero esempio à i soldati che per basso prezzo ritornarono i caualli, & l'arme à quelli che haucano fatti preggioni; onde quella rotta di Rè Lanzilao si ridusse solo à danni di danari, che del rimanente l'esercito era intiero. In Napolisis sè di questa vittoria grandissima sesta, & Ramondello Orsino, che fin'à quel di non era andato, ne hauca mandato à dare l'obedienza à Rè Luigi, mandò da Leccie vn bellissimo presente di mill'è cinquecento libre di Argento lauo-

Presente di Ramondello Orsino fatto à Rè Luigu

rato, tre Corsieri, vn Camelo, due belli Schiaui, e alcune Scimie, e alcri animali venuti da Soria. Il Rè con lieto volto accettò il presente, & disse, che desideraua veder Ramondello per la fama, che haueua inteso delle virtu sue; questa risposta cosi cortese assicurò Ramondello che staua sospetto, che'l Rènon li mandasse sopra l'esercito vittorioso di Sanseuerineschi, i quali forse lo desiderauano. Ma il Castellano di Sant'Ermo, hauendo inte sa la rotta di Rè Lanzilao, venne à prattica di render il Castello à Rè Luigi, & seppe ben farlo pagare à gran prezzo, che n'hebbe la Balia di San Pao Resadel calo, l'officio di Giustitiero de seculari, la Gabella della Falanga, & la Gabel stello sar Er la della Farina. Ma Andrea Mormile Castellano del Castelnouo per molte offerte, & grandi che gli furono fatte non volse mai rendersi, fin che no fù vinto da estrema necessità, il che su poco di dapoi, & si rese senz'altro Resadel Capremio, che la salute sua, & di compagni, & su da Rè Luigi quando entrò stel nouo. nel Castello sommamente laudato, non essendoci trouato da viuere per vn di. Il di seguente si feccro gran segni di allegrezza per tutta la Città, perche pareua à tutti che la guerra fosse sinità, non hauendosi ne danno, nè impedimento alcuno, come fin'à quel di haucano hauuto dalle Castella; & viucasi in Napoli con molta contentezza, & beneuolenza ver so il Rè, la qual crebbe per vn arto, ch'ei sece, doue mostro legno di giustitia incorrotta, & senza rispetto, ne disserenza di natione. Era in quel tépo in Angri, Pietro della Corona Francese de i più riputati Baroni, & Capita ni, che uennero con Rè Luigi primo di Angiò, padre di Rè Luigi, che re- giustitia di gnaua all'hora, & essendosi ribellata Scafati di Spatinfaccia di Costanzo, tra Pietro che n'era Signore, & hauendo alzate le bandiere, & introdotti alcuni sol- della corona. dati della parte di Rè Lanzilao, i figli di Spatinfaccia correuano ogni di da Somma per tentar di ricouerarla; Auenne, che vn di hauendo fatto vna gran preda di Bufali, & mandandola à Somma, vscì Pietro ad incontrarli, & gli richiese che rendessero la preda, perche quelli di Scasati erano in tregua con lui, ma quelli non volendola rendere, vennero prima ad altera tione di parole, & poi alle mani; perche Pietro orgoglioso, e superbo percolse vn de figli di Spatinfaccia nel volto con vn pugno, onde poste dall'u na & dall'altra parte mani all'arme, quei di Pietro si ritirarono portandolo ad Angri, si malamente ferito, che visse pochi di, però quelli, che si ricordauano, che Pietro era stato cagione di saluar l'esercito, & la persona di Rè Luigi primo alla giornata di Capitinata, & che hauea fatte molte altre coschonorate per quella parte, faceano giuditio; che'l Rè haurebbe satta gran dimostratione contra quelli fratelli, massime essendo a ciò instigato da i Francesi, che gl'erano appresso, ma il Rèquando hebbe relatione della cosa com'era passata, gli se subito l'indulto, nel qual sà assertione del torto di Pietro con gra piacere di tutta la Città. La buona fama di Rè Luigi, & la rotta dell'esercito di Rè Lancilao da Sanseuerineschi indusse molti Baroni,

Incorrotta

ti Baroni, & molti popoli ad alzar le bandiere Angioine. Onde non mi pare giusto defraudare la memoria di Pietro Acciapaccia di Sorrento Ca ualiere in pace di molt'autorità, & in guerra di molto ualore, ch'edificò il Castello della Città di Massa, & mantenne Massa, & Sorrento in faccia di Napoli à deuotione della Reina Margherita, & per questo sù creato da lei perperuo Castellano di quel Castello, & che passasse alli suoi posteri, & li diede in perpetuo li pagamenti fiscali di quella Città, & molt honorata pensione sopra la Duana di Castel'à Mare, & sopra una Gabella di Sorren to, dicendo nel privilegio queste parole, che i servigi di lui erano tanti, che douca essere riputato per uno di quelli, c'haucuano solleuato, & promesso, & posto in saluo lo stato del Regno. Ma questo su poco à quel ch'ebbe poi, quado Rè Lanzilao sù in età virile, perche hauedoli Pietro prestati sei mi lia ducati di oro li diede co carta di gratia la Città di Cassano di Calabria, & di là à pochi annni la Reina Giouanna secoda, che soccese li diede otto milia ducati de la detta Città in titolo di uédità, & la Terra d'Oriolo, di No cara, & della Bollita in valle di grati, & Atena in principato citra,

dicendo, ch'il più, che queste Terre ualeuano, il donaua in ricompensa di gran seruitij, che hauca fatti al pa dre, al fratello, & à lei, nominadosi in tutti li priuilegij Ciambellano, Maestro

Ostiario, & Consigliere.

IL FINE DEL NONO LIBRO.



1.00

The state of the s

The state of the s

## LIBRO DECIMO-



L Regno sterre alquati mesi quieto, concedendogli la quie te dall'una parte la pouertà di Rè Lazilao, dall'altra, la na tura pacifica di Rè Luigi; In questo tempo nell'Isola di Si cilia successero gran mouimenti, perche mancata la linea mascolina, quel Regno venne in mano d'una figliuola, la

quale i Baroni Siciliani collocarono co'l figlio del Duca di Monblanco, ch'era fratello del Rèdi Aragona, & su chiamato Rè Martino. Questi venendo insieme co'l padre, con vna buona armata in Sicilia à quel punto che morì Manfredi di Chiaramonte, ageuolmente ricouerò Palermo, Manfredi di & tutte l'altre Terre occupate da Manfredi, & nacque fama, che'l Duca te morto. di Monblanco padre del Rè, hauesse prattica amorosa co la Vedoua moglie di Mafredi. Et la Regina Margarita in Gaeta, ò mossa da gsta fama per Audio di honore, ò per hauer speranza dando altra moglie al Rèsuo figlio di hauer danari per rinouar la guerra, gli pluase, ch'essendo cosa indegna del sangue, & del grado suo, l'hauer per moglie la figlia della Concubina di vn Catalano, andasse al Papa, & cercasse di ottener dispensa di separar il matrimonio, che togliendo altra moglie potrebbe hauer'dote, & fauore. Il Rè per la poca età più inclinato all'obedienza della madre, che all'amor a Roma & della moglie, caualcò à Roma; fù honoreuolmente, & con molte dimo- ottiene dispe strationi di amore riceuuto dal Papa, & ottenne non solo la dispenza del Sadel Diver diuortio, ma aiuto di buona quantità di danari, per potere rinouar la guer ra, e'l Papa con nuouo esempio mandò con lui il Vescouo di Gaera che ce lebrasse l'atto del diuortio, & la prima Domenica che segui dopò il ritor no del Rènel Vescouato di Gaeta, quando il Rè su venuto con la moglie, che credea solo venir al Sacrificio della Messa, il Vescouo auanti à tutto il Disortio tra popolo lesse la Bolla della dispensa, & mosso dall'Altare andò à pigliar ola Regina l'Anello della fede della Reina Constanza, & lo restitui al Rè; & l'infe- costanza. lice Reina su condotta con una donna vecchia, & due donzelle, ad vna Miseria del casa priuata posta in ordine à questo effetto, oue per modo di elemosina, la Regina co li uenea dalla corte il mangiare per lei, & per quelle che la seruiuano, nè su in Gaeta, nè per lo Regno persona tanta affettionata alla Reina Marga-Re Lanzilae rita, & al Rè Lanzilao, che non biasmasse vn'atto tanto crudele, & inhu- & della Remano, & misto di viltà, & d'ingratitudine, che hauendola con qualche gina Marga-

fommif-

sommissione cercata al padre due anni auanti, in tempo della necessità lo-

Odio contra Papa Bonifa

ro, & hauutane tanta dote, l'hauesse il Rèingiustamente repudiata à tempo che la casa & parentidi lei erano caduti intanta calamità, che si douea credere, ch'ella più tosto come Reina potesse receuerli, & solleuarli, che ritornarsene à loro priua della Corona, & della dote; ma molto mag gior odio concitò contra Papa Bonifatio, che hauesse dispensato à tal diuortio per ambitione, & particolari suoi disegni. Fatto questo il Rè commandò, che la seguente primauera tutti i Baroni si trouassero al piano di Traietto, perche essendo già in età di armare, voleua proceder contra i ne mici, ma per la rotta hauuta l'anno auante stauano tutti i Baroni cosi mal prouisti, che passòtutto il mese di Giugno, auanti che sossero in ordine, & à pena al fin di Luglio si trouarono tutti sotto Traietto accampati sù la rina del Garigliano, & lasciato ini le genti, i Baroni vennero in Gaeta à tro uar il Rè. Questi surono, il Duca di Sessa, il Conte di Alisi suo sratello, il Conte Alberico, Cecco del Porgo, il Conte di Loreto, il Conte di Mirabella, Gentile d'Acqua viua Conte di San Valentino, Gurello, & Antonio Origli, Cola, & Cristoforo Gaetani, Gurello, & Malitia Carrafa fratel li, & tenuto parlamento di quello, che si hauca da fare, dopò molti discor si, conchiusero, che à questa caualcata non si facesse altra impresa, che an-Deliberatio- dare sopra l'Aquila, che sola tra le Terre di Abruzzo mantenea pertinacemente la bandiera Angioina, perche da quella Città, che staua assai ricca sopral' Aqui si haurebbe potuto cauartanto, che l'altr'anno accrescendo l'esercito, si ha urebbe potuta pigliar impresa maggiore, perche all'hora-no hauea più che tre milia caualli, & mill'e seicento fanti, Con questa delibératione all'ulci mo di Luglio, il giouanetto Re armato tutto suor che la testa, scese insieme con la madre al Vescouato alla messa, & come l'hebbe vdita, basciate le mani alla madre che lo benedisse, & con molte lagrime lo raccomandò à i Baroni, caualcò arditamente su vn cauallo di guerra Bardato, & Cecco del Borgo andò à porgerle il bastone, & gli disse, Serenissimo Rè, pigli vo stra Maestà il bastone, che indegnamente hò tenuto in suo nome molti an ni, & priego Iddio, che come hoggiglielo rendo, cosi possaponerli in ma no tutti i ribelli, & auuersarij suoi; El Rèpreso il bastone in mano & riuol to à licentiarsi dalla madre vu'altra uolta, salutando tutti i circostanti, si parti con grandissimo plauso di tutto il popolo, che adalta voce pregaua Iddio, chegli desse uita, & vittoria; Gionto al campo, la mattina seguente caualcò con tutto l'esercito contra il Conte di Sora, e'l Conte di Aluito,

passare dalla parte di Rè Luigi, poi per lo Contado di Celano entrò in

Abruzzo, oue fû vn gran concorfo di genti, che correa per ve leilo, & pre-

zilao di adar

ne di Rè Lan

Bergo, reftituisce il Basto ne à Rè Lanzilao.

stati del Co ambidue di casa Cantelma, & tolse lo stato a l'uno, & all'altro perche non to di Sora, et haueano vbedito all'ordine del Rè, & erano sospetti di tener prattica di siel Conte di Aluito.

> sentarlo. Et sù vn gran numero di giouani Paesani, che inuaghiti della pre fenza

fenza del Rè si posero à seguir l'esercito à piede, & à cauallo, come auenturieri; gl'Aquilani haueano inteso che'l Rè verrebbe contra di loro, haueano ancora mandato à Rè Luigi per soccorso, & benche hauesse promesso di mandarlo; non poteua esser à tempo; perche bisognaua radunar le genti di Sanseuerineschi, che erano disperse per più prouintie; accomodarono. i fatti loro, & si resero, & pagarono quaranta milia docati. Hauendo il Rè L'Aquila si rende à Rè pigliato spirito per questi primi successi, andò cotra Rinaldo Orsino Con-Lanzilao, & te di Manupello, il qual volendo tenersi, & sar resistenza, in pochi di ven- paga 4000. ne con tutto lo stato in mano del Rè. I Caldori si saluarono tutti al Castello di Palena, & il Rènon volendo perder tempo ad espugnarli, se nè scese Presadel co per la strada del Contado di Molisi, & con grandissima preda di bestiami, pello. & con gran quantità di danari hauuti parte in dono, parte di taglia dalle Terre, & da i Baroni contumaci, se nè ritornarono à Gaeta, & diedelicenza à tutti i Baroni, che ritornassero à loro Paesi, & gli disse, che stessero in punto per la seguente Primauera. Questa caualcata solleuò molto la speranza de Fuorusciti Napolitani, & diede grandissima marauiglia alle genti, che Rè Luigi, che di personaggi, & di stato si trouaua tanto più potente, non si fosse mosso à difesa de i suoi parteggiani in Abruzzo, ne hauesse tentato di assaltar Auersa, ò altra Terra della parte contraria per diuertire il viaggio di Rè Lanzilao; & pareua che Rè Luigi per stare in otio in Napoli, si hauesse diuiso il Regno co Sanseuerine schi, pigliando per se Napoli, & alcune Terre conuicine di Terra di lauoro, & di Valle Beneuentana, & lasciando à loro signoreggiare tutto il rimanente del Regno senza pensare à dar fine alla guerra. Mà con tutto che questa caualcata (come è detto) ha uesse rileuato assai la riputatione, & gli animi di quelli della parte di Durazzo'. Ramondello Orsino c'hauca in vita del Principe Ottone sempre aspirato al Principato di Taranto: hauendo visto che dopò la morte di Lui, le Terre del Principato haueano alzato le Bandiere di Rè Luigi, deliberò di seguire la parte Angioina, per ponersi in quasi possessione di quelle Terre, potendoci entrare come stipendiario di Rè Luigi con le sue genti, & per mezzo del Conte di Copersano ch'era parente di sua moglie, si condusse con Rè Luigi con lo stipendio di cinque cento lancie. Venuta la Ramondello-Primauera dell'anno seguente, Rè Lanzilao, non meno instigato da Fuoru dotto da Rè sciti Napolitani, che dal suo proprio valore, & desiderio di gloria, hauen- Luigi. do ingrossato l'esercito si auuiò verso Napoli, con grandissima speranza de vittoria, & come su gionto à Capua, soura preso da vn'atrocissima infirmità fù tanto vicino alla morte, che per tutto il Regno se n'era sparsa la sama; & si tenne per fermo, che fosse stato auenenato, perche essendo al medesimo tempo co'i medesmi termini infermato Cola di Fusco suo Coppiero, ch'e- Rè Lanzilao ra figlio del Signor d'Acerni, che gli hauea fatta la credenza, se morì. Ma il libero dall'in fermita resta Rè con grandissimi rimedijseguari, & resto tutt'il tempo della vita sua balbutiente. balbu-

te di Manu-

Vrsino con-

balbutiente, ò fosse stata la forza del veneno, ò d'altra occulta potentia dell'infermità incognita, & essendo passata quasi tutta l'Estate, auanti che sosse guarito, differil'impresa di Napoli, & se ne ritorno à Gaeta per ristorarsi in tutto, & passò il rimanente di quell'anno in seste con molti Baroni, che restarono con lui, mandandone se genti alle stanze, & si esercitò spesso in giostre con gran laude sua, onde con la sama del valor della persona, comincie à ponere più spauento à nemici, che con le sorze dello stato, & per questo i primi della parte Angioina, che vedeuano per contrario la persona di Rè Luigi più atta à gli studi, & all'arte della pace, che all'esercitio della guerra, & che di Francia veniano rari, & piccioli soccorsi, ristretti co'i primi Baroni Francesi, ch'erano appresso del Rè suron tutti d'un parere, che si mandasse à Gaeta à trattar pace, & parentado, tra questi duo Rè, dandosi per moglie la sorella di Rè Lanzilao à Rè Luigi, e'l Rè su contento, & mandò Monsignor di Murles, ch'era il primo personaggio tra quei ch'erano venuti con lui di Francia, à Gaeta à trattar di ciò, & da Rè Lanzilao sù riceuuto con gran cortesia, & splendidezza, ma poiche si entrò a parlamen to della pace, si trouarono nel concluderla molte difficultà, la prima, & più vrgente era, che à Rè Lanzilao, & alla Madre pareua poco quello, che possedeua nel Regno (perche Monsignor alla proposta sua hauea dimandato, che ogn'uno de i Duo Rè, si tenesse quelche possedeua) & non poteano inducersi à lasciar Napoli; La seconda era, che Rè Luigi non era per restituire i beni, & le Terre à Baroni, che haucano seguito la parte di Rè Lanzilao, ma solamente à Napolitani, dall'altra parte molti Napolitani, c'haucano seruito Rè Lanzilao dalla perdita di Napoli à lor dispese, & haucano hauuto promessa di Terre, & di Castella in ricompensa de i danni, & delle satiche loro dopò la vittoria, voleano più tosto, che si continuasse la guerra, che entrare in Napoli, con la restitutione sola de i beni perduti, & benche l'Ambasciadore replicasse, ch'era di gran consideratione, che Rè Luigi pigliasse la donna senza dote, & alcun'altre cose soura l'altri capi, dopò l'essersi l'Ambasciadore molti di tenuto in parole si parti escluso, & su sama, che alla volutà poca che Rè Lanzilao haueua di far la pace, si aggiunse il Consi glio del Papa, che li mandò à dire, che non la facesse. Poiche Monsignor di Murles fù gionto à Napoli, & hebbe referito quel che haueua fatto, l'animo di Rè Luigi irritato da sdegno cominciò à suegliarsi, & i Napolitani, che intesero, che ne i Fuorusciti era tanta certa speranza di ritornare, che non si contentauano di ripatriare per via di pace, ma faceano disegno ne i beni loro, il confortaro à mandar à chiamar i Sanseuerineschi, & à pensar di dar fine alla guerra, con assaltar le Terre di Rè Lanzilao: Vennero subito i Sanseuerineschi alla chiamata del Rè, & cosi anco i Guasconi, che stauano alloggiati nel Contado di Cerrito, & trà tutti si trouarono in Napoli, due milia, & quattrocento caualli, & più di quattro milia fanti. Il Rè comandò,

Trattamente di pace tra Rè Luigi, & Rè Lanzilao.

che si andasse ad assaltar Auersa, quasi tutta la giouentù Napolitana andò con questo esercito. & grandissima quantità di quelli de i Casali, che andanano co disegno di saccheggiar quel sertilissimo Paese. Talche erano altre tanti à piedi, & à cauallo, quant'erano i soldati; Et posto il campo vn miglio discosto da Auersa, Tomaso, ch'era gran Conestabile mandò vn Trom Auersa acbetta alla Città che volesse rendersi, che altramente la bandirebbe à sacco esercito di Rè con tutto il Contado; Auersani risposero, ch'erano per soffrire ogni male, Luigi. prima che rompere il giurameto homaggio, che haueano fatto à Rè Lanzi lao; à questa risposta irato il Sanseuerino, & gl'altri Capitani comadarono che si desse il guasto; su cosa degna di pietà, vedere in due di il danno che Guasto dato fu satto, & gl'incendij, & le rapine per le Ville vicine alla Città. Et per che cine ad Auer ancora l'esercito sosse grande, soli quei ch'erano stipendiati osseruauano sa. l'ordine militare, & gl'altri come genti accolte procedeano disordinataméte; gli Auersani, & quelli del presidio mirando dalle mura la grandezza del danno, & caricarsi le some, & le carra de i poueri Contadini delle lor proprie vittouaglie, & altri beni, vscirono con grand'animo ad assaltar quella moltitudine cosi disordinata, & se quelli soldati, ch'erano meschiati con la moltitudine non hauessero gagliardamente sostenuto, sinche dal campo venne nuouo soccorso, gli Auersani haurebbono hauuto gran ristoro di parte di lor danni, perche hauriano ricuperato la preda, & menati gran parte di quelli de i Casali di Napoli preggioni, ma soprauenendo mille caualli dall'esercito, & vn buon numero di Nobili Napolitani, che andarono à dár animo à quelli che erano messi in rotta; gli Auersani si trouarono tanto intricati in mezzo di nemici, che restarono per la più parte preggioni; onde oltre il danno delle possessioni saccheggiate, & arse hebbero da pagar la ta glia, ma fu tanta la fede, & la pertinacia di quella Città, che con tutti i danni si tenne ostinatamente; & riceuuto soccorso da Rè Lanzilao si sece poca uersa. stima dell'Assedio; onde soprauenendo il Verno; il gran Conestabile vscito da speranza di acquistarla per forza, distribuì i caualli Francesi à Giugliano à Melito, & à Caiuano, accioche prohibissero i Contadini di coltiuar i cam pi,& con le sue genti, che non hauea da viuere, perche la vittoaglia mancaua là, & in Napoli, se ne andò in Basilicata, & Rè Lanzilao per questo liberato dall'obligo di soccorrer Auersa, andò à Roma à trouar Papa Bonisatio, da cui speraua di esser sounenuto per l'anno da venire; con lui andò il Duca di Sessa, il Conte di Loreto, Giouannello Bozzuto, Sampaglione di Loffredo, Gurello Carrafa, Andrea del Giudice, & Fratelli, Gurello Origlia, Annecchino Mormile, & Giouanne Spinello, & se la prima volta su dal Papa honorato, & caramente accolto, fu molto più ben visto questa seconda, essendo cresciuto in età, & in virtù, che con la sama del valore, che hauea mostrato, & con vna habitudine militare di sua persona, parea che di se promettesse gran cose, & dopò molti conuiti satti dal Papa, & da i maggior Car-

campata dal

gior Cardinali, che conosceano sarne piacereal Papa, ando insieme co'l Duca di Sessa, à trattar co'l Papa del modo che si hauca da tenere in proseguir la guerra, & in ogni cosa il Papa se rimise al parer del Duca, che per la grandezza dello stato, per l'opinion della prudenza, & per la nobileà della famiglia era il maggior personaggio di quella parte, & ordinò che al Rè fossero dati vinticinque milia fiorini, el Rèper vsar graditudine donò al Papa per li fratelli il Contado di Sora, & di Aluito, del qual haucua spogliato i Cantelmi, & la Baronia di Montesuscolo, & molte altre buone Terre, del che il Papa restò molto contento; perche benche due anni innanti il Rè l'hauesse donato il Ducato di Amali, & la Baronia di Angri, & di Gragnano, non haucano potuto haucrne la possessione; perche il Ducato era stato occupato da Sanseuerineschi, & la Baronia dopò la morte di Pietro della Corona. Rè Luigi l'hauea concessa à Giacomo Zurlo; con questo esempio alcuni Cardinali più ricchi souennero il Rè di danari, volendo promessa per loro parenti, di Terre, & di Castella, che all'hora erano possedute da nemici, & si ne secero fare Privileggij, tra i quali suron trè. Il Cardinal Acciaioli Fiorentino, il Cardinal Vulcano, & il Cardinal Carbone Napolitano; con questi danari, & con larghe promesse del Papa, il Rè parti di Roma, & à xviiij. di Nouembre torno à Gactà con gran riputatione, perche quei ch'erano stati con lui haueano diuulgato, che i danari che'l Rè haueua hauuto dal Papa, erano assai più di quelli che surono in essetto; & hauendo licentiato i Baroni ch'erano stati ad accompagnarlo, ordinò che tutti si trouassero il Marzo seguente al piano di Sessa, & pochì di dopoi co'l medesmo ordine mandò la prestanza alle genti d'arma; & Rè Luigi, che hebbe auiso di questi apparati, mandò à Papa Clemente in Auignone à dire i grandi aiuti, che daua Bonifatio à Rè Lanzilao, & à cercarli soccorso, perche la Primauera seguente aspettaua guerra gagliardissima per Terra, & per Mare; l'Ambasciadore su Bernabo Sanseuerino huomo di molto valore, & di molto ingegno; Costui per all'hora ottenne da Papa Clemente, che soldasse sei Galee, & di più vna quantità di danari. Ma essendo Passata la prima setrimana di Marzo, & non essendo comparso al piano di Sessa altro che le genti stipendiate, Rè Lanzilao impatiente di questa tardanza caualcò, & mandò ordine à tutti quelli della fattion sua, che à pena di consissation de i beni deuessero subito venir al campo; & per questo mossi à vergogna al fine di Marzo tutti si trouarono al campo. Mouendosi dunque co l'esercito di quattro milia Caualli, & sei milia Fanti, à i quattro di Aprile entrò à Capua, & poi passò ad Auersa, oue stette due altri dì, & à i noue si venne ad accampar ad Ogliulo poco più d'un miglio lon tano di Napoli dalla banda di Leuante dou'è hoggi Poggio Reale, Villa amenissima edificata à tempo di Padri nostri, da Alfonso di Aragona Duca di Calabria, & medesmo tempo si trouarono auanti Napoli tre Galee

foldate

Ritorno del Rè Lanzilao da Roma d Gaeta:

Alfonso d'Aragono Duca
di Calabria
edificò Poggio Reale vici
no Napoli.

soldateda Papa Bonifatio, & vna sua, che prohibiano, che per mare non venisse sussidio alcuno alla Città. All'hora con Rè Luigi dentro Napoli non erano con tutti i soldati Guasconi, mille caualli; ma la virtù de i Nobili pensionarij, & Corteggiani del Rè non restaua contenta de disender la Città, ma spesso gli menaua suore à scaramuzzare con grandissimo ardire, & non faceano conoscere à nemici vantaggio alcuno; in tanto in vn me desmo tempo Bernabò con le Galee di Prouenza giunse, & diede la caccia à quelle di Rè Lanzilao, & per terra venne nouella che'l gran Conestabile data di danari suoi proprijla paga à soldati suoi, veniua à gran giornate verso Napoli; onde al Rè parue di leuar l'assedio, & distribuite le genti ad Auersa, & à Capua, se ne ritornò à Gaeta, & passò in feste il rimanente di quell'anno in quella delitiosissima Città, non hauendo guadagnato altro in trenta tre dì, che durò l'assedio, che hauere all'herba fresca delle Paludi di Napoli ingrassato i Caualli, & pochi dì dopo gionse à Napoli il gran Cone stabile, & hauuta relatione, da Bernabo che Papa Clemente haueua fatto l'ultimo sforzo, con quell'aiuto, & che di Francia poco più si potea sperare, cominciò à pensare il pericolo di Rè Luigi, che si portaua appresso la rouina sua, & di tutta la famiglia, & per questo persuase à Rè Luigi, che poiche non poteano per pouertà fortificar la parte loro, volessero fare ogn' opra d'indebolire quella degli auersarij, & disse, che hauea pensato di alienare il Duca di Sessa da Rè Lanzilao; il che credea che venisse fatto, quando ei si disponesse di mandar à chiedere per moglie la figlia del Duca, perchecredea che'l Duca haurebbe anteposto vn tanto splendor di casa sua in far la figlia Regina, all'amor che portaua à Rè Lanzilao, poi soggiunse, ch'e ra in loco di grandissima dote l'amicitia del Duca, perche possedédo quello dal Garigliano fin'à Capua, & quasi quanto gira il Volturno da che nascefinch'entra nel mare; Rè Lanzilao restarebbe assediato in Gaeta, & si guadagnarebbe Capua, ch'era in mano di Ministri del Duca, & Auersa tro uandosi con Capua, & Napoli nemica sarrebbe resa subito. Il Rè perche era di natura piegheuole, & per quelle raggioni, ch'erano euidentissime, se fossero riuscite, laudò il pensiero, & co'l parere di tutt'il Consiglio mandò Vgo Sanseuerino à trattar il matrimonio; il qual con le Galee Prouenzali arriuato alla spiaggia di Sessa, scesse in terra, & come stretto parente andò alla libera à trouar il Duca, & propose il parentado, & in pochi dì, parte con l'autorità sua, ch'era grande, parte con l'aiuto della Duchessa ch'era di casa Saseuerina ambitiosissima, & desideraua farsi madre di Regina; & par te perche il Duca hauea pur animo infetto di tanto desiderio, concluse il parentado, & sene ritornò à Napoli, e'l Rè Luigi mandò subito Monsignor di Mongioia con doni Reali à visitar la sposa, chiamandola nel le lettre Regina Maria. Ma il Conte di Altauilla che si trouaua à Capua subito che l'in tese dubitado, di quelche seria stato, leuò la Città à rome e cacciato il Ca pitano di Giustitia, & il Castellano, che staua in nome del Cote di Alifi, &

Persuasioni del gran Conestabile d R& Luigi,

Conclusione del Parentadotra Rè Lui gi, e la figlia del Duca di Sessa.

C tuti

tutti gl'altri adhereti di casa Marzano; pigliò assunto di tener Capua in se-

de del Rè Lanzilao, restando solo le due Torri su'l Ponte per il Duca di Sessa. Dall'altra parte Rè Lanzilao, subito che seppe la parétela, co intelligéza d'alcuni ministri del Duca, se occupare da Giouani di Trezzo, Cote di Tri uento la Rocca di Mondragone; & di là infestare co correrie continue i Ca sali di Sessa, & di Carinola con tanta audatia, che no bastauano raffrenarlo mille caualli; che madò Rè Luigi sotto Bernabò Sanseuerino: onde il Duca restò subito pétito vedendo si ridutta la guerra à Casa, & che i suoi Vassalli al fine, ò sarrebbono saccheggiati, e ruinati da nemici co l'incendi, e le rapine, ò impoueriti da gli amici per gli alloggiamenti. Et Papa Bonifatio, che hauea hauuto molto dispiacere di questa parentela, subito che intese, ò per auisi, ò per cogiettura il pétimento del Duca, madò Giouanni Tomacello suo fratre à tétar di farlo tornare à diuotione di Re Lanzilao, & gionto ché fò Giouanni à Sessa, conobbe subito l'animo del Duca, che non era alieno dalla pace; & che no restaua per altro di farlo, che per no mostrare per leggierezza di mouersi senza cagione dalla sede di Rè Luigi, poiche s'era poco innati partito co qualche cagione (hauedo fatto la figlia Regina) dalla fede di Rè Lanzilao; però restò coteto conchiudere tregua per vn'anno paredo li, che fosse arra, & parte di pace; e'l Duca no voise fermarla senza auisarne Rè Luigi, il qual mostrò di cotentarsene. A questo tépo Rè Lazilao mosso nő si sa, se da proprio spirito, ò da ricordo della madre, ò d'altri, à pietade di Costanza di Chiaramote già sua cosorte, che co grandissima laude di patié tia, di modestia, e di pudicitia, s'era vista in bassa fortuna dal di del repudio, la diede per moglie ad Andrea di Capua primo genito del Cote di Altauilla, coetaneo, e creato suo caro, & sur fatte le nozze molte honorataméte; ma te, e Andrea non per questo reste quella gran donna di mostrare la gradezza dell'animo suo dignissimo della prima fortuna, perche quel di che'l Marito la vosse co durre à Capua, essendo messa à cauallo per partirsi, in presenza di molti Ba roni, & caualieri, ch'erano adunati per accompagnarla, & di gran moltitudine del Popolo, disse al Marito; Andrea di Capua, tu poi tenerti il più auéturato Caualiero del Regno, poi che hauerai per cocubina la moglie legiti ratione dette ma di Rè Lazilao tuo Signore. Queste parole diedero pietà, e ammiratione à chi l'intese, & quado surono riferite al Rè, no l'intese senza copuntione, e scorno. Poco tépo dopoi il Tomacello, che hauea trattato la tregua co'l Du ca, vene di Sora à Sessa per sollecitarlo alla pace, &portò vn breue del Papa, che cohortaua il Duca à farla, & no voler tirarsi sopra tutta la machina della guerra. Il Duca ch'era stato in Napoli, & per quelche hauea trattato Rè Luigi, il conoscea dimesso, & lento dinatura, & che Signoriggiauano i Baroni della sua parte quanto voleuano essi, & non più, & per questo teneua poca cura alla guerra, & à scacciar dal Regno il Rèsuo auersario, & si contentaua starsi nelle delitie di Napoli; senza pensare che ne potrebbe esser

cacciato; entrò volentieri nella prattica della pace, perche facea mal giudi-

tio del-

Matrimonio tra Costanza di Chiaramon di Capna.

Parole degne digrand'admi di Chiaramon

tio della guerra, & già si era venuto à farsi capitoli della pace. Ma mentre il Tomacello andaua di Sessa à Gaeta per affinar alcuni capi, che'l Duca voleua per sua sicurtà; perche dubitaua di Rè Lanzilao, ch'era di natura vendi catiuo, soprauenne auiso, che Romani fatti rebelli à Papa Bonifacio, haueano creato il Magistrato di Banderesi per tenersi in libertà, per lo qual auiso il Duca pensando che i trauagli del Papa sarebbono la rouina di Rè Lanzilao, cominciò à menar à longo la conclusione della pace; delche accorto il Tomacello, lasciò il trattato impersetto, & andò à Perugia à trouar il Papa per seruirlo in quella necessità. Ma su tanto la fortuna di Rè Lanzilao, & il valor di Papa Bonifacio, che in pochi di ricouerò Roma, & domò tutti i Valore di Pa ribelli, & ne fè morire tanti con si graue terrore del Popolo Romano, che si crede; che non sù sin'à quel di Papa più temuto di lui nello stato Ecclesiastico, & questo che si credea che fosse depressione dello stato di Rè Lanzilao, riusci in grand'utile suo; perche il Papa d'all'hora innanzi finche visse, sempre mantenne genti di guerra pagati, che seruirono più à Rè Lan zilao, che à lui, & per contrario Papa Clemente, che fauoriua Rè Luigi, era declinato di sorze per le rouine del Regno di Francia, & non potea mandarli più soccorsi, & perche meglio s'intenda la pouertà di Rè Luigi, la qual parrà forsi strana à chi intende che possedea Pronenza, il Ducato d'Angiò, & delle quattro, le tre parti del Regno di Napoli. Dico che da Prouenza veniua pur qualche cosa, ma il Ducato di Angiò contribuiua tanto al Rè di Francia, che à pena del rimanente viueua la madre, & i fratelli. Ma dell'entrate del Regno, il gran Conestabile con gl'altri della famiglia, per pagar le genti d'arme s'esigeua tutti i pagamenti fiscali di principato, di Basilicata,& di Calabria;& Ramondello Orsino quelli di terra di Bari,& di Otranto per pagar le sue cinquecento lancie; onde à lui non restaua altro, che quelche si traheua da Valle Beneuentana, & dalla parte di Capitinata, che all'animo suo liberalissimo non bastaua per la terza parte, & tutto ciò seria stato pur assai, se hauesse potuto seruirsi delle genti che tenea pagate. Ma i Capitani non veniano con le genti à seruirlo, se non ne i casi estremi: perche à loro piaceua (che si hauessero diuiso il Regno con lui) mantenersi in quello stato, lasciandogli Napoli, & restando à loro l'assoluto domiminio di quelle Prouintie. Ma tornando à nostra materia, Luigi di Capua Conte di Altauilla, che hauea ricouerata Capua di mano dei Ministri di casa di Marzano, & la tenea per Rè Lanzilao, vedendo l'ostinatione del Castellano delle due Torri, che tenea la bandera di Re Luigi, & dubitando, che Bernabò Sanseuerino, che allogiaua co le genti sue nella Torre di Francolici, non venisse per quella via ad assaltar Capua, & facendo co gran diligenza cauar vna trincea intorno alle Torri, fù da vn colpo di bombarda vcciso. Questi di medesmi Giouan Galeazzo Visconte primo Duca di Milano, mandò vn bel presente di diuerse arme, & guarnitioni di cauallo à Rè CC Lanzi-

pa Bonifatio.

Pouerta! di Re Luigi.

tutti gl'altri adhereti di casa Marzano; pigliò assunto di tener Capua in se-

de dellRè Lanzilao, restando solo le due Torri su'l Ponte per il Duca di Sessa. Dall'altra parte Rè Lanzilao, subito che seppe la parétela, co intelligeza d'alcuni ministri del Duca, se occupare da Giouani di Trezzo, Cote di Tri uento la Rocca di Mondragone; & di là infestare co correrie continue i Ca sali di Sessa, & di Carinola con tanta audatia, che no bastauano raffrenarlo mille caualli; che madò Rè Luigi sotto Bernabò Sanseuerino: onde il Duca restò subito pétito vedendo si ridutta la guerra à Casa, & che i suoi Vassalli al fine, ò farrebbono saccheggiati, e ruinati da nemici có l'incendi, e le rapine, ò impoueriti da gli amici per gli alloggiamenti. Et Papa Bonifatio, che hauea hauuto molto dispiacere di questa parentela, subito che intese, ò per auisi, ò per cogiettura il pétimento del Duca, madò Giouanni Tomacello suo fratre à tétar di farlo tornare à diuotione di Re Lanzilao, & gionto chê fò Giouanni à Sessa, conobbe subito l'animo del Duca, che non era alieno dalla pace; & che no restaua per altro di farlo, che per no mostrare per leggierezza di mouersi senza cagione dalla sede di Rè Luigi, poiche s'era poco innati partito co qualche cagione (hauédo fatto la figlia Regina) dalla fede di Rè Lanzilao; però restò coretto conchiudere tregua per vn'anno paredo li, che fosse arra, & parte di pace; e'l Duca no voise fermarla senza auisarne Rè Luigi, il qual mostrò di cotentarsene. A questo tépo Rè Lazilao mosso no si sa, se da proprio spirito, ò da ricordo della madre, ò d'altri, à pietade di Costanza di Chiaramote già sua cosorte, che co grandissima laude di patié tia, di modestia, e di pudicitia, s'era vista in bassa fortuna dal di del repudio, la diede per moglie ad Andrea di Capua primo genito del Cote di Altauilla, coetaneo, e creato suo caro, & sur fatte le nozze molte honorataméte; ma te, e Andrea non per questo resto quella gran donna di mostrare la gradezza dell'animo suo dignissimo della prima fortuna, perche quel di che'l Marito la volse co durre à Capua, essendo messa à cauallo per partirsi, in presenza di molti Ba roni, & caualieri, ch'erano adunati per accompagnarla, & di gran moltitudine del Popolo, disse al Marito; Andrea di Capua, tu poi tenerti il più auéturato Caualiero del Regno, poi che hauerai per cocubina la moglie legiti ma di Rè Lazilao tuo Signore. Queste parole diedero pietà, e ammiratione à chi l'intese, & quado surono riferite al Rè, no l'intese senza copuntione, e scorno. Poco tépo dopoi il Tomacello, che hauea trattato la tregua co'l Du ca, vene di Sora à Sessa per sollecitarlo alla pace, &portò vn breue del Papa, che cohortaua il Duca à farla, & no voler tirarsi sopra tutta la machina della guerra. Il Duca ch'era stato in Napoli, & per quelche hauea trattato Rè Luigi, il conoscea dimesso, & lento dinatura, & che Signoriggiauano i Baroni della sua parte quanto voleuano essi, & non più, & per questo teucua poca cura alla guerra, & à scacciar dal Regno il Rèsuo auersario, & sicontentaua starsi nelle delitie di Napoli; senza pensare che ne potrebbe esser cacciato; entrò volentieri nella prattica della pace, perche facea mal giudi-

tio del-

Matrimonio tra Costanza di Chiaramon di Capna.

Parole degne digrand edmi ratione dette da Costanza di Chiaramon

tio della guerra, & già si era venuto à farsi capitoli della pace. Ma mentre il Tomacello andaua di Sessa à Gaeta per affinar alcuni capi, che'l Duca voleua per sua sicurtà; perche dubitaua di Rè Lanzilao, ch'era di natura vendi catino; soprauenne auiso, che Romani fatti rebelli à Papa Bonifacio, haueano creato il Magistrato di Banderesi per tenersi in libertà, per lo qual auiso il Duca pensando che i trauagli del Papa sarebbono la rouina di Rè Lanzilao, cominciò à menar à longo la conclusione della pace; delche accorto il Tomacello, lasciò il trattato impersetto, & andò à Perugia à trouar il Papa per seruirlo in quella necessità. Ma su tanto la fortuna di Rè Lanzilao, & il valor di Papa Bonisacio, che in pochi di ricouerò Roma, & domò tutti i Valore di Pa ribelli, & ne fè morire tanti con si graue terrore del Popolo Romano, che si crede; che non sù sin'à quel di Papa più temuto di lui nello stato Ecclesiastico, & questo che si credea che sosse depressione dello stato di Rè Lanzilao, riusci in grand'utile suo; perche il Papa d'all'hora innanzi finche visse, sempre mantenne genti di guerra pagati, che seruirono più à Rè Lan zilao, che à lui, & per contrario Papa Clemente, che fauoriua Rè Luigi, era declinato di sorze per le rouine del Regno di Francia, & non potea mandarli più soccorsi, & perche meglio s'intenda la pouertà di Rè Luigi, la qual Pouertà! di parrà forsi strana à chi intende che possedea Pronenza, il Ducato d'Angiò, & delle quattro, le tre parti del Regno di Napoli. Dico che da Prouenza veniua pur qualche cosa, ma il Ducato di Angiò contribuiua tanto al Rè di Francia, che à pena del rimanente viueua la madre, & i fratelli. Ma dell'entrate del Regno, il gran Conestabile con gl'altri della famiglia, per pagar le genti d'arme s'esigeua tutti i pagamenti fiscali di principato, di Basilicata,& di Calabria;& Ramondello Orsino quelli di terra di Bari,& di Otranto per pagar le sue cinquecento lancie; onde à lui non restaua altro, che quelche si traheua da Valle Beneuentana, & dalla parte di Capitinata, che all'animo suo liberalissimo non bastaua per la terza parte, & tutto ciò seria stato purassai, se hauesse potuto seruirsi delle genti che tenea pagate. Ma i Capitani non veniano con le genti à seruirlo, se non ne i casi estremi: perche à loro piaceua (che si hauessero diuiso il Regno con lui) mantenersi in quello stato, lasciandogli Napoli, & restando à loro l'assoluto domiminio di quelle Prouintie. Ma tornando à nostra materia, Luigi di Capua Conte di Altauilla, che hauea ricouerata Capua di mano de i Ministri di casa di Marzano, & la tenea per Rè Lanzilao, vedendo l'ostinatione del Castellano delle due Torri, che tenea la bandera di Re Luigi, & dubitando, che Bernabò Sanseuerino, che allogiaua co le genti sue nella Torre di Francolici, non venisse per quella via ad assaltar Capua, & sacendo co gran diligenza cauar vna trincea intorno alle Torri, fù da vn colpo di bombarda vcciso. Questi di medesmi Giouan Galeazzo Visconte primo Duca di Milano, mandò vn bel presente di diuerse arme, & guarnitioni di cauallo à Rè

pa Bonifatio.

Rè Luigi.

Lanzilao, il che gli diedegran reputatione; perche Giouan Galeazzo era il più potente, & gran Signore, che fosse mai in Italia, perche possedeua non solo il Ducato di Milano, che hoggi consiste in Milano, Como, Lodi, Cremona, Derchona, Pauia, Alessandria, & Nouara; ma tutto lo stato che hora è di Venetiani dall'Ada fin'à Mestri, & à i confini del Friuli, & Parma, & Piacenza, & Bologna, & l'una, & l'altra riu era con la Città di Genoua, Pisa, Peruggia, & Assis, & nel Piamonte, tutt'il Contado d'Asti; si che parue grad'honore di Rè Lanzilao, che vn Signore tanto potente, mosso dalla fama del valor suo, che all'hora era in molto più bassa fortuna di lui, cercasse l'amicitia sua. Venne poi l'anno M. CCC. LXXXXIIII. & segui la morte di Papa Clemente in Auignone, & fù creato da i Cardinali di quella parte, il Cardi-Creatione di nal di Luna Aragonese, & su chiamato Benedetto xiij. il qual subito mostrò la medesma volontà, che hauca tenuta il suo Antecessore à Rè Luigi. Et perche il Gouernator di Prouenza hauea mandato à Rè Luigi tre Galee di nuouo armate, con alcuni danari; mandò esso ancora quindici milia do cati, con i quali il Rè mandò la prestanza allegenti d'arme, & mandò di nuouo ad assaltar Auersa, dou'era Cecco del Borgo Vicerè, & passò quell'anno senza farsi cosa notabile, perche l'esercito non potendo pigliarla se ne andò alle stanze. L'anno seguente Rè Lanzilao vedendo la freddezza di Rè Luigi, caualcò contra il Duca di Sessa, & dopò di hauerli leuato alcune Terre, pose l'assedio à Sessa, ma il Conte di Alisi con le genti, che mandò

Morte di Pa pa clemente. 1394 Papa Benedetto, xiy.

Pace wa'il Duca di sessa O Rè Lanzi-

IL FINE DEL DECIMO LIBRO.

dell'assedio sù fatta, con patto, che'l Rèriceuesse in gratia il Duca, & il Fra-

tello, & chegli rendesse le Terre tolte, & che quelli assicurati dal Papa an-

dassero àgiurar homaggio al Rèdi nuouo.

Rè Luigi, di continuo per la via di Tiano, mandaua à soccorrerlo, talche Papa Bonifatio, che desideraua che'l Regno venisse tosto nelle mani di Rè Lanzilao, mandò Giouanni suo fratello à trattar la pace, & à persuader al Rè che la facesse; perche non faceua per lui spender il tempo, & i danari per hauer quello, che poteua hauer per via di pace, & perche il Duca era persuaso dalla paura, ò forse anco dal bisogno. La pace dopò cinque mesi





## VNDECIMO.



'Anno che segui poi, Rè Lanzilao mandè Gurello Origlia al Papa: era Gurello huomo di molta prudenza, & di grand'uso nelle cose del Mondo, & sopra tutto affettionato, & fidele alla casa di Durazzo; costui con viue ragioni sè conoscere al Papa, che à quel modo, che si guerreggiaua al-

l'hora di andar ad assaltare Rè Luigi, & poi lasciar l'assedio alla venuta delle genti d'arme Angioine, la guerra non si finirebbe mai, & se bene lo continuar all'assedio sosse pericoloso per la grandezza di Napoli, & per la caualleria che v'era dentro, & per le genti valorose del gran Conestabile; era vn'altra via di tener assediata Napoli più stretta, & più sicura, la qual era d'insignorirsi del mare; perche tenendosi Capua, & Auersa per Rè Lan zilao; dalle quale due Terre in tempo di pace solea andar à riapoli di per di grano, Orgio Vino, Pane, Legna, & altre cose necessarie; bisognana per ridurla in estrema necessità, toglierli quello che poteua venire per mare; perch'era ageuol cosa toglierli, poi che vi era condotto da Valle Ber zuentana; e'l Popolo di Napoli, ch'era impatientissimo della same, serza decisio sforzarebbe i Nobili à rendersi. Il Papa vdito c'hebbe, & laudaus quillo discorso; mandò à Pisa per hauer à soldo cinque Galee, & conduste Casparro Cossa, che ne hauea due altre, con promessa di fare, come poissil fratello Cardinale; & pochi di dopò, che Gurello fi ritornato à Ga sa, gionsero ancora le Galee di Pisani, & gionte con due Galee, & vna Galeotta del Rè, ch'erano in Gaeta andarono à trouare Gasparro Cossa, ch'era ad Ischia, & di là nauigando auanti la marina di Napoli, con somma diligenza vetauano, che in Napoli non venisse per mare sussidio alcuno; Dall'altra parte Rè Lanzilao caualcò per la via di Sergnia, contra il Conte di Cerreto, & lo cacciò di stato, & andò contra i Baroni di casa della Leonessa, & tutti si resero, suorche il Signor di Monte Sarchio, che istigato dal Conte di Caserta suo Cognato, volse sare resistenza, & la Terra su presa per virtu di Giulio Cesare di Capua fratello del Conte di Alta Villa, che morì à Capua; e'l Rè gli fè Priuilegio di quella Terra; poi andò sopra il Cote di Auellino, ch'era di casa Filingera, & perche prese tempo quindici dì, tra i quali se non era soccorso promettea rendersi, lasciò là Tomaso Pignatello con parte dell'esercito, che prouedesse, che non v'entrasse vittouaglia, & si spin1395

se alla Grotte Minarda di Gasparro di Aquino, il qual si rese, il simile secero i Signori di Gesualdo, vedendo che dalla parte di Rè Luigi non si vedeua nullo segno di soccorso, & che haueua lasciato rendere il Conte di Auellino. Tutte queste cose sè Rè Lanzilao in trèmesi, & hauendo per questa via tolto le vittouaglie à Napoli, ritornò à Gaetà, & di là veneua à Capua, & ad Auerfa, & alle volte sopra le Galee veniua fin'alle mura di Napoli, & per mezzo di Napolitani, ch'erano con lui, per secreti messi mandaua à sollecitar il Popolo à far nouità; à quel tempo la Plebe in Napoli staua solleuata, perche oltre la carestia delle cose da viuere; era oppressa di molte gabelle, che la Nobiltà per mezzo de i migliori del Popolo, haueua imposte per supplire alla granprodigalità di Rè Luigi, & per tutto mormorauano, che non era da soffrire, che quello che si leuaua al viuere de i figli, non andaua à seruitio del Rè, ma ad vtile de i Nobili, che tirauano tante, & si grosse pensioni dal Re; & per questo i più vecchi Nobili, & più honorati Cittadini andauano con buone parole conortando la plebe con la promessa di presti aiuti per mare, & i giouani caualcauano con molta diligenza la notte per prohibire che non li facessero adunanze, & Monopolij: Mail gran Conestabile, & il Duca di Venosa, & gl'altri di quella famiglia, che vedeuano che con la perdita di Napoli, andaua congionta la rouina loro, si mossero vnitamente per soccorrerla, & fin dall'ultime parti di Calabria, & di Basilicata, faceano di Terra in Terra, mutando vetture, portare vna gran quantità di vittous glie con loro, onde alla lor gionta per alquanti di Napoli sù ricreata; Ma perche quelche haueano fatto venire, non potea molti di bastare alla Città, & all'esercito. Il Rè chiamato à Consiglio tutti i più prudenti della sua parte, volse sapere quel che era da fare, & su preserito à tutti il voto del gran Conestabile, che douesse il Rèandare in Terra di Otranto à commouere Ramondello Orsino, che à noua raccolta venisse ad vnirsi co'l corpo dell'esercito, perche haueriano potuto non solo liberar Napoli dall'assedio, ma andar ad assediar Gaeta, & che'l Duca di Venosa restasse, con parte delle genti alla guardia di Napoli, & rimossa ogni tardanza si parti di Napoli il Rè co'l gran Conestabile, & con la maggior paste dell'esercito, & per la via di Sanseuerino, & di Salerno si condusse à Melsi, & lasciati là il gran Conestabile, & l'esercito, con Francesi, & Napolitani di sua Corte, andò à Taranto. Ramondello sapendo, che veniua, gli vsci incontro fin'à Spinazzola con vna. bella compagnia di soldati bene in ordine, & lo riceuette, con ogni qualità di sommissione, & di amorauolezza: consessando, che'l principio del ben che possedeua, era stata la chiara memoria di Rè Luigi Padre di sua Maestà, & lo guidò fin'à Taranto, oue su riceuuto come Rè, & supremo Signore; concorsero subito i Baroni di Terra d'Otran-

Rè Luigi à Taranto.

to, & di Bari à visitarlo, & i Sindici delle Terre à presentarlo. Tra questo mezzo le vittouaglie à Napoli cominciarono à mancare; & il Duca di Venosa, & i Nobili à venire con dissidenza di poter retiner più la plebe. In questo loco della resa di Napoli trouo vario il libro del Duca dal-Resadi Nol'annotationi di Pietro d'humile di Gaeta, dal qual hò pigliato quasi tutto quel che scriuo di Rè Lanzilao; perche su à quel tempo, & su ossiciale della Tesoreria di quel Rè. Nel libro del Duca si dice, che Sanseuerineschi hebbero intelligenza secreta con Rè Lanzilao, & con l'aiuto di Guida Brancazzo, di Tomaso Imbriaco, di Masseuccio Serisale, & di Spaținfaccia di Costanzo, ch'erano potenti in Napoli, non senza nota di infedeltà la fecero rendere, & che per questo haueano procurato, che Rè Luigi partisse da Napoli; Pietro nelle sue annotationi scriue quel che hò detto di sù, & soggiunse che'l Duca di Venosa vedendo che'l Conte Alberico gran Concstabile di Rè Lanzilao era venuto ad accamparsi alla Fragola, vennein sospetto, che in Napoli si facesse qualche trattato, & in dubio di restar preggione, quando per mare, ò per terra sossero introdutti nemici alla Città, & per questo persuase à i principali, che non volessero aspettare, che per alcun tumulto, ò per estrema necessità, la Città si rendesse senza loro, ma tentassero qualche honorato modo di rendersi con patti vtili, & honesti per la Città, & benche Napolitani cheamauano mirabilmente Rè Luigi, non poteano indursi à rendersi, al fine vinti de necessità, & da paura che'l Duca per salute sua non si rendesse senza volontà loro, secero dieci Deputati à patteggiare con Rè Lanzilao, & forono Giouanni Faccipecoro, Andrea Faella, Guida Brancazzo, Maffeuccio Seriale, Spatinfaccia di Costanzo, Luigi Dentice, Leone di Gennaro, Couello Venato, Gregorio Scialla, & Marco d'Apenna; questi mandarono à Gaeta, oue era ritornato il Rè à supplicar la Maestà sua, che mandasse alcuni de i suoi con autorità di trattar l'accordio, che la Città già era inclinata à rendersi, quando sua Maestà volesse vsar con lei la clemenza, & la benignità, che conueniua à nato di tanti Rè benefattori suoi. Il Rè che'i medesmo di haueua riceuuto lettere da Papa Bonifacio con auiso che Benedetto (che si chiamaua Antipapa) haueua armato sei Barcie Francesi, & sei altre Galee per soccorrer Rè Luigi, mandò subito per mare Gurello Origlia gran Protonotario, Saluatore Zurlo gran Senescalco, Gurello Carrafa Marescalco del campo, & Giouanni Spinello huomo di saldo Conseglio. Questi assecurati dal Duca di Venosa vennero dentro la Città, nella Chiesa di San Pietro martire, oue conuennero tutti i Deputati, i quali per la Città portarono molti Gapi-toli, & patti che voleano dal Rè, & tra i primi, ch'essendo la Città di Napoli capo del Regno; & quasi madre vniuersale de i Baroni, & dell'altre Terre, il Rè Lanzilao giurasse di riceuere in gratia

polià Rè La.

gratia tutti i Baroni sinceramente, & le terre che volessero tornare à diuotione di sua Maestà, & nominatamente i Sanseuerineschi, & che Napolitani fossero conseruati tutti nella possessione delle cose proprie, ancor che il Rène hauesse fatto Priuilegij à quei che l'haueano seguito, & molt'altre cofe di minor importaza, le quali con auidità grandissima forono accettate, & pro messe da quattro Deputati del Rè, che ardeuano di desiderio di ritorna re alla patria, dalla quale erano stati quindeci anni in esilio, & sù da loro mã dato subito l'auiso à Gaeta al Rè; e'l di seguéte véne co le Galee, & si appres so à Napoli a tiro di Bobarda. All'hora i Deputati andarono à farli giurare l'osseruanza de i Capitoli, & lo pregarono, che disserisse l'intrata fin'al dì se guente; la sera medesma il Duca andò dopò il giurameto à visitarlo; e'l dì se guente dopò che'l Rè fù entrato prese licenza, & con le gentisenza spiegar stédardo se ne andòal suo stato. Questo mi pare più verisimile, che, quel che Re Lanzilao dice l'Autore del libro del Duca, perche se i Saseuerineschi hauessero voluto tradire Rè Luigi, poteuano farlo più couertaméte, non andando à foccor rerlo, & per qta via far perder Napoli. Ma sia lecito à chi legge creder quel lo che più li piace. Dell'intrata di Rè Lazilao hebbe più piacere la plebe, che la Nobiltà, per la gran quatità de Nobili ch'erano appresso à Rè Luigi. Ma Rè Lanzilao per tener placati gl'animi ditutti, & per poter mancar à quel capo doue hauea promesso l'indulto à i Baroni, & vendicarsi di Sanseuerineschi; fece molte più gratie di quelle che haueua promesso alla Città, & diede à gli Eletti quella giuridittione, che hoggi hanno sopra quei che ministrano le cose da viuere. Ma Rè Luigi, che non sapeua la perdita di Napo li, per molto che hauesse richiesto Ramondello, che venisse con le sue genti à giungersi co'l gran Conestabile, non bastò di otterlo, che si scusaua, che i soldati non si poteano mouere senza darli la prestanza, & che haueua consumato tutti i suoi Tesori per mantenere quella Prouintia sotto le bandiere di Angiò, & mentre Rè Luigi pensaua de dividere à quelle genti i danari, che gli erano stati presentati dalle Terre, venne l'auiso, che Napoli era resa; del che sentì gran dolore, & poco meno ne sentì Ramondello, perche il desiderio suo era simile à quello de Sanseuerineschi di bilanzare la potentia dell'uno, & l'altro Rè, che si mantenesse ogn'un di loro co quel che possideua, senza acquistar tutto il Regno; perche in quel modo rimaneua à loro il dominio del rimanente del Regno. Ma poco dopò giunse l'armata à Taranto, che mandaua Papa Benedetto da Prouenza per soccorso di Napo li, ch'erano sei Naui grosse, & sei Galee, che hauendo inteso che Napoli era resa andarono à Taranto, & Rè Luigi se imbarcò per andarsene in Prouenza, & non bastò di toglierlo di tal proposito Ramondello persuadendoli che restasse; che benche Napoli fosse resa, pur erano all'obedienza di sua Co-

> rona le due parti del Regno con tanti Baroni à lei deuoti, che con l'Armata ch'era venuta, & con vnire di là à pochi mesi le sorze di terra, era ageuole

> > cola ac-

ertrato la Na poli.

cosa acquistar tutt'il Regno, & gl'era vergogna che la Regina Margarita con Gaeta sola non si fusse disperata senzaltro aiuto di ricouerar il Regno al figlio, & egli con tante Terre maggiori di Gaeta, & con tanto stato in Francia, si partisse abandonando tanto dominio, & molt'altre cose simili; perche à sosse il Rèssegnato che Ramondello gli hauesse negato di mouersi, ò fosse sastidito di questi andamenti, sè sar vela, & se ne andò con lui la maggior parte de Caualieri Napolitani pensionarij, & hauendo girato Partitad Ro la Calabria, passò per la marina di Napoli, mirandola con gran dolore, & di la mandò à patteggiare con Rè Lanzilao, che facesse vscire dal Castello nouo, Carlo di Angiò suo fratello con i Francesi, & con tutte le supellettile, & ei si pigliasse il Castello, & mandato à pigliarlo con le Galee, se ne andò in Prouenza, lasciando grandissimo desiderio dise à tutti quelli di sua parte, & gran dolore, & timore à Sanseuerineschi, che non haueano altra speranza che l'autorità di Napoli co'l Rè, che sacesse osseruarsi i capitoli in quel capo che appertineua à loro. Trouo in alcune scritture, che auanti, che Luigi, se imbarcasse di Taranto, se Priuileggio à Ramondello di quel Principato, pigliando da lui il giuramento, che l'terrebbe sotto le bandiere sue. Tutti quei Napolitani, che non andarono con Rè Luigi, se rimasero con honeste conditioni sotto Ramondello. Dopò la partita di Rè Luigi tutti i Baroni della parte sua posero la speranza della salute, & dello stato loro nel capitolo di Napoli, che benche vedessero le forze loro intere, perch'erano salue tutte le genti d'arme, pure essendo mancata la persona del Rè con l'autorità del quale si poteano congregare, & mouere, si vedeano inutili à difenderlo, & poco atte à durare; perche i popoli hauriano ricusato di pagar quei pagaméti, che sotto il nome del Rè si spendeuano per soldo delle genti d'arme, & innanti che si dissoluessero, non ardiua l'un Barone richieder l'altro à far qualches forzo per la salute commune. Cominciò adunque Tomaso Sanseuerino à tentar l'animo di Rè Lanzilao, & mandò il figlio con la procura à giurarli homaggio, & mandò àpresentarli sei Corsieri di guerra eccellenti. Il Rè dissimulando l'odio, mostrodi ha- Disimulatio uerli cari, e sè bon viso al figlio, e lo tenne alcuni di vedendolo armegiare, & nedi Rè Lan mostro qualche segno di animo placato. Venero poi de gl'altri Baroni, che zilao, con Tose ben erano stati della parte Angioina, no s'erano tato scouerti contra Rè rino. Lanzilao, & quando forono congregati tanti ch'erano le tre parti delle quattro del Baronaggio, Gurello Origlia gran Pronotario ch'era tra tutti i Napolitani, che haueano seguito il Rè, di più autorità, & gratia appresso al Rè, & alla madre, prepose in vn parlamento, che tutti i Baroni douessero secondo le ricchezze loro tassarsi, & souenire al Rè per il stabilimento delle cose del Regno, & quelli della parte Angioina forono i primi à tassarsi, & quei che se sentiuano hauer offeso il Rè, più gransomma offeriuano, spe rando con questa prontezza cancellar la memoria dell'offese. I Sanseuerineschi

Luigi dal Re-

neschi presenti, & assenti si tassarono più degl'altri, & mandarono prima che gl'altri quel che s'erano tassati. Ramondello ch'era quasi Rè; essendo

Sdegno di Rè Lanzilao con tra Ramondello Vrsino.

rimasto Signore di due ricche Prouintie, non venne, ne mandò à dar obedienza, credendosi che douessero concorrere in lui assai più di quelli, che non concorfero della parte Angioina, & con maggiori forze fare più honoreuoli patti co'lRè. Per il che sdegnato il Rè caualcò subito contra lui, & hauendolo spogliato di Marigliano, Acerra, Beneueto, della Baronia di Flumari, & de Vico; entrò in Terra di Bari. Ramondello, che da che intese l'apparato del Rè, si pronosticaua la guerra, conuocati molti Orsini da Roma hauea radunato vn esercito di quattro milia caualli, & più di tre milia fanti, & non potea credere, che Sanseuerineschi, non venissero ad vnirsi con lui, & che volessero più tosto fermarsi alla speranza della Benignità del Rè, che haueano offeso tanto, che à quella della vittoria, che poteano tener quasi certa venendo ad vnirsi con lui, & certo pare che Iddio hauesse tolto il giuditio à Tomaso, & al Duca di Venosa per superbia, ò per inuidia, non pigliarono tal partito, che non sariano morti, come sorono poi con tanta ignominia. Ma quando vide che non si moueano, vscì incontro al Rè al pia no di Canosa, & accampatosi vn miglio, ò poco più discosto dal campo del Rè, il dì seguente cacciò in compagnia il suo esercito, & il mise in ordine, come se volesse far giornata, & caminando l'una, & l'altra parte per incontrarsi, quando sorono la quinta parte d'un miglio auicinati, Ramondello si mosse con pochi caualli, & con lo Stendardo suo innante, hauendo commandato che'l campo si fermasse, & andò à trouar il Rè, & fatto abassar il Stendardo in segno di riuerenza, scese dal cauallo, & fatto segno di voler lo Vrsino ver Basciar la mano al Rè, disse, che l'arme sue non voleua che valessero, se non con inimici di sua Maestà, & che in mano di quella poneua se contutto quell'esercito. Il Rèvinto da questa cortessa il sè caualcare, & gli sè gradissimo honore. Pochi anni sono, che Ramondello Orsino Conte di Piacento litigando per ricouerar Grottola, presentò vn Priuileggio nel quale Rè Lanzilao donò à Ramondello il Principato di Taranto con queste Città; Otranto, Nardò, Vgento, Gallipoli, Oria, Ostuni, Motola, Martina, & tutte l'altre Terre, che haucano possedute i Prencipi della casa Reale, & sà mentione molto honorata di quest'atto, dicendo che quando per lo numero, & per lo valore delle genti sue Ramondello potea sperar vittoria, venne liberalmente ad inclinarsi al Rè, & su questo Priuileggio dato nel l'anno 1398. presenti Goffredo di Marzano gran Camerlengo, Gurello Origlia gran Protonotario, Saluatore Zurlo gran Sinescalco, & Giannotto Stendardo;

chi vuole, ageuolmente può vederlo nelle Banche del Confeglio di Napoli. Hauendo fatto questo il Rèsenza passar più auanti se ne ritornò in Napoli, doue troud gli Ambasciadori del Duca d'Austria, che vennero à dimandare Giouanna sua sorella da parte di quel Signore, & su contento di dargliela,

& lipo-

w, & cortese diRamondelso Re Lanzilao.

Atto riveren

conve de Biacanas Dono fatto da Rè Lanzilao. à Ramondello prsino.,

& si pose in ordine per andar ad accompagnarla sin'à i confini del Ducato d'Austria. Scrisse al Duca di Venosa, che venisse ad accompagnarlo, & similmente al Duca d'Atri, & à molt'altri Baroni. Il Duca di Venosa per mo strar animo pronto di seruir al Rè; venne assai bene in ordine, & co'l figlio: Ma quell'andata su differita, perch'essendo per mezzo di Papa Bonifatio conchiuso il matrimonio con la sorella del Rèdi Cipri; Rè Lanzilao vol- Matrimonio se prima fare le nozze sue, & mandò subito in Cipri per la sposa, Gurello tra Rè Langi di Tocco gentil'huomo Napolitano di molta nobiltà, & autorità, con l'Ar-rella del Rè ciuescouo di Brindisi, & molt'altri Caualieri, & in breuissimo tempo venne di Cipri. accopagnata dal Signor di Lamech, & dal Signor di Barut suoi zij carnali. Il Rèla riceul con molt'amore, & honore, & era bellissima, & virtuosa; & celebrate le nozze si andò insieme con la sorella ad imbarcare à Manfredonia, donde passò al Friuoli, & à molti Baroni del Ducato di Austria che troud là, consigno la sorella, & egli passo à Zara Terra del Regno di Vnga-Rè Lanzilao ria, con animo di tentar l'impresa di quel Regno, per le ragioni del padre; terra d'unga con lui andarono il Duca di Venosa, il Duca d'Atri, Antonuccio Campo- ria. nesco, il Signor di Barut, & vn grandissimo numero di Caualieri priuati; Zara senza contrasto aperse le porte, & parendo che à questo viaggio ha- Resadizara. uesse satto assai, sortificò quella Città, & ci lasciò il Signor di Barut, & Antonuccio con presidio bastate, & se ne tornò à godersi con la bella moglie. Al principio del seguéte anno caualcò in Calabria, & passò per Principato, & per Basilicata, & condusse con se il Duca di Venosa, & Tomaso Sanseuerino, sotto spetie di voler il Consiglio loro, & hebbe à sua diuotione tutta Calabria, fuor che Reggio, & Cotrone; perch'il Signor ch'era di casa Rusfo si lasciò spogliare di trenta due altre Terre, che possedeua, più tosto che volesse mancare à Rè Luigi di fede, anzi mandò subito à Prouenza à pre- Fede del sigarlo, che mandasse genti, che guardassero quelle due Città, che egli vo- gio, da Cotro leua andar in Prouenza à viuere, & morire appresso la Maestà sua, & cosi ne verso Rè fè; perche il Rè per mostrare di far stima di quella fede, & amore gli mandò due Naui grosse cariche di soldati, che guardassero le due Città, & con quelle se ne andò al suo Rè. Ma Rè Lazilao hauendo lasciato Vicerè in Calabria il Braga da Viterbo, buon Capitano de genti d'arme, se ne ritornò à Napoli p la via di Puglia, & per molti buoni trattaméti che faceua al Duca di Venosa, & à Tomaso Sanseuerino, che nell'intrinseco odiaua mortalméte, gli tolse ogni sospetto, si che andarono sin'à Napoli, oue poi che sor gion ti gli fè carcerare, Tomaso, & vn Figlio, il Duca. & vn Figlio, & Gasparro Conte di Matera; & di là à pochi di gli se strangolare, & gittar i corpi den- maso sansetro le rouine di San Pietro vecchio, ch'erano, cu'è hoggi la fossa della Cittadella del Castel nuouo; oue surono magnati da cam, gl'altri di quella samiglia, ò se ridussero con più sedeli soldati nelle Terre loro più sorti, ò si m siglio, o saluarono con la suga in diuerse parti. Questi di medesmi, mentre la Regi-

gio, & Cotro

Morte vituperosa di Toucrino, to on figlio,il Duca di V en:sa,& Casparro Co te di Matera.

Regina Maria.

Morte di Papa Bonifacio.

Papa Bonifa cio donaua l'Indulgenze, dessero.

Creatione di Papa Innocentio setti--

Morte del Du ca di Sessa.

na Maria studiaua à pigliar medicine per sar figli; che vedea tanto deside-Morte della rarsi dal Marito, cadde in vna graue, & irremediabil infirmità, della qual mori con grandissimo dolor del Rè, & di tutta Napoli perch'era Donna de singolar bontà, & di rara virtù; pochi mesi dopoi morì Papa Bonifacio; il qual sarebbe stato connumerato trà 1 più valorosi, & buon Pontesici, che sedesser mainella Sedia di san Pietro; se'l souerchio amore, che portaua, à suoi non l'hauesse macchiato la fama: che come scriue Platina donaua à i Parenti l'Indulgenze plenarie che le vendessero; ma questo peccato hebbe poi molto vicina la punitione, perche hauendo fatto Andrea suo perche si ven fratello Duca di Spoleto, & Giouanni Conte di Sora, & di Aluito, & fatto hauere molt'altre Terre à diuersi suoi parenti, ne surono in breuissimo tempo priuati rimanendo in grain pouertà; diece noue di dopò la morte sua i Cardinali entrati in conclaue, crearono Papa il Cardinal di Santa Croce nato in Sulmone, chiamato Cosmo Migliorato, il qual volse chiamarsi Innocentio Settimo. Con la morte di Papa Bonisațio, Rè Lanzilao vedendosi libero dal rispetto, che per hauerli data la parola, haueua hauuto al Duca di Sessa, & al Fratello, determinò di volersi vendicar di loro, come haueua fatto di Sanseuerineschi; ma gli bisognò procedere altramente; perch'essendo morto in quelli di il Duca, & lasciato vn Figlio maschio piccolo, Goffredo Conte di Alifi pigliò la Tutela, & temendo di quel che pensaua il Rè, hauea satto ben munire Sessa, la Rocca di Mondra gone, & Tiano, & non compariua innanzi al Rè com'era solito. Il Rè che non volea perdere quel tempo, che sarebbe corso all'assedio di quelle Terre, perche hauea nella mente conceputo cose maggiori, lasciando la via della forza, pigliò quella dell'inganno; & perche di vna Donna di Gaeta hauea vn Figlio Bastardo di otto anni, & l'hauea titolato Prencipe di Capua; per mezzo di Lorenzo Galluccio, c'hauea fatto Montiero maggiore, fètentare il Conte, che haueua sol vna Figliuola che soccedea allo stato, che volesse darla per Moglie al picciolo Prencipe di Capua. Il Conte che staua pur sospetto, vedendo che nel negare, era non minor pericolo, che nel far la Parentela, si attacò à quel partito; onde il Rè più tosto potesse esser tacciato di poca fede, ch'egli di superbia, & mandò a dire al Rè, che haueria fatto quanto la Maestà sua comadaua. Scriue Pietro d'humile, che'l Rè mandò con pochi caualli il Principe di Capua à trouar il Conte, accid che l'alleuasse di buoni costumi, & lo facesse crescere con la Figliuola in amore, & che per questo il Conte allontanato da ogni sospetto, di là à pochi dì che'l Rèvenne à Capua, & lo mandò à chiamare con dir che conducesse il Prencipe, & la Figliuola, che volea far la sesta à Capua; Il Conte. venne insieme con la Moglie, & la Figliuola, & sè venire anco la Duchelsa di Sessa co'l picciolo Duca, & con due Figlie semine per honorar la se-Ducadi sef- sta, & di là forono condotti Maschi, & Femine priggioni al Castel nuouo di Napo-

Carcere del Conted' Alifi fa.

di Napoli. Hauendo dunque il Rè disfatta casa Sanseuerina, & casa di Marzano, si voltò à rimunerar quelli, che l'haueano seruito; Donò i. Contado di Alifi à Giannotto Stendardo, il Contado di Caiazza, & di Co rigliano à Gurello Origlia, la Baronia delle Serre ch'era stata de Sanseuerineschi, à Giacomo Sanazzaro Capitano di geti d'arme Auo di Giacomo Poeta àtépi nostri celebratissimo, al quale poi aggiuse la Rocca di Modra gone; Donò ad Annecchino Mormile altre cose. Molt'altre à Bigordo Pap pacoda, à Giacouello Moccia Castro mezzano, & Cerigliano, à Martuccio Bonifacio Rocca dell'Aspro, à Masello Freggiapane Rocca di Euado, & Camino, à Leonello di Costazo Campli in Abruzzo, & à molt altri che l'hauean seguito nella fortuna contraria Feudi, & Casali: Quest'anno mo ri Ramondello Orsino Prencipe di Taranto, & lasciò due figli maschi, Morte di Ral'uno chiamato Giouan Antonio che successe al Principato, & l'altro Ga-sino. briele, & due figlie, l'una chiamata Maria, & l'altra Caterina. Hor perche costui su di tanto valore, che di priuato Caualiere, si se il maggior Signore, che sosse stato mai nel Regno di Napoli, non serà suor di proposito dir alcuna cosa della virtù, & della fortuna sua; Nacque Ramondello da Nicolò Orsino Conte di Nola, & da Maria del Balzo, & entrato nell'anni della giouenezza, conoscendosi ester secondo genito, & che secondo il co- sino. stume del Regno, lo Stato Paterno toccaua al primo genito; deliberò tentar la fortuna, & veder se la virtù potea dar à lui tanto, quanto la prerogatiua dell'età haueua dato al fratello; Et ottenuto dalla Madre che l'amaua mirabilmente, vna quantità d'Oro, & d'Argento, & di Giore di molto prez zo, si sè Capo d'una compagnia de Nobili, che non si sdegnarono per la chiarezza della Nobiltà sua, & per le ricchezze, di andar sotto di lui, & nauigò in Asia, doue Cristiani guerreggiauano con infedeli; & con la persona, & con la compagnia si portò in modo che i più valorosi soldati d'ogni natione concorreano à militare sottoil suo stendardo. Talche in due anni si trouò la più possente, & stimata compagnia, che sosse nell'esercito Cristiano, & con quella per noue anni continoui militando, sè molte cose honorate; & acquistò grandissime ricchezze, & carico d'oro, & di reputatione, sopra tante Naui di Mercadanti Cristiani sene ritornò gl'ultimi anni della Regina Giouanna al Regno, con vna compagnia di sette cento caualli eletti, oltre i Napolitani, & sètutte le cose, che hauemo detto di sopra; Onde peruenne in sì sublime stato. Io non hò trouato che insegna portaua la sua compagnia; sò bene ch'egli portaua la calza derit-ta bianca, verde, & gialla, & la manca rossa, & dopò che liberando Papa Vrbano dall'assedio di Nucera sù serito al piè destro, portò sempre nella destra calza il pedale rosso per memoria di quel satto; Vol-se per amor della madre farsi chiamar del Balzo de gli Orsini, & à differenza dell'arme de i Conti di Nola, che quarteggiauano l'ar--

Virtu, of tuna di Ramondello Orme Orsine con quelle di Monforte, portò in mezzo dell'arme della Ma-

dre del Balzo co'i Cornetti, l'arme Orsine schiette. Quando Rè Lanzilao intese la morte del Prencipe, & che la Moglie era remasta in età che potea pigliar marito, & i figliassai piccioli, deliberò caualcare in Terra d'Otranto, dubitando di qualche nouità. Ma Sanseuerineschi mandarono à dire alla Prencipessa, che prouedesse allo Stato de i Figli; & che le fosse specchio l'esempio loro, & di casa di Marzano, che ingiustamente erano stati disfatti, & si offersero di andar ad aiutarla: la Prencipessa accettò volentieri l'aiuto loro, & mandò à tutti gl'altri parenti de i Figli. & in breue si fadunarono in Taranto tant'altri valent'huomini, oltre i veterani del Prencipe, che haurebbono potuto difendere quattro Terre come Taranto. Ma Bernabò Sanseuerino, che di prudentia, & di valore auanzaua tutti gl'altri, sù di parerechenon si diuidessero, ma che stessero tutti vniti, che potrebbe accadere occasione di sar giornata, & vincere; perche l'esercito del Rèper l'incommodo de lo stare in campagna era necessario che se diminuisse, & su eseguito quanto egli disse; & Rè Lanzilao vícito da Napoli, & cominciando da Acerra fin in Taranto; hebbe all'apparir del Trombetta tutte le Terre del picciolo Prencipe; & giunto à Taranto pose l'assedio da due parti fermando parte del campo alla porta che và à Leccie, & parte di quà del mare picciolo: Ma essendosi subito accorto, che hauendo disunito lesorze, non potea l'una parte dell'esercito aiutar l'altra, quando sosse assaltata da nemici; che bisognaua circondar la riua del mare picciolo: ridusse tutto l'esercito dalla parte, che guarda verso Leuante, & in breui di vsci di speranza di hauer la Terra; perche non manco era lo sperar vano di hauerla per same, che per forza; perche dall'altre Terre, ch'erano affettionate al Prencipe ascosamenre erano portate vittouaglie sin'allo ponte della bocca del mare picciolo; & nella Città erano tanti valent'huomini, che'l più delle volte vscendo à scaramuzzare, se ne ritornauano con honore: & trouandosi pentito, & dubbio di quel che hauea da fare; perche nel persiste-re perdeua il tempo, & nel partirsi perdea la riputatione : hebbe auiso che'l Duca d'Austria suo cognato era moito, & con quella occa-raa Austria sione parti con pochi Caualli, & ando à Napoli, per mandar adaccompagnar la sorella, & lasciò Generale del campo il Duca d'Atri. Ma quelli del presidio come seppero che era partito vscirono ad assaltare con tanta serocità il Campo, che se non sosse stato dal Duca difeso con gran virtu, sarrebbe andato in rotta: morirono molti dall'una parte & dall'altra; Ma dalla parte del Duca morì Masello Fregiapane Gentil'huomo di Porta noua, valoroso Capitano de caualli, & da là à pochi di il Duca per ordine de Rè, si leuò dall'Assedio, & venne à Napoli, & poco dopoi andò al suo stato in Abruzzo; Et Bernabò Sanfe-

Sanseuerino, co gl'altri Sanseuerineschi inbreui dì, ricouerorno tut-te le megliori Terre del Principato, & le munirono degenti, & le tennero tutto il Verno seguente aspettando soccorso di Prouenza; oue la Prencipessa hauea mandato; Rè Lanzilao, dopò che hebbe mandato Cecco del Borgo, con honoreuol compagnia in Germania per la Sorella; pieno d'ira contra le reliquie di Sanseuerineschi, si apparecchiò per la seguente Primauera, à cancellar la vergogna d'esser stato ribottato, & à farne vendetta; & perche sapea che per lo sito di Taranto era necessario non soló hauer doppio Esercito per Terra, ma armata per Mare, séarmare quatto Galee, & sette Naut, & le Mandò innanzi, & hauendo cresciuto l'esercito in gran numero, si parti da Napoli; & arriuato in Terra di Bari, non ritrouò resistenza alcuna; perche i Sanseuerineschi seguendo lo stile tenuto prima, se ritrassero à Taranto dopò che l'hebbero fornita per gran tempo, & gionto auanti le mura di Assediodi ra Taranto, pose la maggior parte dell'esercito dalla parte di Leuante; el reno. remanente con molti valenti huomini pose di quà dal Ponte, oue sè fare profondissime trinciere; Scrive Tristano Caracciolo, che in questo assedio vn Barone de Campi, Vassallo della Prencipeisa, mandò à sfidare à battaglia singolare, chi volesse vscire dal campo del Rè, & che Sergianni Cirracciolo chiese in gratia al Rè, che potesse vscire, & che'l Rè gli fè dare il meglio cauallo, ch'era nella stalla Reale, & vsciro al di deputato, vccise il cauallo del Barone nemico; & age-uolmente il vinse, & gli dono la libertà; & egli se ne ritorno vittorioso al campo; & benche questo paresse felice augurio, & riputa-tione del campo del Rè, non mancarono de gl'altri nella Citràche si facessero honore, perche di dì, & di notte vsciuano à dare serocissimi assalti, & non lasciauano hauere vn'hora de quiete all'uno, & all'altro campo; onde il Rè vedendo, che questo assedio non pro-mettea niente più felice fine dell'altro, & hauendo auiso che di Prouenza veniua vna grande armata con gagliardo soccorso, delibero di hauere à patti la Prencipessa, & la Città, perche parea che spegnendo questo soco, prima che giongessero più legna, & toglien dosi d'a-uanti questo Ostacolo, fattosi Signore in tutto del Regno, haurebbe potuto attendere (come sè poi) à cose maggiori; Et per allettare la Prencipessa à rendersi, con una conditione da lei non aspettata, deliberò di offerire di toglierla per moglie, & perch'era con lui Gentile Monterano Capitano de genti d'arme, c'hauea militato sotto il Prencipe, & era noto alla Prencipessa, hauendo il saluo condotto, il mandò dentro alla Città, à trattar il matrimonio; la Prencipessa hauea forse quarant'anni, ma era assai bella, & vdita questa imbasciata senti esser assalta dall'ambitione, & sor-

forse d'alcun'altro affetto. Et consigliandos con molti Baroni suoi Vassalli, non su niuno di loro, che non gli persuadesse che afferrasse così honorata, & buona occasione di farsi Regina, & ingrandir i Figli, & esaltar tant'altri Vassalli, & seruidori, suoi: Ma quando Bernabò, & gl'altri nemici del Rè il seppero, andarono tutti à persuaderle, che non si lasciasse ingannare, & credere che'l Rè la volesse per altro, che per hauer Taranto, come s'era visto per esperienza, che pigliò la Regina Constanza con tanta dote, giouane bella, & Nobilissima, & con tanta ingratitudine l'hauea repudiata; & che non ci era ragione, che douesse trattar meglio lei che hauea molt'anni più di lui, & non hauea altra dote, se non leuar lo Stato à i Figli; Ne per queste, & molt'altre cose che li sossero dette si tolse dal proposito di faril Matrimonio. Ma con molta generosità d'animo sece molti doni di prezzo à quei che l'haueano seruita; & per lo primo patto volse che'l Rè mandasse à lei tante Naui vote, che potessero quei che non voleuano restare, andare oue più gli piaceua, tutto questo su trattato in cinque dì; & Bernabò con tutti i nemici del Rè posti sù le Naui, se ridussero in luoco securo; & il Rè entrò in Taranto, & celebro con gran festa di tutti i Cittadini le nozze, & la Prencipessa su salutata con grandissimo plauso Regina. Ma poiche hebbero passato in balli, & musiche, & altri piaceri alcuni dì; il Rè mandò la Re-gina bene accompagnata à Napoli, & ei caualcò per le Terre del Principato. Qui cominciò la Regina à sospettare, che la Profetia satta da quelli, che li dissuasero il matrimonio, si andasse verificando; per-che non hauendola voluto il Rè condur con esso, pareua che'l lasciasse, ò per poco amore, ò per vergogna. Ma quando su gionta à Napoli, benche sù riceuuta, con tutti gli honori conuenienti à Regina; entrata che su nel Castello nouo, il sospetto suo venne certezza, perche vi trouò due concubine del Rè, vna la Figlia del Duca di Sessa, l'altra chiamata la Contessella, della quale non hò potuto trouar nome, ne cognome, è le parue ch'il Rè l'hauesse troppo grauemente ingiuriata, non hauendo fatto almeno tanto conto di lei, che hauesse fatto appartare quelle, & mandatele al Castel dell'Ouo, doue staua Maria Guindazzo l'altra concubina. Ma appena su gionta à Napoli, che apparue à Taranto l'armata Prouenzale di sette Naui grosse, & alcune Galee, & con esse veniua vn de i Reali di Francia, il quale informa-to da Rè Luigi della gran bellezza, & della grandezza de lo Stato della Prencipessa, hauea fatta la maggior parte della spesa all'armata, con disegno di togliersela per moglie, poiche l'hauea soccorsa : All'hora il Rè seritrouaua à Leccie, & subito che n'hebbe auiso caualcò, & ordinò, che tutti i soldati, ch'erano sparsi per la Prouintia venessero à Taranto. Ma quel Signore che su subito auisato da

i Taran-

Matrimonio tra Rè Lanzi lao, e la Pren cipessa di Taranto.

i Tarantini, di quello ch'era fatto, senza tentar di porre genti in Terra, girò le prode, & se ne ritornò, & mancò di poco, che non facesse buttar in mare Cataldo di Capitignano gentil'huomo di Taranto, che ra stato Ambasciadore della Prencipessa à sollecirar il soccosso; ma li perdonò per amor di quelli Napolitani suorusciti, che dissero, che la leggierezza, & inconstantia della Prencipessa non douea sar perder la vita al pouero innocente. Hebbe gran ventura Rè Lanzilao in trouarsi hauer hauuto Taranto quando questa armata venne, perche staua in gran pericolo di far giornata per forza, & di esser rotto, so anco parte di felicità, che le Naui, oue erano i Sanseuerineschi non si incontrarono con l'armata, che in ogni modo gionti insieme poteuano occupar Calabria, & Basilicata, & rinouar la guerra con meglio consiglio, che gl'altri Sanseuerineschi, non l'haueano amministrata per lo passato. Assecurato adunque da questi pericoli tornò à Na-poli : oue pochi di dopoi vennero gli Ambasciatori d'Vngaria à sarle intendere che la Regina Maria era morta, & che gli Vngari non potendo soffrire il Tirannesco dominio di Rè Sigismondo, & ricordeuoli della bona memoria di Rè Carlo Padre di esso Rè Lanzilao, haueano posto Rè Sigimondo in carcere, & alzato le Bandiere sue, Sigismondo che per ciò si ponesse in ordine tosto, & andasse à pigliar la possessione pacifica de si ricco Regno, & che bisognaua più tosto celerità che forza. Il Rè; & per cupidità di regnare, & per desiderio di far vendetta della morte del Padre, con vna compagnia de genti eletta andò con gli Ambasciadori ad imbarcarsi à Mansredonia, & con vento prospero nauigando arriuò in pochi dì à Zara, & hauendo inuiato gli Ambasciadori innante per sar intendere à iPrencipi del Regno la sua venuta, da là à pochi di intese, che Rè Sigimondo era liberato, & raccoglieua vn grand'esercito di Boemi, per la qual cosa do liberato. ricordeuole della morte di suo Padre, stette alcuni di sermo là, consultando quello che hauea da fare. Ma auenne, che vn di essendo vsciti alcuni soldati di Galce, & Marinari à coglier vua per le vigne, che all'hora era la vindemia: i Cittadini di Zara pigliarono l'arme, & nè vecisero venti, ne bastando ciò, così armati andarono nel Palazzo ou'era il Rè, & con arroganza barbarica gli dissero, che s'egli non volea tener in freno le sue genti, non mancauano à loro, ne arme, ne animi di farli star à segno. Il Rè sdegnato di tanta insolenza, cominciò à pensare, quanto deueano essere più esserati gl'altri Popo-li di quel Regno più vicini alla Scitia, & à i Monti Rifei, poiche quelli di Zara prossimi all'Italia, erano tali; & sopra questo sdegno essendo venuto nuouo auiso, che Rè Sigismondo era intrato in Vngaria co'l suo esercito, & che quelli della sua parte haueano messo in suga, & disper-DD 3. soquel-

Rè Sigismon

Veditadi Za ra alla Signo ria di Venetia per centomilia ducati d'oro.

1 4 1

so quelli della parte contraria, deliberò sar vendetta di Zaresi, & lasciar quella impresa pericolosa, & trattò con Francesco Cornazo, Lonardo Mozenigo, Antonio Contarino, & Fantim Michele Ambasciadori di Venetiani, di vendere Zara alla Signoria, della quale Zaresi erano intentissiminemici, & essendo la nouella di questo trattato gionta à Venetia, quel Senato mandò cento milia docati d'Oro, & tantegenti, quanto bastassero per Presidio di quella Città, & Rè Lanzilao gliela consignò, & come scriue il Bonsinio nell'Istorie di Vngaria, sdegnato con l'Vngari scrisse à Rè Sigismondo; in questo tenore; Io non niego ò Re Sigismondo; che non sia venuto all'instantissime chiamate de i Baroni d'Ungheria, con speranza di hauer il Regno che su de mio Padre, & che non mi sia sermato in Dalmatia ad aspettare à che riusci ua il fauore de i miei Partegiani; Ma poiche hò conosciuto, & coss l'hauesse conosciuto mio Padre, la natura di queste genti, che ogni di vorrebono cangiare vn Rè nuouo, mi scuso di non hauer pigliato da me questa impresa, ma chiamato d'altri, & per veder si fosse voluntà d'Iddio che dona, & toglie i Regni, ch'io Regnasi in Vngaria; la qual volontà hauendo io vista pronta in beneficio tuo, poiche te ha liberato di tanti pericoli, ti cedo, & meti offero da buon amico, & de amoreuole Parente, auisandotiche non potrai farmi maggiore piacere che trattar i traditori, com'essi han cercato di trattar te; & fatto questo, se ne ritornò al Regno, & com'era di natura inquieto, & cupido d'Imperio, & di gloria, deliberò d'insignorissi di Roma, parendogli tempo oportuno per l'odio che i Romani haueano conceputo contra i Pontesici, per molii che ne hauea fatto morire Bonifacio nono, & Innocentio settimo. Fece vn esercito de quindici milia Caualli, & otto milia Fanti, & se auuiò verso Roma, & mandò molte Naui cariche di vittouaglie per l'eser cito suo, conalcune Galee, che guardassero la Foce del Teuere, che non vi entrasse vittouaglia in sussidio di Roma; Era all'hora in Roma Paolo Orsino huomo della maggior autorità che sosse stato da mill'anni in quella Città, perch'era amato, & stimato per la grande opinione che si hauea del valor suo. Costui con due milia Caualli che haueano militato alcuni anni con lui, & co'i Cittadini habili à maneggiar l'arme, si pose à difesa della Patria, & poste nei lochi oportuni le guardie necessarie, tolse la speranza al Rè di poterui entrare per forza; Ma essendo entrate le Galee al Teuere, & hauendo il Rè pigliato tutte le Castella della Teuerina; & facen do con gran diligenza guardare, che per lo Fiume non potesse à Roma, scendere cosa alcuna da viuere, su stretto di renderse, & la Città al Rè, con honorate conditioni, & nel di di San Marco il Rè entrò come Signore à Re Lanzilao Roma sotto il Baldacchino di panno d'Oro, portato da otto Baroni Romani, & andò per quella sera al Campidoglio. Il di seguente vn Fiorentino che tenea il Castello Sant'Agnolo per Papa Gregorio; patteggiò di:

render-

Paolo Prsino huemo di grand'autorita.

Assedie di Re ma.

entra in Ro-

renderlo, & n'hebbe Quarata buona Terra in Puglia, e'l Rè passò ad habitar nel Palazzo di San Pietro in Vaticano. Fè Castellano Riccardo di Sangro, & Senatore Gianotto Torto Barone di molte Terre in Abruzzo, & stette in Roma fin alli xxiij di Luglio, poi tirato forse dall'amor delle Donne, sene ritornò à Napoli, & finì l'estate in gran piaceri, & feste, quando gli venne noua, che Roma era ribellata, perche Paolo Orsino, partes sdegnato che hauesse antiposto Gianotto à lui nell'officio di Senatore, parte Romaribella non potendo soffrire, che Gianotto vsasse molto rigore contra Romani senza far conto di lui, indusse il Popolo Romano à pigliar l'armi, & andar al Campidoglio à far preggione il Senatore, & egli co'i suoi, co'i Capitani del Rè, che giuano per soccorrer il Senatore gli ruppe con morte di Francesco di Catania Nobile di Capuana, & di molt'altri buon soldati, si che per tutto sù gridato viua la Chiesa Romana, & morano i Tiranni. Et le genti di Regno se ritirarono senza sar altro contrasto. Di questa noua senti grandissimo dispiaere; ma essendo prossimo il Verno, non pensò di mouersi in quell'anno, ma continoando le feste diede per Moglie Maria Orsina, Figlia del Prencipe di Taranto, & sua Figliastra al Duca d'Atri, & Matrimonio celebrò quindici di nel Castello nouo le nozze con quella pompa che haurebbe fatto se sosse stata figlia à lui; e'l Duca fe festa quindici di dopò che Ducad Atri. l'hebbe condutta al suo Palazzo à Porta Donnorso. Scriue Pietro d'umile, che si giostrò venti giorni à dodici giostratori per banda, & che'l Rè volse che in tutto fossero ogni di nuoui Giostratori, con noue foggie; onde si può vedere quanto sia vero il detto di Platone, che tutti i sudditi si accomodano al costume del Prencipe, che perche'l Rè frequentaua con piacere l'armeggiare, si trouarono quattro cento ottanta Giouaui in ordine per quello esercitio. Numero certo grande in tutto vn Regno, non che in vna Citta. Hora perche quà, & in altri luochi sù hò più volte nominato il Duca d'Atri, stimo che sia necessario per difendermi da chi volesse calunniarmi di Menzogna, dire, che se bene il Marchese di Bellante, disceso da questo Duca, mi hà detto, che nella Casa di Acqua Viua venne il titolo di Duca per privileggio della Regina Giouanna seconda, che su alquanti anni dapoi, nó hò potuto lasciar di scriuere quelche ho trouato scritto nel libro del Duca di Monteleone, di carta, & Carattere tanto antico, che si mostra che siì scritto à quelli tempi, & quel che ho letto nell'Annotationi di Pietro d'humile, che accuratamente scrisse le cose di Rè Lanzilao, & parte della Regina Giouanna seconda, & che credo bene, che l'uno, & l'altro sia verissimo, & que questo Duca, e'l Padre che su Generale à Taranto, sifossero chiamati Duchi auante che ne hauessero Priuileggio; percheà quel tempo che corse dalla morte di Giouanna prima fin'alla vittoria di di Rè Lanzilao che'l fè Signore di tutto il Regno, quei Signori, che notriuano genti d'arme; occupauano le Terre, & se vsurpauano i titoli à lor modo,

Orsina, & il

Liberatione di Gio. Anteno Duca di ·

Sessa.

119

Prinatione di Papa Grego rio, & Papa Benedetto. Et tima d'Aies-Sandro Papa quinto.

pa Aleßandro & Fiorentini.

telli di Papa Bonifacio prizgioni.

modo, & tra questi su Vincilao Sanseuerino, che vedendo in Casa del Balzo il titolo del Ducato d'Andri, & in Casa di Marzano il Ducato di Sessa, si Vsurpò il titolo di Duca di Venosa, ond'è da credere, che questi Signori d'Acquauiua, non riputandosi inferiori à queste tre samiglie, si hauessero intitolati da loro Duchi, & non era verisimile che'l Rè hauesse data la Figliastra ad vno, che se non fosse stato Duca, sosse stato senz'altro titolo, perche il Contado di San Valentino era d'un'altra linea. Appresso à questa sesta, à preghiere di Margarita di Marzano molto amata da lui, diede per Moglie la Sorella di lei, che sù è detto che fù promessa à Rè Luigi, chiamata la Regina Maria al Conte di Celano, & tolse l'officio di gran Giustitiero al Conte di Nola, e'l diede al Conte di Celano, & liberò anco Giouan Antonio di Marzano Duca di Sessa, ch'era di dodici anni, ma non nie di Marze gli restituì lo stato. Mentre in Napoli si saceano queste cose, i Cardinali ch'erano appresso à Papa Benedetto, ch'era in Auignone, vedendo che per lo scisma di duo Papi, parea che la Chiesa d'Iddio stesse senza Papa, perche si faceua poco conto dell'uno, & meno dell'altro, & lo Stato della Chiesa era occupato da diuersi Tiranni; hebbero secreta intelligenza co'i Cardinali di Papa Gregorio xij. Et si partirono dall'uno, & dall'altro Papa, & conuennero insieme à Pisa, oue per l'union della Chiesa priuarono Grego. rio, & Benedetto, & crearono Fra Pietro di Cádia Cardinal di Santo Aposto creatione legi lo, vero, & legitimo Papa, & lo chiamarono Alessandro quinto; Costuiancor che sosse Frate de'i Zoccoli, era stato molti anni Arciuescouo di Milano, & poi satto Cardinale da Papa Innocentio settimo, hauea non poca esperienza delle cose del Mondo, & pigliata la Corona voltò subito il pensiero à riponere la Sede Apostolica nel suo stato, & riputatione, e vedendo Lega tra Pa gli apparati di Rè Lanzilao, fè lega con Fiorentini, à i quali era sospetta la grandezza, & l'animo di Rè Lanzilao, & mandò in Francia, à chiamar Rè Luigi. Dall'altra parte mandò Rè Lanzilao Angelo Aldemarisco Gentil'huomo Napolitano, con quatro Galee, à chiamar Papa Gregorio, che sta ua à Pietra Santa dopò la sua priuatione, con due Cardinali, che non haueano voluto abandonarlo; il qual molto volentieri scese ad imbarcarsi al Porto di Luna, & venne à Gaeta; oue il Rè l'accolse con la riuerentia debita à vero Papa, & ordinò, che per tal fusse tenuto da tutt'il Regno, & poiche hebbe trattato con lui molte cose, se ne andò à Tiano, & radunato l'eser cito andò prima al Contado di Aluito, & poi di Sora, & tolse quelli Stati Matre, e Fra ài Fratelli di Papa Bonifacio, & gli mandò insieme con la Madre preggioni à Napoli; ne hò ritrouato per qual cagione, & certo parue esempio nota bile della varietà della fortuna, & della poca fede, vedere vna vecchia decrepitagià Madre d'un Papa, & de cosi gran Signori, trattata cosi male da quel Rè, che si sapea che portana la Corona in testa per benesicio del Papa suo Figlio. Tra questo tempo Rè Luigi vdita la chiamata di Papa Alessandro,&

dro, & ricordandosi quanto importi l'amicitia d'vn Papa à chi vuole acquistare, ò mantenere vn Regno di Napoli, si pose subito in Mare con alcuni, Legni, ch'erano al Porto di Marsiglia, & vene à Liuorno, & di là à Pisa à basciar i piedi al Papa, dal qual sù riceuuto in Concistoro publico con grandi ssimo honore, & conortato che volesse pigliar la Prottetione della Chiesa, seguendo l'esempio de suoi Cristianissimi antecessori, & poiche potesse più legitimamente procedere all'acquisto del Regno, in vn altro Concistorio Ré Lanzilao il Papa pronuntio per Iscomunicato, & scismantico Rè Lanzilao, & lo priuò del Regno, & ne fè noua inuestitura à Rè Luigi; dicendo che quella che municato scis hauea hauuta da Clemente, che non era vero Pontefice era inualida, & si matico, e priconcluse che si soldasse Braccio da Montone Perugino, Sforza da Cotigno. la, & Paolo Orsino tutti Capitani à quel tempo di gran sama. Ma metre Rè dinouo inue-Luigi si partì da Pisa, & andò in Fiorenza per ottener che quella Republica stitone. per virtu della lega contribuisse al soldo de i tre Capitani. Papa Alessandro, Braccio da fe ne andò in Bologna, & là fe infirmò, & morì, & i Cardinali senza contrasto il quinto di dopoi che forono entrati in conclaue, elessero il Cardinal la, & Paolo di Bologua, Gentil'huomo Napolitano, huomo veramente di spirito, non Orsino Capi meno feruido, & inquieto di quelche era Rè Lanzilao. Costui prima chiamato Baldassarre Cossa; si fè chiamare Giouanni xxiij. Et perche Fiorentini stauano sospesi, & non voleano pagar danari, se non sapeano, se l'animo del nuouo Pontefice era di fermar la lega, Rè Luigi andò in Bologna ad dro in Boloadorar il nuouo Papa, & lo trouò molto più pronto in fauor suo, che non gna. era stato Papa Alessandro, & che non solo concorse all'esercito per terra Electione di ma foldò anco vingran numero di Galee di Genouesi, che gionte insieme con le Barchie Francesi che aspettauano da Prouenza, andassero ad assaltar il Regno per mare. Non perdè tempo in tanto Rè Lanzilao che del Con- Rè Luigi ado rail Papain tado di Sora quei di che Papa Alessandro si ammalò, spinse l'esercito à Ro-Bologna. ma, & parte per trouarsi senza presidio, & parte perche diceua, che la voleua ridurre all'obedienza di Papa Gregorio ch'era in Gaeta; la pigliò sen- Rè Lanzilao za contrasto, & poiche intese gli apparati de suoi nemici; lasciò Perretto piglia Roma sentrad'Ibrea Conte di Troia creato di Rè Carlo suo Padre in Roma, & Genti- so. le Monterano, con tre milia, & sei cento Caualli, & distribuì il rimanente dell'esercito per alcune Terre di Campagna, ordinando à i Capitani, che quando vedessero il bisogno andassero tutti à Roma à soccorrer il Conte di Troia, egli venne à Napoli à proueder di danari, & attendere che la Cit tà non si perdesse per assalto di mare; In quell'anno se ritrouano ne i Registri infinite vendite di Terre', e di Castella à vilissimo prezzo, non solo à Gentil'huomini Napolitani, ma à molti della plebe, & à Giudei poco innanzi batteggiati; Vendè anco molti officij, & insino al grado di Caualleria delche solea poi ridersi, & di alcune terre faceua ad persone diuerse in vn tempo diuersi prinileggi. IL FINE DEL VNDECIMO LIBRO.

declarato dal Tapa scomuo del Regno. Et Re Luigi

Motone, Sfor tani di gran

Morte di Pa pa Alessan

Papa Gioua-

## LIBRO DVODECIMO.

Rette da Lipa ri eccellente melle guerre dimare.



E Lanzilao accumulati per questa via danari in gran numero, armò otto Naui, delle quali fe capo Betto da Lipari eccellente nelle guerre di mare, & sei galee delle qualife Ca pitanio Angelo Aldemarisco, & prouisto à questo modo alle cose di mare, chiamò tutti i Baroni con disegno di andare à Roma. Ma essendo approssimato à Roma Rè Luigi, il Popolo Ko-

mano sollecitato da Paolo Orsino, ch'era venuto alla Porta di San Pancratio prese l'arme & benche il Conte di Troia sè alcuna resistenza, all'ultimo su forzato di cedere; su fama che Gentile Monterano sdegnato con Rè Lanzilao, che haueua antiposto il Conte à lui, che si tenea per miglior Capitano, hauesse hauuto secreta intelligenza con Paolo Orsino, & à quella giornata hauesse mancato al debito suo, & fatto perdere Roma, & questa opinione confermò, poiche ritiratosi co'l Conte di Troia nel Regno. Il Conte allogiò le sue genti nel Ducato di Sessa, & venne à Napoli à trouadi Paulo erst re il Rè, & egli con le sue genti se ne ando dritto à Padula sopra Beneuento ch'era terra sua, ne per che'l Rè lo mandasse à chiamare volse venire; Anzi poco dopò per la via di Abruzzo ando à giongersi co'i nimici; Rè Luigi fat to l'acquisto di Roma e sermati gli Officiali in nome di Papa Giouanni, de · sideraua di entrare com'era di ragione, subito nel Regno, & seguir la vittoria; Ma Braccio per ricouerare alcune Terre del Patrimonio di San Pietro che si teneuano per Rè Lanzilao, & poteano offendere le Terre sue, & Paolo Orsino per ricouerare alcune Castella di Campagna, s'intertennero tan to che Rè Lanzilao hebbe tempo di prouedere molto bene alle cose sue,e ponersi in ordine con gagliardo esercito, & qui si può conoscere l'infelicità de i Rè di quei tempi, che più tosto seruiuano, ch'eran seruiti da i Capitani di vetura, i quali haueano per fine più il commodo proprio, che la vittoria di quelli Prencipi, che li pagauano; Mà Rè Lanzilao che conobbe questo, dopò che gionse in età di guerreggiare per se, non se ne serui, se non quanto non se ne potea far altro, seruendosi sempre di condottieri del Regno, ò di alcuno estero, che non hauesse tante genti, ch'ei non hauesse potuto senza pericolo fualigiarlo, quando non hauessero voluto eseguir à punto quel ch' egli commandaua; Poiche Paolo, & Braccio, hebbero cacciato i soldati di

Roma presa da Rè Lanzi las per opra

Rè Lan

Rè Lanzilao da quelle Terre, si mossero da Roma con Rè Luigi, & venero per la via Latina verso il Regno. erano in quello esercito, oltre di Braccio, Paolo Sforza, & Gentile Monterano, tutti i Sanseuerineschi, e'l Conte di Tagliacozzo, tutti Capitani, & soldati veterani. Dall'altra parte si parti di Capua Rè Lanzilao con tredici milia Caualli, & quattro milia fanti sotto questi Capitani; Il Duca d'Atri di casa d'Acquauiua, Nicolò di Gambatesa Conte di Compo basso, Ramondo Cantelmo Conte di Aluito, Gian da Trezzo Conte di Triuento, il Braga da Viterbo, Giacomo di Burgenza, Conte di Policastro, Giouan di Celano, Conte di Celano, Ardizzone da Carrara Conte d'Ascoli, Giouan Pietro, Ramondo, & Roberto Origlia figli di Gurello gran Protonotario, Carlo, & Tomaso di Costanzo, figli di Spatinfaccia, Sergianni Caracciolo, Baordo Pappacoda, Annecchino Mormile, Roberto Bonifacio, Giacomo Mala carne, Francesco di Montagnano, Rinaldo Accoloccia muro, Restaino Caldora, Giacomo Caldora, & Troilo Bulgarello: & oltre di questi ch'erano condottieri, vi era vn numero infinito di Caualieri, & Gentil'huomini priuati Napolitani di questa fattione. In questo viaggio morì Cecco del Borgo, del quale più volte su è fatta mentione. Costui era Marchese di Pescara, & non trouo che prima di lui altri hauesse il titolo di Marchese nel Regno di Napoli. Per la strada il Pescara pri-Rè intese come l'armata sua nell'Isola di Ponza hauea trouato le Naui di Rè Luigi, che aspettauano le Galee, el'hauean rotte, e prese quattro Naui; gno di Napoli onde allegro fequi con miglior animo il viaggio, & gionfe alla Campagna sotto Roccasecca à tempo che Rè Luigi co'l suo esercito era à Ceprano, & procedendo vn poco auanti, venne Rè Luigi ad accamparsi vn miglio vicino à lui: & perche l'vna parte, & l'altra dubitaua, che perdendo il tempo, farrebbeno venuti meno in danari di pagar i soldati, & si dissoluerebbe l'esercito, vennero volétieri à giornata, Scriue Berardino Corio, & Tristano Caracciolo, che Rè Lanzilao volse fauorire Sergianni Caracciolo, e'l se vestire con sopra vesti Reali simili alle sue; Ma Berardino Corio, & il Colennuccio dicono, che chiamò Sergianni, & sei altri, & gli ornò con Cingolo militare, & gli sè vestire di armi, & sopra vesti Reali, & gli distribui per diuerse squadre, acciò che quelli che combatteuano, credendo che fosse il Rè si sforzassero di portarsi valorosamente in presentia di lui. Ma il Colennuccio in questo se su vero ha mischiato vna cosa falsa, perche dice che Sergianni Caracciolo era Conte di Auellino, perche come si vede nelle Constitutioni del Regno in vna senteza della Regina Giouanna seconda detta la Filingeria, appare, che'l Contado di Auellino l'hebbe Sergianni molto tempo dopò di questa giornata per soccessione di Caterina Filingera sua Moglie. Matornando à proposito il fatto d'arme si attaccò à ve- Vittoria di spero, & durò fin à notte oscura con grandissima virtù dell'una parte & l'al Rè Luigi. tra; ma nel fine l'esercito di Rè Luigi restò vittorioso, & Rè Lanzilao che

Morte di Cec co del Borgo Marchese di modiquelti-tolo nel Re-

Colennuccio

Capitani di Rè Lanzilao fatti prizgio-

Pouertà dell'esercito di Re Luigi.

Papa à Bologna.

Sigismondo Imperatore per cstinguer il scisma della Chiefa, cerca si facci un cosale.

fin all'estremo della battaglia hauea fatto ogni sforzo possibile per vince re, al fine disperato della vittoria si ridusse à tre hore di notte à Roccasecca, & mutato Cauallo, se ne andò à San Germano, oue la medesma notte se ritrouarono tutti quelli, ch'erano scampati dalla rotta; Rimasero preggioni in man de nemici il Duca d'Atri, il Conte di Celano, il Conte di Aluito, Ardizzone da Carrara, Baordo Pappacoda, Ramondo Origlia, & molti altri Nobili Napolitani; Fugran marauiglia che l'esercito vittorioso guidato da i più esperti Capitani d'Italia, non hauesse seguito la vittoria, per la qual senza contesa sarebbe acquistato il dominio del Regno; Onde Rè Lanzilao che haucua designato de ritirarsi à Capua, mutò pensiero, & pose à San Germano genti bastanti à guardarlo co'l Conte di Campobasso, & mandò à guardar il passo di Cancello Giouan Pietro Origlia, con trecento Caualli, & con Sannuto di Capua Conestabile di docento Balestrieri Fanti. Scriue Pietro D'humile che sitrouò à questa giornata, ch'era tanta la pouertà dell'esercito di Rè Luigi, che gl'huomini d'arme che hauean fatto preggioni quei dell'esercito di Rè Lanzilao, poiche gli haucano tolto l'arme, & i Caualli, & dato la libertà, secondo l'uso di quei tempi, gli prometteano rendere ad ogn'uno l'arme, & il Cauallo per prezzo di otto, & diece docati. Et che Rè Lanzilao commandò à Tomaso Cecalese Tesoriero, che prestasse danari à quelli che non poteano hauerne di casa loro; & che durò molti di che si partiua il Trombetta di San Germano con vna schiera di ragazzi, & tornauano armati, & à cauallo; Talche non molto tempo dapoi se troud l'esercito quasi intiero; onde giudico, che i soldati di Rè Luigi dopò la vittoria non hauessero voluto passar più innanti senza la paga, sperando che Papa Giouanni l'hauesse mandata al Rè Luigi và primo auiso della vittoria; perche Rè Luigi come haurebbe douuto pasà trouar il sar innanti, tornò à dietro, & caualcò à trouare il Papa à Bologna insieme con Braccio, & con Sforza, & lo trouò molto trauagliato di mente perche Sigismondo Imperadore mosso da zelo Cristiano per estinguer lo scisma ch'era nella Chiesa d'Iddio durato tant'anni, parte con la persona sua, parte con Ambasciadori, andò, & mandò à consortare tutti i Prencipi Cristiani, che volessero insieme con lui costringere Benedetto xiij. che staua in Catologna, Gregorio xij. che staua in Gaeta, & Giouanne xxiij. ad venire cilio miner- ad vn concilio vniuersale, oue si hauesse da decidere chi di loro era vero Pontesice, & togliere l'obedienza à colui che non andasse. Et ottenuta la vo lontà di tutti hauea fatto congregare Prelati d'ogni natione nella Città di Costantia ch'hauea deputata per lo concilio, & à quel tempo hauea mandato à rechiedere Papa Giouanni, che andasse alconcilio; per la qual cosa trouandosi il Papa in dubio di se stesso, su stretto di dire à Rè Luigi ch'era necessario attendere à casi suoi, & de seruirsi de i soldatif contra i Tiranni che alla fama di questo concilio erano insorti contra di lui, & differir la

guerra del Regno à tempo più comodo; per le quale parole Rè Luigi mal Morte d. contento, se ne andò in Prouenza, & poco tempo dopo i morì, lasciando tre figli, Luigi, & Renato de quali se parlerà appresso, & vn'altro. Et Re Lanzilao restando suor del opinion sua, & di tutti Superiore di questa guerra, co minciò, per vendicarsi di Papa Giouanni, ad infestar lo stato Ecclesiastico. Staua all'hora il Papa in grandissima confusione, perche sistretto con gl'in timi suoi nel consultarsi dell'andata, trouò diuersi pareri, perche molti cosigliauano che non andasse, & tra questi era vno Cosmo di Medici Fiorentino, huomo di grandissima prudenza, che gli disse, che non conueniua, ne dici buomo di al decoro dell'autorità Pontificale ne alla dignità d'Italia di andare à co-grandissima mandamento à sottomettersi in mano, & al giuditio di Barbari; ma essendo egli di gran spirito, & considandosi nella giustitia, ch'egli parea di hauere, essendo stato eletto Papa vniuersale da quelli Cardinali, che haueano rifutato Benedetto xiij. & Gregorio xij. come Antipapi, deliberò di andare opponendo alle ragioni contrarie vna ragione assai probabile, & dicendo, che non cra bene, che in contumatia sua, sacesse sare vn'altro Papa in Germania, il qual calando poi col fauor dell'Imperador in Italia à tempo ch'egli era inimicato con Rè Lanzilao, l'hauesse consumato, & cacciato dalla Sede; ma prima chesi partisse, tentò di pacisicarsi con Rè Lanzilao, & mandò il Cardinal Brancazzo per questo effetto in Pace tra Pa Napoli, huomo per vita, & per étà venerabile; & benche Rè Lanzilao pa Giouanni conoscendo la necessità del Papa stesse duro, con destrezza, & diligenza xxiij. & Ri Lanzilao, per l'indusse ad accettar la pace; per virtu della quale il Rè liberaua vn fra- opradet Cartello, & alcuni parenti del Papa, ch'erano preggioni, & riceueua dal Papa LXXX. milia fiorini. Questo è quel Cardinal ch'edificò la Chiesa, & l'Hospitale di Sa 'Agnolo à Nido, dotandola di tanti beni, che non solo balta al viuere di molti Sacerdoti, che celebrano i diuini Officij, ma al gouerno di molti infermi, che con molta carità vi sono gonernati: Fatte questa pace il Rè caualcò, ne si sà per qual cagione, contra il Conte di Nola, & l'assediò dentro Nola, & le tosse tutte le Terre del Contado, & benche i Nolani con somma patienza sopportassero l'assedio per l'affettione che quella Città hà portato sempre à casa Orsina. Il Conte come Signor grato, & amoreuole, non volse suffrire, che vna Città cosi sidele, & Nobile susse distrutta per amor suo, & cominciò à trattar co'l Rè di renderla saluando la persona sua, il Rè si contentò d'assecurarlo, che potesse vscir di Regno; era in Nola insieme co'l Conte vn fratello suo chiamato Algiasio Orsino, costui per veder che'l Rèmai non osseruaua promessa in simili casi, persuase al fratello che volesse più tosto tentare di saluarsi per via di suga secreta, che commettersi alla sede sallace di quel Rè, sotto la quale erano morti tanti Baroni Illustri: & vedendo che's Conte non volcua pigliar il suo conseglio, mentre si trattauano i patti co'l Rè, sè EE

importang :.

dinal Bran-cazzo.

fare dentro Nola vna Barca piccola, & & si mosse di notte con molti de i più sedeli, & con tanti villani, che bastassero à portar sù le spalle la Barca, & se ne andò alla Marina della Torre dell'Annuntiata, & melso con quella in Mare, si saluò in campagna di Roma; due di dopò il Conte si parti con saluo condotto del Rè, & se ne andò à Nettuno che era suo in campagna di Roma. In questo tempo la Reina Margarita che era stata molti anni à Salerno, partendosi da quella Città per la Pe-

Morte della Reina Margarita:

Le cose del Co

cilio Constan tiëse assai tra

uagliate.

lla ar=

ste, che vi era, se ne andò all'Acqua della Mela Casale di Sanseuerino, & là mon; e'l Rè ne fè sare l'esequie in Napoli con pompa Reale. Ma Papa Giouanni essendo andato in Constantia al Concilio, hauca lasciato Braccio Capitano della Chiesa, che debellasse Francesco de Vico, il qual era ribello della Chiefa, & se intitolaua Presetto di Roma, & essendo stato spogliato da Braccio di tutto, staua assediato à Ciuità Vecchia; & Rè Lanzilao che non sapeua star in otio, inuiò alcune Galee in compagnia di tre Naui grosse; ch'erano cariche di soldati, & di caualli, & d'ogni cosa da viuere fin al fieno per li caualli in soccorso al Presetto; per la qual cosa Braccio peco dapoi si parti da l'assedio, & scrisse al Papa in Germania, che'l Rè hauea rotta la pace. Ma le cose del Concilio andauano tanto trauagliate, che'l Papa hauea lasciato in tutto il pensiero delle cose d'Italia; & per contrario Rè Lanzilao lasciato ogni rispetto della pace; l'anno seguente caualcò per occupar Roma: era in Roma il Conte di Nola, (come sù è detto) cacciato dallo Stato, & Francesco Orsino, che poi su Presetto di Roma, & Giouanni Colonna, & Cristosoro Gaetano, & tutt'insieme non haueano più che vndici milia caualli, & però dissidati di poter tenere tutta la Città, si secero sorti al Borgo, & si tennero alcuni dì, con speranza, che'l Popolo Romano molestato da Soldati pigliasse quell'arme, che non hauea voluto pigliare per disesa della Città; ma al fine vedendo che non si moueua alcuno, lasciarono il Borgo, & andarono al soldo de i Fiorentini, i quali sospetti dell'ambitione di Rè Lanzilao. cercauano di prepararsi alla disesa della libertà. Ma Rè Lanzilao per appa recchiarsi alla guerra di Toscana, cominciò à voler sapere tutti quelli Romani ch'erano stati adherenti à Paolo Orsino nella riuolutione di Roma,& ne sè priggioni più de quaranta, & mandò Sforza ad occupar le Terre del Patrimonio, & se ne venne à Napoli per far danari, & condusse seco tutti i priggioni Romani fotto spetie di volergli per Ostaggi. Quando sù in Napo li cominciò à vendere Terre, Castella non solo di quelli ch'erano giudicati, & condennati per ribelli, ma di quelli, in cui n'era vna minima sospittione. Si vede nell'Archiuo Regio vn Registro grande di Terre, & Castella, comprate da Gurello Origlia, per bassismo prezzo. Benche il Rè sa mentione, che'l più che valeano le Terre, il dona à conto di remuneratione, è cosa certo degna d'ammiratione la gran-

dezza di

dezza di questo Gurello, che in vna divisione, che se tra i figli di quel c'hauca acquistato, nomina tra Città, Terre, & Castella più di Sessanta, che di sei Figli, non fù chi non ne hauesse almeno otto, & hebbe questa felicità pochissimo spatio di tempo; perche la Regina Giouanna, che successe come si dirà appresso, gli spogliò d'ogni cosa. Con queste vendite, & có mol ti danari che pagarono di taglia i preggioni Romani, si partì di Napoli,& tornò à Roma con animo, & dilegno di far gran cose, & perche sospettaua che passando in Toscana, Paolo Orsino verrebbe ad occupar Roma; deliberò per ogni via, ò giusta, ò ingiusta hauerlo in mano, & assecurarsi di lui, & essendo ogn'altro modo malageuole, mãdò à rechiederlo che venisse à soldo suo offerédoli grandissimi partiti, tanto à lui, quanto ad Orso Or sino Signor di Monte Rotondo; Paolo ancorche sapesse l'uso di quei tépi, che i Capitani di ventura finito il soldo con vn Prencipe, soleano andare à seruire vn'altro, senza che restasse rancore nel primo che haueano seruito, staua pur sospetto conoscedo il Rè di natura vendicatiuo. Ma al fine c'heb be nouella, che lo Sforza, ch'era stato Autore della rottá del Rè à Roccasec ca gl'era entrato in gratia, & il Rène faceua stima grandissima; sperò che altre tanto trattarebbe lui bene. Ma con tutto ciò volse securtà, la qual su; che'lRè promettesse à tutti i Capitani del campo di trattarlo bene, & non farli spetie alcuna di violenza, & i Capitani promettessero à lui con giuramento di non soffrire in niun modo, che'l Rè potesse offenderlo, & co questa conditione vennero, Paolo, & Orso con molte compagnie de géti d'arme belle, & ben'in ordine, e'l Règli mostrò buon viso. Ma persistendo nel la deliberatione di farlo morire, volse farsi beniuolo Sforza, al quale portaua più rispetto, & dubitaua più di romper la Fede, che à gl'altri; & diede à Francesco Figlio primogenito di lui, che non hauea più di quattordici anni, Tricarico, Senisi, Tolue, Crachi, la Salandra, & Calciano, & lo mandò à Napoli sotto imaginabil scusa; ma in effetto per tenerlo per Ostaggio. Partito dunque di Roma, & ageuolmente occupato tutte le Terre della Chiesa, distribui per quelle i Capitani, & le genti, & ei si sermò à Peruggia Rè Lanzilan con disegno di non scoprire per alcuni di l'animo suo, per tenere in timore à Peruggia. tutte le Terre di Toscana, di Romagna, & di Lombardia per tagliegiarle. Mandarono subito Ambasciadori, Fiorenza, Lucca, Siena, Bologna, & altre Terre, & fece buon viso à tutti egualmente, ma nel parlare era ambiguo,

mostrando segno tal'hora di voler passare in Lombardia. Ma all'vltimo ac cettado dall'altre Terre l'offerte de i presenti, andaua trattenedo in parole gli Ambasciadori Fioretini, i quali temerono per certo che l'animo suo era di assaltar Fioreza; & per questo hauedo inteso che'l Rèstaua innamorato

hauessero con gran somma de danari subornato il Medico, che per mezzo

Granlezz: d. G .12.14 Origlia.

Paolo Orfino viene al soldo di Rè Lanzi-Las con securtà# capita\_ nidel Rè.

Industrioso della figlia d'un Medico Perugino, co la quale spesso si giaceua; e fama che rentim. partito de Fio fare dentro Nola vna Barca piccola, & & si mosse di notte con molti de i più sedeli, & con tanti villani, che bastassero à portar sù le spalle la Bar-

Morte della Reina Margarica:

Le cose del Co cilio Constan tiese assai tra uagliate.

ca, & seneandò alla Marina della Torre dell'Annuntiata, & melso con quella in Mare, si saluò in campagna di Roma; due di dopò il Conte si parti con saluo condotto del Rè, & se ne andò à Nettuno che era suo in campagna di Roma. In questo tempo la Reina Margarita che era stata molti anni à Salerno, partendosi da quella Città per la Peste, che vi era, se ne andò all'Acqua della Mela Casale di Sanseuerino, & là mon; e'l Rè ne sè sare l'esequie in Napoli con pompa Reale. Ma Papa Giouanni essendo andato in Constantia al Concilio, hauca lasciato Braccio Capitano della Chiesa, che debellasse Francesco de Vico, il qual era ribello della Chiesa, & se intitolaua Presetto di Roma, & essendo stato spogliato da Braccio di tutto, staua assediato à Ciuità Vecchia; & Rè Lanzilao che non sapeua star in otio, inuiò alcune Galce in compagnia di tre Naui grosse; ch'erano cariche di soldati, & di caualli, & d'ogni cosa da viuere fin al fieno per li caualli in soccorso al Presetto; per la qual cosa Braccio peco dapoi si parti da l'assedio, & scrisse al Papa in Germania, che'l Rè hauea totta la pace. Ma le cose del Concilio andauano tanto trauagliate, che'l Papa hauea lasciato in tutto il pensiero delle cose d'Italia; & per contrario Rè Lanzilao lasciato ogni rispetto della pace; l'anno seguente caualcò per occupar Roma: era in Roma il Conte di Nola, (come sù è detto) cacciato dallo Stato, & Francesco Orsino, che poi sù Presetto di Roma, & Giouanni Colonna, & Cristosoro Gaetano, & tutt'insieme non haueano più che vndici milia caualli, & però dissidati di poter tenere tutta la Città, si secero sorti al Borgo, & si tennero alcuni dì, con speranza, che'l Popolo Romano molestato da Soldati pigliasse quell'arme, che non hauea voluto pigliare per disesa della Città; ma al fine vedendo che non si moueua alcuno, lasciarono il Borgo, & andarono al soldo de i Fiorentini, i quali sospetti dell'ambitione di Rè Lanzilao. cercauano di prepararsi alla difesa della libertà. Ma Rè Lanzilao per appa recchiarsi alla guerra di Toscana, cominciò à voler sapere tutti quelli Romani ch'erano stati adherenti à Paolo Orsino nella riuolutione di Roma,& ne sè priggioni più de quaranta, & mandò Sforza ad occupar le Terre del Patrimonio, & se ne venne à Napoli per far danari, & condusse seco tutti i priggioni Romani sotto spetie di volergli per Ostaggi. Quando sù in Napo li cominciò à vendere Terre, Castella non solo di quelli ch'erano giudicati, & condennati per ribelli, ma di quelli, in cui n'era vna minima sospittione. Si vede nell'Archiuo Regio vn Registro grande di Terre, & Castella, comprate da Gurello Origlia, per bassismo prezzo. Benche il Rè sa mentione, che'l più che valeano le Terre, il dona à conto di remuneratione, è cosa certo degna d'ammiratione la grandezzadi

dezza di questo Gurello, che in vna divisione, che se tra i figli di quel c'hauea acquistato, nomina tra Città, Terre, & Castella più di Sessanta, che di sei Figli, non fù chi non ne hauesse almeno otto, & hebbe questa felicitì pochissimo spatio di tempo; perche la Regina Giouanna, che successe come si dirà appresso, gli spogliò d'ogni cosa. Con queste vendite, & có mol ti danari che pagarono di taglia i preggioni Romani, si partì di Napoli,& tornò à Roma con animo, & dilegno di far gran cose, & perche sospettana che passando in Toscana, Paolo Orsino verrebbe ad occupar Roma; deliberò per ogni via, ò giusta, ò ingiusta hauerlo in mano, & assecurarsi di lui, & essendo ogn'altro modo malageuole, madò à rechiederlo che venisse à soldo suo offerédoli grandissimi partiti, tanto à lui, quanto ad Orso Or sino Signor di Monte Rotondo; Paolo ancorche sapesse l'uso di quei tépi, che i Capitani di ventura finito il soldo con vn Prencipe, soleano andare à seruire vn'altro, senza che restasse rancore nel primo che haueano seruito, staua pur sospetto conoscédo il Rè di natura vendicatiuo. Ma al fine c'heb be nouella, che lo Sforza, ch'era stato Autore della rottá del Rè à Roccasec ca gl'era entrato in gratia, & il Rène faceua stima grandissima; sperò che altre tanto trattarebbe lui bene. Ma con tutto ciò volse securtà, la qual su; che'lRè promettesse à tutti i Capitani del campo di trattarlo bene, & non farli spetie alcuna di violenza, & i Capitani promettessero à lui con giuramento di non soffrire in niun modo, che'l Rè potesse offenderlo, & co questa conditione vennero, Paolo, & Orso con molte compagnie de géti d'arme belle, & ben'in ordine, e'l Règli mostrò buon viso. Ma persistendo nel la deliberatione di farlo morire, volse farsi beniuolo Sforza, al quale portaua più rispetto, & dubitaua più di romper la Fede, che à gl'altri; & diede à Francesco Figlio primogenito di lui, che non hauea più di quattordici anni, Tricarico, Senisi, Tolue, Crachi, la Salandra, & Calciano, & lo mandò à Napoli sotto imaginabil scusa; ma in effetto per tenerlo per Ostaggio. Partito dunque di Roma, & ageuolmente occupato tutte le Terre della Chiefa, distribui per quelle i Capitani, & le genti, & ei si sermò à Peruggia Rè Lanzilan con disegno di non scoprire per alcuni di l'animo suo, per tenere in timore à Peruggia. tutte le Terre di Toscana, di Romagna, & di Lombardia per tagliegiarle. Mandarono subito Ambasciadori, Fiorenza, Lucca, Siena, Bologna, & altre Terre, & fece buon viso à tutti egualmente, ma nel parlare era ambiguo, mostrando segno tal'hora di voler passare in Lombardia. Ma all'vizimo ac cettado dall'altre Terre l'offerte de i presenti, andaua trattenédo in parole gli Ambasciadori Fioretini, i quali temerono per certo che l'animo suo era di assaltar Fioreza; & per questo hauedo inteso che'l Rèstaua innamorato della figlia d'un Medico Perugino, co la quale spesso si giaceua; e fama che rentim. hauessero con gran somma de danari subornato il Medico che per mezzo della figlia l'hauesse auelenato, & che'i Medico indutto dall'auaritia, antepo

Grandezzz d. G . 12.19 Origlia.

Paolo Orfino viene al soldo di Re Lanzilas con securtà si capitanidel Rè.

Industrioso partito de F.o

EE nendo nendo il guadagno allavita della figlia, l'hauesse persuasa ad vngersi le parti

Paulo, & Or fo Orsini carcerati.

genitali d'una virtione pestisera quando andaua à star eo'l Rè, perch'era co positione atta à dare tal diletto al Rènel coito, che non haurebbe potuto mai mancare dal amor suo, & che per questo il Rè se infermò d'un male al principio lento, & incognito, & à quel tempo essendo venuto Paolo, & Or so à visitarlo, se prendere ambi doi, & porli in carcere strettissimo. Non mancarono i Capitani subito che intesero la cattura dell'Orsini di andare vnitamente al Re à pregarlo che non volesse macchiare tutti d'una nota perpetua d'infamia, & sottomettergli alle giuste querele di tutta casa Orsina, & di tanti valent'huomini che militauano sotto l'insegna di Paolo, da i quali senza combattere poteano esser condennati, & dipinti per traditori, & pergiuri. Ma il Rè che tenea pensiero di farlo morir subito, vedendo il consenso vniuersale di tutti i Capitani, & sentendo che tutti i soldati esterni ch'erano al Presidio delle Terre conuicine erano in tumulto: rispose ch'egli ben se ricordaua di quelche hauea promesso à loro. Ma che hauendo inteso, che Paolo tenea prattica con Fiorentini di tradirlo, era stato astretto di pigliarlo per assecurarsi, ma quando non fusse stato vero quel che se gli imputaua l'haurebbe liberato, & certo l'instanza che quelli secero, & il pensiero c'hebbero di osseruare gli andamenti di Rè Lanzilao che non gli facesse morire, sù la salute di Paolo, & di Orso; perche aggrauandosi il male, & partendosi il Rè di Peruggia per venirsi ad imbarcare sù le Galee ad Ostia, quando volse condur seco i priggioni, i Ca pitani elessero il Duca d'Atri, che andando sotto colore di sar compagnia al Rè, hauesse da prouedere che i priggioni non fossero gittati in mare; & gli diedero sette altri Capitani minori, tra i quali fu Sergianni Carracciolo, & Ramondo Origlia. Gionto il Rèad Ostia se imbarcò assai grauedel ma le, & quasi farneticando mostraua che ogni suo intento non era in altro, se non che i priggioni non suggissero, perche comandaua ad ogn'hora che sossero tenuti in buona guardia, & gionto à Napoli à due di Agosto dell'anno. M. CCCC. XIIII. su dalla marina in lettica portato al Castello, & subito che su messo in letto comandò che Paolo sosse decapitato. Il Duca d'Atri parlò con la Duchessa d'Austria che gouernaua il tutto, perche la Reina moglie del Rèstaua più à modo di preggioniera, che di Reina, & disse quanto potea pregiudicare all'anima, & allo Stato del Rè, se vn tale personaggio era senza legitima cagione satto morire; & operò che la matina seguente quelli che vennero à visitar il Rè, dissero che à Paolo era stata mozza la testa, & il corpo tagliato in quarti. Ne perche mostrasse il Rè di questo grandissimo piacere, mancò vn punto la violenza del male, per la qual gionto il sesto di de Agosto vsci di vita con sama di mal Cristiano, & perch'era morto escommunicato, la Duchessa lo mandò à sepellire senza pompa, à San Giouanni à Carbonara,

ouegli

Ré Lanzilao ad Ostia.

1414

Ordine di Rè
Lanzila o giù
to in Napoli
che Paulo Or
sino fußi decapitato, ma
non però eseguito p opra
del Duca d'A
tri.

Morte di Rè Lanzilao.

ouegli sè sar poi vn sepolero (che ancor si vede) per la qualità di quei tem pi affai superbo, & Reale. Fù questo Rè desiderosissimo di gloria, & molto più de Signorie, & per venire à quel fine, che desideraua no tenca conto di pergiurio, ò di rottura di fede; fu crudelissimo, & l'una, & l'altra di queste cole si vide nella stragge che sè di tanti Prencipi del Regno, contrauenedo algiuramento, & alla fede Reale, su fuor di misura liberalissimo quando haueua,& quando gli mancauano, non miraua, ne à giusto, nead ingiusto per hauer danari. Hebbe tanto in odio i Capitani di ventura, che dicono che se allegrasse della morte del Conte Alberico di Cunio, ancorche sosse stata l'opera di lui cagione di stabilirlo nel Regno; & è fama, che se viueua haurebbe satto morire no solo Paolo Orsino, ma Ssorza, & quati ne gli capitauano in mano: & per questo Braccio di Montone inuitato da lui con gradissimi premij non vosse mai andar à seruirlo. Fù amatore di huomini valorosi, & à quelli di cui vedea qualche proua,non si potea mai satiare di donare, & fare honore; Fauori mirabilmente, & quasi per istinto naturale, igentil'huomini di Porta nova, & di Porto; & veniva ad otto, & à dieci di ad alloggiare nella casa che à tépi nostri è stata di Roberto Bonisacio Mar chese d'Oria, à vedere la giouent à che si esercitaua in quella strada in coti nue giostre, & com'egli era eccellétissimo in ogni sorte di armeggiare, qua do hauca veduto il meglio giostratore in vna giornata, il di seguete volcua chegiostrasse có lui. Scriue Pietro D'humile due cose notabili; ch'essendo Gesualdo di Gesualdo alleuato da fanciullezza con lui riuscito alli xxij. anni dell'età sua di forze mostruose, & di destrezza grade; in vna impresa struoje, o dequando vsciua à scaramozzare con una lancia di gran grossezza, ò cauaua si sella il nemico chalerdito perhorte di rose à rela de la Chia il nemico chalerdito perhorte di rose à rela de la Chia il nemico chalerdito perhorte di rose à rela de la Chia il nemico chalerdito perhorte di rose à rela di Gestual. di sella il nemico sbalordito per botta di testa, è voltado subito il cauallo, de di Gestual-& venendo al por mano allo stocco, se appressaua tato al nemico, che affer- do. randolo per forza di braccio il poneua in terra, & per vn fante ne mandaua il cauallo al campo, & se staua finche colui rendedosigli porgea lo stocco, & egli nel mandaua al suo campo à piede donandogli la libertà, & questo fû più d'una volta con gran piacere del Rè, & de gl'altri, che il vedeuano.Il Rè inuidioso della fortezza di quel Caualiere, come tornò à Napoli instigò molti soldati, & Caualieri stimati più valenti, & quasi à tutti quelli che volessero prouarsi in questo esercitio; accade il medesmo; Onde il Rè volse con la persona propria sar esperienza, se questo venia da forza, ò da destrezza, essendo egli di grandissima forza, & di non poca destrezza, & vn dinel Palco in presenza di pochi samiliari, se armare Gelualdo insieme Giostra satti con lui, & saliti à cauallo incontrandosi ruppero ageuolmente le lancie, & posto l'uno, & l'altro mano à stocchi, il Rè hauendo fatto doll Gestalogni sforzo di non farsi appressar Gesualdo, & vedendo che hauea git- do. tato lo stocco, & che venia per entrar ad afferrarlo, gittò egli ancora lo stocco, & si strinse con Gesualdo con grandissima forza cercan-

Qualità di 24 Lanzilao.

EE do di do di gittarlo da cauallo, & contrastando vn pezzo, Gesualdo disse al

Giostra tra Rè Lanzilao & Antonello di Costanzo.

Rè, non più Signore che la Maestà vostra và interra; Il Rè adirato disse che attendesse à fatti suoi, & in far l'ultimo sforzo, Gesualdo il mandò à terra, & andò à terra ancor esso, ma sopra il Rè, il qual consessò, che la natura non potea fare il più valoroso Giouane, & gli diede il primo loco tra i Camerieri, ma morì sei mesi dopò con dispiacere del Rè, & di tutta sua Corte; & vu'altra volta volendo giostrare à Porta noua con Anto nello di Costanzo, per la prima volta Antonello à studio mise tardi la lancia per non incontrarlo, del che adirato mandò à dirle, che se non giostraua come solea con gl'altri, l'haurebbe mandato in loco, oue non hauria giostrato per molt'anni, per la qual còsa Antonello segnando la secon da volta in testa del Rè, il percosse si forte, che caddè, & stette per buono spatio alienato dal mondo, & smorto: la Duchessa d'Austria venuta dal Castello à vederlo credendo che morisse, comandò alla guardia de i Balestrieri che andasse appresso ad Antonello, che s'era posto in suga. Ma il Rè ritornato in se mandò ad assecurarlo che venisse, & lo vosse in alcun'altre giostre per compagno, & l'hebbe tanto caro, che gli donò la giuridittione criminale sopra Teuarola; dou'egli, & i suoi per ottant'anni non haueano hauuto altro che la ciuile; queste due cose, mi marauiglio che Pietro non le scriuesse assegnando i tempi che surono, come scriue tutte l'altre, & per questo io non volendo alterarle l'hò scritte in questo loco come le scriue egli medesmo; Dice anco, che dalla rouina de Sanseuerineschi, non volse soffrire che huomo di Regno potesse tener compagnia più gran de, che di xxv. Elmetti, & che à quel tempo che morì per gran fauore solo · il Duca d'Atri hauea la soa di cento Elmetti, ciò è cento homini d'arme, & come si dice à tempi nostri cento lancie, & per dimostrare meglio il modo della militia di quei tempi; Quesso Rètenea ordinarij mille Elmet tiade i temps ti, cento sotto lo Stendardo del Duca d'Atri, & noue cento sotto questi Ca pitani, Cola Carrafa, Giacomo Carrafa, Francesco di Monte Agano, Sergianni Carraciolo, Ottino Carracciolo, Michelino Rauignano, Annecchino Mormile, Giacomo Sannazzaro, il Conte di Troia, Antonello di Costanzo, Masotto di Costanzo, Galeotto Agnese, Petrillo Macedonio, Leone di Pietra mala, Giouanne di Sanframondo, il Monaco d'Anna, Tadeo Gattola di Gaeta, Luigi di Loffredo, Artuso Pappacoda, Berardo Scaglione, Simone di Sangro, Paolo Cernonato, Francesco Torto, Riccardo de Riccardo da Ostona, Giouannello di Aquino, Carlo Pignatello, Fabritio di Capua, Giulio Cesare di Capua, Giouan Pietro Origlia, Ramondo Origlia, Antonello di Gesualdo, Giacomo Caldoro, Giouanni Latro, Hettore Piscicello, Marmello Zurlo, Fosco Brancazzo, & Antonio di Azzia; di questi ch'erano al numero Trenta otto, Venti otto haueano le compagnie de xxv. Elmetti, & Dieci le compagnie di xx. Però è da sapere, che chi ha-

uea ven-

Dimostratione della milidi Rè Lanzilas.

uea venti Elmetti hauea cento caualli, perche ogn'huomo d'arme, che po rtaua Elmetto, era tenuto di condur seco quattro caualli leggieri, & chi n'hauea xxv. hauea cento venti cinque caualli, & ogni huomo d'arme tiraua dieceotto docati il mese, & le stanze per se, & per li quattro suoi, talche à questo conto à quel tempo la Tesoreria del Rè pagaua con le prouisioni de i Capitani vinti docati il mese per le genti d'arme ordinarie del Regno, ch'erano mille Elmetti, ò lancie, & quattro milia Caualli leggieri, senza altre tanti, che per quella guerra pagaua à Sforza, à Paolo, & ad Orso Orsini, al Braga da Viterbo, à Buccio da Siena, & altre esterni; per questo bell'ordine, la morte di questo Rè, sù amarissimamente pianta da tutti i Nobili Napolitani, & del Regno che seguiuano l'arte militare, perche questo, & tutti gl'altri buon'ordini subito siriuolsero in confusione, che mancando poi le paghe, quasi tutte queste genti lasciando i Capitani proprij, si ridustero sotto Fabritio, & Giulio Cesare di Capua, & sotto i Caldo ri, & sotto il Conte di Troia, che andarono à sostenerli nelle Terre loro, aspettando d'esser soldati d'altre potentie, come alcuni di essi fur poi, & di questo modo si dissipò in breue vn tanto esercito, & di tante Terre prese, solo si tenne Ostia, & Castel di Sant'Agnolo di Roma, & cosi sù messa in oblio la cura della libertà di Paolo Orino, essendo disuniti quelli che la

procurauano; Sforza hauendo intela la morte venne à Napoli con pochi Caualli; lasciando Micheletto da Cotignola suo parente al gouerno delle sue genti, & trouò che Napolitani haueano il di medesmo che'l Rè morì, gridato per Regina Giouanna, che sù detta seconda, Vedoua del Duca d'Austria; & si trauagliò di fermare la sua condutta con lei.

IL FINE DEL DVODECIMO LIBRO.





## LIBRO DECIMO

A Città di Napoli, benche se trouasse meno gran numero de Nobili della parte Angioina, ch'erano in Francia, & quelli ch'erano in Napoli in gran pouertà. Mentre vi Regnò Rè Lazilao stette pur molto in fiore, no solo per l'arte militare ch'era in vso con honore di tanti personaggi, &

vtilità di tanti Nobili, che honoratamente viueano con gli stipendi; ma molto più per gli stati, che ò in dono, ò in vendita, hauea compartito per tutti, i Seggi, perche auanti la rouina di tanti gran Baroni, non erano più che xvij.famiglie in tutti i Seggi, che hauessero Terre, ò Castella; & quelle poche, & picciole, & nella morte sua se ne trouarono aggionte più de xxij. altre, senza molte famiglie, che non erano ne i Seggi. Ma si scouerse subito dal principio del Regno della Regina Giouanna tal mutatione di gouerno, che molti sauij pronosticarono, che in breue la parte di Durazzo non starebbe niente meglio dell'Angioina, con distruttione del Regno vniuer-Amore della sale; perche quella donna essendo Duchessa s'era innamorata d'un suo Cop piero, ò come altri vogliono Scalco, chiamato Pandolfello Alopo, al quale dolfello Alo- secretamente hauea dato il dominio della sua persona; quando si vide Regi na, rotto il freno del timore, & della vergogna, gli diede ancora il dominio del Regno, perche hauendolo creato gran Camerlengo, l'officio del quale, e di hauer cura del Patrimonio, & dell'entrate del Regno; & lasciando amministrare ogni cosa à suo modo, gl'era quasi soggetto tutt'il Regno. Ma pratticando Sforza in Castello per trattar la sua condutta con la Regina,& scherzando quella con lui molto liberamente riprendendolo che non pigliaua moglie; Pandolfello entrò in gelosia; perche Sforzase ben era di quarant'anni, era di statura bella, & robusta congratia militare atta à ponere sù i salti la natural lasciuia della Regina, & senza dar tempo che potesse passar più innanti la prattica; disse alla Regina, che Sforza era affettio nato à Rè Luigi, e ch'hauea mandato à chiamare le sue genti nel Regno con intentione di pigliar Napoli, & se potea ancor il Castello, & lui, & che quest'era cosa che l'hauea saputa per vie certissime, e bisognaua presta prouisione. La Regina non seppe far'altro, che dir'à lui, che prouedesse, e gli ordinò che la prima volta che Sforza veniua nel Castello se li dicesse

chela

Regina G10uanna, co Pan

Pandolfello Alopo creato guan Camer. lengo.

Gelosia di Pa dolfello, e suo effetto.

che la Reina era nella Torre di Beuerella; Onde Sforzaentrato là trouò tanti che lo disarmarono, e lo strinsero scendere al fondo doue stana sforza prig-Paolo, & Orso. Quando questa cosa si seppe per Napoli, diede gran gione. dispiacere alla parte di Durazzo, & massime à quelli, ch'erano itati del Configlio di Rè Lanzilao de i quali erano questi all'hora della Città, Giouanni Carracciolo Conte di Cerace, Perotto Conte di Troia, quem fi della funigione Proposedo Pappacedo e Ramondo Origlia. Questi anda Francesco Zurlo, Baordo Pappacoda, e Ramondo Origlia. Questi andarono alla Reina à dire, che si marauigliauano, che la Maestà sua hauesse fatto pigliare Sforza tanto famoso, & potente Capitano co'l parer solo del Conte Camerlengo, dou'era necessario hauerne conseglio da tutti i sauij di Napoli, e di tutt'il Regno, non solo da gl'altri della Corte, perche quà importa l'interesse non solo della Corona di sua Maesti, ma di tutt'il Regno che anderia à sangue, & à suoco, se le genti di Paolo se vnissero con quelle di Sforza per venire à liberare i loro Capitani. La Reina rispose, che hauea ordinato al Conte Camerlengo, che l'hauesse conferito co'l Conseglio, & che'l conte non hauea hauuto tempo da sorlo per lo pericolo ch'era nella tardanza, ma che haurebbe ordinato, che si vedesse di giustitia se Sforza era colpato, & trouandosi innocente il farrebbe liberare. Quelli secero di nuouo instanza, che si commettesse à Stefano di Gaeta Dottor di legge la cognitione della causa, & cosi sù ordinato; questo resentimento pose in gran pensiero la Reina, & più il Conte Pandolsello, & tanto più, quato che tutti quelli del Conseglio vniti solecitauano la Reina ch'essendo rimasta sola della stirpe di Rè Carlo, & di tanti Rè che hauca no Regnato cento ciuquanta anni donesse pigliar marito per hauer figlioli, & assicurar il Regno di quiete, & che l Regno stando in quel modo non potria tardare à vedersi qual che mouimento. Aquello si aggiunse che le seste di Natale arrivarono in Napoli Ambasciadori d'Ingliterra, di Spagna, di Cipri, & di Francia à trattar il matrimonio che induffero la Reina à risoluersi. E perche parea più oportuno il matrimonio de l'Infante Don Giouan d'Aragona Figlio del Rè Ferrate d'Aragona de tutti gli altri matri monij, perche il Rè Ferrate possedea l'Isola di Sicilia, dode poteua più presto mandare soccorso per dibellare gli emuli de la Reina. Il Consiglio persuase che si mandasse in Catalunga messer Goffredo de Mont'Aquila Dottore di lege, e frate Antonio di Tassia ministro di Conuentuali di San Fransesso à trattare il matrimonio, e suro in Valentia. e conclusero con gran pia cere di quel Rè. Ma quando l'Imbasciadori tornarono in Napoli, è dissero che l'Infante Don Giouanne che hauea da essere lo sposo non hauea più che dicedott'anni, e la Reina n'hauea quaranta sette, si mandò à risoluere trala Regina tntto quel ch'era conuenuto, & si elesse il matrimonio del Conte Iacouo de Gionanna & la Marcia de li Reali di Francia; ma molto rimoto alla Corona; giudicando che potrebbe trattare con lui con più superiorità che con l'altri che Marcia

Matrimonio il Conte Iz\_\_ cono della

verreb-

verrebbono con più fausto, & superbia, & patteggiò con l'Ambascia-

dore di quello che si hauesse d'astinere dal titolo di Rè, & chiamarsi Conte, & Gouernator generale del Regnó; che del rimanente sarebbe tenuto da lei carissimo. Parti di Napoli l'Ambasciadore sollecitato da molti che pregasse il Conte d'affrettarsi al venire; & con questo restarono gl'animi di tutti quieti. In questo Maria Regina Vedoua di Rè Lanzilao volse partirsi, & andar à Leccie Terra del suo stato Paterno; & quei che haueano hauuto le Terre che forono del Principe di Taranto, persuase ro la Reina, che in nessun modo sacesse partire ne lei ne i Figli dal Castel nuouo, perche potrebbero suscitare gran nouità al Regno, & però la Reina Giouanna gli sè ponere guardie, tanto à lei, quanto à i Figli; ordinando che nel rimanente sosse servicio de la Pandol che nel rimanente sosse servicio de la Pandol che nel rimanente sosse se sosse se sosse se sosse se sosse se sos se se so se s fello pensando che sosse poco che'l marito della Regina si chiamasse Conte per la securtà sua, & conoscendo la moltitudine de gl'inuidi, che desiderauano la rouina sua, pensò di sortificarsi di amicitie, & di Parentadi, & voltò il pensiero ad obligarsi Sforza, & scese à visitarlo nelle carcere, sforzandosi de darle à credere che la Regina l'hauea fatto ristringere ad instigation d'altri, & ch'egli tutta via trauagliaua per farlo liberare; Sforza ch'era di natura aperto, & sempio, tenendolo per vero, il ringratiò, & li promise ogni officio possibile di gratitudine; & gli replicò, che stesse di buon' animo, che haurebbe interposto Caterinella Alopa sua sorella ch'era fauoritissima per mitigar l'ira, & toglier il sospetto alla Regina, & si partì. Di là à pochi di hauendo conferito questo suo pensiero con la Regina, & detto come per securtà comune era necessario tener obligato Sforza, che con le suc genti sarebbe stato saldo propugnacolo dello stato loro in ogni fortuna, l'indusse à contentarsi di quanto egli faceua; & ritornato al carcere, disse à Sforza, che hauea procurato non solo la libertà, ma la grandezza sua; Ma che la Regina volea per patto espresso che pigliasse per moglie Caterinella che hauea tanto trauagliato per liberarlo; perche diceua che così si potrebbe sidar di lui, quando con l'amor della moglie seria stretto sermarsinel Regno,& non andar vagabondo, & che in conto di dotegli darebbe l'officio di gran Conestabile, con otto milia docati il mese per il soldo delle sue genti; Sforza tutto allegro gli rese gratie infinite confessando riconoscer la vita, & ogni suo bene da lui. Queste cose erano sauiamente pensate dal Conte Pandolfello, ma follemente eseguite; perche se hauesse trattato questa liberation di Sforza con altri del Consiglio, & voluto farli partecipi dell'obligo, hauria declinato gran parte di quella inuidia, che su poi cagione della rouina sua, & haueria saluato in parte l'honor della Reina da quella nota di leggierezza, che hauendo fatto carcerare vn huomo tale sen-

za proposito: senza proposito poi, & senza cagione apparente l'hauesse liberato, & satto il maggior, e'l più potente Signor del Regno. Vscito dun-

que Stor-

Guardie pofie alla Reina Maria,e Juoi figli.

que Sforza, & celebrate le nozze nel Castello con quella pompa, come se la sposa sosse stata figlia della Regina; nacque grandissimo sdegno, & odio contra la Reina, & il Conte Pandolfello in tutti quelli del Conseglio, parendo cosa indegnissima, che vn semplice Scudiero (che cosi lo chiamauano) disponesse senza vergogna dell'animo; & del corpo della Regina. Ma molto più fremeuano i seruidori di Rè Carlo terzo, & di Rè Lanzilao, che vedeuano vituperare la memoria di duo Rè tanto gloriosi così vilmente, & con tanto pericolo delle cose lor proprie, & tragl'altri ne mostraua mag gior doglia Giulio Cesare di Capua; il quale hauendo condotto appresso di segran parte de i soldati di Rè Lanzilao, aspiraua à cosegrandi, & presumea di douer essere con gran soldo condutto dalla Reina, & n'era venuto in quali certa speranza, quando vide Sforza carcerato; & già pareua à tutti che sosse ordinato vno duum virato (per dir cosi) di Sforza, & del Conte, che haurebbono bastato di poner in vn sacco il Conte della Marcia, & partirsi il Regno. Quando venne auiso che'l Conte della Marcia era in Venetia, & che sra pochi di sarrebbe in Mansredonia: aspettarono alcuni de i Baioni credendosi che la Reina ordinasse che andassero à sar honore al marito, & incontrarlo. Ma la Reina à conseglio del Conte Pandolsello, & di Sforza, andaua intrattenendo per tenerlo basso, & mostrar di sarne poco conto,& Giulio Gesare considerando quel ch'era, si parti senz'ordine: con lui andò il Conte di Gerace, il Conte di Troia, Ciccolin da Peruggia, Giacomo Sannazzaro, & Giouan Pietro Origlia Conte di Acerra. Alla partita de quali non parue alla Reina di tardar più, & mandò Sforza gran Conestabile, & ordinò che con lui andassero i Baroni ch'erano in Napoli: Sforza con honoreuol compagnia de i suoi, con molti Baroni, & infiniti Napolitani andò: & per la strada ammonì, che tutti trattasero il Conte della Marcia, come Conte: perche la volontà della Reina era di aspettar se ci faceua figliuoli, che all'hora lo voleua far coronar con lei; ma tra tanto volea, che li chiamasse Conte. Giulio Cesare, & i compagni che haucano Giulio Cesaauantaggiato tre di auanti, incontrarono il Conte al piano di Troia, & senza far honor à compagni, Giulio Cesare su il primo che scesce da cauallo, lutano il Con & dille, Serenissimo Rè, la Macstà vostra sia la ben venuta; quanto èbene te della Mardesiderata da questo Regno suo. Gl'altri ò che sosse conuenuto frà loro, ò che non volessero acquistar odio mostrando di honorarlo meno, scesero tutti, & il salurarono come Rè; il Conte com'hebbe inteso da Giulio Cesare chi erano sè buon viso à tutti, & ordinò, che caualcassero, & volse che Giulio Cesare andasse ragionando seco. I soldati, & seruntori di Giulio Cesare, & de i compagni andauano innanzi, & per tutte le Terre, & Castelle onde passavano, faceano gridare viua Rè Giacomo nosti o Signore; tra tanto Giulio Cesare disse al Rè in che miseria era il Regno, & quanta speranza hauca di esserne liberato dalla Maestà sua, perche la Reina impazzi-

Liber stione di joza, 5 nozze fitte con Caterine! la Alopa.

redi Catua,e cia, Rèdel Re

ra al Conte vituperio del-

Giulio Cesare ta di amore, s'era vilmente data in preda d'un Ragazzo, il quale hauendo apparentado con viraltro Villano condottiero di genti d'arme, disponeua, della Marcia & tiranneggiaua il Regno con gran vituperio della Corona, & del fangue l'amore, to il Reale, & che però bisognaua, che sua Maestà con spirito di Rè, & non di la Reina Gio Conte pigliasse la Signoria, & che non aspettasse, che quei duo Manigoldi. uăna sua mo- l'appiccassero, come intempo d'un'altra Reina Giouanna sù appicato Rè Andrea; perche certissimo la Reina quando si vedesse impedita dal commertio amorofo di colui che amaua tanto, non è dubio, che haurebbe posto insidie alla vita sua. Il Rè restò compunto di doglia, & di scorno, parendogli hauer pigliata la speranza della Signoria dubbia, & lo pericolo, & la vergogna certa; pe rche con lui non hauea condotto esercito; pur lo ringra tiò assai, & disse, che si sarebbe servito in ogni cosa, del Conseglio, & del valor suo: poi honorò à vicenda quell'altri Baroni, inuitandogli à caualçar con lui, mostrando gran piaceuolezza. E'ldì seguente, quando forono sei miglia presso Beneuento; venne Sforza con tanta comitiua, & con vna eloquenza rustica, & militare; poiche l'Araldo che gli andaua innanti disfe al Rè, ch'egli era il gran Conestabile, disse inclinandosi così à cauallo, Ilconestabile in lustrissimo Conte la Reina vostra moglie si rallegra della venuta vostra, & vi aspetta con gran desiderio. Il Rè con mal viso non rispose altro, se non della Reina il come stà la Reina; & volendossi il Conte di Troia, & il Conte di Sant'Ange lo appartare che andauano à man deritta del Rè, per dar luoco al gran Conestabile; il Rè disse, che non si mouessero. Gl'altri della compagnia, vedendo il capo loro così mal visto, si trassero da parte, non parendoli tempo opportuno à darsi à conoscere, & intesero subito che'l Conte era stato gridato Re; & però subito che su smontato al Castello, andarono tutti i Baroni, & i Caualieri à baciarli le mani come Rè, introdutti da Giulio Cesare; ma venendo Sforza forsi per farnealtre tanto, Giulio Cesare che sapea farne piacere al Rè, quando l'incontrò alla scala gli disse, ch'essendo nato in vn Castello di Romagna, non deuea voler togliere à quel Si-

gnore il titolo di Rè, che gli hauean dato i Baroni natiui del Regno; &

Sforza disse, che si era nato in Romagna, volea con l'arme in mano far buo-

no ch'era cosi honorato, come ogni Signore del Regno, & ch'era huomo

fidele più di lui, & posto l'uno, & l'altro mano per la spada con grandissimo tumulto: mentre Ciccolino, & altri Caualieri erano presenti si posero à spartire; vscì dalla Camera del Rè il Conte di Troia, che come gran Senescalco hauea potestà di punire l'insulti, che si fanno nella casa Reale, & sè ponere in vna camera Sforza, & in vn'altra Giulio Cefare, tutti due fotto chiaue, ma con diuersa sorte: perche Giulio Cesare vscila medesma sera, & Sforza senza rispetto, sù calato in vna sossa; la Reina che la notte medesma hebbe auiso di questo, la mattina mandò à chiamare li eletti di Napoli; & disse che'l di seguente il marito era per far l'entrata alla Città, che pen-

sassero

Sfoorza gran contra & saluta á nome Conte della Marcia.

Turnulto fatto'tra Sforza gran Conesta bile, & Giulio Cesare di Capuar

sassero di riceuerlo come Rè. Quelli in cosi angusto tempo non seppero che far altro, che far vn Balducchino di panno d'oro, & eleggere, quei che l'haueano da portare. Il Rè partito da Beneuento si fermò la sera ad Acerra; oue con ogni honor possibile sù riceuuto dal Conte; il di seguente hauendo desinato alla Bolla, ou'è il sonte del picciolo Sebeto, del quale poi viene par te nella Città di Napoli per canali sotterranei; caualcò, & entrò co grandissimo plauso nella Città, & guidato sotto il Balducchino per li Seggi à xx. hore entrò nel Castello; oue con la Reina erano le più belle, egran donne. Il Conte Pandolfello con tutti gli Officiali della Reina, co bell'ordine vscì à piedi al Ponte del Castello, & dopò che l'hebbe baciato il piede, segli pose alla staffa: & credo certo che quel Signore có vna amarissima dolcezza si ve dea contanta pompa, poiche sapeua (per quelche hauea inteso) ch'era mischiata con tanto opprobrio, & gionto ehe su alla porta della sala trouò la Reina; la qual dissimulando il dolore interno, con quanta maggior dimostratione di allegrezza pote l'accolse; & trouandosi con lei l'Arciuescouo di Napoli, con le vesti Sacre, su con le solite cerimonie celebrato lo sponsalitio, & l'una, & l'altro andarono al Talamo, ou'erano due sedie Reali; iui come su gionta la Reina, tenendolo per la mano si voltò verso le donne è i Caualieri, & l'altra turba, & disse : Voi vedete questo Signore, à cui hò dato il dominio della persona mia, & hor dono del Regno, chi ama me, & èaffetrionato di casa mia, voglia chiamarlo, tenerlo, & seruirlo da Rè. Aqueste parole segui vna voce di tutti che gridarono, viua il Rè Giacomo, & la Reina Giouanna Signori nostri; poiche su consumato quel di in balli, & musiche, segui la Cena, & il Rè giacque con la Reina; il di seguente, che tornarono le donne, & i Caualieri, credendo di continoar la festa Reale, come se conueniua per molti giorni, conobbero nella faccia della Reina, & del Rèaltri pensieri che di sesteggiare; perchesoprauenne da Beneuento Sforza incatenato, & congrand'esempio della varietà della fortuna, su messo nel carcere, onde pochi di auante era con tanta grandezza vscito. Il Rèil di appresso se pigliare il Conte Pandolfello, & condurre preggione al Castel dell'Ouo, doue su acro il come Pan cissimamente tormentato, & consessò tutto quello, che'l Rèvosse sapere, & condennato à morte, & al primo di Ottobre su menato al mercato, & li fò mozzo il capo, & dopò il corpo fu trascinato vilissimamente per la Citta, & al fine appiccato per li piedi con intenso dolore della Reina, & con gran piacere di quelli ch'erano stati seruidori di Rè Lanzilao: Hauendo dunque il Rè Giacomo trouato vero quanto hauea detto Giulio Cesare di Capua della dishonesta vita della Reina; deliberò di togliere àlei la commodità di trouare nuouo adultero; poiche l'hauca priuata di quello, che hauea tanto caro, & cacciò dalla Corte tutti i Cortiggiani della Reina, & in luoco di quelli pose altre tanti de suoi Francesi, & co--FF minciò

Re Giacomo entra in Na-

Sponsalitio . tra Rè Giaco mo, & la Rei na Giouanna

dolfello carce rato, of fetto morire.

minciò à tenerla tanto ristretta, che non potea persona del mondo parlat-

le, scaza interuento d'un Francese vecchio; eletto per huomo di compagna; il qual con tanta importunità esercitaua il suo officio, che quella no potea ritirarsi per le necessità naturali; da questa depression della Rema, la Reina Maria ch'era stata tenuta dalla morte di Rè Lanzilao suo marito, preggioniera della cognata, pigliò occasione di liberarsi, & insieme co'i figli ricouerare lo stato suo, & loro Paterno, che vedendo, che tra i Francecesi venuti co'lRè; il più Nobile di sangue, più fauorito, & caro al Rè, eravn Caualiero chiamato Tristano di Chiaramonte, Famiglia Nobilissima, mandò ad offerirgli per moglie Caterina sua figlia del primo marito, co'l-Contado di Copertino, che consisteua in molte Terre, in nome di dote; pur ch'egli ottenesse dal Rè, ch'ella potesse liberamente andare alle sue Terre; Tristano accettò l'impresa, & ageuolmente ottenne dal Rè, che la Reina Maria fosse liberata: perche il Rè non meno il fece per suo dise-La Reina Ma gno, che per amor di Tristano; però che conoscendo, che l Regno non. potea tenerlo con buona volontà della Reina, facea pensiero di tenerlo con la beneuolenza de i Baroni, & cercaua di obligarseli con beneficij cominciando da quella casa, ch'era per nobiltà, & grandezza di Signorie la maggiore del Regno, & la più potente, & quella ch'era certo che per l'interesse proprio haurebbe più constantemente seguita la partesua; & cerro questo pensiero sarrebbe stato cosi viile, com'era sauio, s'egli l'hauesse seguito, perche tutti i Baroni abominauano tanto la memoria del tempo di Pandolfello, & gli inhonesti costumi della Reina, ch'era atta di sottomettersiad ogni persona vile, che haueano à piacere di vedersa in si basso stato, & voleuano più tosto vbedire al Rè, che stare in pericolo di esser tiranniggiati da qualch'altro nuouo adultero. Ma il Rèbenche si mostrasse piaceuole à loro; dall'altra parte donando tutti gl'offici in mano di Francesi l'alienò molto da sè. Talche pareua che sossero saltati dall'un male, ad vn'altro; ma tra tutti era il più mal contento Giulio Cesare di Capua, il qual essendo di natura ambitioso, & hauendo desiderato sempre vno de i sette offici del Regno, per questo essendo stato autore, che'l Rè hauesse assunto il titolo di Rè: non potea soffrire, ch'essendo vacato l'officio di gran Conestabile, quel del gran Camerlengo, & di gran Siniscalco, gli hauesse dati à Francest, non tenendo conto di lui, che credea meritarlo molto più de gl'altri, & per questo per lo più si staua à Morrone, & rade volte veniua à visitar il Rè, dal quale non hauea altro, che grate accoglienze di parole, & honoreuoli: Ma Napolitani tanto Nobili, quanto del Popolo, sentiuano gran danno, & incommodità da questa strettezza della Reina; perche non solo gran nu-

mero di essi, che viueano alla Corte di lei si trovauano cassi, & senza appoggio: ma tutti gl'altri haucano perduto la speranza di hauc--

re da vi-

1ia liberata dalla preggio nia per opra di Tristano di Chieramote.

re da viuere per quella via; oltre di ciò, era nella Città vna mestitia vniuersale, essendo mancate quelle feste, che si faceuano; & il piacere, che haueano in cortiggiar la Reina, tanto i Giouani, che con l'armiggiar cercauano di acquistar la gratia di lei, quanto le donne, che soleuano participare de i piaceri della Corte, & per questo essendo passati più di trè mesi, che la Reina non s'era vista, si mosse vn gran numero di Caualieri, & Citta dini honorati, & andaro in Castello con dire, che volcano visitare la Reina loro Signora; & benche da quel Francese huomo di compagna susse detro, che la Reina staua ritirata a sollazzo co'l Rè, & che non volcua, che le sossero satte imbasciate; tutti dissero, che non si partirebbono senza vederla. Il Rè vide questa pertinacia, vscì dalla Camera, & con allegro, & benigno volto, disse che la Reina non staua bene, & che se veniuano per qualche gratia, egli l'haueria fatta così volentieri come la Reina. All'hora gridarono tutti ad alta voce: Noi non volemo da vostra Maestà altra gratia, se non che trattate bene la Reina nostra, & come si conuiene à nata di tanti Rè nostri benefattori, che così hauremo cagione di tener cara la Maestà vostra, queste parole secero restare il Rè sbigottito alquanto, che paruero dette con gran emphasi; & rispose, che per amor loro era per sarlo. A questo su presente il secretario di Giulio Cesare ch'era venuto àtrattare co'l Rèalcune cose, & tornando à Morrone, disse quato hauea inteso al Padrone; il qual mosso da sdegno, & da lo stimolo dell'ambitione, deliberò vendicarsi della ingratitudine del Rè, & di tentare (liberando la Reina) occupare il luoco di Pandolfello; & venne à Napoli; & dopoi c'hebbe visitato il Rè, co gransimulatione di amoreuole seruitù, disse che volca visitar la Rei na. Et perche tutti i Cortiggiani, che sapeano quato il Rèl'honoraua, & te nea per confidente, no solo Gian Berlengiero, che così hauea nome il Guar diano della Reina, l'introdusse nella Camera di lei; ma li diede commodità di parlare quelche li piaceua, & disse così Signora io non negarò d'esser sta to gran parte cagione, che la Maestà vostra hoggi si troui in così basso stato, hauendolo fatto prouocato da lei; che senza mirar alla qualità mia, & al conto che facea di me la felice memoria di Rè Lanzilao suo fratello, hauea negli honori ch'io sperauo, anteposto à me vn Villano saccomando come lo Sforza, & vn semplice Scudierotto com'era Pandolfello: Ma quádo io sperassi con liberare la Maestà vostra, & riponerla nel suo primo stato, cancellar dalla mente sua la memoria di quella offesa, & ricouerarne la gratia ch'io desiderai sempre, mi ssorzarei in pochi di renderli la libertà, & la potestà Regia. La Reina rispose, ch'egli non hauea da dubitare di hauer con lei maggior parte, che hauesse hauuto mai persona del mondo, & che la libertà, & la Signoria le sarrebbe tanto più dolce, & cara à quel tempo, quanto che hauea prouata la seruitù, & la miseria presente; ma ch'ella non vedea come potesse farsi essendosi il Rè impadronito del FF Regno,

Amorenollez
Za di Caualie
ri, & Cittadi
ni Napolitani
rerfo la Rena Giouanna.

Trattato à Ciulio Cefare per la morte di Rè Giaco-mo.

Regno, & replicando Giulio, ch'egli voleua occiderlo, soprauenne Gio-

uan Berlengiero, & su differito il trattarne per vn'altro dì. Rimase la Reiua con l'animo fluttuante, & confuso, perche dall'una parte sospettaua, che'l Rèhauesse à studio mandato Giulio Cesare à tentar l'animo di lei, dall'altra la premeua l'odio intenso che portaua al Rè, & la poca, ò nulla speranza, c'haueua di vscir di quello stato insopportabile per altra via, oltre di ciò à lei parea la cosa impossibile à riuscire, & per questo preualendo in lei il timore, elesse per meglio risolutione cercare di indolcire l'animo del Rè con mostrarli l'animo di Giulio, & vendicarsi di colui, che con la mala relatione data al Rè, l'hau e posta in tanta rouina, & fatto morire il suo Pandolsello, che con amarissime lagrime ogni di piangeua, & so spiraua: cossil di seguente, che'l Rèvenne à giacer con lei, li disse queste parole: la giustitia d'Iddio, che sempre fauorisce gl'innocenti, mi hauedata occasione di fare ben conoscere alla Maestà vostra, per quella ch'io sono, & quanto buono, & fedel Vassallo li sia il suo Giulio Celare di Capua, il qual dimenticatosi con le false relationi di hauermi messa in disgratia voltra, & di hauermi suergognata, irritando vostra Maestà à sar morire quel meschino di Pandolsello, il qual non sè mai cosa che meritasse la morte, se non per hauer per forza di tormenti consessato quel che non su mai: Venne hier i à voler far l'amore con me, & ad offerirsi di volerui occi dere: & io vedendo si Sfacciato tradimento, & considerando che vostra Maestà no'l potrebbe credere, se non l'odisse con l'orecchie proprie, sinsi di darli speranza della volontà mia, & egli differì di dirmi il modo che hauca da tenere, per lo primo dì, che verrà à parlarmi. Talche vostra Maestà potrà sentirlo. Il Rèbenche tenesse la Reina per impudica per lo tempo passato, venne in credenza ch'era cominciata in man sua ad emendarsi; & disse che stesse di buon animo, ch'egli conosceua l'amoreuolezza sua; & la ter rebbe da carissima Consorte, passaro poi duo, ò tro dì, & il Rè intendendo che Giulio veniua al Castello, se serrare la porta della sua camera, & disse al Portiero, che dicesse à tutti ch'egli si riposaua, & andò secretamete à po nersi alla Camera della Reina con alcun'altri dietro vn cortinaggio di panni di Arasse. Venne Giulio, & essendoli detto, che'l Rè dormiua andò à visitar la Reina, la qual con viso molto lieto l'accolse, & disse Gulio mio l'animo, e'l valor tuo è grande, ma io conosco tutta via gran disheoltà al venir à fine di tal impresa, perche il Castello è pieno de confidenti del Rè, che quando ben soccedesse, che l'occidessi, verrebbono subito à sar esterminio della persona tua, & sorse anco della mia: io non vorrei,

che precipitassi te, & me ad vltima rouina. Non dubitate Signora, disse Giulio, che la cosa riuscirà à voto nostro; & vostra Maestà hauerà l'honore di hauer bastato à far morire questo imbriaco, & à me basterà hauer ricouerata la sua buona gratia. Io manderò dima-

neà pri-

Rogoionam n todella Reina co'l Rè fuo marito.

Raggionamen to della Reina con Giulio Cefare di Capua.

ne à prima sera à presentar à vostra Maestà molte cose, verrà il mio Se-Trattato di cretario co'l quale hò comunicato ogni cosa, con molti Facchini dietro diamazzaril carichi, tra i quali serò io trauestito; & mentre vostra Maestà darà via Rediacomo. à quelle persone, che si troueranno nella Camera io mi porrò sotto il letto; & la notte poi quando il Rèserà adormito, l'occiderò, & li taglierò la testa, & la gittarò al cortile del Castello, & li Francesi haueranno per gratia, che vostra Maestà benignamente gli perdoni la vita, & gli lasci andare alle case loro, come se dice che se n'andaro gl'Vngari al tempo che sù strangolato Rè Andrea. Et vscito poi ad altri pariamenti, tolse licenza con faccia molto lieta, & disse che voleua andar à visitar il Rè, che deuea esser suegliato. Il Rè che hauea bene inteso ogni cosa, mandò à dire alla guardia del Castello che all'vscire lo pigliassero, & passò subito al suo appartamento, Giulio sù introdotto, & dopò poche parole si partì dal Rè, & volendo ponere il piede alla staffa su pigliato, & con lui il suo Secretario, & condotti in Vicaria, & conuitti surono decapitati di là à Giulio Cesure due di. Tutte queste cose sur satte in cinque mesi dal di che Rè Giacomo era gionto in Napoli. Questa impresa di Giulio Cesare altrila lodauano gini, & deca per l'animo intrepido, altri la biasmauano per la sciocchezza che hauea pitati. mostrata fidandosi d'una femina, ch'egli hauea cosi atrocemente offesa; la qual mostrò tant'allegrezza della sua morte, che li pareua di hauer cauata l'anima di Pandolfello da Purgatorio hauendone fatta tal vendetta. Ma il Rèhauendo con l'esperienza di Giulio Cesare conosciuto, che ceruelli si trouauano all'hora nel Regno, cominciò à guardarsi, & ad allargarsi da quelli Baroni, & Caualieri, che soleano trattare familiarmente seco, & dall'altra parte ogni di andaua allargando la strettezza, in che hauea tenuto la Reina, & à lei mostraua d'esserle obligato per la sede, che hauea trouato in lei, e ben vero, che non volea che fosse corteggiata, ne hauesse commodità di peccare con altri, & perseueraua la guardia di Giouanni Berlengiero, con la qual perseuerò ancora la mal contentezza della Città, perche pochissimi haueano adito al Rè, & niuno alla Reina, & in questo modo si visse dal principio dell'ano M. xv. fin al Settembre seguente, nel quale la Reina hebbe licenza dal Rè, di andare à desinare ad vn giardino d'un Mercadante Fiorentino in quello luoco, dou'è hoggi Santa Maria della Scala. In compagnia di lei andò vn Signore Francese, ch'era fatto Conte Camerlengo, & molt'altri cortigiani del Rè. Sentendosi Per la Città che la Reina era vscita, sù gradissimo il concorso de Nobili, insieme, e di Popolani che andaro à vederla, poi ch'era molti mesi che no l'hauean vista; & la videro di maniera che à molti mosse misericordia: ch'ella ad arte quasi co le lagrime à gl'occhi, & sospirado benignaméte riguardaua tutti, & pare ua ch'in vn copassioneuol siletio dimadasse à tutti aiuto; erano all'hora tra gl'altri corsi à vederla, Ottino Caracciolo; vnito co Annecchino Mormile

L'cenza data dal Rè alla Reina per andar à desinar ad on giardi-

Allegrezza di Nobili, & Popolani Na politani, per bauer vista la lor Reina v-

FF GentiGentilhuomo di Porta noua, che hauea grandissima seguela del Popolo, accordatitra loro di pigliar l'impresa di liberar la Reina andaro à concitar la Nobiltà, & la Plebe; & con grandissima moltitudine di genti armata ri tornaro à quel punto, che la Reina volea ponersi in Carretta, & fattosi far

Liberat one della Reina Giouanna, per opra d Ottino Carraciolo, e Annecchino

Mormile.

Capuana con segnato alla Reina.

luoco da i Cortiggiani, dissero al Carrettiero, che pigliasse la via dell'Arciuescouato; la Reina ad alta voce gridaua: fideli miei per amor de Dio non mi abandonate, ch'io pono in poter vostro la vita mia, & il Regno; tutta la moltitudine gridaua ad alta voce, viua la Reina Giouanna. I Cortiggiani sbigottiti fuggirono tutti al Castel nouo à dire al Rè il tumulto, & che la Rema non tornaua al Castello. Il Rè dubitando di no esser assediato al Ca stel nouo, sen'andò al Castel dell'Ouo. Fù grandissima la moltitudine delle donne, che subito andaro à visitar la Reina, & i più vecchi Nobili di tutt'i Seggi si strinsero insieme, & dissero che non conueniua che la Reina stesse in quel Palazzo, & con interuento del Conte Camerlengo, che il castello di folo di tutt'i Cortiggiani non huea voluto lasciar mai la Reina, andaro al Castello di Capuana, & secero, che'l Castellano lo consignasse alla Reina, & la condussero là. Il Conte Camerlengo era molto discreta. & honorata persona, & honoraua, & era honorato da i Nobili; & per questo era da loro chiamato ne i Consigli di quel che si hauea da fare: la gioucniù tutta amaua questa briga, & gridaua che si andasse ad assediar il Rè. Ma i più prudenti di tutti i Seggi giudicauano, che questa infermità della Città era da curarsi in modo che non si saltasse da vn male ad vn'altro peggiore; perche preuedeuano, che la Reina vedendosi libera d'ogni freno, darrebbe se, & il Regno in mano di qualche adultero più insopportabile, & sarebbono soggetti à persona ò pari, ò forse peggio di loro; & per questo incominciaro à trattare l'insolenza del Rè, & tenere alquanto la Reina in freno; &fecero Deputati d'ogni Seggio, che andassero à trattare co'l Rè alcuno buono accor-do. Essendo per lo Regno diuulgata la sama, Monsignor di Lordino Francese, ch'era gran Conestabile, & si ritrouaua in Capitinata, cercò di vnire le genti d'arme ch'erano disperse, & venire à soccorrere il Rè: ma non troud obedienza, & se ne venne solo à Napoli, per questo il Rèsu stret to di pigliare ogni accordio, & su concluso, che sotto fede di Napolitani venisse à starsi con la moglie, & che concedesse alla Reina come à legitima Signora del Regno, che si potesse ordinare, & stabilire vna Corte conueniente, & fosse suo il Regno, come era già stato capitolato dal principio chesifè il matrimonio, & ch'egli stesse coltitolo di Rè, & hauesse quaranta milia docati l'anno da mantener sua Corte, per il più sosse di Gentil'huomini Napolitani, & cosissu fatto. La Reina volendo ordinar sua Corte, pose l'occhio, el pensiero sopra Sergianni Caracciolo, & lo fègran Sinescalco; era Sergianni di più di quarant'anni, ma era bellissimo, & gagliardo

Accordo tra Rè Giacomo er la Reina Giouanna sot to fede di Na potitam.

gliardo di persona, & Caualiero di gran prudenza. Fu capo del conseglio di Giustitia Marino Bossa, Dottore, Gentil huomo di Pezzuoli, al quale diede per moglie Giouannella Stendarda herede di molte Terre; diede l'officio di gran Camerlengo al Conte di Fondi di Casa Gaietana, & si reim pì la Corte di belli, & valorosi giouani, tra i quali suro i primi, Vrbano Ori glia, & Artuso Pappacoda, & se cauare dal Carcere Ssorza, & restituire La Reina Gio nell'officio di gran Conestabile, & essendo innamorata di Sergianni, ogni rata di serdi pensaua come potesse togliersi d'auante il Rèper godersello à suo mo- giami Carac do : Ma Sergianni prudentemente le disse, ché vsando ella violenza al Rè cosi tosto tutta Napoli saria commossa ad aiutarlo, poiche l'accordo era fatto sotto sede di Napolitani: & che bisognaua prima con beneficij, & gratie acquistarsi la volonta de i primi di tutti i Seggi, perche si dimenticassero con l'utile proprio di releuare il Rè, & cosi si opraua, che ogni dì la Reina distribuiua gl'officij che ne participassero, non solo i Seggi, ma i primi del Popolo; con questo la Città staua tutta contenta, soli Ottino Caracciolo, & Annecchino Mormile stauano pieni de dispetto, & disde-ciolo, & Angno, & siandauano lamentando della ingratitudine della Reina, ch'essen- necchino Mor do stata liberata da loro di cossi dura seruitù, non hauesse satto niun conto di loro: delche essendo auisato Sergianni, procurò che la Reina donasse na Giouanna. ad Ottino il Contado di Nicastro, che su cagione di far venire Annecchino in maggior surore; & perche Sergianni staua geloso di Ssorza ch'era maggior di lui di dignità, & di potentia, & stando in Corte, potea superar lo ne i Consegli, & cacciarlo dal luoco della gratia, che sapea bene la lasciuia della Reina, cercò di allontanarlo dalla Corte, con vna occasione: che Braccio da Montone Capitano di ventura famosissimo, che hauea occupato Roma, assediaua per quel che si intese il Castello Sant'Agnolo, che si tenea con le Bandiere della Reina, & prepose in Conseglio che si mandasse Sforza à soccorrerlo, forse con speranza, che Braccio l'hauesse da rompere, & roninare, & cosi ordinò la Reina che si facesse. Toltosi Sforza d'auanti, determinò dar via ad Vibano Origlia, che per la bellezza, & valor suo armiggiando ogni di saglicua più in gratia della Reina, & sotto spetie di ho nore lo relegò in Germania, mandandolo Ambasciadore della Reina al Concilio, doue si trattaua di togliere lo Scisma, ch'era durato tant'anni,& doue auanti all'Imperadore Sigitmondo erano ragunati Ambasciadori di tutti gl'altri Prencipi Cristiani, à promettere di dare vbediéza al Pontesice, che saria stato eletto in quel Concilio. Restato dunque padrone della Casa della Reina, comiciò à pélar di restar solo padrone ancora della persona;& fè opera, che la Reina vna sera cenando co'l Rè, disse che volea che cacciasse dal Regno tutti Francesi, e'l Rèrispose, che bisognaua pagarli quel che Discordia tra l'haucano seruito seguendolo da Francia, & replicando la Reina in modo Re Giacomo superbo, & imperioso, che voleua à dispetto di lui, che fussero cacciati. Il Gionanna.

mile sdegnati contra la Rei

preggione del la Reina.

Rènon potendo soffrir tanta insolenza, s'erse di tauola, & sen'andò alla Re ciacomo Camera sua, & la Reina li pose vna guardia d'huomini deputati à questo. Il di seguente se fare bando, che tutti i Francesi in spatio de otto di vscesseto del Regno. Quelli vedendo il Rèloro preggione se ne andaro subito. A questo modo restò il Regno, & la Reina in mano di Sergianni, il qual volendosi seruire del tempo, sè che la Reina restituesse lo stato, & l'ossicio di gran Giustitiero al Conte di Nola, pur che pigliasse per moglie vna sua sorella, & vn'altra ne diede al Fratello del Conte di Sarno; cosa che parue grandissima, che due donne, ch'erano pochi di auanti state in prattica di darsi à Gentil'huomini di non molta qualità, fossero senza dote colloca-Infamia della te si altamente. Questa cosi presta Monarchia di Sergianni concitò grande inuidia à lui, & grand'infamia alla Reina, spetialmente appresso quelli, ta dalla gran ch'erano dalla parte di Durazzo, & beneficati da Rè Carlo terzo, & da Rè dezzadi Ser- Lanzilao, che vedeuano vituperata la memoria di due gloriosissimi Rè, e'l nome del più antico lignaggio che fosse al mondo, con si nefanda scelerag

Reina Gio-nanna causa= giarini Garac ciole.

Sergianni Ca racciolo.

gine, & andauano mormorando, & commouendo i Seggi, & la plebe, dicendo che non si douea soffrire, che vn Rè innocente sosse sotto la sede d'una si nobile, & honorata Città tenuto carcerato in quella medesma casa, doue l'adultero sigiaceua ogni volta con la moglie, & che potrebb'essere, che si mouesse tutta la Francia à vendicar questa ingiuria fatta al sangue Prudenza di Reale, & fra tutti, il più vehemente era Annecchino Mormile: Ma Sergian ni, che su il più sauio, & prudente di quelli tempi, sè distribuire tutte quel le pensioni, che si dauano à Francesi, à Gentil'huomini, & à Cittadini prin cipali delle Piazze, & per tenersi beniuola la plebe, ch'era la più facile à tumultuare, sè venire con danari della Reina gran quantità de vittouaglie, & venderle à basso prezzo, & co quest'arte se vani tutti gli ssorzi delli emuli suoi, li restò solo il sospetto di Sforza, il qual hauendo soccorso il Castel di Sant'Agnolo, se n'era ritornato mal sodisfatto di lui, con dire, che Sergianni à studio non hauea mandati à tempi debiti le paghe à soldati, per fare che quelli ammutinati passassero dalla parte di Braccio: & per questo s'era fermato co le genti al Mazzone, & con lui era Leonello (ò come dicono alcun'altri) Leonardo Sanseuerino valentissimo Caualiere, & Capitano di genti d'arme, al quale in quelli di venne nouella, che Beltrano Sanseuerino suo Padre era morto, & che'l Cote di Marsico suo zio hauea presa la possessione delle sue Castella paterne, sotto pretesto ch'egli non era nato di legitimo matrimonio, & perche Sforza l'hauea poco tépo auanti donata Lisa sua figlia per moglie, senza venir à visitar la Reina, si parti di là, e andò con pochi caualli in Basilicata per trattar accordo tra il Conte di Marsico, & suo genero. Questa cosa à Sergiani diede segno del mal animo di Sforza, & per volersi fortificare, perche non tutte le genti d'Arme, & forze del Regno stessero in mano di Sforza, fèche subito venisse à soldo della Reina France-

Francesco Orsino, che all'hora Fioriua nella riputation dell'armi, sè anco liberar Iacouo Caldora, il Conte di Monte di Risi, egli se dar danari che Liberatione andassero in Abruzzo à risar le compagnie: & speraua che questi due sarrebbono sempre acerbi nemici di Sforza, perche l'anno auanti quando del conte di Sforza andò à Roma comegran Conestabile, disse che questi si sdegnauano di vbedirlo, & però gli se impreggionar tutti due, & distece le lor compagnie distribuendo i soldati di quelle tra le squadre sue. Auenne anco in quelli dì, che su intercetta vna lettera di Annecchino in zifra diretta à Sforza, & con quella scusa, sù subito preso, & strappeggiato più volte, che volcsse dichiaiar la zifra, & stette sempre costate; Onde nacque opinione, che la zifra fosse fatta da Sergiani, che temea molto che Annecchino ch'era amico di Sforza no sacesse mouere il Popolo alla venuta di Sforza à rice uerlo co le géti dentro la Città. Segui quali nel medesmo tépo la creatione di Papa Martino quinto di casa Colonna, al quale su subito fatto instaza Martino quin da Francest, che intercedesse co la Reina per la sibertà di Rè Giacomo, & fu to creato Ponscritto subito da Vibano Origlia alla Reina, ne macò à se stesso Sergiani di no riparare à questo ancora, perche subiro madò Belforte Spinello di Giouenazzo Vescono di Cassano suo grande amico, & Lorenzo Teologo Vescouo di Tricarico per Imbasciadori al Papa à rallegrarsi in nome della Reina dell'elettione, & ad offerirli tutte le forze del Regno per la ricuperatione dello Stato, & della dignità della Chiefa, promettendo donarli gionto che fusse in Roma, il Caltel di Sant'Agnolo, & Ostia. Ma Sforza dopò di hauer ridotto in concordia il suo Genero co'l Conte di Marsico, su auisato da Napoli che si guardasse, perch'erano mandate à Scafati genti; che douessero o pigliarlo, o occiderlo: però desiderando di andar alle sue genti si pose in via, & giunto ad Eucli trouò Francesco Mormile Frate di Annecchino, che se ne trouaua Signore in quelle riuolutioni, & conuenutisi de trouarsi insieme con le lor genti vn di determinato auanti Napoli, & egli per euitar l'insidie, mandò tutte le genti ch'erano con lui, per la via di Scafati, & esso trauestito dà Mozzo di Italia in yn Cauallo soddosso, con vna streggia, & vn cribo in mano, fè la via dell'Acqua della Mela, & per la Serra di Paterno si incontrò con li suoi al piano di Palma, & per la via di Acerra, su à trouar le sue genti àl Mozzone, el quarto di con le squadre ordinate su alla Porta del Carmelo, & à quel punto medesmo vi giunse Fran cesco Mormile con la sua compagnia, & satto di entraro gridando viua la Reina Giouanna, & mora il suo salso conseglio. Masti vano il lor disegno, che la plebe pigliasse l'armi, perche passaro il Mercato, la Scilaria, & tutti gl'altri luochi habitati dal Popolo minuto, & non tiouaro persona che si mouesse, tanta mutatione hauea fatta ne gl'animi di quelli la fortuna, & la prouidenza di Sergianni, si che stando sermati all'Incoronata, che si chiamana à quel tempo le Correggie; Francesco Orsino co'i suoi pigliò l'ar-

di Giacomo

me, con l'elempio del quale tutta la giouentu de i Nobili, ch'era vn buon numero guidato da molti Veterani di Rè Lanzilao corse; & l'Orsino vedendosi tanto numero appresso, assalto con tant'impeto il campo Sforzesco, che lo strinse à ritirarsi e per sa via della Grotte con perdità de sei cento Caualli; & se n'andò à Casal de Prencipe, donde per messi, & lettere mun daua sollecitando tutti, i Baroni suoi amici vecchi à liberarsi dalla Tirande di Sergianni. Trà questi erano sei figli di Gurello Origlia, i quali à quel tem po possedeano più de Ottanta Terre, & Castella, & per la memoria di Rè Carlo terzo, & di Rè Lanzilao loro benefattori, sentiuano dolore intenso che la Reina dinegrasse la gloria loro con si dishonesta vita, & per questo secretamente si ligaro con Sforza: Ma molto più Giouan Pietro Origlia, ch'era primo genito Conte di Caiazza, & di Acerra, & hauea inteso, che Sergianni trattaua di dar la figlia al figlio secondo genito della Reina Maria, & farli dare Acerra, & Marigliano ch'erano state di Ramondo Prencipe di Taranto suo Padre, & toglierle à lui. Con l'aiuti secreti di questi, & d'altri, Sforza se risece, & à due di Ottobre venne con l'esercito alla Fragola, & dilà cominciò à dar il guasto alle Ville di Napolitani, con grandussi. mo danno di Cittadini à quel tempo, ch'era la vendemia, & per Napoli si fè grandissimo tumulto; si che caualcando per Napoli Francesco Orsino co i suoi in punto, come volesse andar à far fatto d'arme. Vscì Sergianni da Castello nouo per esortar i Nobili à pigliar l'arme come l'altra volta, & trouando al Seggio di Porto molti Gentil'huomini, & dicendo, che fate Gaualieri, perche non vi armate à disesa della Patria? rispose vn Gentil'huomo chiamato Giannotto Strambone, che all'hora non si trattaua della salute della Patria, ne dello stato della Reina, che ogn'uno si armarebbe, delle quali parole, restò Sergianni assai turbato, & molto più quando nel' a Città non trouò huomo, che si mouesse. & insieme con l'Orsino pose le guar die alle porte, & se ne ritornò al Castello. Ma sentendosi à Napoli vna incomodicà intolerabile di quelle cose, che sogliono di, per di, venir à vender si alla Città, ch'erano intercette da i Caualli di Sforza, si leuò vn grandissimo tumulto, & alcuni vecchi proposero, che si creassero Deputati, come furono creati à tempo della Reina Margarita, che hauessero cura del buono stato della Citta, & à questo Nobili, & Plebei ad vna voce assentiro, & penti Deputa subito surono eletti venti Deputati, diece de Nobili, & altri tanti del Potial buomosta polo, celebrando con Instromento publico, nel quale si giuraua perpetua to della Ciud. vnione, tra il popolo, & i Nobili. Questi Deputati elessero tra loro dieci, cinque de Nobili, & cinque del Popolo, che andassero à sapere da Sforza la cagione di questa alienatione dalla Reina, & dalla Città, oue hauea tanti, che l'amauano, & à pregarlo, che sospendesse l'osses per alcuni dì, che si trattarebbe di sodisfarlo in tutte le cose giuste. Questi andaro, & suro con grand honore accolti, & esposta l'Imbasciata, Sforza rispose con molta humani-

humanità, ch'egli era buon seruidore della Reina, & che si riputaua amoreuole Cittadinoidi Napoli: & ch'era venuto là per vendicarsi di Sergianni,& che staua molto marauigliato, che tanti signori potenti,& tanti valorosi Caualieri, quanti erano à Napoli potessero sossirire vna seruitù così brutta, & che i di addietro quando venne l'altra volta hauessero preso l'Ar me contra lui, che venia per liberarli, & al'ultimo concluse, ch'egli porrebe in mano dei Signori Deputati le sue querele: Quelli replicaro che à queste cose honorate ch'egli diceua, haueria trouata la Città grata, & pronta à seguirlo, & si deputo vn dì, che si haueano da trouare tutti i Deputati con lui per trattare quelche si hauea da fare. In quel mezzo Sforza assicurò tut ti i Cittadini, che potessero venire alle lor Ville, & vetò le Correrie. Tornati ben sodisfatti alla Città i Deputati, referirno quelche haueano inteso, & vnitamente congl'altri andaro alla Reina à pregarla, che concedendo quelle cose, che giustamente chiedea Sforza, liberasse la Città di tanto pericolo, & à prieghi aggiunsero alcune proteste. La Reina sbigottita non seppe diraltro, che andate à vedere che vole Sforza da me, & tornate. Quelli andaro senza dimora al tempo determinato à trouar Sforza, & pigliaro da lui i Capitoli, & patti ch'egli voleua tra: i quali i principali fur Capitoli, & questi, che si cacciasse dal gouerno, & dalla corte Sergianni, che se liberasse Annecchino, & alcun'altri preggioni, che se li dessero le paghe, che za. douea hauere fin'à quel di; & venti quattro milia docati per li danni c'hebbe alla rotta delle Corregge; & gli portaro tutti alla Reina, supplicando, che volesse quietar la Città, la quale tre anni continoui era stata in turbolentie sempre, quando più si credea di star in pace, & che sosse certa che'l Popolo era stracco, & non potea soffrire tanti tumulti. La Reina pigliò i Capitoli, & disse, che volea trattare co'l Conseglio quel ch'era da fare, & risponderebbe fra due di. All'hora Sergianni, vedendo che non potea resistere alla Città vnita con Sforza, elesse prudentemente di cedere al tempo più tosto, che di ponere in pericolo lo stato della Reina, & innanzi alla Reina fece sottoscriuere la volontà di quella condennando se stesso in esilio à Procita, & promettendo tutti gl'altri patti che Sforza volea, esso fù il primo ad osseruare quanto à lui toccaua, che sapea che Sforza non potea molto stare à Napoli, & che l'esilio non potea molto durare, l'altre cose forono subito dalla Reina osseruate. Accade per sorte che in quelli di era venuto Antonio Colonna Giouanetto Nipote del Papa, & si trouò in questi scompigli, & giouò molto à ben'assicurar la Reina, che temeua di qualche violenza di Sforza; perche il Papa più volte sollecitato dal Rè di Francia, & dal Duca di Borgogna, che trattasse la libertà di Rè Giacomo, mandò questo giouane à pregarne la Reina più con modi de inferiore, che di pari, ò maggiore; però che hauea designato aualersi delle sorze della Reina per ricouerar di mano de Tiranni lo Stoto della Chiesa; & Sergianni oltte

mando sfor-

ni oltre l'honore che le sè fare dalla Reina, poi in particolare li sètali accoglienze, & promesse che se l'obligo in modo che come si dirà appresso, cauò di quell'obligo grandissimo frutto, ma quanto alla liberatione del Rè fè, che la Reina promettesse farlo liberare à tempo che stesse in più securo stato, & che'l Papa fosse vicino, & la potesse sauorire in tanti spelli tumulti. Questo esilio cosi vicino di Sergianni, solo in apparenza parue, che l'hauesse diminuito solo l'autorità: ma in effetto non si facea cosa nulla nel Conseglio, ò nella Corte, che non si comunicasse co lui per continoui messi, & in quel mezo Antonio Colonna andò tanto mitigando l'animo di Sforza, che non staua più con quell'odio intento per abassarlo, & essendo Papa Marii il Papa da Mantoua venuto à Firenze, la Reina lo elesse in suo nome à darle no d Firenze l'úbediéza, & ad assegnarle quelle Fortezza, che Rè Lanzilao hauea lassato co presidij nello Stato della Chiesa; Scriue Pietro D'humile, che in questo viaggio si spesero più di vinticinque milia docati; perche menò seco più di cento persone, tra le quali erano più di quaranta Gentil'huomini, & gran numero di carriaggi con vesti sue, & de suoi pomposissime. Antonio Co-Ionna andò insieme con lui, & auanti che fussero à Firenze, Sergianni l'assignò la Fortezza d'Ostia, il Castel di Sant'Agnolo, & Ciuità vecchia, & poi sant Agno- passò à Firenze, basciò il piede al Papa, & su riceuuto con molta humanile, & Cinità và, & nel trattare, & discorrere della qualità del presente Stato, si della

> veder al Papa che di tutti i Principi Christiani, niuno aiuto era più spedito, & pronto per li Pontefici Romani, che quello del Regno di Napoli, & all'incontro nulla forza può mantener ferma la Corona in testa à i Rè di Napoli, più che i fauori, & la buona volontà de i Pontefici, & con quest'arte ottenne dal Papa che mandasse vn Cardinale Legato Apostolico ad vngere, & Coronare la Reina, & che se gridasse lega perpetua fra lei, & il Papa; poi volendo particolarmente per se acquistare il fauore del Papa, & l'amicitia di caso Colonna, promise al Fratello, & à i Nepoti grandissimi stati nel Regno, & si parti molto sodisfatto dell'opera loro, & perche à quel tem po, Braccio tenea occupato quasi tutto lo Stato della Chiesa di là dal Tenere; promise al Papa mandarli tutto l'esercito della Reinaco Sforza gran Conestabile, & pigliò per terra la via di Pisa, & di là poi andò ad imbarcarsi alle Galee della Reina, ch'erano venute per lui à Liuorno, & si sermò alquanti di in Gaeta, fingendo d'esser ammalato, & scrisse alla Reina quáto hauea fatto, & che ordinasse che si dessero danari à Sforza, & alle genti, accio che potesse subito partire; perche dubitaua, che ritornando di riputatione molto maggiore di quel ch'era partito; l'inuidia non mouesse Sfor za à procurare ch'egli andasse à finir l'esilio di Procita. La Reina per il gran desiderio che hauca di vederlo, sè subito ritrouare tutti i danari, che

Sforza

Oftia, Caftel thite al Pr. Chiefa Romana, si del Regno, si fè conoscere per huomo, che deuea non meno per la prudenza, che per la bellezza hauer la gratia della Reina: fè

Sforza volse, & l'auiò in Toscana in fauor del Papa, & Sergianni vene à Na poli riceuuto dalla Reina, & di suoi seguaci co honore grandissimo, che pa rea che con gsta lega trattata col Papa, hauesse stabilito per sempre lo stato della Reina, & della parte di Durazzo, & d'all'hora cominciò à chiarmarsi, esottoscriuersi gran Sinescalco; & qsto su del M.CCCC. xvIII. l'anno seguéte sergianni del Mese di Génaro entrò in Napoli il Legato Apostolico, che venea per co ronare la Reina, & co lui Giordano Colonna Fratello, & Antonio Colona Nipote del Papa. Al Legato si vscì incotro co'l Palio, & à i Colonnesi la Rei na, il gra Senescalco secero honori estraordinarij. Questi per la prima cosa trattaro la libertà di Rè Giacomo per la qual diceano, che'l Papa era mole stato da Rè di Fracia, e dal Duca di Borgogna, e all'ultimo la ottenero, & ac cioche il Rèricuperasse la riputatione perduta,i Colonnesi quasi co tutta la Caualleria l'accopagnaro per la Città, & poi la sera no ritornò al Castel nuo uo, ma à quel di Capuana, & disse, che bisognaua, che quelli che si allegraua no della libertà sua, hauessero da trauagliar di matenerlo in quello, & no far lo andare là, dou'era in arbitrio farlo tornare in carcere ogni volta, che à lei piaceua: & con questo acquistò pietà appresso à i più prudeti. Perseucrado dunque il Rè à starsi nel Castello di Capuana, pareua à tutti cosa inconueniente, che'l Rèstesse senza autorità alcuna; & in Castel nuouo si facesse ogni cosaad arbitrio del gran Senescalco; & per questo per tutti i Seggi surono creati Deputati alcuni Nobili principali ad interuenire co'l Legato Apostolico, & co'i Signori Colonnesi, per trattare alcuno accordo stabile tra il Rè, e la Reina, & no mancaro di quelli, che proposero che'l Rè douesse coronarsi insieme con la Reina, e che se le giurasse homaggio. Il che perturbò molto l'animo del gra Senescalco, perche questa sola era la via di abas sar l'autoritàsua, & per questo deliberò di acquistar l'animo de i Signori. Colonnesi co speranza di sar impedir per mezzo loro quella proposta; & se ce che la Reina di má propria fè Albarani di daread vn di essi il Principato di Salerno, & all'altro il Ducato di Amalfi con l'officio di gran Camerlego, subito che sosse coronata. Tra tato diede per moglie Maria Russa ad Antonio Colonna che era Marchesa di Cotrone & Cotessa di Catanzaro la quale mori poi senza figli, & lo stato restò ad Errichetta sua sore. Questi insieme co'l legato fecero restar cotenti, i Deputati della Città di gsto accordo, che si hauesse da mutar Castellano, & cacciar dal Castello nuouo tutta la guardia, & dare à Francesco de Riccardo di Ortona huomo di molta virtu, e di molta fede il gouerno del Castello con guardia eletta da lui, & che giurasse in mano del Legato Apostolico di non comportar che la Reina al Rè, ne il Rè alla Reina potesse far violeza alcuna, & come su fatto questo, il Rè andò à dormire co la Reina. Ma di là à pochi dì, vedédo che hauea solaméte rico uerata la libertà, ma dell'autorità no hauea parte alcuna, & anco vededo che la Reina passaua cinquant'anni, & era inhabile à far figli; Talche non potea spe-

gra Schefea!

Liberatione di Rè Giacomoper oprar di Papa Mar

Re Giacomo à Taranto.

tea sperare di far per suoi successori, determinò di andarsene in Tarato, & di là in Fracia à casa sua, & cosi vn di dopo li hauer caualcato per Napoli, co gran caualcata di Caualieri, all'ultimo Indò al Molo, & disceso di cauallo, & posto in vna Barca, da quella saltò in vna gran Naue di Genouesi, oue erano prima andati alcuni suoi intimi, & co prospero vento giunse in pochi di à Taranto. Scriue Pietro D'humile, che pigliò la via di Taranto, sperando che la Reina Maria, & li Figli ricordeuoli della libertà, & de lo Stato riceuuto da lui, l'hauessero aiutato à far guerra alla Reina Giouanna; & che per questo andaro con lui Andrea Piscicello, & Giouan Galeoto huomini di molta stima, & poco amici del gran Sinescalco. La Reina Maria non lasciò spetie alcuna di honore, che conuenisse à vero Rè, che non li facesse: ma nel trattar di guerra, come donna sauia non volse intricarsi. & ponere il suo Stato quieto in trauagli, massime hauendo in quelli medesmi di daza per moglie à Giouan Antonio Orsino suo Figlio primogenito, la Ni-

pote de Papa Martino, co'i fauor del quale potea tenere le cose sue ben ferme, & secure: ben sè opera che'l Rètrouasse passaggio securo per Francia, e'l prouide liberalmente di quanto bisognaua; & così se n'andò, doue dicono, che al fine

si sè Monaco.

Rè Giacomo fitto Monaco.

IL FINE DEL DECIMO TERZO LIBRO.





LIBRO

## LIBRO DECIMO QVARTO.





Es To'la Reina Giouanna libera di quella à lei tanto moletta compagnia, & il gran Senescalco in modo, che non li mancaua altro, che il titolo di Rè: & se la fortuna prospera non hauesse conuertita la solita sua prudenza in dispreg gio d'altri, & di se stessa, non sarrebono successe quelle per-

turbationi, & rouine, che successero poi . Ma essendo poco dopò della para tita del Rè, coronata la Reina, & farte tante feste con gran piacere del Popolo minuto, & hauendo la Reina dato à Colonnesi gli stati, chegli hauea promessi. Auenne che Sforza, che solo potea, & era solito di attrauersarsi, & impedire la grandezza sua; su rotto da Braccio nel paese di Viterbo, con tanta perdita de suoi veterani, che parea, che non potesse mai più rifarsi, ne radunar tantegenti, che potesse tornare al Regno, & sar de quelli effetti, che hauea satti prima; onde parea, che con l'amor della plebe, con l'amicitia di Colonness, & con la rouina di Sforza, fosse lo stato luo tanto stabilito, che non hauesse più che temere, & diuenne oltra modo insolente: perche cominciò à vendicarsi di tutti i principali dei Seggi della Città, ch'erano stati à procurar l'accordo di Sforza co la Reina, tra i quali erano molti di Capuana: ristrinse molto la Corte, & seuò à mol ti pensionarij le lor pensioni, & riempì la Corte di considenti, & parenti. suoi; talche hauea acceso nella Nobiltà di Napoli vn desiderio immenso del ritorno di Sforza; & beche il Papa per Breui spessi sollecitasse la Reina, che mandasse danari à Sforza, che potesse rifar l'esercito: con diuerse scuse si oppose, & operò che in cambio di danari se li mandassero parole vane: sperando di sentire ad hora, ad hora la uouella che Braccio l'hauesse in tutto consumato: & per euitar lo sdegno del Papa, ogni volta, che veniua alcun breue, ò imbasciata, saceua che la Reina donasse qualche terra di più al Prencipe di Salerno, & al Duca di Amalfi. Ma Sforza essendosi accorto di ciò, & vedendosi marcire; & essendo sollecitato per lettere da molti Baroni del Regno à venire à Napoli. Mandò vn Secretario suo al Duca di Angiò Figlio di Rè Luigi secondo, sollecitando, che venisse all'ac-GG

Coromatione Swing Siv: 2.

quisto del Regno Paterno: & dimostrando l'ageuolezza dell'impresa, con la testimonianza delle lettere de i Barofii-& questo per quelche se vide poi, su con saputa del Papa. Il Duca acquitto lieto l'impresa, & per il Secretario li mandò trenta milia docati, & privilegio di Vicerè, & gran Conestabile, co'i quali danari Sforza essendo rafforzato alquato, se auiò à gra giornate, & essendo entrato ne i confini del Regno, per la prima cosa mandò alla Reina lo Stendardo, e'I bastone in segno del Generalato, & poi conortati i suoi, che volessero andare per viaggio co modestia grandissima portando spiegato lo Stendardo di Rè Luigi, che cosi chiamauano il Duca, & conortando i popoli à star di buon'animo, con grandissima celerità giunse auanti alle mura di Napoli, & si accampò nel luoco, ou'era stato accampato l'altra volta, & cominciò ad impedire le vittouaglie alla Città, & à sollecitarla, che volesse alzar le Badiere di Rè Luigi lor vero, & legitimo Signore. Questo successo così impensato sbigottì grandemete la Reina,& l'animo del gran Sinescalco, parendoli altri tumulti, che li passati, poiche ci erano aggiote forze esterne, & introdutto il nome di casa di Angiò, che ha uea tanti anni, ch'era stato sepolto. Era nella Città vna cosusione grandissima, perche quelli della parte Angioina, che dal tépo che Rè Lanzilao cacciò Rè Luigi secodo padre di questo di cui si tratta hora, erano stati poueri, & abietti, cominciaro à pigliar animo, e speraza de ricouerare i loro beni posseduti da quelli della parte di Durazzo, & tenere secrete intelligenze con Sforza, & molti da dì, in dì vsciuano dalla Città, & passauano al Campo. Ma quelche tenea più in sospetto il gran Sinescalco, era, che la parte di Durazzo, ch'era tra se diuisa, non tenea le parti della Reina con quella volontà che rechiedeua il bisogno, perche gran parte di essi trattaua con Sforza di alzare le Bandiere di Rè Luigi, purche Sforza gli assecurasse, che'l Rè donasse il cambio diquelli beni de gli Angioini ch'essi posse deuano à i primi possessori senza sforzar loro à restituirli; oltre diciò la plebe insolita, e impatiente de i disaggi, andaua mormorando, che alla Città no solo no poteano venire le vittouaglie solite, ma no l'era lecito vscir suor delle mura à cogliere l'herbe solite di seruire al vitto humano, ch'erano nel le Paludi presso la Città, & già si vedea ch'erano inchinati à far tumulto; & però per rimediare à tati mali il gra Sinescalco inuiaua ogni di tutti i Legni, ch'erano al Porto, piccoli, e grandi, per le marine à codur le cose più necessarie, & per hauer genti di guerra da tener in freno la plebe, & quelli della parte Angioina, tolse à soldo della Reina Francesco Orsino, Luigi Colonna, & Cristoforo Gaetano con mille Caualli. Ma soprauenne poi noua cer ta da Genoua, che fra pochi di sarrebbe in ordine l'armata di Rè Luigi, al gionger della quale saria tolto il sussidio delle vittouaglie, che si hauea per mare; onde apparea manisesta la necessità di rendersi la Città, & per questo il gran Sinescalco ragunato più volte il Conseglio supremo della Rei-

na dopò

Napoli accă pata da Sforza.

2 . 38

na, dopò molte discussioni di quelche si hauca da fare; sù concluso che si mandaile vn Imbasciadore al Papa con ordine che se no poteua hauer aiuto da lui, passasse al Duca di Nailano, ò à Venetia; & à questa Imbasciaria su eletto Malitia Carrafa Caualibre per Nobiltà, & per prudentia di molta Malitia Car stima. Costui con vna Galea, & vna Fregata andò in tre di à Liuorno, & di là per terra giunse à Firenze, & basciato il piede al Papa espose il pericolo della Reina, & del Regno, & supplicò la Santita sua, che prouedesse; & se non bastaua à dar soccorso bastante con le forze della Chiesa; oprasse con l'altre potentie d'Italia, che pigliassero l'armi in disesa di quel Regno, feudo della Chiesa, & poi con buoni modigli dimostrò che sacendolo haurebbe insieme mantenuta la degnità dello stato Ecclesiastico, & la grandezza della casa sua; perche la Reina per questo benesicio haueria quasi diuiso il Regno ài Fratelli, & Nepoti di sua santità. Il Papa rispose, che si doleua che quelli mali Consiglieri che haueano, ò per auaritia, ò per altro tardato lo stipendio à Sforza, haueano insieme tirata vna guerratanto importante soura la Reina loro Signora, & tolto à lui ogni forza, & commodità di poterla soccorrere; perche qual soccorso potea dar egli à quel tempo, che a pena mantenea vn ombra della dignità Pontificale con la liberalità de Fiorentini ? ò che speranza poteua hauere d'impetrar soccorso dalle potentie d'Italia alla Reina? se non hauea potuto ottenerlo per se, e cotra vn semplice Capitano di ventura, com era Braccio che tenea occupato cosi nesariamente la Sede di San Pietro, & tutto lo stato Ecclesiastico. Queste parole benche sossero vere il Papa le disse con tan ta vehementia, che subito Malitia entro in sospetto, che la venuta di Rè Luigi non era senza intelligeza del Papa, & però conobbe che gli bisognaua voltare altroue il pensiero. A quel tempo Alfonso Rè di Aragona hauea Rè Alfonso apparecchiata yn'armata per assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica, Isola di Genouesi; Il Papa armaper assalire la Corsica di Genouesi di Geno l'hauea mandato vn Monitorio che non douesse mouersi contra quella siza. Republica, che s'era raccomandata alla Sede Apostolica, & contra quell'Isola, la qual'era stata data da i Pontefici passati à censo à Genouesi; e'l Rè Alfonso hauca mandato Garsia Cauaniglia Caualier valentiano Imba- Garsia Caua sciator al Papa per giustificar la causa della guerra: il qual Imbasciatore nonhauendo hauuto niente più cortese risposta di quella, che ha- pa. uea hauuto Malitia, si andaua lamentando co'i Cardinali del torto che si faceua al Rèsuo; & vn di Malitia incontrandolo li disse, che alla gran sama che tenea Rè Alfonso, era impresa indegna l'Isola di Corsica, massime dispiacendo al Papa, & che impresa degna d'un Rè tanto samoso saria, girare quell'armata in soccorso della Reina sua Padrona, oppressa, & posta in tanta calamità dalla qual impresa nasceria eterna, & vtil gloria, aggiongendo à i Regni che hauea, non Corsica ch'era vn scoglio sterile, & deserro: ma il Regno di Napoli maggiore, & più ricco

rafa Imbasciatore al

salir la Cor-

niglia Imbasciatore al Pa di quanti Regni sono nell'vniuerso; perche la Reina ch'era vecchia, & sen-

za figli, vedendosi vbligata da tanto, & tal beneficio, non solo l'instituerebbeherede dopò sua morte; ma li darebbe infrita parte del Regno; & tante Fortezze per securità della successione; tufie queste promesse facea Malitia, perche ogni di era auisato da Napoli, che la necessità crescea, & che la Città non si potea tenere senza presto, ò speranza di presto soccorso. Il Ca uaniglia disse, che tenea per certo, che l'Rè per la sua magnanimità; & per tante offerte haurebbe accettata l'impresa, & lo confortò ad andar à trouar lo ch'era in Sardigna. Non tardò punto di ciò Malitia ad auisar la Reina, & mandò con vna Fregata Pascale Ciosso Secretario di lei, che hauea condotto seco à procurare, che sealla Reina piaceua ch'egli andasse à trattar questo, li mandasse Procura amplissima conueniente à tanta importantia, & egli tolto comiato dal Papa andò ad aspettar la risolutione à Piombino: andò con tanta celerità la Fregata, e trouò con tanto timore la Reina, e i suoi, che si spese tempo in consultare, che Pascale in sette di ritorno à Piombino con tutta la potestà che potesse hauere, è desiderare: & Malitia subito partito con vento prospero, giunse in Sardigna, & impetrata vdien-Raggioname za, disse queste parole. Serenissimo Rè, Giouanna Reina di Napoli nata to di Malitia da tanti Rè grandi, per vecchiezza, & per infirmità è venuta à tale, che vn semplice Capitano di ventura, di oscura, & bassa conditione, & da lei esaltato con grandissimi stipendijal supremo grado della sua Militia, s'è voltato indegnamente à calcitrar contra lei sua Padrona, & benefattrice, & la tiene stretta di assedio così villammente, & con tant'odio, che quell'infelice donna non è secura che se perderà Napoli, e'l Regno, nó perda anco la vita; per questo hauendo dimandato à suoi Consiglieri donde potesse impetrare presto, & potente soccorso; dopò molte discussioni, tutti l'han cosigliata, che collochi ogni speraza nella Maestà vostra; nella qual si vede in pronto la potétia, & si deue sperar certa la volontà di liberarla, poiche già è noto, che vostra Maestà, nacque da quel glorioso Padre, singolare esempio di giustitia. & di magnanimità, che no volse soffrire che si spogliasse dal Pa terno Regno va picciolo Bambino, per dar quel Regno à lui. Onde si dè ço ragione credere, che debbia imitare i vestigij Paterni, e no coportare ch'una pouera vecchia che inuoca il nome suo, sia oppressa, e spogliata del Regno, resti cattiua d'un huomo cosi basso. A queito fine duque io vengo à supplicar vostra Maestà, prima come Règrandissimo, & selicissimo, che voglia so uenire vna Reina Nobilissima immeritaméte posta in tanta calamità; poi à pregarla come Caualiere auido di gloria, che voglia liberar vna persona mi serabile ch'io le prometto che trouarà in lei quella gratitudine che si deue trouare in animo Reale, ad vinatto Reale come sarà questo; perche hò da lei potestà grandissima di transferire per via di adottione la ragione di succedere al Regios dopò i pochi dì ch'ella potrà viuere, & consegnare anco-

rain

con Re Alfonfo.

ra in vita di lei buona parte del Regno; & che gliene seguirebbe tanto maggiorgloria di quella si confa di Hercole, & di Teseo, quanto questa si vederà con gl'occhi: & di quella si stà à detto di scrittori; questo disse per all'hora. E'IRè rispose che gli dispiaceua delli affanni della Reina, & ch'egli tenea animo di soccorrerla per vero instituto, & non già con animo di acquistar il Regno; perche per gratia di Dio hauea tanti Regni, che li bastauano, ma che bisognaua che ne parlasse con suoi Consiglieri; e'l dì seguente sece adunar il Conseglio; & prepose la cosa: & quasi tutti i primi dissero, che non era d'accertar tal impresa con si poche sorze, entrando in vi Regno bellicossssimo, & abondante di grandissima Caualleria, & si robuîta, che non era da ponersi all'incotro la Caualleria Spagnola con quelli Ca ualli delicati, e vsi à guerreggiar co Mori disarmati, e mezzi ignudi; poi aggiunsero la instabilità della Reina che ben la sapeano i Siciliani, & li Arago nesi per cogiettura, perch'essendo donna no si potea hauer cocitato tant'odio sopra senza gran colpa sua; perch'essendo per lo sesso inhabile à far vio lenza ad altri; ogni volta che hauesse eletti sauij Consiglieri, & giusti Ministri: chi saria stato che l'hauesse mossa guerra? Ma il Rè finito il Conseglio, fenza dar segno della volontà sua, mandò à chiamar Malitia, & li disse il pa rer de suoi Baroni; ma che in tutto ciò, voleua soccorrer la Reina, & che haurebbe mandate per all'hora sedici Galereben armate insieme con lui; & perche quelli del suo Conseglio l'haueano dissuaso dall'impresa; per lo disauantaggio della Caualleria, mandaria vna quantità di moneta che si hauessero soldati huomini d'arme Italiani; perche all'hora egli verrebbe à veder la Reina che riputaua per Madre, che non li pareua conueniente di venir tanto mal prouisto di sorze per terra, che li bisognasse star assediato: Malitia lodò il pensiero di sua Maestà, & promise, che la Reina ancora haurebbe aggiunto tanto del suo, che hauessero potuto soldar Braccio, ch'era in quel tempo tenuto il maggiore Capitano d'Italia, & atrocissimo inimico di Sforza. Il di seguente il Rèsè chiamar il Conseglio, & manisestò la volontà sua ch'era di pigliar l'impresa, & cominciando vno à dissuaderlo disse. I Consiglieri d'un Rè, ò deueriano essere Rè tutti, ò hauer almeno animo Reale; & voltato poi à Raimondo Periglios ordinò che facesse poner in ordine le Galee per partirsi insieme con l'Ambasciadore della Reina. Questo Raimondo era de i primi Baroni della Corte, etenuto per huomo di molto valore. Malitia allegro per confortar gl'animi delli assediati, se partir subito Pascale con l'auiso, che'l soccorso verrebbe fra pochi dì, & egli per acquetar gl'animi de Catalani, che stauano mal contenti Rè Alfonso dell'impresa, per Instrumento publico in nome della sua Reina, adotto Rè adottato da Alfonso, & promise assignarli il Castel nuouo di Napoli, & il Castello delme della Rei l'Ouo, & la Prouintia di Calabria co'Ititolo di Duca, solito darsi à quelli na. che hanno da soccedere al Regno; & fatto questo tolse licenza dal Rè, & si

Braccio gran Capitane.

pose sù

pose sù l'armata insieme con Raimondo, & nauigò verso Sicilia, doue stettero co l'armata alcuni di per far caricare certe Naui di cose da viuere, che già sapeua che Napoli ne staua in gran necessità. Tra quel mezzo Pascale ch'era ito auanti à portar l'auiso della venuta del soccorso; diede in terra à Ciuità vecchia, per comprar alcune cose necessarie; quando sopra gionse l'armata di Rè Luigi all'improuiso, & quelli della fusta senz'aspettarlo, si posero à fugire verso Napoli, & in vn medesmo tépo diedero alleggrezza, & dispiacere alla Reina,& à suoi parteggiani; perche con la nuoua che diedero che Rè Alfonso hauea accettata l'impresa, & apparecchiaua il soccorso, dissero ancora che l'armata di Rè Luigi sarrebbe gionta in poche hore à Napoli; questo dissero à bocea, perche Pascale portaua seco le lettere; & quando l'armata fu al Porto di Ciustà vecchia, Rè Luigi seppe, che Pascal era là, & lo sè con diligenza cercare, & per sorza hebbe le lettere, & seppe quello, ch'era trattato, & subito sè sar vela verso Napoli; doue gionse il terzo dì, & posegeti in terra. Erano in quell'armata dodici Galee, e sei Naui grosse cariche di Caualli, sbarcaro alla Foce di Sebeto; doue Sforza co le suegéti, & molt'altri Caualieri Napolitani della parte Angioina corsero ad incotrarlo con festa grandissima. In Napoli si staua co grandissimo timore, perche le Galecandaro circondando la Città dalla parte del mare, dimonstrando di hauere speraza che si facesse qualche nouità da quelli della parte Angioina. Ma fu tanta la diligeza de i Capitani della Reina, & del gran Sinescalco, che dì. & notte and au ano per la Città con moltitudine di armati, che non fù persona che si mouesse. Il Rè comandò à Sforza, che auuicinasse il campo, sperando che nemici per guardar le mura, non hauessero po tuto attendere à prohibire i tumulti, che hauesse potuto fare la parte Angioina, il che essendo fatto, la Reina venne in grandissimo timore, che già si credea che Rè Luigi volesse dar la battaglia, & far ogni sforzo di pigliar la Città, prima che venisse il soccorso dell'armata Aragonese. Ma il gran Sinescalco sè ordine à pena della vita, che nissuno della parte Angioina po telse vscir di casa per spatio di dece dì; & cosi bisognando poca guardia per la Città, che senza rispetto alcuno occideua quelli che vedeua vscire, gl'altri poteuano più securamente attendere alla guardia delle mura, & delle porte. Mentre Napoli staua in questo timore, apparue nel stretto tra l'Isola di Capra, e'l Promontorio di Minerua, l'armata Aragonese ch'era di sedici Galee, & molte naui, & diede grandissima allegrezza alla Città che già staua in bisogno d'ogni cosa necessaria, & poche hore dapoi gionse al Porto. Il gran Sinescalco accompagnato da tutt'i Cortiggiani della Reina, vsci ad incontrar il Periglios Capitan General dell'armata, il qual venne à visitar la Reina, & disse in nome del suo Rè, che stesse di buonanimo, che hauendo egli accettata l'impresa de liberarla, co quella buona volontà, che Malitia Ambasciador di lei potea dire, non haurebbe lasciato ne per spesa, ne per

ne per periglio della propriapersona, di trauagliare, per sarla viuere quieta rei Regno di suoi Antecesso i la Reina rispose, che si ella hauca fermamete speraro egnisauore da vn Rèleato magnanimo, sol per la sama delle sue sin golari virtù, molto più haurebbe sperato per l'auenire, hauédone veduta si manisesta proua, che co tanta prontezza in tanto bi eue tépo l'hauesse man dato si gagliardo soccorso, che non hauea da temere le sorze del nemico per mare, & per quel di si passò con molti ragionamenti cortesi. Ma la Rei na fattasi venire vna ricca collana, glie la pose al collo, & li se assignare le chiani del Castello dell'Ouo, don'era splendidamente apparecchiato per lui, & il sè accompagnare dal Monaco d'Anna suo Maggiordomo; la sera Malitia narrò alla Reina la gran cotradittione che hauean fatta quelli del Confeglio del Rè, sconfortandolo dall'impresa; & che però era necessario per inanimare più il Rè à seguirla, & fare stare più quieti quelli del Conseglio mostrasse volontà di adempire quant'egli hauea promesso; & per que sto il di seguente per atto publico la Reina ratissico l'adottione, & tutti capi La Reina ratolistipolati in Saidegna per lui; & su dato ordine che ne gli Stendardi, tisica l'adot-& molti altri luochi sussero dipinte l'arme di Aragona quarteggiate con Alfonso. quelle della Reina; & su bandita per tutte le Terre che vbediuano alla Reina la adottione, & la lega perpetua. Mandaro ancora per mare à Ciuità vecchia Francesco Fregapane à soldare Braccio da Peruggia; & con la fama di questo, & con quel soccorso ch'era già venuta; la parte di Durazzo ch'era stata in tanto timore, pareua al tutto assicurata. Dall'altra parte Rè Luigi vedendo che la sua armata era inseriore à quella di Rè Alfonso, & che l'era tolta la speranza di prohibire le vittouaglie per via del mare; ne mandò in Prouenza parte delle Galee, & parte in Genoua con Battista Fregoso, che n'era Capitano, & deliberò conuertire la spesa nell'esercito per terra; & tra quel mezzo ogui di si saceano scaramozze in quello spatio ch'era tra le poste di Napoli el campo. Ma alfine Sforza cofigliò al suo Rè, che facesse leuar il campo, & attendesse à conquistare tute le Terre, che potea, che al fine Napolitani si sarrebbono resi stanchi per il lungo trauaglio: andò dunque il Rè con l'esercito ad Auersa insieme con Sforza, & gli Auersanisse li resero, & Fracesco Gattola Gentil'huomo di Porta noua ch'e Auersasiren ra Castellano, perche i suoi progenitori erano stati tutti di parte Angioina, de à Rè Luigi rese ancora il Castello. Ma non perche l'esercito era allargato otto miglia da Napoli,i Cittadini ch'erano dentro se ritrouauano hauer auanzato, anzi sentiuano vna noua spetie di molestia, che i Cittadini che haueano le Ville intorno alla Città, & vsciuano per farle cultiuare, il più delle volte all'impro uiso erano fatti priggioni da i soldati Ssorzeschi, & bisognaua pagar grosse taglie per riscuotersi; & la Reina mossa dalle querele, che hauea ogni dì, con parere del suo Conseglio delliberò di mandar à sollecitar Rè Alfonso, & à dirli, che poi ch'il Regno hauea da esser suo, non bastaua che si desen-

desse fol

Imbasciatori mandati á Rè

Alfonso.

P. iuileggio cio di Capua,

desse sol Napoli, ma bisognaua cacciarne i ne hici, il che si farrebbe ageuol mente con la presenza di sua Maestà. A quessa Ambasciaria sù eletto, Fran cesco Orsino Antonello Puderico, & Giouan Bozzuto. Ma Malitia Carrafa disse, ch'era bene che questi tre andassero; ma ch'era necessario più man dar à sollecitar la venuta di Braccio, il qual per quelche hauea scritto il Freapane, hauca risoluto di non venire, se oltra il soldo, la Reina non li daua Capua, & l'Aquila; per il che egli sapea che Rè Alfonso no veneria mai, se non sapea che Braccio sosse venuto in Napoli, & benche paresse conditione molto graue, fù mandato à Braccio il Priuileggio dell'Aquila, & di fatto à Brac- Capua, & à sollecitarlo che venisse. Il Rè Luigi in tanto andaua ogni di & dell' Aqui auanzando, perche essendo dinulgato che l'Armata di Catalani non era di quella forza, che hauesse potuto far altro che difender Napoli per poco tempo, per ogni Prouintia in molte Terre si alzauano le Bádiere di Angiò, & molti Signori veniuano al campo in Auersa à giurare homaggio, & conoscere il Rè; & tra l'altre Città l'Aquila subito che seppe che la Reina l'hauea promessa à Braccio, alzò le Bandiere di Rè Luigi; & su cagione che tutto Abruzzo facesse il simile:intorno Napoli tutte le Terre da Castell'à mare di Stabia fin à Pozzuolo vbediuano à Rè Luigi, i Napolitani dopò la venuta dell'armata Aragonese, haucano intermessa quella esquisita diligenza nelle guardie, & massime dopò la retirata del campo ad Auersa; & per questo alcuni di parte Angioina tennero secreto trattato di dar Napoli à Rè Luigi; & li mandaro à dire, che vna notte determinata à quattr'horesi appressasse à Carbonara con l'esercito, perche Carbonara à quel tempo era fuor di Napoli, che essi haurebbono aperta vna Porta, ch'era tra la Porta di Santa Sofia, & quella di Santo Gennaro; la qual Porta pochi dì auanti per ordine del gran Sinescalco era stata serrata con vn grandissimo terrapieno. Vennero adunque i congiurati; & trouando adormite le guar die con grandissimo silentio leuaro il terrapieno, & leuaro le tauole della Porta: ma trouaro vn trauo fitto all'una parte, e l'altra del muro, che non si potea tagliare senza che si suegliassero le guardie; talche non potendo entrar Caualli per quella porta non venne ad effetto la congiura; perche men trescédeano da cauallo i soldati del Rè, & intrauano à piedi fuor delle mura era vn grandissimo strepito, àppressandosi molti per scender da caualli, & cessando i caualli di quelli ch'erano scesi, & non è dubio che la Città era perduta, se hauessero potuto entrar à quell'hora i Caualli, & correr per la terra; ma essendo entrati pochi, & à piedi, e congiunti co'i congiurati; & essendo dato all'arme dalle guardie suegliate; venne prima di tutti Cristoforo Gaetano co vna bada de Caualli, & vrtò co tanto empito sopra di loro, che furono astretti ritirarsi verso la Porta, doue impediuano gl'altri che cercauano entrare; ma benche resistessero vn pezzo valorosamete, soprauenen do Lodouico Colonna, il Periglios co'i soldati delle Galee, al fine per la medesma

desma porta sene vsciro, & perche l'uno impediua l'altro, mosti se negitta ro per le mura giù, & surono presi quattro de i congiurati, Notare Tirello di Mastaro, Notar Bertraime, Auersano, Lembo Arcamone, & Antonio Schiauo, & furo strascinati per la Città, & tre di essi appicati, & Lembo su squartato, i quali palesaro il nome di tutti gl'altri; gl'altri per hauere pa: renti potenti nella parte di Durazzo furono puniti in danari. La Porta su serrata meglio che non staua prima, & surono ripresi, & notati d'infamia quelli, che haucano fatta male la guardia, & parue à tutti che à quella volta la Città fosse per gran vétura liberata. Ma pochi dì dopoi fu scouerta vin'al tra congiura di Gioannillo di Risi, & d'Antonio Sartore, & suro appicati. Mentre queste cose si faceuano à Napoli, gli Ambasciatori arrivati in Cor sica, doue all'hora si trouaua Rè Alfonso gli dissero con quanto plauso della Città, era stato dechiarato dalla Reina suo Figlio adottiuo, & Duca di Calabria, & futuro successore nel Regno, & quanto era necessario, che sua Maestà venisse tosto. Il Rèrispose, che subito che susse venuto Braccio al soccorso della Reina, sarrebbe venuto, che altramente parrebbe cosa inconueniente, che hauendo dà venir à liberar altri di assedio, venisse ad accrescer il numero degli assediati; & con queste parole ne mandò gli Ambasciadori molto sodisfatti di lui, per l'humane accoglienze à lor satte: Quelli di istessi, Braccio si mosse da Peruggia con tremilia caualli à gran giornate per la via di Abruzzo. & da Sulmona in vn di venne à Capua, che Braccio con sono più di sessanta miglia, & entrò con tanto silentio, che i soldati Sfor- tre milia cazeschi che stauano à Santa Maria Maggiore, due miglia lontano di Capua, mona à Canon sapendo la venuta sua, corsero la matina seguente (come soleano) in- puà in un gior sino alle porte di Capua à far prede, & essendo vsciti molti Capuani per ina 100. trattenerli, cominciaro à scaramozzare più arditamente del solito: talche corsero al romore più di docent'altri Caualli Sforzeschi di quelli ch'erano à Santa Maria; & gl'altri fi armauano con speranza d'entrar à Capua. Quan do all'improusso vsci Braccio con la sua Caualleria, alla qual non potendo resistere si cominciaro à retirare, & Braccio li sù sempre sopra, & alla sine gli ruppe, & dislipò, & pigliò il Casale, & lo ridusse alla fede della Reina; in pe Sorza de quelta battaglia perdè Sforza più di seicento caualli, & non potendo vscir passa à Nadi Auersa ad impedir il passo. Braccio passò vittorioso à Napoli, & su ca- poli. ramente accolto dalla Reina, & da tutta la parte; & su mandato subito vna Fregata ad auisar Rè Alsonso. Pochi di dopoi Braccio per ordine della Rei na, caualcò con l'esercito per aprir la via di Principato, & di Calabria, & andò, & prese per sorza Castell'à mare di Stabia, & ridusse à diuotion della Reina Scafati, & alcun'altri luochi di quella contrada di poca importanza; & vedendo la dissicoltà ch'era di espugnar Terre maggiori, come Capitano prudente, dubbitando che Sforza non venisse ad occupar il passo del Fiume di Sarno, onde si trouarebbe inchiuso, pensò de retirarsene, & già non l'in-

non l'ingannò il pensiero, che poco dopò su auisato, che Sforza per la uia

nd Alfonso

ad Ischia.

di Somma veniua co tutto l'esercito à tal esserto, & si affretto tanto à passar il fiume, che in esso si affogaro xiiij soldati, & sper la uia della Torre del Gre co se ridusse à Napoli. Fù fama che Tartaglia mandato da Papa Martino in aiuto di Re Luigi con mille caualli, hauesse auisato Braccio del pensiero di Sforza, & per questo Rè Luigi comincio ad hauerlo sospetto, & poco dopoi, come se dirà, li fè tagliar la testa, & i mille caualli restaro al soldo di Sforza.Rè Alfonso hauendo inteso la venuta di Braccio in Napoli, per la qual si conoscea essere superiore di forze al nemico, si parti da Sicilia con l'armata, & se ne venne ad Ischia, & la si sermò, auisando la Reina Giouanna della sua venuta, la qual mostrando di hauerne allegrezza infinita; man dò subito Giouan Caracciolo gran Sinescalco ad incontrarlo con alquanti Baroni che si trouauano à Napoli, il quale poiche sù venuto in cospetto del Rè con molte honoreuoli parole da parte della Reina le diede lode, & gratie infinite, che si fosse mosso cosi generosamente à liberare vna pouera donna iniquamente oppressa, & al fine il pregò che volesse drizzar il corso con l'armata nel Castello dell'Ouo, con dire che la Reina voleua farlo entrare in Napoli con quella Pompa, & apparato della Città, che potesse farsi ad vn tal Rè, & suo liberatore. Il Rè dilse, che'l desiderio suo era tanto gran de de venir à baciare la mano della Reina sua madre, che sarrebbe più tosto d'entraresenza pompa alcuna, che hauere honori di qualsiuoglia grandi apparati, con aspettarli vno, ò due dì; ma per vbedire à i commandamenti di lei, sarrebbe restato al Castello dell'Ouo, aspettando il tempo insino che la Reina l'hauesse mandato à chiamare, & coss si restò il gran Sinescalco, dicono, che se ne ritornò poco contento, hauendo visto il Rè cosi bello di persona, valoroso, magnanimo, & prudente, per quanto dimostraua, & oltre di ciò la compagnia di tanti honorati Baroni Aragonesi, Castigliani, Catalani, Siciliani, & d'altre nationi soggette al Rè; perche dubitaua, che l'autorità sua in breue sarrebbe in gran parte, ò forse in tutto diminuita, & estinta, & se ricordaua bene dell'esito del Conte Pandolsello, temendo, che tanto peggio potea soccedere à lui, quanto che questo Rè era di maggior ingegno, valore, & potenza, che non eràstato Rè Giacomo. Ma venuto in Napoli volse con ogni studio sar dimostrare la priuata letitia della Reina, & de suoi Cortiggiani, & l'universale della Città, con Barche coronate di fiori, & ben adornate di tapezzarie, ch'andaro à salutar il Rèfin'alla Galea auanti che si mouesse dal Castello dell'Ouo; ordino ancora ch'in segno di publica letitia, per le strade della Città, donde il Rè hauea da passare, si spar-

gessero fronde, & fiori; & che per li cinque Seggi si trouassero le più belle donne della Città, con suoni non solamente di ballare, ma varij instrumenti musici, ne pretermisse spetie alcuna di quelle pompe, che si poteano vsare all'hora in Napoli, per la qualità di quelli tempi; & Braccio per

quelche

Apparato per riccuer Rè Alfonso in Napoli.

quel che toccaua à lui messo in ordine il suo esercito, si se trouar suor della porta Carmelitana, doue il Rè hauca da smontare, & certo su bella vista vedere tremila caualli in vno squadrone ben armati, talche se la Città rima se quasi stupesatta dell'apparato nauale del Rè non hauendone visto mai simile, il Rè, & i suoi restaro similmente marauigliati, vedendo il numero di tanti soldati così bene armati, & à cauallo à si robusti, & possenti Corseri. Dall'altra parte desiderando il Rè d'entrare con qualche dimostratione del valor delle genti sue, ordinò, che i soldati nauali ch'erano venuti à Napoli sotto Raimondo Periglios, vscissero al lito facendo mostra di vietare l'armata del Rè, di ponere genti in terra; & egli mosso dal Castel dell'Ouo & venendo alla Foce di Sebeto, fiume ch'entra in mare cento passi lontano dalla Città, dapoi di hauer fatto segno vn pezzo di combattere co quelli che guardauano il lito, scese interra vittorioso; doue troud Braccio che Re Alsonso su il primo à farli reuerenza, il qual gli disse, che per la sama delle gran virtù di sua Maestà hauea lasciate l'imprese sue più fruttose in Toscana, & era venuto à seruirlo, & si rallegraua di hauer hauuto sorte, & valore di far trouare alla Maestà sua l'impresa quasi vinta; Il Rè gli resegratie, & gli disse che la niedesma sama del valor di lui l'hauea mosso à sarne elettione, & hauer speranza più nella persona di lui; che di qualsuogl'altro, ò Italiano, ò d'altri Regrache Signoreggiaua, & cosi caualcato il Rè, co'l medesmo Braccio da vna parte, & dall'altra Cristosoro Gaetano eletto da Napolitani; gionse alla porta di Capuana, & intrato nella Città per le strade più celebri, & adorne, fù condotto al Castel nuouo. La Reina discesa fin'alla porta del Castello, il ricenette con ogni segno di amoreuolezza, & di letitia, & dapoi che l'hebbe abbracciato, tolse le chiaui del Castello, & le consignò à lui, & li disse che ringratiaua Iddio, che l'hauea fatto gratia di farle veder colui, al qual essa era vbligata innanti che l'hauesse veduto, essendo stata dalla sua armata, & dal suo escreito mantenuta nel Regno; poiche da vna parte il Periglios hauca saluata la Città con le genti dell'armata, & dall'altra Braccio hauea liberato il Paese ributtando Sforza, & proibédo le correrie, e i latrocinij de i soldati di sollo, e soggionse molt'altre parole, che dimostra uano affettione, & obligo grandissimo. Il Rè rispose, che si rallegraua, che'l soccorso suo hauesse à lei giouato tato, e che per sospetto che hauea che no bastasse al tutto à solleuarla, hauea lasciate l'imprese sue proprie, per venir co la persona, e co'l rimanéte delle sue forse à discacciar in tuttoi nemici,& che si rallegraua ancora di hauer piena informatione del torto de nemici, e della raggione della Maestà sua perche sempre la vittoria suol essere da qllaparte, dou'è la giustitia; tutto il rimanéte di gl di, e molt'altri poi si passaro in feste, e couiti, doue coparse tutta la giouetu di Napoli dell'uno, & l'altro Sesso. Ma i Baroni, & Coseglieri più prudeti entraro molto sospetti vededo la leggerezza de la Reina, e già pronosticaro che poco poteano dura-HH

re in concordia. Poi finite le feste giudicando il Rè, che bisognaua honorar il principio della sua venuta con qualche fatto notabile, conuocato il Conseglio della Reina; & Braccio si voltò à consultare, e trattare le cose della guerra; & hauendo inteso, che Sforza, il qual staua ad Auersa, mandaua liberamente grosse bande de caualli: tolse risolutione di mandar Brac cio, che li hauesse ò da rompere in tutto si vsceua da quella Città per fatto d'arme, ò vero che hauesse da diminuire à poco à poco le genti nemiche, prohibendo le correrie, & rompendo quelli che vsceuano. Partissi dunque Braccio da Napoli nel fine del mese di Giugno, ch'erano seccate le biade, con disegno di fare gran danno alle genti Sforzesche, che stauano disperse per diuersi luochi, per fare caricare strame, & vittouaglie alla Citta. Ma Sforza c'hebbe auiso da Napoli della partita, & del pensiero di Braccio, con grandissima celerità pose in ordine quelli ch'erano nella Città, & vscì in aiuto de suoi, hauendo mandato per diuerse vie à commandare, che si reducessero tutti in vna parte; ma alcuni caualli, che Braccio hauea mandato innanti, tornaro ad auisarlo che Sforza era vscito di Auersa per andar ad vnire i suoi, & soccorrerli, onde Braccio lasciando la via di opprimere i saccomanni andò dritto ad Auersa, per escluder Sforza che non potesse entrarui, ma Sforza che pensaua tutto quello, che potea essere, come se vide, vnito con la maggior parte delle scorte de saccomanni, & che non compareua nemico alcuno, pigliò subito la via di Auersa, & pose in mezzo i saccomanni, & non molto dapoi intendendo che Braccio era vicino con le sue genti, chiamò tutti i capi di squadra suoi, e disse loro, che si mai haucano dimo-strato sotto le sue bandiere virtù, & audatia, era dibisogno, che la dimostrassero in questo punto, doue combatteuano non solo per la gloria, ma per la vita; tutti risposero che attendesse à far com era suo solito vsficio di valoroso, & prudente Capitano, perche per quanto toccaua à loro, non l'haurebbono data cagione d'altro, che ò di premiarli viui, ò lodarli morti, e tornato ciascuno al suo luoco, cominciaro à caminar con tanto bell'ordine, & cosi ben serrati insieme, che Braccio che li vide, vni le genti sue, di quattro squadroni sacendone vno, & con grand'empeto andò ad assaltar l'esercito Sforzesco, il qual parte per lo valor proprio, parte per la speranza di Rè Luigi, che hauesse da vscir di Auersa in soccorso loro, sostennero tanto l'impeto di Bracceschi, che approssimandosi alla Città, seguì l'effetto, che desiderauano; perche Rè Luigi con la moltitudine de Cittadini, & co'i Francesi ch'erano con lui vscì subito, & con grandissimi gridisesforzauano di andar à ferir per fiaco i Bracceschi cosi essendo voltato Sforza co'l fiore de suoi poiche già i saccomanni, & la preda erano entrati in Auersa tolse la speranza à Braccio di far effetto alcuno, & lo strinse à ritirarsi à Napoli; & perche quelta

Assalto di Braccio à l e sercito di Sforza.

questa Impresa mal soccessa pareua, che hauesse vn poco scemata la riputa tione dell'esercito Braccesco. Braccio dimandò alla Reina la possessione di Capua, che già l'hauea promessa, con dire che premendo da vna banda con le sue genti, & insestando Auersa, & dalla banda di Napoli sacendo il medesmo l'esercito del Rè, in breuissimi di haueriano messo in rouina Sfor za co le sue genti; & ricuperata Auersa. Ma il gran Sinescalco secretaméte opraua, & consigliaua la Reina, che in niun modo gliela desse; perche ponendo vna Città così nobile; & per la fertilità del paese così oportuna à nu drir vn esercito in mano d'un Capitano cosi valoroso, com'era Braccio, accompagnato da vn esercito tale de veterani, sarrebbe in maggior pericolo di esser spogliata, e cacciata da Braccio, che da Rè Luigi, & la Reina ch'era assueta di non allontanarsi mai dalla volontà, & Conseglio del gran Sinescalco; fè intendere à Braccio, che Capua li sarebbe consignata quando Capua consi sosse finita la guerra; & che per alcuni rispetti per non sdegnar Capuani gnata à Brac non potea darla all'hora; Braccio dolendosi di questa risposta, andò à lamentarsene à Rè Alsonso il qual benche conoscesse che la ragione, che mouea la Reina era efficace; giudicò che fosse minor pericolo consignar Capua, che disdegnar quel Capitano, nel quale consistea non solo la speranza della vittoria, ma la certezza di vedersi quasi in cattiuità esso & la Reina, quando per disgratia hauesse voluto alienarsi da loro, & pigliar la parte di Rè Luigi; & per questo operò con la Reina che Capua li fosse consignata subito. Il gran Siniscalco vedendo, che non hauea potuto impedire la cossignatione di quella Città, pensò almeno di oprare, che'l Ca stello, & due Torri, che stauano da là del Fiume nel capo del Ponte, si tenes sero per la Reina, & madò à diresecretamete à i Castellani, che dicessero, che no volcano dare ne il Castello, ne le Torri, se non sossero pagati d'una buona quantità che deueano hauere dalla Reina per le paghe loro. Questa cosa accese più l'animo, & la volotà di Braccio ad hauerle, perche già sapea che tutte erano machinationi del gran Sinescalco. Ma Rè Alsonso che giu dicaua, che hauédoli data la Città, era poco securtà tenere vn Castello, più tosto debole, che sorte, & due Torri capaci di pochissimi huomini; mandò subito tanti danari suoi à Braccio, che tolta la scusa à i Castellani sorono astretti di consignar le Torri, & il Castello, & in questo modo passò quella Estate, & buona parte dell'Autunno senza sar l'uno, & l'altro esercito cose notabili; ma solamente si secero alcune leggiere scaramuzze, mentre l'una, & l'altra parte cercaua de ridurre dalla campagna ogni spetie di vittouaglia ne i luochi forti. Finito poi l'Autunno, il gran Sinescalco; che portaua odio mortale à Giouan Pietro Origlia Conte di Acerra; & desideraua esterminarlo insieme con tutta casa Origlia; persuase al Rè ch'era necessario pigliare Acerra, la qual l'impediua il passo delle vittouaglie, che di continuo sogliono venire di Valle Beneuentana in Napoli, & HH nonheb-

Acerra accampata da Rè Alfonfo.

non hebbe molta fatica d'indure à ciò l'animo di Rè Alfonso auido di gloria; & benche fosse tempo più tosto de ridurre le genti alle stanze, che tenerli alla campagna. Rè Alfonso vosse che si facesse quella impresa, & per togliere à i soldati la materia di lamentarsi de i disaggi, volse andarui in persona, accioche con l'esempio suo hauessero patienza. Partito adunque da Napoliàx. di Nouembre andaro à fare la festa di San Martino ne i Padiglioni, doue si accamparo innanzi le mura di Acerra, tenendo le genti diuise in due campi. Giouan Pietro benche restasse per l'assalto improuiso vn poco smarrito, non lasciò di fare quelle prouisioni, ch'erano necessarie per resistere, massime ritrouandosi appresso di sè alcuni sodalti Sforzeschi sotto il gouerno di Santo di Mataloni Capitano de i veterani di Sfor za; & posti ne i luochi opportuni secondo il bisogno i soldati, & i Cittadini, che poteano esercitar l'armi, aspettaua con molta fidutia il soccorso di Sfor za, che oltre l'obligo che hauea alla parte Angioina, era suo grand'amico. IIRè Alfonso fidandosi molto ne i soldati nauali perla destrezza, & agilità loro, tétò di dare dalla parte sua vn assalto, ma su vano perche beche i suoi con gradissima forza, & audatia appoggiassero le scale al muro; l'Acerrani con grandissimo valore li faceano cadere co tutte le scale, & precipitauano da i merli quelli ch'erano saliti sù le mura. Il Rè vedédo morti molti di suoi vscì di speranza per all'hora di pigliar la Terra per sorza, & sè subito lauorà re vna trinciera che circondasse tutta la Terra guarnita di passo in passo de forti bastioni; ma dopò molti di vedendo che la Terra staua molto ben mu nita di cose da viuere, & che i soldati del suo campo mal volenrieri soffriuano gl'incommodi del verno; sè ragunare in tutte quelle parti, ou'era la muraglia più debile gran quantità di Bombarde, & sè battere da più parti la Terra per aprir l'entrata à i soldati tra la rouina delle mura; ma fu tanta la virtù di Santo, & l'ostination dell'Origlia, & di Terrazzani, che non mancauano con diligenza eseguire quelche Santo ordinaua per la difesa, che non poteuano rouinar tanto le Bombarde, che non si facessero dentro ripari assai più sorti, che non era prima la muraglia; Talche i soldati del Rè che vedeuano battute le mura à terra senza accorgersi del rimanente, diedero l'assalto, & tentaro di entrar nella Terra, & sempre sorono ributtati con morte di molti, perche trouauano si fatti ripari, ch'erano feriti da frote, da lato, & dalle spalle. Ma Rè Luigi che'era per diuerse spie auisato del pe ricolo di Acerrani deliberò soccorrere quella Terra, si per l'oportunità del sito, che potea per quella parte indurre à Napoli gran same, come ancora perche conoscea che importaua molto alla riputation sua fare perdere la ri putatione à Rè Alfonso, & all'esercito Braccesco, che no hauesse bastaro co tate forze ad espugnare vna Terra debole, e co poco presidio; & comado à Sforza che co tutto l'essercito andasse à soccorrerla; Sforza dunque pose in ordine l'esercito, senza comunicare quelche hauea da fare, anzi dimostran do di vo-

Volere andare à Napoli per diuertere Rè Alfonso da quello assedio, ma per che dell'yna parte, & l'altra erano secrete spiè: Rè Alfonso mando subito canalli à riconoscer il viaggio di Sforza, & ritornati alcuni à dirli che venia per la via di Acerra, mandò subito con alcuni Caualieri Napolitani, che sapeano il luoco, Giouan de Vintimiglia Siciliano Conte di Ierace, huomo di molta stima con una buona banda di caualli, & di santi al ponte di Casolla, che hauessero da prohibire il passo all'esercito Sforzesco, mail Vintimiglia non pote arrivar cosi tosto al ponte, che non fossero passate due squadre di caualli, & alcuni fanti, & per questo attaccata vna fiera scaramozza con quelli mandò adaussare Re Alfonso del pericolo, & intanto combattendo con sommo valore, ributto, & re- vinumiglias strinse li nemici uerso il ponte, che non poteano passar altri il ponte in aiu toloro. Il Rè hauendo inteso il pericolo de suoi, mandò quali tutti i soldati Nauali con molte compagnie di caualli sotto. Nicolò Biccinino, che ottenea il secondo loco nell'esercito Braccesco, che hauessero da soccor-Lere il Vintimiglia. Ma Braccio che sapea il ualore, di Sforza, non confidando alle genti da piedi del Rè, che facilmente da i caualli nemici potea no essere rotte, uolse andare per poco internallo appresso al Piccinino con tutto il siore di sua caualleria. Il Piccinino gionto che su al ponte, con gradissimo sforzo entrò nella battaglia, e in breue spatio strinse tutti quel li, ch'erano passati à retirarsi da là dal ponte, quando combattendosi da là dal ponte doue hauean fatto testa li Sforzeschi, sopragionse Sforza con vn squadrone di canalli eletti, & reintegrò la battaglia con gran pericolo de i Bracceschi, & mentre si combattea da una parte, & dall'altra con grandissimo valore, Braccio soprauenne, & mando à commandare à quelsi ch'erano passati, & combatteuano, che cominciassero à fugire con disegno di tirare gran parte dell'esercito nemico da quà dal ponte, per poterlo poi debellare, & ponerlo in rotta; ma fii cosi presta, & senza ragione la suga, che Sforza, che conobbe ch'erafatta ad arte, ritenne i suoi che non palsassero il ponte, & si consumo quel di senza sar esferto alcuno, & al fine la sera Sforza ritornò in Auersa, & Braccio al campo. Ma mentre s'era cobattuto al ponte, Santo che dalle mura conoscea l'esercito del Rè diminuito per la caualcata di Braccio, congetturando quelch'era, vsci audacissimamente ad assaltar il campo, Mail Rè con molto valore lo ributto, & le die de la caccia insino alla terra. Credeua il Rè chegli Acerrani che haueano visto quel di vscir uano il disegno di Sforza di soccorrergli, & l'assalto dato per Santo al campo, hauessero da buttersi, & pensalsero di rendersi; ma no fù coli, perche cominciaro con maggior cura à difendersi; anzi dalle mura beffeggiauano, & ingiuriauano, i foldati Catalani, & d'altre nationi ch'erano uenute co'l Rè, & mostrauano, stimar poco l'assedio; & benche con questo l'animo del Rè ogni di si accendea più ad ira, pur non potea 3 resistere HH

& l'eferett di Sforza.

resistere alle querele de suoi, i quali impatientemente suffriuano gl'incommodidella campagna, & in quei luochi palustri, & guazzosi, & per per que sto deliberò sar vuo ssorzo estremo auanti che si leuasse dall'assedio, & teta re di pigliar la terra; sperando che i soldati desiderosi di leuarsi dal campo hauessero da combattere con maggior forza, che non haucano satto l'altre volte; & stando in questo pensiero soprogionsero, il Cardinal di Fieso, & & il Cardinal di Sant'Agnelo, mandati da Papa Martino per pacificare questi duo Rè. Et mentre trattauano con Rè Alfonso la conditione della pace, Rè Luigi c'hebbe notitia, che con la speranza della pace,i soldati di Rè Alfonso con molta negligenza guardauano la trenciera; mandò molti valent'huomini che felicemente passaro, & entraro in Acerra, & aggiun sero non meno audatia, che forza all'assediati, & perche il trattato della pa ceandaua in lungo, Rè Alfonso dubitando che i Cardinali sossero venuti per darli parole, determino di seguire il suo pensiero, & di dar l'assalto; & apparecchiate tutte le cose necessarie, commando che la terra si assaltasse da più parti, & Santo vedendo già dalla muraglia tutto quello che si facea nel campo, con somma prudenza si apparecchiaua alla disesa, collocando ne i luochi più pericolosi i più ualent'huomini del presidio, & dei terrazzam. Precedendo dunque per ordine del Re Bernardo Conteglia valentiano con una banda di Balestrieri per la parte dou'erano state battu. te le mura, gran parte della caualleria desiderando sar conoscere al Rèla virtu loro, scesero da canallo, & si posero insieme co'i balestrieri dall'altra parte che guardaua mezzo giorno. Il Rè mandò Guglielmo di Moncada con vna parte de i soldati, ch'erano venuti sù l'armata, le fanterie tutte sotto diuersi Capitani in quel medesmo tempo tentauano in diuerse parti en trare nella Terra; & se incominciò à combattere con grandissimo ardore dall'una parte, & dall'altra, perche Rè Alfonso andaua intorno la Terra; confortando i suoi, che non si sacessero vincere di ualore dall'Italiani; & Braccio per contrario ammoniua i suoi, che sarebbe ingiunia grandissima in battaglia di terra farsi togliere l'honore da marinari mal armati, & dentro la Terra il Conte, & Santo con gran numero di persone elette andauano circondando la piazza conortando i soldati, e terrazzani à resistere, & mantenersi la gloria che haueano acquistata, resistendo à tanti assalti d'uno esercito Reale, & d'un Capitano il più riputato d'Italia, & aggiongeuanano animo, & forza à i defensori, collocando soldati freschi, dou era di bi sogno, talche saceano à gara Acerrani con soldati del presidio à chi meglio tenea il suo luoco. Era stata data alcun'anni innanti Acerra dal Rè Lanzilao à Gurello Origlia suo intimo seruidore padre di Giouan Pie. tro che all'hora n'era Conte, & per molti benisicij che ne haueano riceuuti, & dal padre, & dal figlio. Acerrani erano fatti affettionati di casa Origlia, & per questo rispetto combatteuano ostinatamente; & le donne, &

Acerra battuta dell'eser cito di Rè Al fonsa.

l'altri ch'erano inhabili à trattar arme, non mancauano di portar à temposassi, legne, & altre cose necessarie alla disensione & à sar ripari, talche per tutte l'altre parti della Città con poca fatiga i desensori ributtauano i nemi ci, solo quella parte dou'era fatta la batteria il Centiglia, & i suoi combatteuano valorosamente, ma in niun modo bastaua à penetrare alle monitioni, & quanto più correano à quello spatio, doue le mura erano battute à terra, tanto più n'erano morti, perche non tirauano i desensori colponiu no in fallo; ne solo era il pericolo di quelli ch'erano entrati; ma degl'altri che voleano entrare, perche la notte auanti era stata vna larga pioggia, & i soldati sdrucciolauano, & cadeuano, & erano percossi da quelli che staua no sù le mura con saette, & sassate; tra i quali sù Guglielmo di Moncada, che lasciando di combattere la parte della Città assegnara à lui, venne alla parte della batteria, & su ferito di molte sassate; su occiso ancora Blasco Alagona Conte di Passanitri con grandissimo dolore del Rè, & per questo Bernardo Centiglia su astretro à ritirarsi. Ma il Rèvinto dall'ira non uoleua in modo alcuno che si abandonasse l'assalto, & comandaua che tornas sero vn'altra uolta à rimetter dentro. Ma i duo Cardinali che uedeano con tante morti succeder vano ogni disegno, pregaro il Rè, che non uolesse mandare à tanto pericolo di morte i suoi, promettendo che Papa Marrino haueria almeno tolta in sequestro Acerra, si che non haurebbe potuto no cere allo stato della Reina Giouanna, & concludendosi la pace l'haurebbe forse assignata à lei. Il Rè pregato à prieghi di Cardinali se souare à ricolta, hauendo perduto vno buón numero di huomini ualorosi, & essendo la maggior parte di quelli, che con più audatia erano andati all'assalto, pericolosamete feriti; Dopò questa giornata no si se cosa alcuna, perche tutti i Capitani del capo haucano psuaso al Rè, ch'era impossibile pigliarsi quel la Città per forza, & ch'era meglio tentare la nia della same guardando be nele trinciere, acciò che non hauesse potuto uenire specie alcuna di uittouaglia nella Terra, che già i soldati per cancellar la vergogna di nonhauerla potuta pigliare, haueriano più tosto sosserto i disaggi della campagna, che'l pericolo di andar à morire, ò lo scorno di lasciare in tutto l'assedio;ma dopò molti dì, non si sà la cagione, Rè Luigi chiamò à se i presidij, & sèconsegnare Acerra in deposito à i Legati Apostolici, & Rè Alfonso se ritird à Napoli, & Braccio co'i suoi à Capua. In questo medesmo tempo Tartaglia di Lauello crescendo il solpetto di tradimento à Rè Luigi, & à Sforza per alcuni caualli, che l'erano stati mandati in dono dal Rè Alfon- Tartaglia di so, su decapitato in Auersa, & su conclusa tregua fra questi duo Rè, per Lanello desa tanto spatio, quanto parea che bastasse per trattare la pace; & poco dopò pitate. Rè Luigi and ando à trouar Papa Martino, lasciò Auersa, & gl'altri luochi à li medesmi Legati; & Ssorza hebbe per patto nella tregua de potersene an dare à star à Beneuento ch'era suo. Viuea in quel tempo Benedetto xiij. An

tipapa,

1422

(11)

Postein Na poli .

tipapa, & s'era fatto forte in un luoco in espugnabile in Spagna detto Pani scola, & con pertinacia grandissima volea mortre co'l titolo de Rapa, ancor che da natione alcuna non era vbedito; & Rè Alfonso ponendo in gelosia Papa martino, & dimostrando che se non hauctie sauorito le parti sue, haurebbe fatta dare ubedienza da tutti suoi Regniall'Antipapa, ottenhe. che pochi mesi dopoi il Papa sè consignarli tutte le Terre, che i Legati teneuano sequestrate, & in Napoli sifè grad'allegrezza, che parea la guerra si nita, solo l'Aquila si tenea per se alla dinotione de Rè Luigi, & Rè Alonso per togliersi d'auati Braccio, gli comado che andasse ad espugnarla, del che Braccio nesul molto contento, poiche come su è detto, per virtu de i patti quado vene à seruire la Reina, & il Reli su panella. Resto la Prouintia di Terra di Lauoro libera da gli allogiameti de i soldati per la partita di Brac c10,& in Napoli i parteggiani della Reina uiueano assai quieti, quando nel mezzo della Primauera dell'anno 1422. véne una peste in Napoli, che strin se il Rè, & la Reina di andare à Castello à mare, lasciado de i soldati nauali presidio in Napoli, & per la partita di Braccio, e p li peste in Napoli; Otti no Caracciolo ch'era in Mataloni, ragunati treceto soldati, matenea quella terra nella fede di Rè Luigi, e infestaua di correrie tuttil paese vicino. Que sto Ottino era acerbissimo nemico della Reina, perche elsedo benemerito della Reina per haucrla libérata da mano del Re Giacomo, no potea soffri re, che la Reina anteponesse à lui Sergiani Caracciolo gra Siniscalco, il qua le anchora che fosse de una medesma famiglia co Sergianni, era nato di padre pouero, & no come lui nato de i primi titolati di tal famiglia; & p questo-era secretaméte amato, e fauorito da molti Baroni del Regno, che haueano inuidia della gradezza del gran Siniscalco; & Rè Alfonso dubitado, che qua, che parea poca fauilla di guerra, no hauesse d'accendere qualche gran suoco, mando ad Acerra, ad Arienzo, à Caiuano, & à Caserta alcuni presidij, che hauessero da tenere in freno i soldati di Ottino, che non scorressero cosi liberamente depredando il paese, & per quella poca quantità, siamministrò per quelli vna crudelissima guerra, perche da una parte il Rè ordinò che i soldati di Ottino ch'erano pigliati andassero in Galea, dall'altra parte Ottino fatto tagliar il naso, & cauar l'occhio deitro, & troncar le mani à tutti i soldati Catalani, li mandana via, dicendoli che andassero à raccommandarlo al Rè. Stauano ancora alla diuotione di Rè Luigi, Vico, Sorrento, Massa, & tutta la Costa di Amalsi, senza hauer presidio alcuno; ma solamente per volontà, & affettione, che portauano à quella parte, & Rè Alfonso per no star in otro, si mosse, & andò à Vico, il qual si rese subito, di là passò à Sorrento, doue trouò resittéza per esser la terra più sorte, & nido di molti Nobili affettionati della parte Angioina, & vipose l'assedio, ponendo bombarde per diuersi luochi, & mentre staua pensando di dar l'assalto, vennero i Sindici di Massa, & di tutt'il Ducato di Amalsi à render-11,822

si, & à portar le chiaui à Rè Alfonso, per la qual cosa vedendosi Sorrentini circondati intorno da tanti nemici; & la Città loro tanto pouera de vittouaglie,& di cose necessarie à soffrire vn mediocre assedio si resero con honorate conditioni, & perche la peste duraua in Napoli, & Castello à mare era inhabile à mantener due Corti Reali. Il Rè, & la Reina se n'andaro à Gaeta, & restò Artale di Luna Capitano dell'armata, che hauesse à tener in fede queste Terre maritime poco auanti venute alla diuotione del Rè. A pena il Rè, & la Reina erano gionti à Gaeta, che Sforza partendosi da Beneuento andò con pochi caualli, ma molto honoratamente in ordine à vifo, & la Reisitar il Rè, & la Reina, & essendo con grand'humanità accolto, diede esem- na Giouanna pio à gran numero de Baroni della parte Angioina, che facessero il medesmo, spargendo sama della gran clemenza, & cortesia di Rè Alfonso; della qual confidati; molti che haucano offeso la Reina, & il gran Sinescalco, ven nero con grandissima sidutia, & surono benignamente accolti dalui con dispiacere della Reina; il che su cagione, che si come sino à quel di haueano gouernato ogni cosa con gran concordia, d'all'hora innanzi nacquero quelle suspitioni, & discordie, che poi surono cagione d'infiniti danni del Regno, & più della Città di Napoli; perche il gran Sinescalco, ch'era lo spirto, & l'anima della Reina, non potéa soffrire, che Rè Alfonso s'hauesse satto giurare homagio dalle Terre pigliate, & da i Baroni ch'erano venuti à visitarlo, perche parea segno, che volesse pigliar innanzi il di della morte della Reina la possessione del Regno contra i patti dell'adottione; & sacendolo intendere alla Reina, hauea venenato l'animo di quella di maggior suspitione, & obligatala ad amarlo ogni di più, vedendo la cura ch'egli tenea dello Stato, & della salute di lei, perche le disse che vn di Rè Alfonso l'haurebbe pigliata & mandatala in Catalugna cattiua per occupar il Regno, & con quello poi occupar tutt'Italia; per questo timore la Reina deliberò guardarsi quanto più potea, & all'impensata si partì da Gae ra, & venne à Procita, doue stette alcuni dì, & di là andò à Pozzuolo con determinatione di passare in Napoli; poiche la Peste, dopò hauer satto gran stragge, era cominciata à cessare; & il Rè Alfonso che hauea creduto che la Reina hauesse da tornare da Procita à Gaeta, quando intese che hauea tolta la via di Pozzuolo per ireà Napoli, s'auuiò per terra, & quando sù gionto à Capua, che ancor non l'hauea vista, andò sin'à Pozzuolo con pochissima compagnia à visitarla, credendosi con quello leuarli ogni suspitione, ma sù tutto il contrario; perche la Reina timida entrò in maggior sos fospetto, perche ancorche hauesse appresso di se buon numero de Cortiggiani, non li tenea tutti per sideli; & substo che Rè Alsonso su partito da lei per andar à veder Auersa, ella se ne venne per terra à Napoli; temendo che se Rè Alfonso arriuaua innanzi di lei in Napoli; l'haurebbe astretta ad habitar nel Castello nuouo, doue sarrebbe stata, come preggioniera; ma

quando sù gionta in Napoli vscì il Castellano del Castello nuouo ad inuitarla à restare nel Castello, & ella non volse entrarui con dire, che voleua andar prima ad accomodar alcune cose, & stare pochi dì nel Castello di Capuana; & frà pochi di sarrebbe venuta volentieri co'l Rè suo Figlio, se ne passò al Castello di Capuana. Il Rè trouandosi ad Auersa su subito auisato di questi andamenti della Reina, & conoscendo l'instabili-tà di quella; lo spirito, & l'ambitione del gran Sinescalco, dubitando chenon machinassero qualche nouità venne subito à Napoli, & alloggiò al Castello nuouo; & già si vedeano intermesse le visite tra lui, & la Reina, & quelle poche chesi saceano erano fredde, & tali che non bastauano à coprire l'alienatione degl'animi loro; & ogni persona di giuditio era in opinione, che la cosa non potea tardare à venire in aperta rottura con gran confusione, & danno della Città, & del Regno. Ma dopò alquanti dì il Rè che conoscea che quest'alteration di mente della Reina, era per suggestione del gran Sinescalco, deliberò farlo pigliare, & ponerlo in carcere; sperando di ottenere dalla Reina quanto voleua; quando hauesse leuato da mezzo l'autore delle discordie, conoscea bene il gran Sinescalco l'animo del Rè verso di lui, & cominciò à guardarsi; ma perche per virtu dell'adottione, & de i Capitoli. Il Rè come Duca di Calabria, & Vicario Generale della Reina, era solito tener Conseglio, & spedire i negotij del Regno, onde bisognaua per forza, che'l gran Sinescalco, come primo de Conseglieri del Regno andasse in Castel nuouo, doue il Rètenea il Conseglio; non volse andarui, se prima non hauca saluo condotto; & per che vedeua il Rè quanto importaux allo Stato suo porre tal huomo in priggione, gli sè volentieri tal saluo condotto, com'egli stesso seppe adimandare, & cominciò à dissimulare di volerlo per mezzo, & per autore di reconciliar, & purgar l'animo della Reina d'ogni sospetto, & similmente il gran Sinescalco simu laua con lui di tener animo di farlo; ma si ben l'uno, & l'altro cercauano con somma cura d'ingannarsi, con mostrar il contrario di quello, che haueano nella mente i seruidori, & adherenti del Rè, & i parenti del gran Sine scalco scouertamente faceano à gara; perche vn di volendo il Rè da i suoi far fare vna giostra à San Giouanni à Carbonara, com'era di natura sua splendidissimo, fe sare vn'Elesante di legno con ruote sotto i piedi, che artificosamente andaua per la Città, & hauea in dosso vna torre di legno, den ro la quale erano molti Musici eccellenti con diuersi instrumenti musici rcantando, & sonando; & appresso veniuano tutti Caualieri Catalani, & Siciliani, che haucano da giostrare vestiti d'Angeli; & dall'altra parte molti Caualieri di Capuana haueano disegnato di vestirsi in forma di Diauoli, & comparire alla giostra; ma succese la morre di Giosue Caracciolo ch'era parente detutti i giostratori, onde su guasto il disegno; ma non mancò chi disse al Rè l'intention loro, & chene era stato Autore il gran Sinescalco di

co di non farsi la giostra. Et scriue Geronimo Zurita Coronista del Regno di Aragona, che la giostra ch'era ordinata à San Giouanni à Carbonara era stata con intentione del gran Sinescalco, & da gli suoi adherenti per tratta reRè Alfonso, come su trattato Rè Giacomo poch'anni innanzi, & pigliar lo per assicurar la Reina del timore che tenea che'l Rènon pigliasse lei, & questo parca cosa leggiera à sare consertando che'l di medesino che s'hauea da far la giostra, la Reina il conuitasse nel Castello di Capuana. Per il che il Rène salì in tant'ira, che senza rispetto di saluo condotto à 27. di Maggio nell'anno 1423. andando il gran Sinescalco al Castel nuouo, doue si hauea da tener conseglio di cose importantissime. Il Rè lo sè pigliare, & porre in carcere, & poi caualcò subito per andar à trouar la Reina, non si sà se con animo di scusarsi con lei della cattura di quello ch'era seminato- scalco carcere di tutte le discordie loro, ò se andaua come pensano alcuni, per pigliar la Reina in potestà sua, & quando vedesse di non poter piegarla à mutar vita, mandarla in Catalugna. Ma subito che'l gran Sinescalco su preso, vn seruidore di Gasparro di Pulsano Secretario di Braccio, andò correndo ad auisar la Reina, la qual à tal nuntio sbigottita non seppe sar altro, che chiamar tutti i suoi Corteggiani, & raccomandarsi alla fede loro; & à pena era gionta la compagnia del Rèalle Porte del Castello di Capuana, che surono subito serrate; & benche stessero tutti nel largo auanti il Castello fermati per vedere che haueria fatto il Rè. Quando il Règiunse spinse il cauallo, & entrò nel Ponte, & fè da gli Alabardieri suoi gridare che apprissero, ma non solamente non fù aperto, ma quelli ch'erano saliti in sù le mura tirauano pietre, tta le quali mancò poco, che vna non occidesse il Rè; perche arriuò, & percosse l'arcione d'auanti il cauallo. Il Rènon giouandoli i comandamenti che faceua, che à pena di rebellione l'aprissero, perche voleua visitare la Reina sua madre; tolse la via del Mercato per tirarsi allargo, & per non esser colto nell'angustia della Città, quando il popolo hauesse pigliato l'arme. Scriue il medesmo Coronista di Arogona, ch'l Rènel Ponte del Castello di Capuano non si potea tornare in dietro senza pericolo, & ch'un Caualiero Catalano, scese da cauallo, & andò à pigliar il freno del cauallo del Rè, & le se cessare suor del Pote, & che suro seriti di sassare vi cino al Rè, Guglielmo di Moncada, & Giouan Baldascino, & chevi morivn Caualiero chiamato Aluaro Garauido valentissimo Caualiero. Erastato il Rè due anni nel Regno, & gran parte di quelli, che l'hauean seguito da gl'altri Regni, haueano tolto casa in Napoli, & erano diuentati quasi Cittadini; onde la Città in quello dì si vide in vna consutione grandissima, perche da vna banna i Catalani, & gl'altri della parte del Rè presero l'arme, & correuano à trouarlo; dall'altra parte Napolitani vscirno nelle stradi comestupidi; & se non che la maggior parte di loro, era fastidiata, & odiaua la Reina, ch'era stata cagione di tanti mali quel di tutti Spagnuoli, & Catalani

1423

Il gran Sine

Catalani sarrebbono andati à fil di spada. Gl'huomini sauij, & prudenti si stauano alle case mal contenti, sospirando, che la Patria loro era scampata da tante guerre; & hor fosse rouinata dalle discordie intestine; passato quel di, molti de i più sauij, & principali della Città andaro in Castel nuouo, doue il Rès era ritirato à visitarlo, & à pregarlo che non volesse da tan ta felicità fare la patria loro infelicissima continuando le discordie con la Reina. Il Rè rispose, che per lui non haurebbe mancato di tenerla da madre, & renerirla, ma che non era giusto, ch'egli che hauea lasciato i Regni suoi per venir à mantener in stato la Reina, & à stabilire in pace il Regno, vedesse cogliere il frutto di sue fatiche, & dispendij da vn semplice Scudie ro, com'era Giouan Caracciolo, & administrarsi ogni cosa à volotà di quello, in somma disse loro, che non desideraua altro, che pace, & riconciliarsi con la madre. Dall'altra parte la Reina ristretta co'i primi, & più si deli della sua Corte, dimandato quello, che si hauea da fare, con voto di tutti mandò à chiamar Sforza, & à pregarlo, che per l'amicitia antica, & per lo vincolo del Comparatico venisse à liberarla, perche l'haurebbericonosciuto perpetuamente per suo liberatore, & l'haurebbe restituite tutte le dignità, ch'esso hauco ottenute innanzi nel Regno, & aggiontoli migliori conditioni. Sforza che à quel tempo si trouaua à Beneuento molto pouero per esser stato molti Mesi senza stipendio alcuno, hebbe grandissimo piacere di questo auiso, sperando gran cose, perche si confidaua, d'di far chiamareall'dottione Rè Luigi suo amico, ò hauere in arbitrio suo la Rei na, & il Regno per quanto vbediua à lei; & senza induggio alcuno adunati i suoi veterani à i quali erano arruginite l'arme, & smagriti i caualli, con quelli si pose in via verso Napoli; ma tra quel mezzo il Rè ch'era assecurato del Popolo di Napoli, adunati tutti i soldati suoi con molti giouani caualieri Napolitani, che seguiuano la parte sua, sè cingere da vna perpetua fossa il Castel di Capuana, accioche la Reina non potesse fuggire, & vi posebuone guardie, & intendendo che Sforza veniua, inuiò Bernardo Centiglia ad incontralo con tutti i Baroni Catalani, & Siciliani, & con tutti i soldati dell'armata, ch'erano tra pedoni, & caualli il numero de cinque milia, come Sforza su gionto al Salice, quattro miglia distante di Napoli; fu auisato dell'esercito Catalano che li veneua incontro, & sivoltò à suoi, & disse; Fratelli voi vedete la pouertà in che stiamo tutti, & sapete quanto è odiosa; & per questo douete ringratiar Iddio, questa occasione di acquistare non solo la gloria, ma ricchezze grandissime, non solo quelle che si potrando acquistar che n'haue offerta nel fatto d'arme, doue potranno essere preggioni tanti, & si ricchi Baroni Siciliani, & Catalani; ma ancora hauere premij grandissimi dalla Reina. di questo ricchissimo Regno, il qual sarà tutto in man vostra, se sarete autori de liberarla, & per questo non mi par di conortarui con parole, poiche deue

che deue conortarui il bisogno uostro: risposero tutti che sacesse il solito. suo in benguidarli, ch'essi haurebbono fatto il lor solito in seruirlo. Dall'al tra parte Bernardo Centeglia Capitan generale dell'esercito di Rè Alfonso, hauendo satto quattro squadroni delle genti sue, & messosi nello primo squadrone andò ad incontrailo, & subito che vide appropinquare le genti Sforzesche, credédosi di guerreggiare con Mori in Spagna com'era solito, Assalto di Ber senza mirar l'ordinanza de nemici, animosamente corsead assaltarli, ma mardo Centicome conobe la saldezza de i soldati Italiani, & la forza de i caualli, che al glia con sfor primo assalto, no solo sostennero audacemente l'impeto de suoi, ma ristret ti insieme con gradissima uirtu premeuano, & stringeuano à uoltar le spalle; i Catalani subito si ritirorno al secodo squadrone, ch'era mischiato di di uerse nationi, tra le quali erano molti Napolitani, che haueano pigliata la parre di Rè Alfonso, & cominciò ad interrener la fuga de i suoi, & mentre che si trauaghaua dall'una parte, & dall'altra combattendo; Sforza uedendo che bisognaua aggiunger arte alla sorza, perche sopraueniano due altri strattagema squadroni freschi, vsci dalla battaglia con due squadre di huomini eletti, di ssoza. & caminando à gran passi entrò nel parco, che hauea fatto fare Carlo secon do tra la porta Capuana di Napoli, & il luoco dou'èhoggi Poggio Reale, & peruenuto dou erano gl'ultimi del secodo squadione, rotto il muro del parco, vsci à serire i nemici dalle spalle con tanta sorza, che inanzi che gion gessero i due altri squadroni, il primo, & il secondo su messo in rotta, talche ssorza. fu ageuol cosa rompere il terzo, & il quarto, ne i quali non erano tanti ualent'homini, quati erano ne i doiprimi. Questi pigliaro suggendo parte la via di Capua e parte tétato entrare nella Città di Napoli, e saluarsi nel Ca stello nuouo; ma pochissimi se ne saluaro; perche i soldati Sforzeschi ne se cero la maggior parte preggioni, & non picciola parte ne vecisero. Gran parti de la laude di questa vittoria su attribuita à Iacomo Acciapaccia Si gnore di Cerchiara, & di Casalnouo, e Capitano di gente d'arme de la scola Ssorzescha: del che sa sede il priudegio dela Reina Giouanna, nel quale li dona Arienzo, Arpaia, Cancello, Pepone & Trontola, doue dice queste parole [Attendentes merita synceræ deuotionis & sidei Nobilis & strenui armorum ductoris Iacobi Acciappacij de Surrento, militis consiliarij nostri fidelis dilecti, & præsertim dum veilemus resistere inuasioni & insidiis Regis Aragonum nostri notorij inimici eiusq; gentium, & sequacium, nos hostilester oppugnantium. Iacobus ipse ad nostram requisitionem cum sua géte armigera, pro desensione status nostri & reipub. personaliter, ma gnanimiter & strenuè comparuit cotra prefatum Regem, & suam gétem fortiter decertando & debellando &c.] Ma Sforza poi chebbe ordinate le trinciere auanti al Castel nono assediando il Rè, tornò à la Reina, da la qule sù honorataméte accolto, & chiamato suo liberatore, & poi andò ad assediare Auersa. IL FINE DEL LIBRO DECIMOQUARTO. H LIBRO

## LIBRO DECIMO Q V I N T O



A Rè Alfonso trouandoss dopò tanta rouina cosissolo, & senza danari da poter fare nuouo esercito, staua in grandis sima angoscia, & si confortaua con due speranze; l'una che egli, che haueua uoltate tutte le forze maritime destinate all'impresa di Corsica, all'acquisto di questo Regno, come

l' Aquila affe diata da Braç cio.

Rè magnanimo non uolendo abandonare l'impresa di Corsica, hauea mol ti mesi innanti commandato, che si facesse vn'altra armata in Catalogna, & inuiò subito à sollecitarla, che venisse à soccorrerlo, l'altra speranza era nel l'esercito di Braccio, che staua all'assedio dell'Aquila: ma in questo facea poco fundaméto, si per l'auidità di Braccio di pigliar l'Aquila, come ancora perche non speraua che i soldati Bracceschi senza noue paghe si mones sero per soccorrerlo, con tutto ciò madò à chiamarlo, & ne segui allo, che ne hauca pensato; ma quindici di dopò la rotta, essendo arriuato in Gaeta Giouan di Cardona Capitan generale della nuoua armata, che consistea in diece galee, & sei naui grosse, intese in che stato staua il suo Rè, & venne su bito uerso Napoli. Furono molti che dissero che quest'armata era ordinata che venesse per lo disegno che hauca fatto il Rè, chegli reuscisse di pigliar la Reina, poiche hauea pigliato il gran Sinescalco, per mandarnela con essa armata cattiua in Catalogna, & è da credere, perche trouandoss à questé po il Regno quieto senza guerra no bisognaua che venesse armata. Et quado apparuero tra Capri, & Ischia legalee, & lenaui; nacque in Napoli vn tumulto grandissimo, & i più sauij della Città anteuidero tutte le rouine, che haueano da seguire, e seguiro poi, e quelli ch'erano in qualche Magistrato insoliti di ueder assaltata la Città per la parte del mare, & timidi che per quella via mal ii potrebbe difendere; se diedero à far qlli ripari, che per l'angustia del tépo poteano farsi; perche all'hora Napoli nó era murata dal la parte del mare, fecero ancora fortificare tutti i luochi, doue potesse l'armata dalla parte del Castello sar impeto cotra la Città; poco dopoi gionta l'armata vicino al Molo, il Rè comandò che i soldati smotassero, & se acca passero à filo piano auati il Castello nuouo, che à quel tépo era assai spatio so, nó essedo ocupato da táti edificij quáto è hoggi, e come Précipe prudé

Armata di Rè Alfonso à Napoli.

te, che

te, che hauea visto, e ben notato il valor della caualleria Italiana, discese dal Castello, & con gran satica delle chiurme delle Galee sè sortificare di sossi, & di bastioni il campo, che non potesse essere oltraggiato dall'impeto de i caualli; & questa prouidéza sua su cagione della vittoria; perche i Caualie ri Napolitani giouani, che soleano mal menare, & porre in suga i soldati na uali, quando furono fatti i fossi, & ripari non poteano cosi offenderli, solo vn Caualiero Napolitano di casa Origlia solea ogni di venire, & con grandissima audatia, & valore saltaua i sossi, & danneggiaua il campo. Il Rè vedendolo più volte dal Castello portarsi così valorosamente, mandò ad ordi nare à i Balestrieri, & scoppettieri del campo, che non le tirassero, & ad offerire premij grandissimi à quel soldato, che per sorza di stocco, ò di lancia l'hauesse potuto vincere, ò far preggione; ma come il capo su ben fortificato, stettero molti di in questo esercitio, che i Napolitani veniuano fin sotto i bastioni à prouocare con parole ingioriose i Catalani, i quali no faceano altro, che tirar saette, e pietre da sù i bastioni, ma dopò alcuni di essendo l'audatia de Napolitani couersa in temerità, che andauano pochi ad insultar i nemici fino à i ripari, diede cagione, che la cautela de nemici ch'era simile à timore, si couertisse in audatia; talche vn Catalano Capitano di fanteria chiamato Giouan Caus vergognandosi di star co'i suoi rinchiuso, & sentirse rinfacciar la viltà da nemici, cominciò à conortar i suoi, che no vo lessero consentir tanta vergogna di lor natione di vedersi da pochi caualli victar in tutto la campagna; & alla fine disse che voleua egli solo tétar di su gire tanta infamia; se ben douesse suggirla con la morte, & cosi se, che disce se subito fuori de i ripari, & su seguito d'alcuni de più desiderosi di honore, & cominciando à scaramozzare co'i caualli con molto valore, gran quantità degl'altri, che rimasero al capo discesero in sauor suo, & strinsero quei pochi caualli à ritirarsi dentro la Città; ma accade che vicino ad vna porta della Città, che si chiamaua Porta Petruccia, che staua fra lo Spedale di San to Ioacchino, & l'infermaria di Frati Minori di Santa Maria della Noua, era vna casa dentro la Città, appoggiata al muro della Città, & dalla banda di fuori del muro staua piantata vna vite, che saglieua à sar vna pergolata sopra vna loggia scouerta di quella casa; per quella vite ageuolmente, alcuni soldati Catalani, saliro sù la casa, & da quella discesero alla porta, doue trouando picciola guardia, con poca fatica la sforzaro, & apersero la porta, per la quale entrò tutto il campo Aragonese nella Città, & perche dubbitauano di procedere più oltre alle parti superiori doue staua la maggior parte della Nobiltà; si contentaro di hauer occupata quella regione, che si chiama la rua Catalana. Il Rè allegro di questo successo, ordinò à Don Pietro di Aragona suo fratello, che assaltasse la Città per la via del mare, il qual disceso con tutt'i compagni nauali tra l'Ecclesia di Santo Nicola, & l'Arsenale, entrò nellà Città, & congiunto con l'esercito ch'era

entrato cominciaro à procedere insieme verso la Chiesa di San Pietro martire sempre combattendo. Era già fatta notte, & era vn miserabile spettacolo sentir il grido, & le lacrime delle donne, & de i putti, che fuggiuano dalle case, quali vedeano già occuparsi da nemici ne sapeano doue andare, perche non era parte nella Città, che non sosse piena di spauento, e tumulto gradissimo, credeno alcuni, che i Nobili di Seggio di Forto, ch'erano stretti in parentado con quelli di casa Origlia per il grand'odio, che portauano al gran Siniscalco, come Autore della rouina di quella Illustre, & fauorita famiglia, non si affaticaro molto à difender la Città: Talche i Napolitani voltati in fuga, lasciaro occupare da nemici fin'alla porta di San Piero Mar tire. Ma soprauenne Francesco Mormile con alquati caualli, & ributto vn poco i Catalani, ma perche era combattuto lungo spatio, & l'una parte, & l'altra era stanca; il rimanente della notte stettero quieti. Ma la Reina che li parena estere da hora in hora legata da Catalani, raccomandando la guardia della persona sua à molti Caualieri, ch'erano concorsi al Castello di Ca puana, mandò quella notte medesma à Sforza, che staua ad Auersa à pregarlo, che venisse subito à liberarla da questo pericolo assai maggiore dell'altro. A pena era spuntata l'alba, quando Sforza giunse in Napoli, & corse subito alla Chiesa di Santa Chiara, & ritrouò che nemici haueano rinouata la battaglia intermessa per l'oscurità della notte, & erano già saliti per lo pennino di Santa Barbara, & da principio sbigottiti molto i nemici; ma poiche quelli ch'erano tutti assueti alle guerre maritime, & destri, cedendo nelle strade cominciaro ad occupar le case dell'una parte, & dell'altra delle strade, & da quelle buttauano tegole sassi, & diuerse materie sopra i soldat i Sforzeschi; de quali ancorche molti scendessero da cauallo, & volessero assaltar le case, ogni lor sforzo era vano, perche combatteuano con grandissimo disauantaggio, & penetrando da casa in casa, erano i nemici giunti fino à i tenimenti di Seggio di Nido; talche Sforza conoscédo quest'arte de nemici, & vedendo l'opera di Napolitani che non era gagliarda, che vi si potesse sperare, perche si leggea nella frote di molti poco desiderio di vincere, deliberò di cedere; & ritirandosi à poco à poco andò al Castello di Capuana, & fè che la Reina montasse in carretta, & la condusse in quel dì à Pomigliano d'Arco. Il di seguente di là l'accompagnò à Nola; tra tanto tutta quella parte della Città, ch'e dal Castel nuouo fin alla Sellaria, su pigliata, & arsa. Il medesmo haueriano satto i Catalani di tutto il rimanente, se'l Rè mosso à pietà di veder distruggere vna Città cosi bella, non hauesse commandato, che non si ponesse più suoco, ne si spargesse più sangue di Cittadini; poiche dalla partita di Sforza era venuta tutta la Città in potestà de suoi. Haueua Sforza quando si parti con la Reina, lasciato per Castellano vn creato suo chiamato Gratiano, al quale lasciò vna compagnia di fanti, de quali era Capitano Santo di Mataloni,

che di-

che difese (come si è detto Acerra) & Rè Alsonso gli pose subito vn stretto assedio, & fra pochi di lo strinse à rendersi; & restò in tutto Signore di Napoli. Ma in questo medesmo tempo accade vna cosa, che pare incredibi le, che vn Catalano chiamato Giouannotto Pertuso, non ostante, che vedesse il Rèsuo, che l'hauea fatto Castellano di Auersa, fatto Signor di Napo li,& in stato prospero, madò ad offerire alla Reina di darli in mano il detto Castello di Auersa: & Sforza persuase subito alla Reina, che li facesse ogni patto per hauerlo, ch'egli le promettea di pigliar subito per la via del Cattel lo la Città, & cosi seguì co grandissimo dispiacere di Rè Alfonso, il qual si tene à vergogna, hauedo presa Napoli, di no poter soccorrer Auersa, perche conoscea che i soldati suoi no poteano resistere alla caualleria Sforzesca in campagna, anzi l'accrebbe più lo sdegno il vedere che Sforza subito dopoi pigliata Auersa, véne ad assediar Napoli, per alcum dì, e per soccorrer il Ca Îtello di Capuana; ma furono tanti i ripari che Rè Alfonso hauea fatti sare intorno al Castello, & cosi ben guardati, che no potè soccorrerlo in modo alcuno; anzi intédendo che Braccio, che gl'era capital nemico, mandaua in soccorso di Rè Alsonso Giacomo Caldora, e Riccio da Motechiaro, si leuò dal campo, & andò, & coduste la Reina da Nola ad Auersa, & operò co la Reira, che si douesse aualere delle forze delli Angioini, & riuocato l'instrométo dell'adottione del capo della ingratitudine, che dicea hauerli vsa ta Rè Alfonso; adottasse Rè Luigi. Et pche la Reina si vedea assai sola, e mol ti beneficati da lei per inuidia che haucano al gra Sinescalco seguiro la par e di Rè Alfonso, ò insecreto, ò scouertaméte, no solo si inchinò à chiamare Rè Luigi, ma fe repatriare tutti gli Angioini, rédédo alla maggior parte di loro le cose c'haueano perdute: ma come la Reina copiaque à Sforza di accertar questo suo coseglio: cossancora Sforza che conoscea che ella ardeua di desiderio di ricouerar il gra Sinescalco; permise che trattasse lo scabio di ui cõ alcuno de i Signori Catalani, e Aragonesi pigliati alla rotta delle Palu di Napoli, che su hauemo detto, & la Reina che no desideraua altro, ogni lì mandaua à trattar il cambio al Rè: ma il Rè che conoscea la pazzia della leina, la qual senza vergogna alcuna haueria riscosso il gran Sinescalco co ogliersi la Corona di testa, quando altramente non hauesse potuto; manò à dirle, che non bastauano ne vno, ne due, ma bisognauano darsi tutti i priggioni Catalani, e Aragonesi per il gran Sinescalco. La Reina donando molte Terre à Sforza nel Regno pigliò da lui tutti i priggioni, che surono questi; Bernardo Centeglia, che su Capitan generale, Raimondo Periglios, Giouanni di Moncada, Mossen Baldassen, Mossen Coreglia, Raimondo di Moncada, Federico Vintimiglia, & Cote Enriq, & il Conte Giouanni Vin timiglia; & li mandò al Rè in cambio del gran Sinescalco, il qual con son,ma letitia su liberato, & come su gionto in Auersa, ricordeuole delle coepassate tra lui, & Storza, cercò di sarselo beneuolo, & strengnerlo per

via di Parentado, & fè opera che diede Sforza Clara Attendola sua sorella à Marino Caracciolo suo Fratello carnale. Pochi di dopoi venne ad Auersa Rè Luigi, & sù riceuuto dalla Reina con grandissime accoglienze. & cosi dal gran Siniscalco; perche come Caualiero prudente, parea che hauendo introdutto vn Rè di Sangue Reale, hauesse estinta l'inuidia, e tolta la calumnia, che gli dauano, ch'egli volesse farsi Rè. Ma mentre si staua in quelle feste dalla parte della Reina, Michel Cossa, ch'era capital nemico del gran Sinescalco, venne à trouare Rè Alfonso, & li diede gran speranza di poter occupar Ischia Isola dieceotto miglia lontana da Napoli, ma di molta importanza per star in luoco d'onde ageuolmente si può infestare tutta la marina di Terra di Lauoro, & di Principato fin'alla Calabria; à quest'Isola per breuissimo interuallo è vicino vn Monte àguisa d'una Piramide, qual è congionto per vn Ponte di fabrica con l'Isola; sopra questo è posta la picciola Città d'Ischia, che occupa non solo la cima che hà vn poco di piano, ma ancora vna particella del Monte, doue si sale per angustissime vie, parte couerte, & in modo di cauerne intagliate dentro al Monte, & parte scouerte, ma tanto malageuoli, & erte, che fanno riputar quella Fortezza delle inespugnabili, che siano al mondo; & per questo la Città non è rinchiusa da muri, ma serueno per mura le case de Cittadini che canno nelli estremi luochi di essa. In questa Città erano due fattioni l'una di casa Cossa, della qual'era capo Michele, che hauea grandissima seguela per esser Signor di Procità, & di antica Nobiltà; l'altra di casa Monoccio, della qual era capo Cristoforo Monoccio, huomo di grandissimo spirito; Michele dunque persuase al Rè, che con la parte, che hauea egli quando andasse all'improuiso con l'armata, potrebbe di leggiero occuparla perche i Cittadini confidati nel sito inespugnabile della Città, non faceano guardare il Ponte, che gionge l'Isola con la Città, & potea il Rè occupando, & fortificando quel Ponte stringere la Città à rendersi per fame, poiche tutte le cose da viuere le bisognauano pigliare dall'Isola. Il Rè sù assai allegro di questa offerta, perche hauendo visto, che la Reina hauea chiamato Rè Lui gi, pareua vscito da speranza di hauere il Regno pacificamente, & con buona volontà di quella, & però li parea necessario occupare quanti luochi potea importanti per poter infestar il nemico, & mantener la guerra, & per questo hauendolo ringratiato, & conortato, che volesse condure à fine questa impresa, che gli haurebbe vsata gratitudine, mandò la notte seguen te alcune Galee con buon numero di soldati, che hauessero da occupar il. Ponte, comandò ad alcuni esperti marinari, che andassero intorno à lo scoglio, ou'è posta la Città, à misurare quant'era prosondo il mare, per sapere se si potesse appressare con le Naui à lo scoglio. Michele condusse i soldati su'l Ponte, il qual su subito occupato, & quelli, che haueano hauuto ordine di pigliar la misura del sondo; hauendola pigliata con gran diligenza insie-

Descrition d'Ischia.

me con Michele vennero à trouare il Rè, & à dirli quello che haucano fatto; & perche il Rè era di natura magnanimo, & non potea supportar la tar danza, anzi voleua far esperienza di hauer la Città per forza più tosto, che per assedio, come cosa più gloriosa, si parti da Napoli, con molte Naui, & Galee,& con grande apparato d'instrumenti bellici di quei tempi, & andò ad Ischia. Quelli della Città restaro attoniti vedendo occupato il Ponte,& il Rè venire con l'armata contra di loro; ma al fine stimando manco la venuta del Rè, che la perdita del Ponte per la fidutia che haucano nella fortezza del luoco, pigliaro l'arme, & si diuisero, & collocaro in quelli luochi, che meno fossero inaccessibili. Ma come il Rèsugionto al Ponte mandò Araldo dentro la Città à dire à i Cittadini, che volessero rendersi senza esperimentar la forza, & che mandassero al Rè alcuni Cittadini, che haues sero à trattare con che conditioni si hauessero da rendere, perche il Rè li haueria intesi, & riceuuti con grandissima clemenza, & benignità i Cittadini intesa tal Imbasciata, mandaro due de i primi della Città, non già con potestà di patteggiare: ma solamente che visitassero il Rè, & lo pregassero che non volesse molestar quella Città, che hauea fatto sempre officio di sidelissima. Il Rè comegl'hebbe intesi gli disse, che non hauea guerra già con la Reina loro Signora, ma con alcuni ribaldi, che haueano incominciato ad alienarla da lui, & che la Città rendendosi, potea dire essersi resa in mano d'vn Rè figlio adottiuo della Reina, & toltasi da mano d'alcuni Tiranni priuati, che per ambitione. & utilità loro haueano commosse quel le discordie, & alla fine gli persuase, che dicessero alla Città quanta poca speranza poteano, hauere di resistere, poiche haueano ueduto pigliata la Città di Napoli per forza, & cacciato Sforza ch'era tenuto il primo Capitano d'Italia, & che per questo non volessero fare esperienza dell' Arme, potendo saluarsi solo con la benignità, & liberalità sua. Quelli senza risponder altro, se nè adaro alla Città, & conuocato parlamento di tutti i Cittadini, disse tutto quello, che'l Rè haueua detto. All'hora Cristosaro Monoccio adalta uoce commandò, che tutti quelli della fattion di Michele Cossa se n'andessero via, & minacciò di voler vecidere di sua mano chiunque hauesse hauto ardire di parlar di rendersi, Michele si trouaua fuor co'l Re, ui parreggiani suoi non hauendo audatia di resistere alla suria di Cristosaro pigliaro l'Arme come gl'altri, & andaro à quelli luochi, doue suro collocati per disesa della Città; Il Rè vedendo, che non venia risposta da i Cittadini, & che già si vedeano, li armati, ch'erano concorsi per disenderla; deliberò dar la Battaglia, & mandò da vina parte Don Giouanni di Cardona con alcuni Capitani, & Padroni di Naui che circonnando il monte, vedessero da che parte potesse più agcuolmente assaltarsi, & al fine il di seguente se appressar al monte vna Naue grandissima da quella parte che mira à Leuante, & quattro altre Naui fè appressare dalla parte

di mezo giorno, arriuò la prima naue al luoco destinato, & si appressò tanto con la poppa al monte, che pose vn ponte di legno sù la ripa, ma la naue chiamata di campo rotondo, ch'era vna dell'altre quattro; perche spiraua Tramontana non potè appressarsi tanto alla ripa del monte, che potesse gittar sù il ponte. All'hora il Rèfatti chiamar tre giouani di grandissima forza, & audatia con molte promesse l'inanimò che notassero, & salissero sù la ripa, & portassero vna fune, ch'era ligata al capo del ponte, & la tirassero, & ligassero à certitronchi, & sterpi ch'erano sù la ripa. Questi spinti dal volor-proprio, & dalle promesse del Rè; saltaro in mare, & cominciaro ad agrapparsi per la ripa, la qual era scosciesa, & in accessibile; tanto che sol due di loro arrivati sù la ripa, fecero l'esfetto di ligar la sune del ponte, & poi passando oltre per vie tanto difficili, etanto ascose, che non surono visti da quelli, che difendeuano il monte; peruennero in vn luoco, doue non era difensor nessuno, perche parea impossibile che vi potesse salire persona del mondo; poiche furono là si stettero senza passar oltra, perche Cristosaro Manoccia era là vicino, & conortaua i Cittadini alla difesa della terra; ma quelli ch'erano sù le Naui, quasi inuidiosi della virtù di quelli dui che si vedeuano da tutti dou erano penetrati, & saliti, cominciaro à sar sorza; & perche il passar delle Naui alla ripa del monte non succedeua in tutto come desiderauano, & ne caddero molti in mare; la maggior parte de soldati nauali per più spedita via si buttarono in mare, & notando peruenuti alla radice del monte, cominciaro à salire con la medesma difficultà ch'erano saliti, i primi dui, & couertisi il capo con le tarche per le pietre ch'erano tirate da Cittadini, sissorzauano à salire, ma era tanta la disficultà, per la natura del luoco, che ne moriro molti di sassate; all'vitimo peruenuti da trenta foldati dou'erano i due, & con quelli entrati nella Città, diedero tanto terrore à quelli ch'erano distribuiti alla defesa delle case, che seruiua no per muro, che'l rimanente di quelli, che si sforzauano de falire, non essendo chi li tirasse di sassate, arrivaro, & pigliaro la terra de benche trouaro 1schia presa vn poco di repugnantie, all'ultimo restaro vincitori. Quelta vittoria, come fù di grande importanza per molti rispetti, così hebbe à costar molto cara al Rè; perch'essendo posto in una scafa per dar anisho à suoi, per la moltitudine di quelli, che volsero saltar nella medesma scafa per accompagnarlo, la scafa si reuersò, & il Rè cadè in mare, & à gran satica da alcuni marinari, che si buttaro in mare su cacciato saluo; onde il di sequente il Rè entrato nella terra fè liberar tutti quelli, ch'erano stati preggioni; & bandire, ch'ogn'vno tornasse à casa sua. Alcuni ch'erano ritirati nel Castello, háuendo vista la benignità del Rèsi resero; & egli dopoi con si honorata vittoria sene ritornò in Napoli; Poiche Sergiani Caracciolo ch'era in magior! luoco di gratia, che fosse stato mai appresso alla Reina, vide pigliata Ischia, & Rè Alfonso salito in grande aspettatione della vittoria, laudò la reuocatione

da Re Alfonso.

tione dell'adottione fatta di Rè Alfonso sotto titolo d'ingratitudine da lui vsata, e che se adottasse Rè Luigi d'Angiò, che si ritrouaua ancora in Roma appresso il Papa; & per questo furono madati Ambasciadori Gioan Cossa, e Berardo di Aquino, i quali no solo secero l'essetto di trattare con Rè Luigi l'Adottione con quei patti, che essi volsero, ma inclinare ancora Papa Martino à pigliare la protettione della Reina contra Rè Alfonso, & hebbero poca fatica, perche il Papa prudente, & desideroso di ponere la Chiesa nello stato, & riputatione antica, desideraua che'l Regno restasse più tosto in poter di Rè Luigi ch'era più debile di forza,& che haurebbe hauuto sem' pre bisogno de i Pontefici Romani, che vederlo caduto in mano di Rè Alfonso potentissimo per tant'altri Regni, che possedeua; per li quali era atto à dar legge à tutta Italia, non solo à i Pontesici Romani; Dunque senza dilatione di tempo condussero gli Ambasciadori seco Rè Luigi, con Capito lo che hauesse da tener solo il titolo del Regno, poiche hauea da competere, & da contrastare con vn'altro Rè; ma in effetto sosse sol Duca di Calabria co'i medesmi patti, ch'erano stati sermati nell'adottione di RèAlsonso. Il Papa mandò Luigi Colonna Capo delle genti ecclesiastice, & molt'altri condottieri minori in fauor della Reina; & poiche Rè Luigi gionse in Auer sa, sù dalla Reina riceuuto con grande honore, & dimostratione di amoreuolezza; e dopò molte feste la Reina sè pagare vn gran numero di danari à Sforza che ponesse in ordine le sue genti per poter attendere alla ricuperation di Napoli. Dall'altraparte Rè Alfonso molto conturbato dell'Adottion noua di Rè Luigi, cominciò à dubitare di perdere Napoli; perche fin'à quel di i Napolitani della parte Angioina erano stati tanto depressi, & con culcati dal gran Siniscalco, ch'erano deuentati Aragonesi, & haueano piace re di vedere in rouina lo stato della Reina, & del gran Siniscalco; ma poiche intesero l'adottione di Rè Luigi, saliti in speranza de ricouerar le cose loro, erano per far ogni estremo, accioche la Città ritornasse in mano della Reina; & già se intendea, che da dì in dì molti andauano in Auersa à trouare: Rè Luigi in palese & molti che non haueano ardire di palesarsi, lo visitauano per secreti messi, & per questo inuiò à chiamar Braccio, che venisse con le sue genti à Napoli, con intentione di andar con lui ad assediar Auersa, ò à tentare di sar satto d'Arme, con sidutia di acquistare in vn di il Regno, tutto; Ma Braccio che confidaua vanamente che l'Aquila si rendesse fra pochi di nonvolse lasciar l'assedio, perch'egli hauea designato farsi potentissimo aggiungendo il contado dell'Aquila, che si tiraua appresso tuttel'altre terre importanti di Abruzzo, à gl'altristati, ch'egli hauea occupati. nell'Vmbria nel Patrimonio di San Pietro, e in Toscana, poi tenedo Capua; quasi per briglia di Napoli, gli parcua poter dar legge à chi restasse Rèdel. Regno; ma per celare questo desiderio, & disegno suo, rispose à Rè Alsonso ch'era più necessario assai conquistar quella Città ricca, & quella Prouintia

Rè Luigi adottato dalla Reina Gio uanna, gionfe in Auerfa. uintia bellicosa, & ostinatamente affettionata alla parte Angioina, che tener Napoli, la qual solea essere di quelli che vinceuano la campagna, &

che pero gli mandaua Giacomo Caldora, che tenea il primo luoco nel suo

Capitani di Braccio in aiuto di Rè Alfonso.

esercito dopò lui, & Berardino della Carda, & Riccio da Montechiaro, Colonnello di fanteria. Questi con mille & docento caualli, & mille fanti vennero subito à Capua, & da Capua hauendo inteso, ch'erano venute alcune Naui, & Galee con genti fresche da Barzellona, vennero in Napoli senza che li potesse esser vetato il passo per la via della marina, passando la Foce del volturno con l'aiuto dell'armata. Tra questo tempo hauendo Sforza poste in ordine le sue genti, persuase à Rè Luigi che andasse sopra Napoli, & si partiro di Auersa il primo di Ottobre, & vennero per tentare di pigliar Napoli per la porta del Mercato, perche da quella porta era stata pigliata altre volte, & poste in ordine le sue genti sù la riua del Sebeto, già procedea verso la Città. Quando Rè Alfonso, che hauea commandato à Giacomo Caldora, & altri suoi Capitani che vscissero à sar satto d'arme, & egli con alquante Galee andaua radendo il lito del mare per dar di fianco alle genti nemiche, vide appicciato il fatto d'arme; nel qual essendole menato vn de gl'huomini d'arme di Sforza, ch'era stato fatto priggione da suoi; volse che colui li mostrasse qual era Sforza di quelli che combatteua-Benignità di no, & essendoli mostrato, in veder le mirabil proue che Sforza faceua com Rè Alfonso. mandò à tutte le Galee ch'erano appresso à lui, che non li tirassero. Il fatto d'arme hebbe questo fine, che l'efercito del Rènon potendo resistere all'impeto delli Sforzeschi, se ritirò dentro Napoli; & Sforza hebbe ardire di ponere lo stendardo suo, dou'era dipinto vn Diamante nel riuellino d'una Torre appresso la porta; Dicono alcuni che scriuono i fatti di Sforza, che in quel di venne in grandissima rabbia contra Biscio vno de suoi condottieri, ch'era stato mandato da lui à porsi in aguato dietro vn horto vicino alla Città, che non andò à tempo, & che si dolea, che quel dì l'hauea leuato di mano non solo Napoli, ma tutt'i Capitani dell'esercito nemico, che sarrebbono stati suoi priggioni, perche se esso sulse andato con diligenza, haueria rinchiusi i nemici, à i quali sarrebbe stato necessario, ò intrare insieme con quelli, che li segueuano nella Città, ò restare tutti rotti. Questa giornata diede à Rè Alfonso grandissimo spauento, & inconsidenza di potere resistere, & mantenere la guerra co'i soldati suoi nauali, & con le genti dell'altri suoi Regni contra la gente d'arme Italiana, perche hauea visto quanto le genti sue quel di auanzauano di numero quelle de nemici, & che poca opera fecero contra Sforza, il qual non hebbe altro ostacolo che non pigliasse la Città, che le genti Caldoresche; dall'altra parte Rè Luigi, ancorche Napoli non fusse ricouerata quel dì, hauea conceputograndissima speranza di ricouerarla; perche da di in di aspettando da Genoua vna armata, che ad instigatione del Papa mandaua Filippo Duca di Milano, il qualeà

quale à quel tempo era formidabile à tutta Italia, & hauea conceputo tata opinione del ualore di Rè Alfonso per la pigliata d'Ischia, che non li pareà niente securo per lo stato suo sarlo sermare in Italia. Ma mentre quest'armata si apparecchiaua, uennero lettere à Rè Alfonso da Spagna con auisi, che Giouanni Rè di Castiglia suo Cognato; & Cugino, che si gouernaua tutto per conseglio di Don Aluaro di Luna, inimico alla casa di Aragona, hauea mesto in carcere Don Herrico di Aragona, amantissimo Fratello di Don Herrico Rè Alfonso, perche hauca tolto per moglie Donna Caterina sorella del Rè di Aragona di Castiglia, contra la volontà di lui, & per questo deliberò di andar in Spagna per liberar il fratello, & ancora per dubbio, che Rè di Castiglia instiga to da Don Aluaro, non tentasse di occupare il Regno di Aragona, e di Valentia, mentr'egli guerregiaua in Italia. Dunque posto in ordine, lasciò Don Pietro suo ultimo Fratello per Luocotenente General suo in Napoli, & in alcun'altre Terre del Regno, che si teneano per lui, & partitosi con de ceotto galee, & dodici Naui grosse, molto ben piene di soldati nauali, per camino assaltò Marseglia Città di Rè Luigi all'improuiso, & la prese, & faccheggiò, & ne portò in Spagna il corpo di San Luigi Vescouo di Tolo- presa da Rè sa, & non uolse tenere quella Città per non diminuire l'esercito, lasciando i Presidij; perche credea di hauer bisogno di genti assai per la guerra di Spa gna. Quelch'egli fece in Spagna, non è intention nostra di dire, basterà solamente dire, che stette molt'anni impedito per liberar il fratello. Il principio dell'anno seguente che furono li 1424. venne l'armata del Duca Filippo, la qual era di galee vinticinque, & dodici naui grosse cariche di caualli, & di fanti Veterani, & esercitati nelle guerre della Lombardia, de i qualiera Capitan generale Guido Torello Barone Parmeggiano, huomo di gran stima in arme, & per la prima impresa assaltò Gaeta, per l'opportunità del porto, & per molt altre circostantie terra importantissima, & la Reina comandò à Ruggiero, & à Cristofaro Gaerani, che possedeano molte Castella vicino à Gaera, & che per la vicinanza haueano grande auterità co'i Cittadini di quella Città, che andassero à trouare il Torello con quelle genti, che haucano appresso di loro, & che si sforzassero ad aiutarlo ad acquistarla vittoria. Era dentro Gaeta Antonio di Luna lasciato da Rè Alsonso con buon presidio, il qual per quanto ualeua, distribuì per le mura la maggior parte de i soldati, & egli co'l rimanente andando per la Città prouedea, che per li huomini della fattion contraria non fosse nessuno che hauesse audatia di far motiuo alcuno, & già per vn di la Città stette quieta; ma quelli che non hebbero ardire di pigliar l'arme, astutamente andauano dicendo; che cosi gravissimo assedio era impossibile à potersi sostenere per tanto tépo, quant'era necessario che si soltenesse; perche trouandos, Rè Alfonso intrigato nelle guerre di Spagna, & non potendo uenire, ne mandare arma ta à soccorrere, era pazzia uolere contrestare, & ponere in pericolo la uita

i beni, & l'honor de i Cittadini; questo bisbiglio spauento trão Antonio di Luna, che di se non era troppo audace, che il di seguente pattegiò di andarsene in Napoli co'i soldati del presidio, & rese la Terra, alla qual il Torello pose buon presidio, & nauigò uerso Napoli, & gionto pose interra l'esercito dalla porta del mercato. Don Pietro fratello del Re Signore di gran spirito andaua per la Città prouedendo à quant'era da fare per la difela delle mura, & già era accresciuta tanto la potenza, & riputatione della parte della Reina, & di Rè Luigi, che i Napolitani, ch'erano dentro la Città dubitauano, che dopò d'esser stati trauagliati dell'assedio, della penuria del viuere, & dell'allogiamenti de soldati, esser saccheggiati dall'esercito contrario, nel qual erano tanti Lombardi, & esterni, che parea, che i Napolitani, ch'erano fuori non potessero contrastare, & euitare la rouina della patria; & Don Pietro uedendo che ogni di si faceano conuenticole da Cittadini, & si trattaua di questo, si adirò tanto, che sece alcuna volta pensiero di poner fuoco alla Città, & lasciar solo il Castello ben munito, & an-Ma giouò molto l'autorità di Giacomo Caldodarsene à trouare il Rè. ra, che disse, che non haueria sofferto tal cosa, talche Don Pietro lasciò di farlo, ma bene incominciò à mirare il Caldora di mal occhio; ma venne che in vna scaramuzza su pigliato Raimondo d'Annecchino il più sauorito Capitano del Caldora; costui su portato innanti Rè Luigi, il quale lo rac colse con molta humanità, & secretamente si crede, che li ragionasse di tirare il Caldora alla parte sua; poiche uedea Rè Alfonso essere intricato nel le guerre in Spagna; & per il contrario le cose sue & della Reina in tanta prosperità per la uenura di si gagliardo sussidio del Duca di Milano, & già l'effetto che segui comproua questo ragionamento, perche subito che ven ne il tempo della paga per le genti d'arme; il Caldora la cercò, & non essen doli data, cominciò à lamentarsi, & mostrare di hauere occasione di pas sare alla parte contraria; pur Don Pietro cercaua quanto potea di mitigarlo, & tenerlo contento con promesse, & honori estraordinarij. Ma perche poi che uenne il Torello con l'armata, Rè Luigi & la Reina, che uedeano che con l'assedio di Napoli bastauano le genti del Torello, mandaro Ssorza co'l suo esercito à soccorrer l'Aquila, che ancora era assediata da Braccio; & Sforza nel passar il fiume de Pescara si annegò. Il Caldora ch'estinto Sforza, si considaua di ottenere il luoco di gran Conesta. bile, & esser il primo di quella parte, stripse la prattica, & rese la Città di Napoli resa Napoli, & l'Infante si partisubito, lasciando i migliori soldatiche hauea al presidio del Castello, La festa di tutta la Città su grandissima; il popolo concorse à saccheggiar le case degli Spagnuoli, & de Siciliani. La Rrina rese molte gratie, & diedemolti doni al Torello, il quale con le sue genti se peritornò à Lombardia molto satisfatto. Restaua al Re gno solo l'esercito di Braccio, che tenea la parte di Rè Alfonso; & Rè Lui. g1,&

Sfirza annegato nel finme Pescara.

ella Reina Gioganna.

gi, & la Reina diedero il bastone di Capitan general al Caldora, & lo mada ro à dano di Braccio; & come su gionto al contado di Celano trouò legeti di Papa Martino capitalissimo nemico di Braccio, e co que, e col suo eser cito pla via di Rocca di mezo scesce à quel piano, ch'è innazi l'Aquila.Di cono che seza dubbio, se Braccio si fosse mosso ad assaltar le prime squadre ch'erano scese dal mote, l'haueria sbarattate, & rotte, & haueria spauétato il rimanéte dell'esercito Caldoresco, che no haurebbe sceso al piano, ma su tata la superbia di Braccio, ch'essedoli ricordato da Nicolò Piccinino che desse détro, rispose che uolea roperetutti nemici, & no mezzi, in tata poca stima hauea il Caldora, che pochi mesi inazi hauea militato sotto di lui . Si Braccio morfè la battaglia in quel piano, & hebbe tal fine, che Braccio fù morto, & Ni to, & Nicocolò Piccinino restò priggione. Questa uittoria diede gradissima riputatio priggiono. ne, e gloria al Caldora, pche ancorche co esso era Lodouico Colonna Capi tano delle géti del Papa, il Cote Fracesco figlio di Sforza, Luigi Sanseuerino, e Micheletto Attédolo, ch'eran tenuti per gran Capitani, p esseril Caldora generale, fù a lui data tutta la lode di hauer ben guidato tutto l'esercito, & uinto. Tra qîto tépo Rè Alfonso ch'era in Spagna, no volse abadonare le cose del Regno, ancorche hauesse inteso che Napoli era perduta, & che l'infante si hauesse saluato nel castello, anzi coietturado quelch'era, che per la moltitudine ch'era cocorsa al castello quado si perdè Napoli, deuca esse re carestia di cose da uiuere, comadò che in più parti si armassero naui cari che di tutte cose necessarie, e se inuiassero al castello di Napoli, e su gra ven tura, che una di dette naui spinta da un uento prospero, si drizzo co tata su ria uerso il castello, che no bastaro i ripari fatti per ordine della Reina à uie tarla che no entrasse, e souenisse di tutte le munitioni necessarie in castello. Pochi di poi apparue in Napoli Artale di Luna, che pordine del Rè uéne à liberar l'infante dall'assedio, & subito i Napolitani, prese l'arme corsero al le mura, dubitado il medesmo di glehe li auéne due anni auati, ma l'armata no su tale, che don Pietro co essa potesse sperare de ricouerar la Città, e p qsto lasciati nel castello i migliori soldati, e gradissima munitione di uitto uaglie; si pose in alto, & se n'andò in Sicilia. Era in quel tépo suoruscito da Genoua Tomaso Fregoso, ch'era stato Duce di filla Città, & vededo che l'ar mata Aragonese no poteua seruire Rè Alfonso alle guerre di Spagna, madò Imbasciatori a do Pietro à pregarlo, che co gll'armata volesse rimetterlo in Genoua, e à pmetterli, che se co'l fauor suo egli acquistaua la patria, e la pduta Signoria, haueria co tutte le forze di glla republica aiutato il Rè all'ac quisto del Regno di Napoli. Do Pietro madò subito ad auisar il Rè d'ogni cosa in Spagna, il qual posto gradissima speranza nel Fregoso, madò a dire che con tutte le forze sue vedesse de rimetterlo in Genoua. Quest'ordine su con gran diligéza eseguito da do Pietro, ch'era ricordeuole della fresca in giuria del Duca Filippo, il quale à gl tépo tenea sotto al dominio suo la Cit tà di Genoua, che li pareua assai gloriosa cosa in uedetta della pdita di Na-فر برخم درک به polifar

poli far perder à lui Genoua, e però posto ben in ordine l'armata nella qual erano vétiquattro galce, nauigò da Sicilia à porto Pisano, doue trouò Battista frate di Tomaso, che l'aspettaua co due galce, & insieme co lui comin ciò ad infestare tutte le marine della riuera, hora andado à Chiauari, hora à Sauona, & hora dimostradosi fin al porto di Genoua, & vietando, che non entrasse vittouaglia. I genouesi conuocaro détro la terra tutti quelli, ch'era no per la riuiera della fattion cotraria à Fregosi, e guarniti di géti tutti i ca stelli sospetti, e più oportuni ad occuparsi; ma perche la cosa andaua à longo, Battista pregò don Pietro che andasse co l'armata à tétare Siestri, terra distante da Genoua trenta miglia, dicedo che iui hauea molti partiggiani, & che pigliata quella terra, ò per forza, ò per amore, si haurebbe all'obedie za loro tutta la reuiera. Quello che seguisse nella guerra, che sè do Pierro à genouesi per rimetter in stato i Fregosi, non è intétion mia di scriuere, parédomi che no importi alle cose del Regno, ch'è la materia nostra, & ritornado à proposito, la Reina, e Rè Luigi stettero alcuni anni assai quieti, mé tre che Rè Alfonso fù occupato nelle cose di Spagna, & dipoi in alcune imprese che sece in Barberia ricouerata Napoli, beche il castello nuouo si tenesse per Rè Alfonso, come si téne poi grantépo, la Reina visse molti anni quieta, e'l gran Sinescalco nel colmo d'ogni felicità. Et perche dubitana che Rè Luigi nouaméte adottato dalla Reina non tenesse la inedesma uolontà che hauea tenuta Rè Alfonso di abalsarlo, e toglierli l'autorità no propose, ne volle mai che si stregnesse d'assedio il castel nuouo, anzi più volte diede tregua ad Arnaldo Sanz, ch'era restato Castellano in nome di Rè Alfonso per tenere suspetto Rè Luigi, che sempre che volesse mostrarseli cotrario alla gradezza sua haurebberichiamato Rè Alfonso, & cosi detto castello si tene vndicanni co le bandiere di Aragona fin alla morte della Reina Giouana, che parue cosa stranea che'l Castellano del castel nuouo in tregua al cuna volta co la Città madaua à coprare quelche li bisognaua, & s'intitola ua Vicerè del Regno. Perche Rè Luigi ch'era di natura mansueto stette sépre all'obedienza della Reina. Il gran Sinescalco operò co la Reina che do masse à quel Rè il Ducato di Calabria, eli diede tutte le géti sue stipédiarie, che andasse à coquistarlo dalle mani delli Ministri di Re Alfonso, è egli restò assolute Signore di tutt'il rimanente del Regno, ne hauca altro ottaco. lo, che Giacomo Caldora, ch'era diuenuto potetissimo per la vittoria hauu! ta di Braccio nell'Aquila, & per la morte di Sforza; ond era tenuto il maga gior Capitano d'Italia, & il Précipe di Taranto, ch'era gradissimo Signore nel Regno, & per assecurarsi di loro, diede una delle figlie sue per moglie ad Antonio Caldora figlio di Giacomo, & li fè fare priuileggio dalla Reina gran sinescal di tutte quelle terre doue stauano allogiate le sue genti d'arme, & l'altradiede per moglie à Gabriele Orlino frate del Prencipe, & li diede il Contado di Acerra, il qual era stato tolto dal Rè Lanzilao al Prencipe, & donato à Giouan Pietro Origlia, & à questo modo itabilì le cose sue, che non

Prudeza del

era chi

era chi potesse contrastare, ò resistere alla volontà sua, & così dissece molte samiglie beneficate dal padre, e dal fratello della Reina, & per la prima tolsessei Cotadi, e più di sessanta terre à i sigli di Gurello Origlia gra Protonotaro, & molto fauorito di Rè Lanzilao, disfece ancora i Mormili, che possi deano molte Terre buone, eli tolse Euoli, Capagna, elo Leuano, à Giacomo Sannazaro la Rocca di Mondragone, & la diede à Giouan Antonio di Marzano Duca di Sessa per sarselo amico, perche era ancora molto gran Si gnore. Spogliò ancora Giacouuzzo di Costanzo delle Terre, che hauca acquistato Spatinfaccia suo auo, in Calabria, Maida, Rosarno, Missano, Motta nomera, Motta rossa, e le diede ad Antonio Colona nipote di Papa Martino per tenersilo beneuolo; tolse ancora il gouerno perpetuo di Somma à Tomaso di Costazo, ch'era stato dell'Auo, & del Padre per concession della Reina Giouana prima, settata ducanni cotinoui, & tutto questo su perche quelli come beneficati da Rè Carlo terzo, e dal Rè Lazilao si doleuano che la Reina co'l suo dishonesto viuere macchiasse leglorie, & la memoria di quelli Rèsuoi antecessori, & no poteano sopportare la grandezza di lui, tol seanco il Contado di Sant'Agnolo à Marino Zurlo, elo diede à Marino Ca racciolo suo frate, e distribui à molti di casa Caracciola Terre, e Castella. Io nó vorrei essere tenuto per bugiardo da glli, che forse vederano alcuni priui legij delle Terre, ch'io hò dette che possedeuano i Mormili, li Origli, e i Costazi; ma voglio che si sappia che métre durò la guerra tra li tre Luigi di casa di Angiò, e Rè Carlo terzo, e Rè Lazilao, e la Reina Giouanna; si trouano di molte Terre Priuilegij cotrarij à diuerse samiglie, e Terre, che in vn anno mutauano due Signori secodo le vittorie c'haueano quelli Rè ch'essi segui uano, ma tornado all'ordine. Il gran Sinescalco dimadò alla Reina Capua, capua data e l'hebbe, ma vsò questa modestia, che no si ne volse intitolar mai Précipe, scalco. ancorche li paréti ce'l persuadessero. Venne poi l'anno 1431. & morì Papa Martino, e su eletto Papa Eugenio quarto, il qual piglio à perseguitar Colo-Morte di Pa nesi perche si dicea, che haueano in mano tutt'il Tesoro del Papa morto, i pa Martino, quali sidati nel stato grande, che l'zio l'hauea dato in capagna di Roma, & di Papa Euquello che possideano nel Regno di Napoli, si disposero di resistere alle sor genie. ze del Papa, e soldaro géti di guerra per difendersi da lui. Ma il Papa rinouò subito la lega co la Reina co i medesmi capitoli, che surono satti nella lega di Papa Martino suo antecessore, & rechiese la Reina come suffeudataria, che li madasse aiuto per debellare i suoi ribelli. Il gran Siniscalco mandò il Côte Marino di Sant'Agnolo suo frate co mille caualli, & mando à minacciare i Colonnesi di togliere loro le Terre, che haueuano nel Regno, se perseuerauano nella cotumaria del Papa, comegià fè poi; ma come nulla felicità e perpetua, ne durabile, & spese volte auiene, che l'huomo onde aspetta grandezza, e esaltatione, troua bassezza, e rouina. Il gran Sinescalco no satio di hauer hauuto Capua, pose i Colonesi in rouina co disegno, e speraza di hauer la maggior parte delle Terre loro tolte, & conficate; & cominciò

KK

à dimadare alla Reina che li donasse il Principato di Salerno, & il Ducato di Amalfi, co dire, che se ben l'hauea donato Capua, egli no se ne volea in titolar Précipe, perch'era certo ch'ogni altro Rè, che succedesse al Regno. se la toglieria come terra, che per l'importaza sua deu'essere sempre vnita co la Corona. Era all'hora la Reina assai vecchia per l'anni, ma molto più per vna coplessione sua mal sana, che parea al tutto decrepita, & schiua; & per questo il gran Sinescalco ch'era ancora incominciato ad inuecchiare, hauea lasciata la couersatione secreta, che hauea co lei, e per questo ancora in lei, no solo intepidito, ma affredato era intutto l'amore, negò di voler da re, ne Salerno, ne Amalfi; per la qual cosa il gran Sinescalco turbalo, comin ciò in opere, & in parole ad hauerla in dispreggio, e in odio. In questo tépo era salita in gra fauore della Reina Couella Ruffa, Duchessa di Sessa, donna terribilissima, che per li costumi suoi ritrosi, poco dopò che sù sposata al Duca essendo gravida d'un figlio s'appartò dal marito, & visse sempre non solo lontana da lui, ma co animo di nocerli come nimica capitale. Questa per esser nata da vna zia carnale della Reina, e perch'era restata herede di molte Terre, & ancora per l'antichissima nobiltà del sangue era suberbissima, & no potea soffrire la superbia del gran Sinescalco, & per osto ogni dì. quado li veneua à proposito sollecitaua la Reina, che no sopportasse tanta ingratitudine in vn huomo, che da bassissima fortuna, & da tata pouertà, che hauea quasi irroginita la Nobiltà, l'hauea esaltato tato, che ad ai bitrio suo hauea donato, e tolti gli stati per arricchir i suoi, & per opprimere molti Baroni innocenti; onde hauea acquistate per se potentie grandissime, & verso la Maestà sua odio vniuersale da tutt'il Regno, & perche la Reina per la vecchiezza era diuenuta stolida ascoltaua bene quelche dicea la Duches sa, ma non rispondea niente à proposito. Ma tornado il gran Sinescalco vn giorno à parlare alla Reina, & con qualche lusinga dimandarli di nuouo il Principato di Salerno, & Amalfi; vedendo, che quella ostinatamente negaua venne in tâta furia, vedendo tâta mutatione da quelch'era stato deceott'anni che la Reina no l'hauea negato mai cosa alcuna, che incominciò ad ingiuriarla, e trattarla da vilissima femina con villanie dishoneste tato che la indusse à piagere; la Duchessa ch'era stata dietro la porta dell'altra cimera, quando intese la Reina piangere, entrò con altre donne à tépo che'l gran Sinescalco se ne vsciua, e volédo prédere questa oportunità, poiche vedea la Reina sdegnata per l'iugiurie fresche le disse. Serenissima Reina quato hà da durare qsta vostra clemétia, la qual per dire co sopportatione di vostra Maestà è riputata dapocagine, & poca cura di voi stessa, sarrebbe homai tépo, che come Gioua Caracciolo no si ricorda d'esser nato da vn pouera scu diero, & esser esaltato tato dalla Maestà vostra, che no riconosce se stesso, e porge inuidia à tutti i pi i gran Précipi del Regno; ancora la Maestà vostra si ricordasse ch'è nata del sangue di tanti Rè, & è stata ridutta da lui in tato dispreggio, quanto potess'esser ogni vilissima semina, certo io vedendolo

La Reina Gio uanna ingiuriata dal grã Sinefeales.

Persuasione della Duches sa di Sessa alla Reina Gio uanna contra il gran Sinescalco.

contan-

con tant'arroganza parlare senza alcun rispetto alla Maestà vostra di quel modo, sono stata in grandissimo timore, che l'hauesse da ponere le manialla gola, & stragolarla; delche credo, che l'habbia ritenuto il peccato suo, che lo riserua ad hauerne la penitenza, perche sono certa che la Maestà vostra non vorrà sopportare questa infamia, ne stare à questo pericolo, il qual non pò macare, perche le parole ingiuriose, che hà detto à vostra Maestà, si deue credere che habbiano da portarsi appresso effetti crudeli contra la vita vostra, perch'esso ch'è maligno, & malitioso penserà che vostra Maestà possa vn di suegliarsi, & perdere qsta tata patiéza, & per questo trouadosi passato tant'oltre cercarà di assecurarsi co la morte vostra: però la priego per amor de Iddio, per l'honor della Corona sua, per la salute sua propria, e per la nostra, che dependemo da lei, voglia pigliar partito di raffrenare così insolete bestia. A quest'ultime parole se inginocchiò, e le disse co tata vehemétia, e dimostratione di amore, & di vera passione, che la Reina caraméte l'abbrac ciò, & le disse, ch'ella dicea bene, e che in ogni modo volea farle tutte queste cose; la Duchessa la conferi con Ottino Caracciolo nemico del gran Sinescalco, huomo di grandissimo animo, & che per li meriti suoi, verso la Reina, si tenea esser fraudato del primo luoco di gratia, più debito à lui, che al gran Sinescalco, come su è detto. Ottino poi lo con conferi con Marino Boffa, & con Pietro Palagano di Trani, che odiaua il gran Sinescalco particolarméte; perchel'hauca tolto la Cirignola, e datala al Côte di Sant'Agno lo suo frate. Questi conclusero di aualersi di questa oportunità del mezzo della Duchessa, & essendo, ò l'uno, ò l'altro di loro in parlamento, con lei le persuasero che sollecitasse la Reina, & che l'offerisse di trouar huomini, che haurebbono veciso il gran Sinescalco, ne trouaro la Duchessa pigra à tal ma neggio; perche com'era astuta pigliò occasione di ponere timore alla Reina trattandosi à quel tépo nuouo parentado, tra Giacomo Caldora; el gran Sincscalco, che volca dar per moglie à Trotano Caracciolo suo vnico figliuolo, Maria figlia del Caldora; & disse alla Reina, che questo matrimonio per tutta Napoli si dicea, che haurebbe da essere con disegno che hauea fatto il Caldora, el gran Sinescalco di dividersi il Regno fra loro, & privarne la Reina, & che per questo era necessario, che la Reina pensasse à casi suoi, & lo facesse morire, e gli offerse che hauea alcuni Calabresi suoi vassalli, che senza dubio alcuno l'haurebbono veciso. La Reina rispose, ch'era ben deter minata, e disposta di volerlo abassare, e toglierli il gouerno di mano, ma no volea che si occidesse, p ch'era vecchia, e haurebbe tosto da 1éder coto à Dio se comettea talhomicidio. la Duchessa poiche no potè ottenere il cosenso della morte, mostrò di contentarsi che se li leuasse il gouerno di mano, e la pregò che sosse presta à parlare con Ottino Caracciolo del modo che si ha uea da tenere; & poi subito partita dalla Reina, sè intédere ad Ottino tutto que che hauea fatto, Ottino ristretto co'i copagni cercò il parer loro, e tut-KK

ti concorsero che non si potea abassare la grandezza del gran Sinescalco, se non con la morte; perche dependendo da lui tutti li officiali del Regno, tutt'i Castellani, & tutte le genti d'arme, per la parentela, che hauea co'l Caldora, non si potea per forza priuare del gouerno, il pigliarlo priggione era pericolosissimo, perche sapeano tutti l'instabilità della Reina, la qual assuefatta nella lunga prattica di quel huomo, fra pochi di l'haurebbe fatto liberare con grandissimo esterminio di tutti quelli, che si sossero adoperati nella carceration sua; coclusero dunque di pigliar dalla Reina quel che potcano, & hauer l'ordine di carcerarlo per poterlo vecidere, & scusarsi che si era posto in difesa, & con questa deliberatione restaro. La Reina il di seguente sè chiamare Ottino, & commemor d'ingratitudine del gran Sinescalco, ch'era persona insatiabile, & insolente, & che tenea animo dì abassarlo, & priuarlo di tanta autorità; Ottino rispose per cattar beneuolenza, che'l gran Sinescalco hauea torto, & che meritaua qualche castigo acciò che si emendasse, & che non vedeua altro rimedio per leuarle il gouerno, che porlo priggione per quattro, ò sei mesi. La Reina molto volentieri intese questo conseglio, che cosi à punto era l'intention sua, & li disse, che lasciaua à lui il carico di trouar il modo di porlo in carcere. Mentre queste cose si trattauano il gran Sinescalco strinse il matrimonio del figlio con la figlia del Caldora, & per dar piacere alla Reina, com'esso diceua, si dispose di far una festa Reale al Castello di Capuana, doue alloggiaua la Reina, & speraua per tal festa riconciliarsi con lei, & indurla di far gratia allo sposo, & alla sposa del Principato di Salerno, ch'esso desideraua tanto, & Ottino, & altri congiurati vennero in disfidenza quasi di poterlo vecidere perche con la noua parentela era fatto più formidabile, perche potea disponere d'uno esercito, & in Napoli era estremamente temuto, & honorato, & tenea per tutto spie, & però saltaro in vn pensiero di veciderlo dentro il Castello di Capuana di notte; ma perche nel Castello, era Castellano Giacomo Caracciolo, opraro con la Duchessa, che ottinesse dalla Reina, che mandasse Giacomo Caracciolo Capitano all'Aquila, & donasse la Castellania ad vn Gentil'huomo di Castrouillare vassallo della Duchessa; il che sù di grandissima importanza per quelche seguì poi. Venuto dunque il di deputato alla festa comparsero tutti i Signori, & Signore del Regno ch'erano in Napoli, e tutta la Nobiltà con grandissima pompa, & passato quel di in balli, & in musiche, & parte della notte in vna cena suntuosissima, dapoiche furono tutti gl'inuitati ritornati alle case loro. Il gran Siniscalco scese all'appartamento suo, era incominciato già à dormirsi, quando Ottino, e Fracesco Caraccioli, Pietro Palagono, Vrbano Cimino, & vn Calabrese vassallo della Duchessa, ch'erano secretamente ritornati dentro al Castello, pigliaro vn mozzo di camera della Reina, chiamato Squadra, ch'era di natione Todesca, & lo menaro con loro, & secero che battelse

battesse laporta della camera del gran Sinescalco, & che dicesse che la Reina staua male di goccia, & che lo voleua che salisse all'hora. Il gran Sinescalco si leuò, & incominciandos à vestire commandò che si aprisse la porta della camera per intender meglio quello ch'era. All'hora entrati i congiurati, & à colpi di stocchi, & di accette l'uccisero, & subito dubitan- Il gran sinedo che i beneficati dal gran Sinescalco instigati dal figlio, & dall'altri parenti non facessero qualche nouità nella Città, mandaro persone sidatillime à chiamare Troiano Caracciolo, & Marino Caracciolo Conte di Sant'Agnolo, Petrecone Caracciolo, Marino Scappuccino, Giouanni Carestia, & Vrbano Caracciolo con dire da parte del gran Sinescalco che venissero, che la Reina staua male per morire i quali venuti ad vno, ad vno furono posti in carcere. Venuta poi la matina sentendosi per la Città vna cosa tanto noua, e tanto lontana dal pensiero, & dall'opinione di tutti, corse tutta la Città à vedere quello spettacolo miserabile, non picciolo esempio della miseria humana; vedendosi vno, che poche hore innanzi hauea Signoreggiato, vn potentissimo Regno, tolte, & donate Castella, Terre, Città à chi piaceua à lui, solito viuere in tanta splendidezza, mirato da tutti con ammiratione, & inuidia grandissima, giacere in terra con vna gamba calza, & l'altra scalza, che non hauea potuto calzarsi tutto, & non essere persona, che hauesse pensiero di vestirlo, & mandarlo alla sepoltura; poco dapoi quattro Patri di San Giouanni à Carbonara, dou'egli hauea edificata con gran magnificenza la Capella, che ancor si vede, vennero, & così insanguinato, & disormato dalle serite, il posero in vn Cataletto, e co due sole torcie accese vilissimamente il portaro à sepelire. Quest'odio cosi mortale, ch'indusse Ottino, ch'era d'età prouetta à macchiarsi le mani del sangue d'uno cosi grand'huomo, e nato di vna medesma famiglia con lui, hebbe principio molti anni innanzi, e sù di continuo nutrito d'osses scambieuoli tra loro; perche Ottino come nato de linea più fortunata de'i Conti di Geraci, era superbo, & non potia soffrire ch'il gran Sinascalco nato da padre, & auo pouero, precedesse à lui; & dal 'altra parte il gran Sinescalco che vedea d'esser nato d'un medesmo stipite paterno, & materno insolente per lo fauore della Reina; si sdegnaua che Ottino volesse paregiarlo, & che non douesse valere più à lui la grandezza propria presente, che ad Ottino quella de gli aui suoi passati, & per questo andaua secretamente sbarrando la strada ad Ottino di passare auante. E quando la Reina in premio d'essere messa da lui in libertade : sece prinilegio ad Ottino del Contado de Nicastro per vie indirette andò tanto ritardando di farli dare la possessione, che Ottino sdegnato con la Reina che non era di tanto de sarli valere il priuileggio, s'accostò con Ssorza nemico del gran Sinescalco, c'hauea alzate le bandiere di Rè Luigi, & perche la Reina adottò Rè Alfonso, & li diede il Ducato de Calabria & si trouaua all'horo Nicastro senza padrone, il

scalco pecijo.

Rè lo diede à Don Gioan d'Ixara, c'hauea pigliato per lui la possessione di Calabria; talche Ottino non potè hauerlo fin à l'anno 1428. che Rè Luigi adottato da la Reina scacciò i Catalani da Calabria. Ma quelche sù causa che Ottino pigliasse cosi pericoloso partito, su questa noua parentela del gran Sinescalco con Giacomo Caldora, per la quale si leuò vna fama che per essere la Reina mal sana, & vecchia, il gran Sinescalco c'hauea ancora apparrentato co'l Prencipe de Taranto hauca fatto pensiere d'ordinare vn triumuirato, & morta la Reina lassare Napoli al Papa, espartirsi co'l Caldora, e co'l Prencipe il Regno sotto titolo di Vicarij della Chiesa . & in tal caso Ottino anteuidendo la ruina sua, volse preuenire, e certo sù mala sorte di questa samiglia la discordia de doi tali personaggi, che se sussero stati vniti, l'haueriano senza dubio portata à tal grado che no seria stata seconda à niuna altra famiglia Italiana. La Reina restò mal contenta, & se dice, che pianse della morte sua, & che'l di seguente quando si leggeua innanzi à lei la forma dell'indulto che hauca dittato Marino Boffa per cautela de tutti i congiurati, quando si venne à quelle parole, che dicea no, che per l'insolenza del gran Sinescalco la Reina hauca ordinato che si vecidesse; ella rispose in publico, che mai non ordinò tal cosa, ma solamete che si carcerasse. Quelto succese l'anno 1432. & Rè Luigi che staua in Calabria si credea che la Reina lo mandasse subito a chiamare, perche cosi volea la ragione; ma la Duchessa di Sessa, che con questa morte era diuenu ta potentissima; persuase alla Reina, che in niuna manera mandasse à chiamarlo, & il medesmo disse Giouan Cicinello, che per trouarsi la Reina offesa da Ottino, & da i compagni, era passata nel luoco della gratia de l'Ottino, & del Boffa, & à questo modo operaro la Duchessa, & il Cicinello, che la Reina commettesse noui negotij in quella Prouintia al Rè per intrattenerlo che non venisse à Napoli, & per questo si crede, che quel Rè per poca ambitione hauesse perduto per se, & per suoi soccessori questo Regno, che per molt'anni sarrebbe stato della linea della casa sua, il contrario di quelche hauea fatto Rè Alfonso, che per troppo ambitione, se ne trouaua fuori. Era all'hora in Sicilia Rè Alfonso, & quando intese la nouella della morte del gran Sinescalco, si allegrò molto, & molto più si allegrò quando intese che la Duchessa di Sessa era quella che gouernaua, & poteua ogni co sa con la Reina, & che disponeua di tutt'il conseglio; perche Ottino, & il Bossa, che si vedeano male in gratia della Reina, & parea che à pena tenessero i luochi loro nel conseglio, haucano pigliata lei per protetti ice, & per questo confidando molto nella Duchessa, venne in speranza di esser chiamato dalla Reina, & essere confermato nella prima adottione: per non man care à questa prima oportunità, venne con alcune Galec ad Ischia che si tenea per lui, & cominciò secretamente con messi à pregare, e trattare con la Duchessa, che hauesse indutta alle voglie sue la Reina; & benche Vrbano Cimino

Cimino, che staua appresso la Reina come agente di Re Luigi, & era ben visto dalla Reina persuadesse il contrario con viue ragioni, si crede che la potentia della Duchessa, & l'arte che haueua fra breui di haurebbe condotto il negotio à voto suo; ma era tanto il desiderio di Rè Alfonso di hauer il Regno, che non si contentaua solo hauer il maneggio della Duchessa; ma cominciò à mandar à trattar huomini co'l Dvca di Sessa, che volesse alzare le Bandiere sue, che di grande l'haurebbe fatto grandissimo; delche subito che su auisata la Duchessa, ch'era capital nemica del marito, non solo conuerse in odio l'afsettione che hauea con Rè Alsonso, ma accusò il ma rito alla Reina del tratto che tenea di ribellarsi, & sè che Ottino, & gl'altri del conseglio supremo mandassero genti d'arme per lo stato del Duca, acciò che non potesse mutarsi à sauor di Rè Alsonso; il quale ve dendosi vsciti vani ambi i maneggi, se ne ritornò in Sicilia, & concesse tregua al Regno per dieci anni. L'anno seguéte, che sù il 1433. Giouan Antonio Orsino Précipe di Tarato figlio primo genito di Ramondello, del quale è parlato molto ne gl'altri libri, vene in Napoli à visitar la Reina, dalla qual sù accolto co gradissimo honore; tanto che la Duchessa cominciò à dubitare che la Reina no li desse gran luoco con diminutione dell'autorità sua, & per questo cominciò à persuaderla, che non li sacesse tanto honore, perche aggiunge do alla gradezza propria di quel Signore il fauore, e la riputation della sua gra tia, lo potrebbe far salire in tata superbia, che potrebbe pensare di farsi Signore del Reame; della qual cosa il Prencipe fu auisato e se ne accorse, che ogni di era riceuuto co minori accoglienze, & vn di ch'era stato à visitar la Reina, scendendo le scale del Castello di Capuana, vide il cortile pieno di soldati, & li vennetanta paura d'esser satto priggione, che tornò à salir sù con animo di buttarsi da vna senestra sopra il reueglino del Castello. & di là buttarsi poi, & sugire. Ma Ottino Caracciolo che à quel tempo saceua l'officio di scriuano di ratione se ne accorse, & salì appresso à lui, & li disse, Signor non dubitate, che questi soldati sono venuti quà per donar la mostra, & sono più tosto per seruirui insieme con mè, che per altro, & con queste parole l'indusse à scendere, & se aprir le porte mentre vsci co'i suoi . Scriue Tristano Caracciolo nel libro della varietà della fortuna, che'l Prencipe su tanto preso dalla paura, che vscito dal Castello senza tornar nel suo allogiamento in Napoli, se n'andò in Acerra ch'era sua suggedo, & di là in terra d'Otranto sempre guardandosi dietro, e dicendo, che certo veniano genti per pigliarlo, quasi tutto vscito da se per souerchia paura; ma quelli del conseglio dubitando, che non si alienasse dalla deuotion della Reina, cerca ro di placarlo, & assecurarlo, & gli mandaro vna commissione di Capitano generale contra il Conte di Tricarico, & il Conte di Matera, ch'erano contumaci della Reina; questa commissione molto piacque al Prencipe, com'era ambitiosissimo speraua accrescere grandemente lo stato suo con la

Paura del Prencipe di Taranlo.

rouina

rouina di quelli Signori, ch'erano capi della famiglia, & si tirauano i

Sanseuerineschi appresso, & caualcò con le sue genti, & in breue acquistò molte Terre de Sanseuerineschi. Ma la Reina ch'era di natura instabilissima inclinata à i preghieri della madre del Conte Antonio di Sanseuerino, pochi di poi mandò ordine al Prencipe, che restituisse lo stato, & finisse la guerra; ma il Prencipe che si trouaua hauer speso in sar le genti da piede, & da cauallo, non volle restituir tutte le Terre, ma si ritenne tutte quelle ch'erano più propinque allo stato suo, & disse che non voleua restituirle, finche non era pagato di quello, che hauea speso in occuparle. Questi di medesmi, Margarita siglia del Duca di Sauoia, che'l Padre l'hauea data per moglie à Rè Luigi; partita da Nizza, venne per mare, & dopò d'una crudelissima tempesta, arriuò à Sorrento molto mal trattata dal viaggio, la Reina voleua mandar à condurla in Napoli con quello hono re che si conueniua, & mandare à chiamare il Rè da Calabria per fare vna sessa in Napoli; ma la Duchessa di Sessa, & Giouan Cicinello, ch'era tenuto dalla Reina in reputatione d'uno de i più sauij huomini, che sosse nella corte, le dissero, che si guardasse di farlo, che haurebbe turbato lo stato suo, & la conortaro per quel poco tempo che le restaua di vita, volesse viuere, & mórire Reina senza contrasto. Et per questo la Reina che d'hora in punto mutaua pensiero, la mandò solamente à visitare, & à presentare, & di là quella Signora andò in Calabria, doue si fè la festa in Cosenza con le maggiori sollennità, che si potero. In Napoli il Conte di Caserta, & Marino Bossa, Signor di Arienzo, che ambi due haueano contesa de i confini con Acerra, ch'era del Prencipe di Taranto, perch'erano de i primi del conseglio della Reina, si adopraro non gl'altri, che si mandasse à citar il Prencipe per l'inobediéza che hauea vsata non rendédo le Terre, come la Reina hauea ordinato, e sperauano ch'essendo quasi pari di potéza, Giacomo Caldo ra, e'l Prencipe si hauessero essi tra loro à cosumare per diuidersi poi lo sta-G'acomo Cal to dell'vno, & dell'altro, & per questo non essendo comparso il Prencipe al termine prefisso, mandaro à chiamare Giacomo Caldora, & diedero la pa ga al suo esercito, & ordinaro che andasse cotra il Prencipe; dall'altra parte scrissero à Rè Luigi, che con vn altro esercito li mouesse guerra per la via di Basilicata; mandaro ancora le genti ordinarie stipendiate dalla Reina à cogiugersi co'l Caldora, il quale occupata Acerra, passò, e tolse al Prencipe la Baronia di Montefuscoli, la Baronia di Vico, & la Baronia di Flumari, ch'era vn buon numero di Terre, e Castella. Ma il Précipe vedédosi venir sopra tanta tempesta di guerra, sè due parti del suo esercito, l'una mandò ad Asco li sotto il gouerno di Gabriel Orsino Duća di Venosa suo fratello carnale; & di Rustino Lombardo suo fauoritissimo seruidore, che hauessero da impedire l'entrata del Caldora interra di Bari, & egli si sermò con l'altra in alta mura per fronteggiar con Rè Luigi, & se Russino hauesse voluto seruire con -

dora contra il Trencpe di Taranto.

nire con la fede che douca, l'elercito del Caldora hauria potuto fare pochi effetti, perch'erano all'hora in quella parte di esercito del Prencipe quattro milia caualli eletti, & gran numero di fanti, & il Duca di Venosa si portò tanto valorosamente, che tennero à Bada le genti Caldoresche molti giorni. Mail Caldora per huomo molto accorto, & fidato, mandò secretamente à dire à Russino, che li rincrescea, che vn buon soldato, com'era egli hauesse da correre con la fortuna del Prencipe, il qual manisestamente si uedea, che andaua in rouina, poiche non potrebbe resistere all'esercito del Rè, & allegenti sue, & essendo spogliato della maggior parte dello stato, non haueria potuto supplire allo stipendio di tante genti, & che per questo l'inuitaua à pigliar partito dalla Reina, qual egli l'offeriua con ho. norare conditioni, Russino, ò susse per natura sua tristo, ò che credesse da vero quel che diceua il Caldora accettò il partito, & se gli offerse occasione presta di passare alla parte della Reina, perche il Duca di Venosa dubitando che l'Caldora, che non potea hauer Ascoli andasse per occupar Minoruino, si parti con una parte di soldati, & andò à ponersi à Minoruino; talche Russino, c'hauca gran credito con le genti d'arme, il di seguente sinse di hauer hauuto auiso che'l Prencipe era stato rotto da Rè Luigi, & che gran parte delle Città di terra d'Orranto haueano mandato: à dar obedienza al Rè, & che egli credea che subito Rè Luigi mandassele genti del suo esercito vincitore à stringere l'assedio di Ascoli, onde à loro non sarrebbe speranza nulla di salute, & per questo egli era di parere, che innanzi che si diuulgasse la sama di questa rotta, patteggialsero con Giaco ciacono cel mo Caldora, ch'era riputato per tutta Europa padre di soldati, & Capita-i dera padre di no gradissimo, che gli haurebbe fatto fare honoreuoli partiti dalla Reina, seldati. & surono con tanta essicacia dette queste parole, & si ben colorita quella: falsa noua, che molti capi di squadra, & altri Capitani minori il pregaro: che pigliasse partito ancora per loro. Il che sece con tanta diligenza, che le di seguente aperse le porte d'Ascoli al Caldora, & elso, & gl'altri Capitani dal Caldera giuraro di seruirlo con ogni lealtà possibile. Questo tradimento pose in pertradimen rouina lo stato del Prencipe, che per altra uia staua assai gagliardo, perche Lombardo. esso si confidaua ageuolmente di resistere à Rè Luigi, quando queste genti di Ruffino hauessero tenuto à bada il Caldora per qualche tempo. Dopò la perdita d'Ascoli, il Caldora hebbe per tradimento Andri, che si tenea ancora per il Prencipe, & andò à giungersi co'l Rè, che hauea pigliato Matera, & la Terza, & staua accampato auanti Castellaneta. Il Prencipe inteso il tradimento di Ruffino, & che'l Caldora era unito co'l Rè, lasciò munita di buone genti Altamura, & si ritirò subito à Taranto. Il Rè hebbe fra pochi di Castellaneta, & di là insieme co'l Caldora passando per le Grottaglie scese nel piano di terra d'Otranto, & in pochissimi di resero tutte le Terre di quella Prouintia, fuorche queste, Lecce, Rocca, Galipoli, Vgento,

rouina di quelli Signori, ch'erano capi della famiglia, & si tirauano i Sanseuerineschi appresso, & caualcò con le sue genti, & in breue acquistò molte Terre de Sanseuerineschi. Ma la Reina ch'era di natura

instabilissima inclinata à i preghieri della madre del Conte Antonio di Sanseuerino, pochi di poi mandò ordine al Prencipe, che restituisse lo stato, & finisse la guerra; ma il Prencipe che sitrouaua hauer speso in sar le genti da piede, & da cauallo, non volle restituir tutte le Terre, ma si ritenne tutte quelle ch'erano più propinque allo stato suo, & disse che non voleua restituirle, finche non era pagato di quello, che hauea speso in occuparle. Questi di medesmi, Margarita figlia del Duca di Sauoia, che'l Padre l'hauea data per moglie à Rè Luigi; partita da Nizza, venne per mare, & dopò d'una crudelissima tempesta, arriuò à Sorrento molto mal trattata dal viaggio, la Reina voleua mandar à condurla in Napoli con quello hono re che si conueniua, & mandare à chiamare il Rè da Calabria per fare vna sessa in Napoli; ma la Duchessa di Sessa, & Giouan Cicinello, ch'era tenuto dalla Reina in reputatione d'uno de i più sauij huomini, che fosse nella corte, le dissero, che si guardasse di farlo, che haurebbe turbato lo stato suo, & la conortaro per quel poco tempo che le restaua di vita, volesse viuere, & mórire Reina senza contrasto. Et per questo la Reina che d'hora in punto mutaua pensiero, la mandò solamente à visitare, & à presentare, & di là quella Signora andò in Calabria, doue si fè la festa in Cosenza con le maggiori sollennità, che si potero. In Napoli il Conte di Caserta, & Marino Bosta, Signor di Arienzo, che ambi due haueano contesa de i confini con Acerra, ch'era del Prencipe di Taranto, perch'erano de i primi del conseglio della Reina, si adopraro non gl'altri, che si mandasse à citar il Prencipe per l'inobediéza che hauea vsata non rendédo le Terre, come la Reina hauea ordinato, e sperauano ch'essendo quasi pari di potéza, Giacomo Caldo ra, e'l Prencipe si hauessero essi tra loro à cosumare per diuidersi poi lo sta-G'acomo Cal to dell'vno, & dell'altro, & per questo non essendo comparso il Prencipe al termine prefisso, mandaro à chiamare Giacomo Caldora, & diedero la pa ga al suo esercito, & ordinaro che andasse cotra il Prencipe; dall'altra parte scrissero à Rè Luigi, che con vn altro esercito li mouesse guerra per la via di Basilicata; mandaro ancora le genti ordinarie stipendiate dalla Reina à cogiugersi co'l Caldora, il quale occupata Acerra, passò, etolse al Prencipe la Baronia di Montefuscoli, la Baronia di Vico, & la Baronia di Flumari, ch'era vn buon numero di Terre, e Castella. Ma il Précipe vedédosi venir sopra tanta tempesta di guerra, sè due parti del suo esercito, l'una mandò ad Asco li sotto il gouerno di Gabriel Orsino Duća di Venosa suo fratello carnale; & di Russino Lombardo suo fauoritissimo seruidore, che hauessero da impedire l'entrata del Caldora interra di Bari, & egli si sermò con l'altra in alta mura per fronteggiar con Rè Luigi, & se Russino hauesse voluto seruire con

dora contrail Trenc.pe di Taranto.

uire con la fede che douca, l'elercito del Caldora hauria potitto fare pochi effetti, perch'erano all'hora in quella parte di esercito del Prencipe quattro milia caualli eletti, & gran numero di fanti, & il Duca di Venosa si porto tanto valorosamente, che tennero à Bada le genti Caldoresche molti giorni. Ma il Caldora per huomo molto accorto, & fidato, mandò secretamente à dire à Ruffino, che li rincrescea, che vn buon soldato, com'era egli hauesse da correre con la fortuna del Prencipe, il qual manifestamente si uedea, che andaua in rouina, poiche non potrebbe resistere all'esercito del Rè, & allegenti sue, & essendo spogliato della maggior parte dello stato, non haueria potuto supplire allo stipendio di tante genti, & che per questo l'inuitaua à pigliar partito dalla Reina, qual egli l'offeriua con ho. norate conditioni, Russino, ò susse per natura sua tristo, ò che credesse da vero quel che diceua il Caldora accettò il partito, & se gli offerse occasione presta di passare alla parte della Reina, perche il Duca di Venosa dubitando che'l Caldora, che non potea hauer Ascoli andasse per occupar Minoruino, si parti con una parte di soldati, & andò à ponersi à Minoruino; talche Ruffino, c'hauca gran credito con le genti d'arme, il di seguente sinse di hauer hauuto auiso che'l Prencipe era stato rotto da Rè Luigi, & che gran parte delle Città di terra d'Otranto haueano mandato. à dar obedienza al Rè, & che egli credea che subito Rè Luigi mandassele genti del suo esercito vincitore à stringere l'assedio di Ascoli, onde à loro non sarrebbe speranza nulla di salute, & per questo egli era di parere, che innanzi che si diuulgasse la sama di questa rotta, patteggialsero con Giaco ciacono cel mo Caldora, ch'era riputato per tutta Europa padre di soldati, & Capita-i dora padre di no gradissimo, che gli haurebbe fatto fare honoreuoli partiti dalla Reina, soldati. & surono con tanta efficacia dette queste parole, & si ben colorita quella: falsa noua, che molti capi di squadra, & altri Capitani minori il pregaro: che pigliasse partito ancora per loro. Il che sece con tanta diligenza, che la di seguente aperse le porte d'Ascoli al Caldora, & esso, & gl'altri Capitani dal Caldera giuraro di seruirlo con ogni lealtà possibile. Questo tradimento pose in pertradiment rouina lo stato del Prencipe, che per altra uia staua assai gagliardo, perche Lombardo. di Russino hauessero tenuto à bada il Caldora per qualche tempo. Dopò la perdita d'Ascoli, il Caldora hebbe per tradimento Andri, che si tenea ancora per il Prencipe, & andò à giungersi co'l Rè, che hauea pigliato Matera, & la Terza, & staua accampato auanti Castellaneta. Il Prencipe inteso il tradimento di Russino, & che'l Caldora era unito co'l Rè, lasciò munita di buone genti Altamura, & si ritirò subito à Taranto. Il Rè hebbe fra pochi di Castellaneta, & di là insieme co'l Caldora passando per le Grottaglie scese nel piano di terra d'Otranto, & in pochistimi di resero tutte le Terre di quella Prouintia, fuorche queste, Lecce, Rocca, Galipoli, Vgento,

Taranto, & Altamura, si tennero anchora il Castello d'Oria, di Brindisi, & in terra di Bari si tenne quel di Grauina, di Canosa, & del Ganignone. Venne poi il mese di Nouembre, ch'era tempo di ponere le genti alle stan-

Morte di Rè Luigi, or suo restamenco.

tie, & Rè Luigi lasciado lesue genti alle Grottaglie, sen andò in Calabria, doue tra le fatiche passate, che l'haueano mal disposto il corpo, & tra l'eser citio del letto con la moglie, li vene vn'accidente di febre, del quale al prin. cipio del mele seguente del 1434. morì; sè testamento, & lasciò che'l corpo suo fusse portato all' Arciuescouato di Napoli, & lo cuore si mandasse in Francia alla Reina Violante sua madre, & questo su eseguito subito, ma il corpo restò in Cosenza, doue ancora si vede, perche non su chi pigliasse pensiero di condurlo in Napoli. Questo Rèsu di tata bontà, & lasciò di se tato gran desiderio à i popoli di Calabria, che si crede che per questo sia sta to sempre poi quella prouintia affettionatissima del nome di Angiò. Quádo la Reina hebbe la noua della morte, ne fè gradissimo piato, laudado la gradissima patiétia, che quel Précipe hauca hauuta co lei, e l'obediéza, che l'hauea sépre portata, & mostrò gradissimo pétimento di no hauerlo hono rato, e trattato com'egli hauea meritato. La Duchessa di Sessa trattò subito, che fosse mandato Giouan Cossa à pigliar la possessione di Calabria, & à ridurla al dominio della Reina. Ma in quel tempo medesmo, che si partà Rè Luigi, si parti ancora il Caldora da terra d'Otranto ricchissimo hauendo taglieggiate tutte quelle terre, lasciando Minicuccio Vgolini dell'Aquila, & Honorato Gaetano Conte di Morcone con mille huomini d'arme per tener il Précipe in freno, che non vscisse di Tarato, & se ne ven ne à Bari, ch'era sua à quel tempo. Ma il Prencipe non aspettò la Primaue. ra per tentare di ricouerare il suo stato, ma radunati dalle terre à sui più affettionate, & più fedeli, vsci all'improuiso da Taranto, & andò a Brindisi, doue troud il Conte di Morcone, che tenea assediato il Castello, & facilmentelo ruppe, & sè preggione, & poi andò sopra Minicuccio, & facilmente lo scacció da tutta la Prouintia & ricouerò tutte le Terre perdute in terra d'Otranto. Segui poi nel di della Purificatione di Maria

Morte della Reina Gio -HAMMA.

Vergine dell'anno 1435. la morte della Reina Giouanna, la qual ordinò che fusse sepellita alle Chiesa dell'Annuntiata di Napoli senza alcuna pompa in molto humile sepoltura in terra.

IL FINE DEL LIBRO DECIMOQVINTO.



## LIBRO DECIMO SESTO.





VESTA Reina in gran parte haueria cancellato il biasmo Testamento della mal passata vita, se l'testamento che sece l'hauesse fat- della Rema to di sua volontà, & non come si crede, consigliata d'altri; perche lasciò cinqueceto milia docati alla Tesorieria, che hauessero da seruire in beneficio di Napoli, & in manteni-

mento del Regno nella fede di Renato Duca di Angiò, & Conte di Prouen Renato d'an za, frate carnale di Rè Luigi, ch'ella nel medesino testamento hauca insti- giò Instituito herede. Lasciò sedici Buroni Consigliere & Cornigai del Re tuito herede. Lasciò sedici Baroni Consiglieri, & Cortiggiani suoi, che go-gno,

uernassero il Regno. Questi surono il Conte di Nola, di casa Orsina, il Cote di Caserta di casa della Ratta, il Conte di Buccino di casa della Magna, il Conte di Monte Odorisi di casa Barrile, Ottino Caracciolo Conte di Nicastro, & gran Cancelliero, che dopò la morte del gran Sinescalco hauea tenuto il primo loco nella casa della Reina, Gualtiero, & Ciarletta Caraccioli tutti tre della barra rossa, il Monaco d'Anna gran Sinescalco, Giouan Cicinello, Vrbano Cimino, Tadco Gattola di Gaeta, & altri si possono vedere nel detto testamento, che se ritroua tra le scritture di Notar Giacomo Farillo di Auersa, & perche corsero alcuni mesitra la morte della Reina, fin'alla venuta della moglie di Rè Renato, che pigliò la possessione per il ma rito, tutto quel tempo nell'instrumenti, che si stipulauano, si dicea sub regimine Illustrium Gubernatorum relictorum, per Serenisiimam Regina Ioannam clare memorie. Napolitani dubitando, che questo regimento no si conuertisse in tirannide, crearo venti huomini nobili, & del popolo, quali chiamaro della balia, che douessero sollecitare, che si mandasse in Francia à notificar à Renato il testamento, & volontà della Reina, & il desiderio della Città, & à sollecitare che venisse quanto prima. Et perche

in quelli dì, che morì la Reina, venne noua che Rè Alfonso hauea mandato Giouanni Vintimiglia Conte di Gieraci in soccorso del Prencipe con alcuni caualli. Mandaro à chiamare Giacomo Caldora, & diedero cento vinti milia docati, che hauesse da ponere in ordine l'esercito

perresi-

to per resistere alla guerra contra il Principe, & contra Rè Alfonso, soldaro ancora il Conte Antonio di Pontudera con mille caualli, & Micheletto da Cotignola con mille altri, & sperauano con talegenti vedendo solo la persona di Renato, potere sicuramente guerreggiare, & sperar vittoria. Mentre si faceano queste cose dall'una parte; Rè Alfonso dall'altra si apparecchiò per sar la guerra, & adunò genti, moneta, e vittouaglie, per passar nel Regno, ma volse prima inuiare Carrafello Carrafa figlio del frate di Malitia, ch'era stato sempre con lui, da che venne prima nel Regno, & gli ordinò, che hauesse da tentare gl'animi di tutti Baroni, & confermare quelli ch'erano dalla sua parte, & tirare gl'altri, che stauano dubij giunse Carratello alla marina di Sessa, e trouò Giouan Antonio di Marzano Duca di Sessa, dal qual intese come tutti i Baroni maggiori del Regno erano sdegnati del testamento, che hauea fatto la Reina, & non poteano soffrire di obedire à Napolitani, & per questo tutti desiderauano la venuta di Re Alfonso, & chiamati à conseglio in Sessa, Roggiero Gaetano Conte di Fondi, Griftofaro Gaetano Conte di Traetto, Francesco di Aqui no Conte di Loreto, & molt'alri Baroni, surono di parere, che Carrafel-, lo andasse trauestito à trouare il Prencipe di Taranto, & à dirli, che poiche il Caldora venia à seruitio di Napolitani, scendesse egli, co'l Vintimiglia per la parte di Rè Alfonso, promettendo, che sarebbe in breue venuto da Sicilia con forze atte ad acquistare la vittoria; matrouandosi in Capua Castellano Giouan di Caramanico, vassallo del Duca, hebbe prattica, co'l Duca di darli commodità di occupare Capua, ma si trouaua yna difficultà, che se ben Giouanni hauesse voluto darli il Castello, ch'è di quà dal fiume, bisognaua passare di quà dal fiume con le genti, & sarrebbe stato subito impedito dalle genti della Reina, che stauano allogiate à Santa Maria di Capua, & in altri luochi conuicini, & però era bigno, che si hauessero le Torri, che sono di là dal ponte, per lo quale potrebbe il Duca entrare con li suoi, & per questo audacemente il Caramanico richiese vn'amico suo, che volesse dar le Torri, quando toccaua à lui la guardia, al Duca, & li promise grandissimi premij; colui promise sarlo, & ben l'osseruò, perche hauendo promesso quando toccaua à lui la guardia in cima ad vna delle Torri di sonare vn corno, accioche quelli, che mandaua il Duca ogni sera potessero venire. Venuta la notte della sua guardia, & sonato il corno si appresentaro intorno à vint'huomini armati eletti dal Duca per li più valenti, & calò vna fune, accioche potessero salire, di tutto quel numero saliro per le suni, sopra le Torri solo tre de i più valenti, i quali furono nascosti dal compagno di Castello dietro vna cataratta; & perche con cosi pochi compagni non potea eseguire per sorza quelche desideraua, si voltò all'astutia, & chiamando ad vno ad vno i copagni della guardia delle Torri, come saliuano erano da lui impriggionati nel-

nati nella più alta camera della Torre, & i tre compagni venuti di fuori stauan loro con le spade ignude sopra perche non gridassero, & com'hebbe rinchiusi tutti i guardiani, scese con li tre compagni, & pigliò anco il Castellano delle Torri, & sonando il corno la medesma notte sece segno à Giouanni di Caramanico, come le Torri erano già occupate ad instantia del Duca. Era all'hora in Capua con quattrocento caualli Capitano vn seruidore del Conte di Nola, chiamato Citatino, che hauea non solo carico della guardia della Città; ma ancora era Capitano di giustitia. Costui, essendo venuto in contesa due Capuani de i primi della Terra. l'hauea mandati al Castellano delle Torri, che le tenesse in carcere; quel tale, che hauea occupate le Torri, mandò à dire à Citatino, che quelli due carcerati si voleano pacificare, & che sarrebbe bene per tener la Terra quieta che si pacificassero con interuento di esso Citatino, il qual non pensando che ci sosse tal fraude, andò alle Torri con intentione di sarli pacificare, & entrato che su esso solo surono esclusigl'altri, che veniano con lui, & fù posto in carcere à questo modo, Giouanni di Caramanico vedendo, che i caualli andauano sbigottiti per la Terra per la cattiuità del Capitano mandò à chiamare il Duca il qual era già vicino Capua, con vna gran quantita di suorusciti Capuani, & vna buona mano di soldati il qual venne subito, & per lo ponte entrò nella Città senza contrasto, Duca di sesperchei soldati nemici, ch'erano già messi à cauallo, tutti per l'altra porta si pua, ritiraro, & andaro à trouare il campo della Reina; come il Duca hebbe preso Capua vosse vbligarsi Rè Alfonso, & mandò subito Rinaldo di Aquino à Messina à trouare Rè Alsonso, & darli auiso, che Capua era sua, ma che se esso Duca hauea hauuto forza di pigliarla con le forze sue priua te, non hauea però forza di sostenerla, perch'essendo di tanta importanza, alla perdita del Regno. Il Caldora con gl'altri Capitani della Reina sarrebbe venuto ad assediarla, con grandissimo esercito, & ch'era pericolo, che Capuani non hauessero voluto molto tempo sosteneregl'incommodi dell'assedio, non vedendo all'incontro esercito alcuno, nel qual potessero sperare che venisse à liberarla; gionto Rinaldo in pochi di à Messina, su con gran festa riceuuto dal Rè, che sapea di che importanza susse Capua, & lo sollecitò tanto alla partita, che'l Rèsenza aspettar altro, sè vela dal porto di Messina con sette Galee, & lasciò ordinato à Don Pietro suo fratello, che seguisse quato più tosto potea co'l rimanente dell'armata, & con le cose necessarie alla guerra, & accioche la venuta sua non si sapesse, & l'esercito della Reina manco accuratamente attendesse all'assedio, non venne con le sette Galee in cospetto di Napoli; ma se ne passò all'Isola di Ponza, & di là mandò Carafello, Carrafa, che già era ritornaro à lui per farsapere la venuta sua al Duca di Sessa, e à i copagni, & à dirli che li parea, che poiche haueano acquistato Capua, e'l'era pur terra mediterranea la mag-LL

gior del Regno dapò Napoli, fosse da tentar di acquistar Gacta, per hauer la maggior Terra del Regno per le forze maritime, & che speraua che pigliando all'improuiso il monte ch'è contra Gaeta, seuza dubbio haurebbe la Città in pochi dì, & con due tali sedie di Terre non potea mancire l'acquisto del Regno, & che però gli pregaua che venissero con tutte le genti diguerra, che haueano, perche nel medesmo tempo sarrebbe esso ancora co'i soldati delle Gasee venuto ad vnirsi consoro, & ad occupar il monte; à i Baroni fù grandissima la venuta del Rè intesa per Carrafello; ma il Duca ch'era à Capua, & quelli Baroni, che si trouaro con lui, intorno all'imbasciata di occupar il monte, dissero che non potea farsi, perche credean certo, che partendosi co'i soldati da Capua, i Cittadini haurebbono aperte le porte al Caldora, & à questo modo sarrebbe perduta intutto Capua senza pigliar Gaeta, anzi con gran peticolo loro, & certa perdita de gli stati loro, perch'era cosi grosso l'esercito del Caldora, che subito haurebbe occupato in pochi di dal Vulturno sin'à i confini del Regno, & per questo pregaro Carrafello, che dicesse al Rè che commandasse, & designasse vn luoco, doue potessero venire à basciarle le mani, & salutarlo, & con questo proposito si partè Carrafello da vna parte, & andò à trouare il Rè, & dall'altra si parti il Duca congl'altri Baroni, & andaro à Sessa, lasciando il carico di guardare Capua à Francesco di Aquino, ch'era d'una grassezza enorme, che hauesse à commandare à tutti i soldati, che restauano. Era all'hora Rè Alfonso venuto ad Ischia, & intesa la volontà de i Baroni, mandò Carrafello à dir loro, che non si mouessero; perche sarebb'egli venuto à trouar loro, arriuò la matina Carrafello à Sessa, & la notte seguente alla terza guardia si parti il Rè da Ischia, & all'alba gionse alla marina di Sessa, doue si trouaro poco spatio dopò il Duca, & gl'altri Baroni che saliro insieme sù la Galea Reale, & lo salutaro Rè, mostrando di hauer hauuto à grandissimo fauore, che sosse venuto à trouar loro. Il Rèli raccolse con grandissima humanità, & poiche hebbero desinato, inteso da loro tutto quello che haueano operato, non solo in pigliar Capua, ma in acquistar altri Baroni, à mouerli ad alzare le Bandiere Aragonesi; & perche pur si vedeano molto inferiori all'esercito nemico supplicaro il Re, che lasciado per all'hora l'assedio di Gaeta, hauesse atteso à mantenere Capua con tutte le forse sue, e à vedere per quella via di debellare il Caldora, il Rè che per all'hora no potea hauere più presti aiuti, che quelli del Prencipe di Taranto; ordinò à Carrafello, che andasse à sollecitarlo. & con questa coclusione egli se ne tornò ad Ischia, & di là mandò à sollecitar Don Pietro che venisse co'l maggior apparato che potea; & il Duca co'i Baroni se ne ritornò à Capua. Il Prencipe di Tarato hauedo intesa la venuta del Rè, e l'ordine, che venisse ad vnirsi co'l Duca di Sessa, si pose subito in camino insieme co Carrafel

10, &

Rè Alfonso ad Ischia.

lo, & quando fù ad Ariano intese, che Berlengiero Caldora figlio di Giacomo era venuto à guardare quel passo vicino Monte Sarchio, doue Ro- Loco dove Ro mani furon posti sotto il giogo, & non confidò di passar di là per forza d'ar posti sotto il me, perche non hauea più che due milia caualli, & altri tanti pedoni, & per giogo. questo pigliò la via di Cerrito, & passò il Volturno sotto Limatola, & andò a porsi nella campagna sotto la torre di Francolisi, & lasciando Minicuccio Vgolini, & Giouan di Vintimiglia, che hauessero cura dell'esercito, andò subito ad Ischia à visitare Rè Alsonso, & di là poiche l'hebbe salurato come Rè, & discorso seco quelche si hauea da sare in trattare quella guerra, se ne tornò à Capua, perche i Capuani haucano mandato a chiama. re Minicuccio, e'l Vintimiglia, e l'haucano riceuuto nella Citta per paura dell'esercito Caldoresco. Il Caldora subito ch'ebbe inteso la noua del Pré cipe, ch'era suo capital nemico, cominciò ad attendere con maggior cura a quelche hauea da fare, & mandò Berlengieri, & Antonio suoi figli, Miccheletto di Cotignola, & Riccio di Montechiaro con alcun'altri minori Capitani, che si accampassero quanto più poteano vicino a Capua. Il Pren vapua accare cipe con grand'animo cacciò li suoi dalla Città, & si accampò all'incontro pata. de nemici poco più d'un miglio, onde soccesero molte scaramuzze con po co uantaggio dall'una parte, & l'altra. Mentre queste cose si faceano Antonio di Pontudera, che come su è detto, era stato condotto da i Gouernatori del Regno al soldo loro, uenia con trecento caualli, & dubitando non essere rotto nel camino dalle genti del Prencipe, mandò à Berlengieri, ch'era Luocotenente di Giacomo suo padre, & comandaua à tutto l'esercito, che li mandasse alcuno presidio, accioche più sicuramente potesse venire, il quale li mandò cinque cento caualli ad incontrarlo. Ma come si seppenel campo del Prencipe, che haucano passato il siume. Il Prencipe li mandò incontro Minicuccio con fin'à mille caualli, che andasse a romperli, & già seguì l'effetto, perche i soldati Caldoreschi non potendo sostener l'impeto di nemici si vollero in suga, & in gran parte restaro preggio- Antonio di ni; ma all'incontro Berlengieri hauendo inteso, che Minicuccio era partito Pontudera dal campo con tanta gran parte di caualli, fè armare tutto l'esercito, & annicuccio V go dò ad assaltar il campo nemico. Il Prencipe che'l vide venire, simulando lini. de ritirarsi per paura lasciò pochi nel campo, si ritirò auanti la Città, & la pose in squadrone co'i suoi, & con questo inganno Berlengiero, perche tirando uerso il campo che credea trouarlo al tutto sfornito di gente, trouando poi alcuno contrasto, il Prencipe si diede sopra insieme con Minicuccio, ch'era già ritornato, & lo ributto fin'à gli alloggiamenti; si fecero poi diuerse scaramuzze, & sù sama, che Giacomo Caldora hauesse ofserto à i Gouernatori del Regno di fare l'impresa di Capua à sue spese se gli uoleano dare il dominio di quella Città; come la Reina pochi anni auati l'hauea dato à Braccio, & poi al gran Siniscalco, & che quelli risposero che

non si stendea tanto l'autorità loro, la qual era di conseruare Terre del Regno; & non de diminuirle, & che per questo sdegnato procedeua lentamente nell'assedio; talche essendo Rè Alfonso inuitato da alcuni Gaerani ad andare à pigliar Gaeta; la qual egli conoscea ch' era di grandissima importanza all'acquisto del Regno per la sicurtà del porto, comandò che restasse con Francesco d'Aquino, il Conte Giouanni di Vintimiglia con mille caualli, & seicento santi alla guardia di Capua, & che'l Prencipe di Taranto co'l rimanente dell'esercito venisse à trouarlo alla Foce del Gari-Gaeta assedia gliano, & andò subito ad assaltar Gaeta, & per opera de i congiurati pigliò subito il Borgo, & haurebbe pigliata la Città, se Cola Picca gentil'huomo della Terra, che andaua riuedendo le guardie non hauesse incontrato, &

pigliato dui cogiurati, che andauano à dir a gl'altri la uenuta del Rè. Que-

tada Rè Alfenso.

sti due tormentati scouersero il trattato, onde i Cittadini subito corsero alle mura, & non potendosi ricouerar il Borgo, si conseruò la Città. Hauea pochi mesi auante Filippo Duca di Milano mandato vn de i suoi baroni chiamato Ottolino zoppo, sotto colore di visitar la Reina, & condolersi della morte di Rè Luigi, ma più come si crede, per tentar l'animo di quella, se uolesse instituirlo herede, perch'era di tanto grand'animo, che aspira ua all'imperio di tutt'Italia. Costui giunse à Gaeta a tempo che venne auiso che la Reina ancora era morta. & perch'era persona prudente, & sapea l'animo del suo Signore, se fermò a Gaeta, & auisò il Duca in che stato erano le cose, & che si dicea che Rè Alfonso verrebbe con armata ad assaltar il Regno, & che per questo Gaetani che stauano all'obedienza de i gouernatori che hauea lasciati la Reina, l'haueano pregato che si sermatle in quella Città, perch'erano determinati difenderli dall'armata Catalana. Il Duca non solo li madò ordine che rettasse, ma scrisse subito in Genoua inanima do la Republica che u olesse soccorrere Gaera, & non sopportasse che'l me glio porto che sia nel mar Tirreno, venisse in mano di catalani eterni ne-Fracesco Spi mici di genouesi, e senza dimora su da genouesi madato Fracesco Spinonola alla di- la huomo di molto ualore, & di autorità grandissima, co otto ceto fanti de i quali quattro cento erano balestrieri. Costui dunque insieme co Ottolino, & con Sorleone Spinola, ch'era stato mandato co'i fanti da i Gouernatori del Regno, intrepidamente pigliò a difender la Città, anzi alcuna uolta usciua co'i suoi à scaramuzzare, & a dare all'arme al campo del Rè, & se ben l'artigliarie collocate così vicino abbatteano ogni di tanto delle mura che non rimanea luoco à i terrazzani di star alla difesa, era pur tato la virtù de i soldati, & l'ostinatione de i terrazzani che saceano subito si forti ripari che non ardiuano quelli dell'esercito del Rè per la batteria dar assalto alcuno, talche'l Rè cominciò à poner la speraza solo di acquistar la Cit tà per same, & sè stregnere i passi per mare, & per terra, tato che cominciò à mancar la vittouaglia; & Francelco Spinola ch'era il capo di quelli di dé-

sesa di Gaeta

tro pigliò partito di cacciar dalla terra legenti dissutili, le quali vn di in nu mero di quattro milia persone vennero à chiedere misericordia al capo del Rè; erano tutti i cossiglieri del Rè di parere che senza pietade si cacciassero, e si strignerssero à tornare alla Città, ma il Rè disse, che uolea più tosto saluar la vita a quella pouera turba, che pigliar ceto Gaete, & comado che for magnanimo sero introdutti al capo, e ricreati di cibo, li lassò andare doue à loro piacque, la fama di quest'atto pio, e magnanimo valse tato, che molti popoli, e baroni, che stauano dubij, se inclinaro alla parte del Rè, all'ultimo essedosi venuto nella Città a tato estremo che si pasceuano di radici d'herbe, & d'al. tre cose schiue, e sozze. Fracesco mosso à pietà de i poueri Cittadini, sè pen: siero di ponere in vna gra carraccha di Genoua, che si trouaua al porto tut ti i soldati, & i principali della Città tato della parte Angioina quato dell'Aragonese, & far vela al primo uento, poiche le galee del Rènon poteano impedirla, & lasciar alla Città la libertà di rendersi, ma auenne che una palla di bombarda tirata dal campo ruppe l'arbore della carraccha, & hauendola fatta inhabile à nauigare, Francesco fù astretto di mutar proposito. Qui si puo uedere quanto siano cieche, & tenebrose le menti humane, che spesso si rallegrano di quelli accidenti, onde gli nasce danno, & si dogliono di quelli, onde vien loro salute, & gloria. Il Rè hebbe piacere della rottura dell'arbore, non sapendo ch'era stato cagione di non farli rendere la Città, & i Cittadini se ne dolsero non sapendo che hauea da essere la salu te loro, pochi dì dopoi si scouerse l'altr'armata, che coducea l'Infante Don Pietro, & Francesco, che dubitaua, che'l Rènon uolesse dar l'assalto in vn tempo per mare, & per terra quando quell'armata fosse gionta; fè in pochissime hore approssimar la Carracha alla più debile parte delle mura, & la fè annegare piena di sassi, accioche le naui nemiche non potessero appressarsi, & gittar i ponti sù le mura, il che fè senza dubbio la Città inespugnabile. Il Rèallegro della venuta dell'armata deliberò di tentare di pigliare la Città per la banda del mare, perche ancorche era certo di hauerla fra pochi dì per fame, dubitaua che non potea mancare di uenir soccorlo da Genoua, ò da Prouenza, & desideraua di sbrigarsi tosto da Gaeta per at rendere all'acquistò del rimanente del Regno, se adunque apparecchiare l'assalto in questo modo, pose l'Infante don Enrico dalla bada della Chiesa di San Theodoro; & poco lontano di là Giouanni suo frate secondo ge- à Gaeta. nito Rè di Nauarra, & egli co'l rimanente dell'esercito si appressò alla por ta di ferro, & ordinò a don Pietro, nella virtù del quale confidaua molto, che spingéndo con ogni sforzo le Naui alle mura assaltasse la Città subito che intendesse il segno della battaglia. Il Rèsi menaua auanti vna torre di legno alta, che superaua l'altezza delle mura, & approssimato à quelle sè dar il segno, & da ogni parte cominciò l'assalto con grandissimo ssorzo. Ma Francesco, & Ottolino, & gl'altri Capitani minori, che haueano antiuedu-

magnanimo di Re Alfon-

AsTalto dato

to quelta

J.

to questa giornata, haucano cosi ben compartire le genti, & le aftigliarie, ne i luochi necessarij, & le donne, e altre genti nel combattere inhabili; ser uiano tanto nel condurre pietre, ò altre materie à i combatteti, che fecero ogni sforzo di nemici vano, perche per terra benche gagliardamente, i soldati del Rè appoggiassero le scale alle mura, & molti arditamente salisse-10, era fanto la virtù di quelli di dentro, che gli precipitauano à basso, & la torre nella quale il Rè hauea posto tanta speranza, dopò di hauer sattò qual che danno à quelli di dentro, con tre colpi di artigliaria su fracassata con morte di tutti quelli che ui erano sopra, & di molt'altri circostanti, à cui cadde sopra, nè per mare le naui del Rè combatteano con miglior fortuna, perche tenendo occupato la Carraccha tutto quello loco a piede alle mura, dou'era tanto fondo, che le naui poteano appressarsi, l'altre parti del le mura erano inacessibili per li seccagni, & piccioli scogli à pena couerti dall'acqua, & benche don Pietro che l'conoscea hauesse fatto sare i ponti più longhi per gittarli dalle prodi delle naui sù la muraglia, parte non aggiongeuano, & parte non poteanosi agrappare al muro per tener i Ponti fermi, onde ne auuenia, che quado quelli di dentro uedeano i Ponti pieni, tirando con le bombarde al uentre delle naui, ogni poco che faceano cellate à dietro le naui, cadeano quelli ch'erano sù i ponti con granrifo, & felta de i Terrazzani, dato questo assalto quattr'hore, & sempre il Reandaua cir condando le mura, & ricordando à i suoi, che pochi anni auante haueano pigliato Ischia, ch'ero maggior fortezza, che non uolesseró perdere la ripu tatione acquistata; & alla fine vedendo per mare, & per terra morire i più arditi, & valoroli soldați, se sonare à raccolta, & don Pietro se ritirò con la naui à tiro di artiglieria in luoco, che potesse vietare ogni soccorso che uenisse. Il Rèritorno alle speranze vecchie di hauer la terra per same:in quei sto assalto Francesco Spinola acquistò fama di valoroso, & prudente Capitano, & i Genoueli, di Soldati inuitti, & indomiti nel disender le terre, surono a quella guerra molto utili l'opere di quei marinari della Caraca tha, che con lunghe pertiche, & con sassi abbatteano quelli che si appressauano co'i pontialle mura della Città. Questa vittoria diede allegrezza grande à gli assediati, perche vedeano dalle muta gran copia di valenti huomini di varie nationi morti, & di loro pochissmi seriti, & morti sol Pracesco spi quindici; tra i feriti su Francesco Spinola in una coscia di vna saetta, ma no per questo era dato rimedio alcuno alla same, ch'era venuta nell'ultimi ter mini, per la qual commossi i Cittadini andaro a pregar Francesco, e Ottolino, che volessero hauere pietà di quell'afflitta Città; la quale hauca soffet to uolentieri ogni pericolo, & disaggio mentre ci era qualche speranza di so ccorso, ò qualche residuo di cose da sostenere, ancorche miseramente la uita, & che cercassero di rendersi con qualche conditione trattabile, ò almeno vscissero tutti insieme i Cittadini, & soldati ad assaltar il campo, perche

wela ferito.

perche fin'alle donne si contentauano piùtosto morire à fil di spada, che cader morti per la fame. Francesco ne hebbe pietade, ma perche staua in letto per la ferita rimise ogni cosa ad Ottolino il quale madò subito vn trombetta al Rèà dirli che mandasse alcuno de suoi Baroni co'l quale si potesse trattare delle conditioni dell'accordo. Il Rèmandò Antonio da Bologna detto il Panormita suo Consigliero, & Maestro negli studi i delle lettere, ch'egli amaua, & stimaua molto, & lo mandò più per cortesia, che per volonta, che hauesse di patteggiare con gli assediati, perche sapea benissimo la same che gli premea, & credeua, che tra due dì, ò tre al più sarrebbeno resi à discrettione. Andò dunque Antonio, & con molto honore fù riceuuto, & introdutto doue Ottolino hauea congregati tutt'i primi della Città, & i Capi de'i soldati, & con vna bella oratione cominciò à persuaderli, che con vn Rèmagnanimo, com'era il suo, trouarebbono assai migliori conditioni dandosi liberamente alla sede sua, ch'entrar à patteggiare; perche quali patti potriano dimandare, & sperare se si sapea chiaro ch'erano vsciti da speranza d'ogni soccorso humano, & si erano per la same ridotti à tale, che non poteano portar l'arme in dosso, & ch'era più seruitio al Duca di Milano che si perdesse la terra sola, & si saluassero tanti valerosissimi soldati, che perdere l'una, & gl'altri; Ottolino rispose, che non si potea negare, che la Città staua in qualche disaggio di vittouaglie, ma quanto al soccorso egli era di contraria opinione, che sapea le sorze, & la natura del Duca suo Signore, ch'essendo per mare, & per terra potentissimo. & non solito di lasciare con vergogna l'imprese che pigliaua, non era ne credibile ne possibile, che non mandasse prestissimo, e validissimo soccorso, & che tanto egli quanto tutt'i soldati teneano la medesma opinione della magnanimità del Rè. Ma essendo per lo sacramento della militia huomini del Duca non poteano con honor loro disponere di se scessi, senza far intendere al Duca la necessità che gli stringeua à rendersi; però la pregaua da parte di tutti i soldati, & Cittadini che si ssorzasse di ottenere dal Rèspatio di vn mese che potessero mandare al Duca, che darebbono ostaggi passato il mese rendersi assolutamente alla sede del Rè, con questa conclusione se ne tornò il Panor mita al campo accompagnato da i primi Cittadini fin'alla porta à i quali. promise il disseguente portare risposta. Ma quando il Rèintese la dimanda di Ottolino disse al Panormita che tornasse il di seguente à dirli, ch'egli non era per darli vn di di tempo; tornato dunque diede la risposta del Rè, & tornò à conortarli che volessero ridursi promettendoli che haurebbono. trouata tanta clemenza, & benignità nel Rè, che sarebbono pentiti di hauer tardato tanto à rendersi, & che doue non si potea mostrare la fortezza vincendo, si douea mostrare la prudenza, cededo alla forza maggiore; nacque all'hora ne i Gaetani vna manisesta disperatione. Il Panormita per no lasciarli cost afflitti, disse che seria bene, che Ottolino andasse à trattare; colRè,

rete di gran time.

co'l Rè che potrebbe essere che la Maestà sua si piegasse. Questo piacque ad Ottolino, & à tutti; & si mandò in quell'hora per la securtà dal Rè, & perche venne subito Ottolino, senza farne motto con Francesco Spinola, andò insieme co'l Panormita al campo, & dapò lungo parlamento co'l Rè, se ne ritornò senza hauer ottenuto cosa alcuna; dispiacque molto à Francesco l'andata di Ottolino, & come era maggiore di autorità, & di numero di soldati, commandò, che non si parlasse più di rendersi. Ma Genouesi, che stauano ansiosi di soccorrere Francesco, tanto principale loro Cittadino, & saluare Gaeta, haueano dato ordine che si armasse vn buon numero Biasio Aza- de Naui sotto il gouerno di Biasio Azarete huomo ignobile di sangue, ma di molta esperienza, & virtù nelle guerre maritime. Ma perche correatéguerre mari- po in ponere l'armata in ordine, & sapeano che Gaetani stauano in estrema necessità mandaro Benedetto Pallauicino, che dicea essernoto à Rè Alfonso in apparenza, per trattar accordo, ma in effetco per sar intendere à gli assediati che verrebbe fra pochi di il soccorso. Costui con gran celerità venuto al campo, disse al Rèche la Republica di Genoua tenea gran cura di saluare i suoi Cittadini, ch'erano in Gaeta; ma dall'altra parte desiderauano non isdegnare il Duca di Milano con stringere i suoi à sar accordi poco honoreuoli, & pregò sua Maestà, che volesse venire à pattitollerabili, ch'egli farrebbe opera che si rendessero. Il Rè rispose, che non si poteano far più honorati patti, che far vscir i soldati dal presidio con loro arme, & arnesi à bandiere spiegate per segno che non erano vinti se non dalla fame, & ch'egli se ne contentaua, & che di più riceueria in gratia i Cittadini. Benedetto mostrando di approuare quel che'l Rè hauea detto, disse che volea andare alla Città à persuadere che si rendessero, & partito dal Rè sù riceunto dalla Città, & da i soldati con grande allegrezza; & ristretto con Francesco, & Ottolino, & pochi altri, gli disse che fra otto giorni verrebbe soccorso potentissimo, & che stessero di buon'animo, & volessero mantene re, & ampliar la gloria, che si haueano acquistata, soffrédo con patienza il di saggio di questi pochi giorni, & che no publicassero questa noua, finch'egli non sosse con licenza del Rè imbarcato nella fragata nella qual era venuto, & messo in saluo, & cosi tornando al Règli disse, che hauea trouato in gran discordia Francesco, & Ottolino, & che i soldati erano ammutinati, & era mancato di poco, che non l'hauessero vcciso, & che parea ch'il diauolo l'hauesse tolto l'intelletto, à non accettare si buon partito, & lo conortò, che sacesse sare buone guardie, che fra pochi di per vera necessità li sarrebbono venuti à chiedere misericordia, & tolse licenza, & se ne tornò in Geuoua; ma prima andò in Napoli ad auisar i Gouernatori del Regno, che venia l'ar mata, & quelli mandaro à dire al Caldora che si auicinasse à Gaeta, attalche alla venuta dell'armata. Rè Alfonso non hauesse potuto ponere genti sù l'armata sua, & andare à combattere con la Genouese. Tra questo tem-, po venne

po venne noua à Rè Alfonso che l'armata era vscita da Genoua, & ch'erano quattordici Naui, & tre Galee, & subito sè imbarcare il siore del suo esercito nelle più grosse Naui sue ch'erano pur quattordici, & in tredici Galee, & lasciò il Conte di Lorito di casa di Aquino, il Conte di Fondi di casa Gaetana, & Riccio di Montechiaro alla guardia del campo, & salito sopra la maggior Naue, hauendo prima conortato i suoi, che sossero ricordeuoli delle cose honorate satte da loro nell'altre guerre, ne si legge, ne si ricorda mai, che altra armata hauesse sopra tanti personaggi, quanti questa, che oltra il Rè, ci era il Rè di Nauarra, & Don Errico Maestro di San Giacomo, e Don Pietro suoi frati carnali, il Principe di Taranto, il Duca di Sessa, il Co te di Campobasso, il Cote di Montorio, e grandissimo numero d'altri Baro nidel Regno di Sicilia, & di Aragona, & più de mille, & cinquecento huomini di taglia, & cacciatosi in alto alli 4. di Agosto del 1435. scouerse l'armata nemica sopra l'Isola di Ponza, ma soprauenendo la notte no volse appressars; il di seguente si trouaro alquato auicinate l'una, & l'altra armata, & quelli dell'armata Reale animosi per la presenza di due Rè, e di tati gran Signori, & valentissimi huomini, sollecitauano la battaglia, credendo andare contra Naus piene di marinari, & non di huomini di guerra, & si rideano che'l Capitano dell'armata nemica era stato Scriuano di Francesco Spinola. Il Rè quando furono più approssimati, mandò auanti vna Galea che vedesse il modo del procedere, questa incontrò vno schiffo di nemici, che da lontano fè segno che volea securtà; & Giouan de Iscera Capitano della Galea fè segno di assecurario, e appressato alla Galea, disse à i marinari che voleano?all'hora si se auanti vn trobetta, & disse che voleua andare dal Rè, al quale era madato dal Capitano dell'armata, e che andaua àportarli pa ce, eguerra ad elettione del Rè, ma che'l Rè farà bene à pigliar innanzi la pa ce, che volere prouare la possanza de 1 soldati di Genoua in mare; risero tut ti quelli della Galea delle parole del Trobetta, & lo lasciaropassare al Rè;al quale subito che giunse fè riueréza, disse. Serenissimo Rè, il Capitano Generale di quest'armata, che vostra Maestà vede, li sa intendere che Filippo-Maria Vescote Duca di Milano, & la Republica di Genoua, l'hanno mada to à portar vittouaglia al presidio ch'è in Gaeta, e per questo ricerca la Mae stà vostra, che si cotenti che possa scaricar la vittouaglia che se ne ritornerà subito in Genoua, satto che hauerà questo effetto. Il Rè couocò il Coseglio per sapere quello che si douea rispondere; erano alcuni di più matura età,& giuditio, che giudicauano più securo partito lasciare scaricare la vittouaglia, e rinforzar l'esercito, e isperimetar di pigliar Gaeta co spessi assalti, che auenturare vno esercito tale in vna spetie di battaglia molto dissimile dalle battaglie di terra; oue diece Genoueli disarmati assue fatti al'moto delle Na ui. & alla nausea del mare valeano più che véti Caualieri, che ad ogni moto del legno, ò li girerà la testa, ò sdruccioleranno, & serano presi à man salua;

ma quasi tutti gl'altri auidi di combattere persuasero al Rè che rispondesse che comportarebbe, che scarricasse la vittouaglia; ma per securtà che poi non voglia impedire per altra via l'assedio, volea che li mandasse tutte le vele delle Naui, & con questa risposta, se ne andò il Trombetta, & trouò sù la Naue Capitana tutti i Capitani dell'altre naui, che desiderauano vdire la risposta, la quale poiche l'hebbero intesa, & che si tennero beffati furiosamente tutti andaro alle loro Naui, e ad apparecchiarsi alla battaglia. Biasio ordinò che tre delle sue Naui si tirassero in alto singendo di suggire, & che attacata la battaglia venissero à dare per fianco all'armata del Rè, & egli vedendola venire con grand'impeto l'andò in contro, & elesse due al-Guerra Na tre Naui le meglio armate, in compagnia della sua, & sè disegno di attenuale tra Pè dere solo à pigliar la Naue Reale, alla qual essendo auicinato, con gran ma-Alfonso, o stria di guerra se girar la sua, & schisando la pioda si trouò ad assaltar la pop pa doue staua il Rè, con tanta furia, che à colpi di sassi sè cadere tutti li cobattenti, che stauano nel Castello di poppa, & come spesso gl'ingegni noui quando riescono sogliono essere dannosi all'inuentori; la cagione della perdita della Naue del Rè, fù che oltra la gabbia che staua incima all'arboro, ne haueano fatta vn'altra nel mezzo molto maggiore, carica di huomini, & mal contrapesata, la qual sè dar la banda la Naue, & concorrere tutta la Sauorra da quella parte, si che non si pote drizzare, & sè che la Naue nemica si trouasse superiore, & facilissimamente i soldati di quella potessero scendere alla Reale; l'altre Naui dell'una, & dell'altra parte combatteano crudelmente, & benche i Genouesi adestrati, & assuefatti nell'esercitio ma rinaresco, haueano gran vantaggio con tanti Cauaglieri, che nel mouere

delle Naui non si poteano tener in piedi, & molti de i più valenti che voleano saltare in le Galce nemiche cadeano in mare; pur con gran pertinacia quelli pochi che haucano bona testa resisteano ancora che dalle gabbie del le Naui nemiche senza remissione auuentauano diuersi suochi artificiali, & sassi, & calcina, & erano le Naui afferrate con l'uncini di ferro; l'una con l'altra, che bisognaua ò morire, ò rendersi senza speranza di suggire; & già le due altre Naui, ch'erano con la Capitania de nemici hauendo assaltata la Reale da proda, & da lato l'haueano pigliata quasi tutta, benche il Rè, & molti valenti huomini suoi si desendeano con virtù incredibile; & già Don Pietro con la Naue sua, che non si trouaua intricata con l'altre, & Gottier di Naues con vn'altra Naue, sentendo il pericolo del Rè si mossero per darli soccorso; ma soprauennero le tre Naui, & diedero tanto spauento à loro & à tutta l'armata Reale che intra tanto il Rè essendo auertito che nella

resero.&

Re Alfonso, & Rèdi Nat Naue sua era cominciato ad intraracqua dubbitado di annegarsi, disse che uarra como si rendea al Duca di Milano, & cosi Biasio lo se salire su la Naue sua insieme ti Pricipi pre so'l Prencipe di Taranto, & co'l Duca di Sessa, & essendo di mano in mano ta Genouese. inteso dall'altre Naui, che la Reale era perduta, & il Rè preggione, tutti si

Genouesi.

resero, & Don Pietro con la naue sua, & quella di Gottiernaues si saluò sug gendo ad Ischia; restaro presi il Re di Nauarra, & Don Errico Maestro di San Giacomo con molti Caualieri, & Baroni, forse al numero di mille; nè restaro morti molti, dà i più valorosi; questa rotta si seppe subito in Gaeta ancorche il fatto d'arme fusse vicino all'Isola di Ponza, perche già se vederono le due naui, che fuggiuano, che passauano uicino Gaeta, & con sisto spauento quelli ch'erano rimasti alla guardia del campo, uedendo uscirei Gaetani ad assaltarli si posero subito in suga, & à quel medesmo tempo arri uò Giacomo Caldora, & hebbe quasi tutta la preda del campo, che su di granstima per esserui il fornimento della casa del Rè, & di tanti gran Si gnori. Bialio con l'Armata uincitrice poche hore dapoi arriuò in Gaeta, & perche Francesco Spinola hauca il privilegio dal Duca di Milano, & dal-Republica di Genoua d'Ammiraglio, & dubitaua se montaua in Gaeta insieme co'i due Rè priggioni, Francesco come maggiore uolesse fare à suo modo, esso che disegnaua gratificare al Duca di Milano; disse che volea andare appresso à Don Pietro per pigliare quelle due naui, & Galce del Rè ch'erano tutte saluate ad Ischia, & che tornare be subito in Gaeta, & lasciò due Naui, ch'erano cariche di uittouaglia, che si scaricassero in Gaeta. Ma come egli fù giunto un miglio appresso ad Ischia, si leuò un uento contrario, & ributtò tutta l'Armata in diuerse parti, & la sua corse à Port' Hercole, ma tranquillato il mare, il terzo di tornò all'Isola di Ponza, e tro uò tutte le Naui salue, & come tutti credeano che douesse pigliare la uia di Gaeta, pigliò la uia di Genoua, & con uento prospero gionse in due di à Porto Venere, doue troud una Fragata con vn'huomo del Duca di Milano con lettere che non portasse il Rein Genoua, ma in Sauona, per che là hauerria mandato à pigliarlo, & accompagnarlo à Milano; dubitaua il Duca di Milano, che Genouesi hauendo il Rè in mano hauessero da cacciare tutto il frutto di questa vittoria in beneficio loro, & con l'ajuto, del Rè ridurre quella Patria in libertade. Biasso tirò la uia di Genoua, & per che disse che uolea che la preda si partisse ugualmente, i soldati ch'erano nelle Naui, & haueano guadagnato assai per arriuar tosto, & scaricare le cose loro in terra doue si poteano nascondere, strinsero i marinari ad arriuartosto in Genoua; tanto che la Naue Capitana restò ultima di tutte, & al l'hora Biasio sè drizzare il timone verso Sauona, & arriuato là consegnò il Rè, il Principe di Taranto, & il Duca di Sessa, à Francesco Barbauara, che gouernaua Sauona in nome del Duca, il quale riceuette il Rè contanta veneratione, che parea che fosse venuto non pregione, mà à pigliare possessione di quella Città. Pochi di dapoi venne Berardino della Garda, & molt'altri Baroni, & Capitani del Duca à condurlo gioniin saà Milano, doue su riceuuto nella casa doue soleua stare la Duchessa, & la stette trè di visitato, & sesteggiato da tutti i principali di quella Città ; do lano. poi su codotto al Castello, doue staua il Duca, & là su alloggiato ad vno ap

Re Alfonso, i Principe Tarantò: of il Duca uona, er poi portati à Mi

MM

parta-

Qualità del Duca di Mi

partamento del Castello dou era con Pompa Reale accomodato ogni cosa: mà il Duca stette alcuni di senza volerlo vedere; per questo mi pare di dire quel che si legge della natura di questo Prencipe; Fu d'Ingegno acuto, & prudente, liberalissimo, inchinato ad Humanità, piaceuole nel parlare, Nel vestire, & nella splendidezza delle cose per la persona sua era negligente, & più tosto contento di vestire da prinato che da Principe; Era impatiente della quiete, & desideroso di noue Signorie. Talche in pace desideraua la guerra, & nella guerra poi desideraua la pace: Attese più à sodisfare à Soldati, che à Cittadini; & soura tutto inalzaua, & honoraua i Capitani Valorosi; Fù grandemente timido, & per questo li piaceua la solitudine, & non volcua conuersatione; & quelli pochi con cui conuersaua, volea che sossero amatori della solitudine, com'era egli. l'Imbasciarie che li veniuano, le facea riceuere, & ascoltare da quelle del suo Consiglio, & per mezo di quelli trattaua con loro, & le spediua. Anzi essendo venuto in Italia l'Imperadore Sigismondo, & passato per Milano per andar ad Incoronarsi à Roma, lo sè molto honoratamente riceuere, mà non andò à vederlo, trouandoss poche miglia lontano, il che tenne molti di quel tempo in dubio, se fosse stato per superbia, ò per natura sua inurbana. Poi che'l Rè su stato alcuni di in Castello: Il Duca andò à vederlo, mà mandò prima à dirli, ch'egli l'andaua à visitare come ad Hospite venuto voluntariamente à casa sua, & che però non volcua che si parlasse frà loro d'altro che di cose di piacere, & cosi sù fatto, che dapoi che surono abbracciati molto caramente si parlò trà loro di caccia, & d'altre cose tutte aliene da quello che si haueua da trattare di pace, ò di legatrà loro, Negotiando poi il Rè per mezo de i Configlieri del Duca che i Fratelli ch'erano rimasti con le naui preggioni in Genoua, venissero à Milano; con molto dispiacere di Genouesi l'ottenne, & poi che'l Duca li uides'inclinò più volentieri à far lega co'l Rè, & vlarli quella corresia, che non hebbe altra simile al mondo à quelli tempi, donandoli la libertà, & così subito, che sossero fatti i Capitoli della lega trà loro il Duca permise che'l Rè di Nauarra, e'il Maestro di San Giacomo andassero in Spagna à far nuouo apparato per la Guerra di Napoli; & che Giouan Antonio Orlino Prencipe di Taranto, & Giouan Antonio di Marzano Duca di Sessa, & gl'altri Baroni del Regno di Napoli venissero al Regno à ricreare. & dar animo à i partiggiani del Rè che credeuano, che mai più il Rè, non potesse sperare di hauere vna Pietra nel Regno, & certo questo su esempio per tutti i Seculi notabile, che dà quella rotta cosi grandissima con la preggionia del Rè, & de tutti i suoi, unde si pronosticaua che non solo il Rè hauesse da perdere la speranza del Regno di Napoli, mà la possessione dei Regni-di Spagna, hauendo Inimico il Rè di Castiglia, susse nata à lui tanta selicità, e tanta potetia. Poco dopò su firmata la lega, Il Duca madò in Genoua ad ordinare che si preparasse l'Ar

Rè Alfonfo cō l'altri suoi principi libe rati.

mata per andare co'l Rè all'impresa di Napoli. Genouesi; che stauano alterati per essere stato tolto à loro tutto il frutto della vittoria, cominciaro à solleuarsi, & mandare Imbasciadore al Duca à pregarlo, che non li con stringesse à pigliar l'arme in fauor de Catalani perpetui inimici di Genoue uesi contra la Casa di Francia, con la quale haueano antiqua, & continuata amicitia: & persistendo il Duca nel suo proposito senza far conto dell'Ambasciadore di Genouesi, & comandando che sacessero l'armata con diligenza, Francesco Spinola hebbe poca fatica di solleuare quella Città, & prese l'armi, andaro ad ammazzare Obiccino, ch'era Couernatore all'hora, & pigliaro priggione Lodouico, & Erasmo Triuultio, ch'erano venu ti per sollecitar l'armata, & cosi Genoua ridotta in libertà tenne ristretti tutti i priggioni de i Regni di Aragona, di Sardegna, & di Sicilia, i quali surono costretti à pagar grosse taglie che ascesero à molto maggior somma di quella che la Republica hauea speso in sar l'armata che su vincitrice à Ponza, & dà quel tempo, come si può veder nell'Historie di quell'Età, lo Stato del Duca Felippo sempre andò declinando.

Cenoua ridutta in li-

IL FINE DEL DECIMOSESTO LIBRO.



## LIBRO DECIMO

SE TITIEN OF

OI che fu dissipato l'Esercito, ch'era restato all'assedio di Gaeta. Il Caldora hebbe poca fatica di pigliar tutte le Terre del Cotado di Traietto & del Ducato di Sessa, & haurebbe acora presa la Città di Sessa, se si fosse posto ad assediarla; ma volse se piu tosto tornare all'assedio di Capua, sperado che i Capitani per la rotta, & prigione del Rè, haurebono preso parrito di rédersi, poiche no si vedea speraza alcuna di soccorso, & passediar da duo lati la Città, fèvn pote su'l Volturno, che passa p Capua, & lo fortificò dall'un capo, & dall'altro & lasciò dà là del Fiume il Cote Antonio da Potadera, e Michelet to da Codignola, co parte dell'Esercito; & egli col rimanete si pose di quà dal Fiume, & si tene p certo che la Città sarebbe resa, se Cola d'Azzia, Caua liero molto potéte in Capua, no hauesse téuto i freno i Cittadini che staua no inclinati à rédersi. In questo tépo giusero à Gaeta quattro Galee Proué-La Roma Isa zali, co la moglie di Rè Renato, & due figliuoli piccoli. Perche Lazilotto bella in Gaeta. un 18. Agnese, Gualtiero Galeoto, & Cola Venato, ch'erano stati madati in Fracia, To Winginhà chiamare Rè Renato: trouaro che'l Duca di Borgogna, ch'i vna bartaglia in Haf . nut l'hauea fatto priggione; & l'hauea liberato sotto la fede, ò fosse p inuidia, ve Summike his 4. dédo ch'era chiamato à cosi gra Regno, ò fosse p fare piacere à Rè Alfoso, il \$1.630 pary. rechiese che hauesse osseruata la fede, & sosse tornato à lui, & quado andò lo pose in carcere, dado materia à quelli, che saperano questa Iltoria, di giudicare, qual fù maggiore, la sciocchezza di Rè Renato ad adarui, ò la discortessa del Duca à porlo in carcere, la quale parue tato piu uituperosa, e barba ra, quato che fù quasi al medesmo tépo co la cortesia che sè il Duca di Milano à Rè Alfoso: Per questo opraro che venisse la moglie che sù chiamata la Reina Isabella. Questa riceuuta da Gaetani co molto honore, ringratio Ot

Re Renato Carcerato dal Duca di Borgogna.

Tradimen to d'Antonio de Pontedera.

tolin Zoppo, che l'hauca coseruata glla terra, & laudò i Cittadini ch'erano stati sideli, & gli sè molti Privilegij. Et volédo passare in Napoli, menò seco Ottoli Zoppo sotto spetie di honore, dicedo che lo uoleua al suo coseglio, ma più per leuargli Gaeta di mano, perche hauédo inteso l'accoglieze fatte dal Duca al Rè, cominciò àdubitare di gllo che su poi, & lasciò Lanzelotto 18 ). Mr. 1435 Agnese, al gouerno di Gaeta. Giunse dopò in Napoli, à xviij. di Ottobre, oue su riceuuta congrandissimo honore, & co somma allegrezza di tutta la Città, alla quale era venuto in fastidio il gouerno della Balia, e dei Gouerna tori. Tra questo tépo Capua uéne in tanta strettezza, ch'era forzata à réder si, sè no susse stato il tradimeto di Antonio di Pontedera, ch'essendo stato su bornato per tremillia ducati, si parti dal Campo, & andò in Capagna di Ro ma. Onde Micheletto da Codignola dubirado che Capuani, co'l psidio no uscissero a darli sopra sene passo di qua dal Fiume, e si cogiuse co'l Caldora, & in questo .. O. ....

si congiunse co'l Caldora, & in questo modo hauendo i Capuani l'esito libero, dall'altra parte si sostenero con le correrie; & perche il Conte di So ra, & il Conte di Loreto infest mano le terre del Caldora in Abruzzo, uedédo il Caldora che questo assedio andaŭa longo si parti, & andò per dise sa delle cose sue, & ridusse in estrema necessità l'uno & l'altro di alli che l'hauean mosso guerra, & in questo rempo si concluse, & publicò l'accordo fra il Duca, e'l Rè; & don Pietro che staua in Sicilia si mosse có cinque galce per andare alla Spetie à pigliar il Rè ch'era già liberato; & essendo arriuato ad Ischia sù ritenuto da vna graue tempesta di mare nella marina di Gaeta, & perch'era la peste, & 1 Gaetani più nobili, & più facoltosi erano vsciti fuori della Città, & per caso Lanzilotto Gouernatore era morto, alcuni Gaetani, che teneano la parte di Rè Alfonso, andaro ad offerirli, & à darli la Città in mano, cosi per uolontà d'Iddio quella terra, che con tanti assalti, & contante sorze non hauea potuto pigliarsi, per vna tempesta m. che interuenne là a don Pietro uenne in mano di Aragonesi; pensaua poi don Pietro di seguire il camino per andar à pigliar il Rèsuo stratello; ma Antonio Panormita, ch'era appresso di lui in grande autorità, si persuase che in nullo modo lasciasse Gaeta, poiche l'era stata data in mano dalla fortuna, massime che non potendoui lasciare molte genti in guardia, haueria di leggiero potuta tornare in mano di nemici; & per questo don Pietro restò in Gaeta, & Ramondo Periglios andò con legalee, & con uento prospero, andò il terzo di a Porto Venere, doue trouò il Rè, & gli die de nouella della presa di Gaeta, la quale li diede altrotanta allegrezza, quan- Rè Alsonso à to l'hauea data la libert à sua propria, & posto in alto uenne à Gaeta il secondo di Febraro dell'anno. 1436. & non hauea altre genti con se che Minicuccio Vgolini Aquilano, & Honorato Gaetano Conte di Morcone, con quelli soldati, ch'erano saluati dalla rotta del campo che poteano essere treceto caualli, & passarono molti mesi, che senza fare impresa alcuna, and aua & ueneua di Gaeta à Capua. Questa libertà del Rè congiunta. con l'amicitia, & lega fatta co'l Duca, pose ingran spauento la Reina Isabel la, & tutta la parte Angioina; & per questo Ottino Caracciolo, & Giouan Cossa, furono mandati à Papa Eugenio à dimandare soccorso, & ageuolmente l'ottennero, perche il Papa sapendo l'ambitione del Duca di Milano, che da se solo tentaua di farsi signore di tutta Italia, pensaua quanto maggiore sarebbe l'audatia sua, essen doli giunta l'amicitia del Rè di Aragona, & di tant'altri Regni; madò Giouanni Vitellisco da Corneto Patriar Soccorso ma ca Alcsandrino, huomo più tosto militare, ch' Ecclesiastico, con tre milia pa alla Regicaualli, & tremilia fanti in soccorso della Reina, & co questo si solleuò mol na Isabella. to la parte Angioina, & tanto più, quato che acquistò l'amicitia di Genoue? si, ch'erano diuentati mortali nemici del Duca, & del Rè di Aragona, & co me si dirà poi, congrandissima fede sauorirono quella parte sino a guerarafinita. La Reina mandò Miccheletto in Calabria, a debellare al-

Gaeta press da don Pietro di Arago

Minicuccio V golini Aquilano.

MM 3 cuni che teneano la parte del Rè, & in questo modo si passò sinche uenne il Prencipe di Taranto da terra d'Otranto à congiungersi co'l Rè, il quale chiamato tutti i Baroni, che teneano le parti sue venne à Capua, & per ope ra del Précipe tirò dalla parte sua Ramondo Orsino Conte di Nola fratello cugino del Prencipe; il qual per il valor suo, e per l'oportunità delle terre che possedea vicino Napoli, sù buona cagione della vittoria. Il Rèper tenerlo più obligato, gli diede per moglie vna cugina sua, figlia del Conte di Vrgel, chiamata Lionora di Aragona, & li diede in dote il Ducato di Amalfi. Co l'esempio di lui si ribellò ancorà il Conte di Caserta, che sù pur di grand'importanza. E'IRè accresciuto l'esercito, andò, & pose campo à Marcianisi, & l'hebbe subito; poi andò à Scasati con disegno di chiuder il passo di Calabria, come hauea chiuso quello di Puglia, hauendo Nola, & Caserta; & benche quelli del presidio ch'erano dentro si desendessero gagliardamente, non hauendo vittouaglie, se non per pochi dì, si resero, il srmile fè Castello à mare, & di là andò per la via di Nola ad Auellino per debellare Troiano Caracciolo, figlio che sù del gran Sinescalco; & non potendo, ne accordarlo, ne espugnarlo, girò la via di Montesuscolo, & hebbe Ceppaluni, & Monte Sarchio: & perch'era già il core del verno, il Prencipe di Taranto si ritirò alle stanze con le sue genti; e'l Rè assaltò Airola, ch'era di Marino Bossa, & la pigliò, & di là poi se ne ritornò à Capua. La Reina per la ribellione del Conte di Nola, che hauea anchora Sarno, fece priuile gij di Sarno ad Ottino Caracciolo, & così anco di monte Sarchio, per la ri bellione di quel di la Lagonesa. Quello spauento c'hebbe la Reina per veder tanti successi selici di Rè Alsonso, sù tolto dalla uenuta del Patriarca, il quale nel mese di Aprile entrò nel Regno, & pigliò molte Terre di quelle che vbediuano à Rè Alfonso; & la Reina confortata mandò à chiamare Giacomo Caldora, che congiunto co'l Patriarca hauesse d'assediar Capua, e tra tanto madò al Patriarca ottoceto caualli di Napolitani di bellissima gente; e'l Rè Alfonso mandò subito à chiamare il Prencipe, & l'altri Baroni della sua parte, e tra tanto determinò de ritirarsi in alcuna terra sorte. Erano di parere i Catalani, che si ritirasse à Gaeta come Terra più sorte. ma i Baroni del Regno ch'eran appresso à lui dissero, che no era bene allon tanarsi tanto da Capua, & proposero al Rè, che douesse restarsi à Tiano per non dar tant'audatia à nemici, & tanta disperatione à i partiggiani suoi, di restar à Capua, non era da pensarci, perche, benche la terra sosse sorte, non hauedo potuto per l'assedio passato coltiuarsi il territorio, era mal sor nita di cose da uiuere, però il Rèpigliò risolutione di restarsi à Tiano, & cosi Giouan di Vintimiglia restò à Capua, come staua prima, e'I rimanente dell'esercito si ridusse à Tiano co'l Rè: me l'Patriarca, che credea di far poco frutto assediando Capua, perche non hauea genti che bastassero à tenerla assediata dall'una, & dall'altra banda del Volturno, se ne andò in Valle

di Gau-

di Gaudo, doue Romani furono posti sotto il giogo da Sanniti, & assaltò monte Sarchio, & non potendolo pigliare, ui pose l'assedio. Pochi di dopoi soprauenne il Prencipe di Taranto, ch'era stato chiamato da Rè Alfonso con mille, & cinquecento caualli, & due milia fanti, il quale si pose in Mõ tesuscolo per dare speranza di soccorso à quelli de monte Sarchio, e'IRè dubitando di quel che poi succese, ordinò à Giouan Vintimiglia, che andasse con quelle genti ch'erano à Tiano, ad incontrar il Prencipe, perche sa peua che con le genti sue proprie, il Prencipe mal potrebbe resistere al Patriarca; andò il Vintimiglia, ma trouò pigliati i passi tra Arpaia, & Monte Sarchio, & si fermò aspettando che'l Précipe più tosto uenisse à lui, poiche hauea maggior esercito. Il Patriarca hauendo hauuro notitia, che nel campo del Prencipe non molta diligenza si usaua nel ponere delle guardie, andò ad assaltarlo all'improuiso, & entrato ne i repari del campo, alcuni de i soldati del Prencipe vecise, & alcuni pose in suga, ma la maggior parte pigliò priggioni insieme co'l Prencipe, co'l quale restato priggioni. Pietro Palagano di Trani, & Antonio Maramaldo di Napoli, ch'erano i principa li del campo, Gabriele Orsino fratello del Précipe si saluò, & sene ritornò al Rè, il quale non sperado di potere soccorrere Monte Sarchio, perche sti maua molto quella Terra per stare al passo di Puglia, se ne andò con le gen ti che hauea in campagna di Roma uerso Sermoneta, sperando che'l Patriarca andasse appresso à lui, & si diuertisse dall'assedio di Monte Sarchio, & giàne segui questo esfetto, che'l Patriarca lasciò Monte Sarchio, & per lo paese di Alisi passò il Vulturno, & se li rese subito Vairano, Presenzano, & Venafro, doue si congiunse con Giacomo Caldora; ma non stettero molti di in concordia, perche il Patriarca parea che tirasse ad un fine, che le Terre che si pigliassero, se tenessero in nome del Papa, & Giacomo non voleua, & cosi Giacomo, poiche hebbe lasciato Francesco Pannone in guardia di Venafro, se ne ritornò in Abruzzo, a tempo che'l Rè, c'hauea visto che non potea fare molti progressi in campagna di Roma, hebbe per bene ritornarsene per la via di Fondi, & di Sessa, dubitado, che se'l Patriarca fosse stato concorde co'l Caldora, haueria potuto fare grandissimi dani alla par te sua. E'l Patriarca ritornato uerso Napoli se ne andò a Scafati, & il Rèha uendo inteso questa discordia uenne in speraza di opprimere il Patriarca, & pigliò la uia di Nola, trouò che trecento caualli mandati dal Patriarca a Napoli, essendo incontrati con alcuni caualli de i suoi, l'haueano posti in fuga; mandò la maggior parte della caualleria, la quale soprauenendo all'improuiso ruppe i caualli del Patriarca, & ne prese la maggior parte. Per questa rotta il Patriarca determinò di temporeggiare, & non uenire a satto d'arme co'lRè, & per la uia di Sanseuerino se ne andò a Montesuscolo. Il Rèschifando quelli luochi angusti, pigliò la uia di Terra di lauoro, & rico Pandone Con uerò Vairano, & Francesco Pannone pattiggiò di darli Venafro, se l'Rèla tedi Venafro

Prencipe di Tarato preg

donaua

donaua à lui con titolo di Conte, el Rèse ne contentò, & nè li se prinilez gio. Erano nel campo del Patriarca quasi tutti i Capitani delle genti d'ar me, ò di sangue, ò di fattione Orsini: Questi non lasciaro di tentare che tosse liberato il Précipe di Taranto, Capo senza dubio di casa Orsina, el Patriarca trattò co'l Papa, & hebbe licenza di liberarlo, purche alzasse le bandiere della Chiesa, & uenesse à seruire il Patriarca co cinquecento caualli, & cosi su cocluso. Il Précipe che amaua grademente Re Alfonso, no potendo soffrire di militare contra di lui, volse questo patto dal Patriarca di mandare in vece sua Gabriele suo fratello co'i cinquecento caualli, & cosi su liberato; & perche subito uennero con Gabriele Orsino, i cinquecento caualli, ch'erano già remasti delle reliquie della rotta di Montesuscolo, il Patriarca determinò di andare ad incontrarsi co'l Rè Alfonso, & pigliò la uia di Salerno per passar da Napoli, e'l Rè hauédolo inteso, è tro uandosi tante genti, che li parea di essere pari di forza al Patriarca, andò à Nola con disegno d'incontrarlo, & passando più oltre, come sù giunto à Sarno furono pigliati da i suoi due huomini d'arme del Patriarca, i quali dissero ch'erano venuti per uolontà del Patriarca à trattare di far triegua co'l Rè, & condotti inanzi à lui, li dissero l'intento del Patriarca, che staua mal sodisfatto della Reina, che però desideraua an sar à seruir la Sede Apostolica ad impresa più fruttuosa, & che sempre che sua Maestà mandasse alcuno con potestà di far triegua per quattro mesi, il Patriarca l'hau rebbe fatta, & tra quel mezzo haurebbe trattato co'l Papa, di concludere pace. Il Rè che conoscea che togliedosi dinanzi il Patriarca, nel quale con sistea la maggior parte delle forze de nemici, si porea tenere la uittoria cer ta in mano; mandò subito à concludere la triegua, & non lasciò per maggior cautela dispingersi da Sarno fin'all'acqua della Mela, Casale di Sanse uerino, perche dubitaua di qualche inganno, & in quetto tempo venendo per la uia di Serino, ducento caualli per ordine della Reina, condotti da Paolo della Magna à giungersi col Patriarca, mandò ad assaltarli, & li rup pe, essendone fatta priggione la maggior parte. Questo danno indusse più il Patriarca à far la triegua, & fu conclusa per due mesi, che'l Rènon la uol se fare per più, parendoli che susse tempo bastante à trattare, & concludere la pace co'l Papa, & à scoprire l'animo del Patriarca, s'era sincero. Assicurato dunque per questa triegua, se ne ritornò con animo di assediare Auersa, & andò à ponersi à Giugliano, Casale Iontano di Auersa due miglia, che'l tempo ch'era di uerno, non potea starsi all'assedio in campagna; & perche si fidaua nella triegua fatta co'l Patriarca, ancor che sapesse che'l Caldora chiamato dalla Rema tornaua di Abruzzo, poco lo stimaua; & staua con securtà. Ma la Reina che l'intese mando lettere al Patriarca, & al Caldora, aus sandoli ch'era leggiero ropere il campo del Rè, se venea no unitamente all'improuiso, & scrisse ancora all'Arciuescouo di Beneué to, ch'era della parte Angioina, che hauesse riconciliato il Caldora, co'l

Patriarca

Patriarca accioche hauessero poruro sare questo esserto: il qual Arciuesco. to trattò con tanto studio l'accordo, che la vigilia di Natale si mosse da va na parte il Caldora, & dall'altra il Patriarca, à lumi di torchi la notte, & si congionsero insieme ad Arienzo, & all'alba gionsero à Caiuano, douc sece to riposare alquanto, & mangiare i Soldati, che haueano caminato tutta la notte, & questo su la salute del Rè: perche Giacomo della Leonessa Signor di Montesarchio, & granscruidor del Rè hauendoli veduti passare per diuerse vie, mandò piu corieri, non ne giunseal Rèsenon vno, che per hauer troppo allungata la strata, giunse à tempo che'l Rè intendendo per altri de i Casali di Auersa, che comparenano assai vicini, i nemici: non si vol se intrattenere à far armare i suoi per sar difesa, mà monto à cauallo co'l sior della sua caualleria, & suggi verso Capua : gl'altri dell'Esercito surono tratti priggioni, ò da nemici, ò da gli Auersani, che vsciro alla fama della rotta, & certo se non sosse stata la pausa che nemi ci seccio à Caiuano, il Rèsareb be stato preso in letto, perche ogni cosa haurebbe potuto credere, più che questa concordia cosi repetina del Caldora, col Patriarca. La preda su gra de non solo dell'Argentaria, & supellettile del Rè, ma de 1 Carriaggi di tãti Signori, & di eccellétissimi caualli. Da Giughano il Patriarca, el Caldo ra andaro à visitare la Reina à Napoli, dalla quale surono riceunti con ngni spetie di honore: mà il Patriarca cercò alla Reina che li concedesse Auersa persinche sosse sinita la guerra : accioche esso hauesse done potersi ritirare nel tempo che non si potea guerreggiare. La Reina chiamato il Co seglio propose & dimando ch'era da fare : il Caldora ch'era di maggior autorità di tutti, disse che'l Patriarca non volea Auersa à fine di ritiraisi, come dicea, ma di cominciar a pigliar possessione del Regno in nome della Chie sa, & che non è terra, che possa ponere Napoli in necessità più che Auersa, dalla quale viene di, per di il vinere à Napoli, & per questo non douea darseli, à questo parere concorsero tutti gl'altri del Conseglio, & su risoluto che la Reina rispondesse che non porea farlo, senza alienare da se gl'animi degli Auersani, & che haurebbe bisognato ogni voltà che'l Patriarca sosse vscito in capagna lasciarci mezze le sue géti in guardia; mà che ricouera dosi Tiano, o Sessa, o Venafra terre solte di essere de Baroni, l'haurebbe da ta quella che più gli piacesse, & che li desse vinti cinque millia docati: & molte bone parole, & cosi su fatto. Conobe subito il Patriarca, che questa risposta era stata opera del Caldora, & non potendo dissimularlo, si venne tra loro à nemicitia scouerta, & egli prese la via di Puglia, come parte piu ricca, per arricchire i Soldati, e'l Caldora pigliò la via di Abruzzo. La fama della rapacità delle géti del Patriarca, come su intesa l'andata sua in Pu glia, mosse subito la Città di Trani, che à quel tempo era ricchissima ad al zare le bandiere di Rè Alfonfo, perche gia si diceua che l'Patriarca non an daua per altro in Puglia, che per taglieggiare le terre ricche. E i Cittadini madaro subito al Rè dui Cirtadini principali, & de i piu ricchi à dirli che

haueria

haueriano donato alla Maestà sua quato haueano potuto dandoli il dominio della Città; mà bisognaua, ch'ei mandasse ad espugnar il Castello che si tenea da nemici, per il quale era facile à ricouerar là Città se'l Caldora, ò il Patriarca vi andauano. Il Rè poi che l'hebbe laudati, & ringratiati disse che non potrà hauere se non carissimo l'acquisto d'vna Città così nobile, &: ricca,& che haueria cura di matenerla, & magnificarla: & per all'hora ma dò Giouan Carrafa contre Galee che tenesse assediato il Castello per mare, & disse che appresso prouederia per terra. Il Patriarca gionto in Puglia, & hauendo inteso la reuolutione di Trani, andò taglieggiando alcune Cit tà, & alla fine si fermò ad Andri, doue si trouaua il Prencipe di Taranto, il quale tenendo secreta intelligenza con Re Alfonso, desideraua di sturbare tutte l'imprese del Patriarca, & però si crede che hauesse fatta nascere discordia trà i Cittadini d'Andri, & i Soldati del Patriarca ch'erano insolentissimi; onde nacque vn tumulto grandissimo, doue con gran stragge dell'vna parte, & dell'altra potea quella Città restar saccheggiata, & arsa:mà il Prencipe, che vedea il Pericolo, si pose in mezzo, & acquetò i Cittadini. Il Patriarca sollecitato dal Castellano di Trani si mosse per andar à soccorrerlo, & richiese il Prencipe che andasse con lui; il Pré cipe si scusò, che non si sentia bene, ma gli diede più genti delle sue, che non era tenuto di darle, per la libertà che hauea hauuta, & d'all'hora il Patriarca cominciò à sospettare di tradimento dal Prencipe: mà quado giun se à Trani, & trouò vna fossa che haueano fatta i Cittadini intorno al Castel lo ch'era ben guardata, per hauere poche fanterie, comandò à gl'huomini d'arme che scendessero à piedi à combattere; ma Lorenzo da Codignola Capitano Illustre della disciplina Sforzesca che vide che gl'huomini d'arme del Prencipe non voleuano vbedire, & scendere da i caualli come scendeano gl'altri; andò al Patriarca & disse Signore, non vi accorgete che questi no vogliono scédere, & trouadoss i nostri à piedi intenti à combattere, nè potranno dar sopra, & vscendo i Cittadini contra noi, atterrarne viui in questa fossa. Vdendo queste parole il Patriarca sbigottito se salire tutti à cauallo, & sen'ando à Bescieglia, oue sentendo che tuttauia dalle terre del Prencipe veneano géti di guerra; & che veniano le galee del Rè ad assediar per mare il Castello de Trani, per paura di non esser richiuso per terra, & p mare, si pose in vna barca picciola, & se n'andò prima ad Ancona, & poi à Ferrara, ou'era Papa Eugenio. Le sue genti temendo di essere tagliate à pezzi per li mali portaméti fatti alle terre, per mezzo di Marino di Norcia serui dore del Caldora, ch'era pur egli al presidio di Bari, si indussero à militare sotto il Caldora, che all'hora era venuto di Abruzzo à Bitonto, & hebbe co le genti le soppellettile del Patriarca di valore di cinquantamillia docati. In tanto il Castello di Trani si rese, & poi che il Caldora hebbe cresciuto l'eser cito se ne venne in Terra di Lauoro; il Prencipe ancora poi ch'hebbe dà rut te le terre sue fatto leuare le Bandiere della Chiesa, & alzare quelle di Rè Al-

fonto

Il Castello di Tranireso.

fonso, andò à trouarlo, & su carissimamente riceuuto: In questi di il Duca di Borgogna riceuuto vna grossa taglia, liberò Rè Renato, il quale con Rè Renato li diece Galee se îbarco à Marseglia, & venne à Napoli, & per tutto il Regno Re Renoto à solleud molto gli animi della parte Angioina, per la gran sama delle cose Nap. fatte da lui nelle guerre di Francia contro l'Inglesi; la qual fama comprobò con la presenza, & co'i fatti, perche subito che sù giunto, & da Napolitani riceuuto com'Angelo disceso dal Cielo, cominciò à voler riconoscere i Soldati ch'erano in Napoli, & la giouentu Napolitana, & ad esercitarli, & ammaestrarli esercitandosi insieme con essi, onde acquistò grandissima riputatione insième, & beneuolenza; Mandò subito a trouare il Caldora, qual era stato con le sue genti alle stantie in Puglia, il quale venne subito con le suc genti, ch'erano da tremilia caualli molto bé in ordine, i quali condusse sin alla Porta Capuana, & entrò nel Castello ad visitar il Rè, dal quale su con ogni spetie di honore riceuuto, & lo pregò che volesse vscire à vedere quel Presente che potea farli come pouero condottiero, ch'erano le genti sue; il Rè caualcò insieme con lui, & restò contentissimo, si per la presentia d'un tal Capitano com'era il Caldora, come per lo numero. & qualità delle sue genti; perche il Caldora era di statura bellissima, & accomodata all'arte militare, & d'una faccia che dimostraua Maestà, & grandezza d'animo, Parlaua con gran Jissima gratia, & co eloquenza più che militare, perche era più che mediocremente letterato. Ri tornati dunque nel Castello, & parlato col Rè gran pezzo di quello che si hauea da fare per l'amministratione della guerra, fù concluso che si an dasse ad espugnare Scafata per aprire la via di Calauria, & di Basilicata, & senza perdere tempo la matina seguéte an dò & in arriuare, quelli di Scasata sen za aspettar assalto si resero subito. Mà Rè Alfonso, subito che seppe che'l Caldora hauea pigliato quella via, si mosse da Capua, & per la via di Nola andò per soccorrer Scafata, indiuinandosi che'l Caldora andarebbe là, mà come seppe ch'era resa ritornò indietro, & pigliò la via di Abruzzo con disegno di assultare le terre del Caldora, per dultraerlo di guerreggiare per quella via ché hauca pigliata ch'era molto dannosa alla somma della guer ra, & giànon s'ingannò, per che à pena su arrivato in Abruzzo, che'l Caldo ra ch'era venuto appresso venne ad accamparsi à Casacandidella, Castello vicino Sulmona, tanto che vn picciolo riuo diuideua l'esercito del Caldora dall'Aragonese, & si sentiuano le voci de i Soldati dell'vna parte, & dell' altra, che diceano parole ingiuriose frà loro, perche i Soldati del Caldora rinfacciauano all'Italiani del campo del Rè, che volessero seruire così vilmente à catalani gente pouera, & rapace, & quelli rinfacciauano à loro che seruissero il Duca d'Angiò pouero, & che frà pochi di saria stretto à lasciar l'Impresa, oltre di ciò si venne alcuna volta à picciole scaramuccie con poco vantaggio dell'una parte, & dell'altra; trà questo tempo si le 10 vna sama, che'l Conte Francesco Sforza, ch'era nella Marca per fare dispiaccre al Du-

Statura, et qualità del Caldora.

Sulmera af fediata dal Caldora

ca di Milano, ch'era tanto amico del Rè, veniua à soccorrere il Caldora. Per la qual sama tutti i Baroni del Regno, ch'erano appresso al Rè Alsonso, cominciaro à persuaderli, che si ritirasse. Altri dicono che quella sama su pro curata à studio, perche quello luoco era pericoloso per il campo del Rè, poi ch'era circodato tutto di terre, che ubediuano al Caldora, però il Rè si mosse, & andò al contado di Celano, & in pochi di conquisto tutte le castella di quel paese: mà il Caldora pigliò ad assediar Sulmona, con speranza che'l Rè Alfonso abandouasse quella terra che voluntariaméte se l'era resa ribellandosi al Caldora, che n'era stato signore, & mandò à dire subito al Rè Renato, che se desiderana finir la guerra venisse in Abruzzo, per che uenendo la persona sua sola saria stato superiore à Nemici, poi che'l nome del Rè era stato efficace à fare resistere l'esercito contrario alle genti sue; Rè Renato non mancò di eseguire il conseglio del Caldora, & menando se co quella quantità di caualli che potè maggiore, & quasi tutta la giouentù Napolitana, andò à gran giornate à trouarlo, & per che Sulmona staua ben fornita di genti, & di uittouaglie, esso giudicando che la più corta uia di sinir la guerra era tentare di far fatto d'arme, & rompere il campo del Rè Al sonso, dato il guasto al paese di Sulmona, andò à trouare Rè Alfonso, che sta ua accampato à Castello Vecchio della Valle di Sobrieco, & essendosi accampato due miglia lontano da lui, mandò un'Araldo à disfidarlo à battaglia co'l guanto di ferro, com'è solito; Quando l'Araldo peruenne innanzi à Rè Alfonso che hebbe satta l'imbasciata, il Rè li disse che egli accettaua uolentieri l'inuito: mà uoleua sapere sel Rè Renato il qual esso chiamaua Duca d'Angiò uoleua combattere con lui da persona à persona, ò con tutto l'Esercito, & rispondedo l'Araldo, che uoleua combattere con tutto l'Esercito, disse che rispondesse à colui che l'hauea mandato, che era per com battere uolentieri, & che per usanza toccando al dissidato l'elettion del ca po, egli l'aspertarebbe fra otto di alla campagna, tra Nola, & Acerra, che era attissima à sar satto d'arme. Quando Rè Renato intese la risposta, disse che quell'era altutia usata per non combattere, & perche Rè Alfonso si par. tì subito mádo à dirli chè partiua p andarsi à trouar à tépo al capo, no uolse seguirlo, ma atrese à ricouerar tutte le terre che Rè Alfonso hauea piglia te, & andò all'Aquila, ch'è la maggior Città di Abruzzo, & molto amica, & fedele alla casa di Angiò, & siì con grande honore, & dimostratione di amo renolezza ricenuto, & soccorso di molti danari. Intanto Rè Alfonso, per of sérvate quel che hauea detto, andò ad aspettare nel piano tra Nola, & Acer. ra, & passato quel di che hauea destinazo andò à poner campo ad Arpaia, dou'era Marino Bossa, che n'era signore, il qual non uolendosi rendere, se dar l'assalto, & ben che si fussero quelli della terra un pezzo difesi, all'ultimo fur astretti di rendersi à discrettione insieme con Marino lor signore. Il Co te di Caserta spauentato per la perdita di Arpaia, & di Arienzo, & vedendo che Rè Alfonso hauea benignamente riceuuto Marino Bossa in gratia,

mandò prima, & poi ando di persona à rendersi, ma la pouertà di Rè Renaro fù caggione che Rè Alfonso facelse questi progressi, perche per desiderio di hauer danari dalle terre di Abruzzo se intertenne in quella Prouincia tanto che Rè Alfonso hebbe tempo di fare molt'altri effetti, perche sen'andò in Angri Castello della Prouincia di Principato, & poiche hebbe tentato l'animo di Giouanni Zurlo, ch'era Signore di quello luoco, & uide che non si uolea rendere per essere sedele alla parte Angioina,. si fermò ad assediarlo, & lo ridusse in pochi di ingran necessità: ma non per questo bassò ad inclinarlo à rendersi: ma tuttauia perseueraua nella fede sopportando ogni estremo. Ma Francesco Zurlo che staua per la parte Angioina co'l Presidio à Nocera, quattro miglia uicino ad Angri, fù molto dissimile al fratello nella lealtà, perche mandò à dire al Rè, che se nolea donarli il dominio di Nocera, egli li darebbe quella Città in mano, & giureria homaggio. il Rè n'hebbe gran piacere, & subito lo mandò à chiamare al campo, & li se molte cortesse chiamandolo Conte Fracesco zur di Nocera, della quale li fè fare amplissimi priuilegij, & perche deside- lo come de raua molto' di disbrigarsi da quelle imprese per andar à tentar Napoli, Nocera. cominciò à trattar per mezzo di Francesco, che Giouanni si tenesse Angri, & alzassele bandiere Aragonesi, ma Giouanni ancora che si uedesse ridutto in estrema necessità, & che temesse ad hora ad hora, esser preso da i Cittadini che non poteano sopportar la same, & dato in mano del Rè, elesse più tosto lasciar la terra, & uenirsene in Napoli per osseruare la sede al Rè suo. Fatte queste cose, il Rè che hauea inteso che la maggior parte della giouentù Napolitana era con Rè Renato in Abruzzo, & erano uenute dà Sicilia, & da Catalogna molte galee, con le quali potea assediar Napoli dalla uia del mare, & ingrossar l'esercito co'i soldati nauali, andò con quindici milia persone ad accamparsi à Napoli sopra la riua del Fiume Sebeto distante ne ad accamparsi à Napoli sopra la riua del Fiume Sebeto untante dalle mura ducento passi, dou'è una capella, dedicata à Santa Ma-Napoli accampato da ria Madalena. Napolitani per l'assenza del Rè loro, restaro per lo Rè Alfonso. principio molto sbigottiti, non mancaro però di ponere quelle maggioriguardie che li sû possibile sû le mura, & collocare, ne i luochi oportuni l'artigliarie, ma quello che si crede, che quella uolta conseruassi la Città che non si rendesse surono quattro carracche Genouesi che haueano pochi di innanzi portato in Napoli grani, & altre cose da uiuere in quelle erano seicento soldati Genouesi, i quali à preghiere della Reina discesero dalle carracche, & con grande animo si posero à difesa della Città, parendo à loro di hauere quello medesmo uantaggio, che haueano hauuto gl'altri Genouesi à Gaeta, & alla battaglia nauale di Ponza, & già se uide esperienza della virtù loro, perche diuisi in diuerse parti à tempo ch'el Rè Alfonso hauca fatto apparecchiare le scale per dar

NN

l'assalto alla muraglia, quelli Genouesi che guardauano la Chiesa del Carmelo, che à quel tempo era fuor della Città, secero dar suoco ad un pezzo di artigliaria, che staua collocato su'l Campanile, Morte di Do drizzato doue passeggiauano molti caualli, & la palla uccise Don Pietro Pietro d'A- di Aragona frate del Rè, che con quelli caualli andaua mirando da che parte delle mura si potea dar l'assalto più ageuolmente. Il Rèsitroua-· ua all'hora al sacrificio della Messa dentro la Chiesa della Madalena, & non senza lachrime andò à vedere il corpo del fratello morto, & dicendo ch'era morto il fior della cauallieria, lo sè ponere in una cassa di legno, & lo mandò al Castello dell'Ouo, riseruando l'esequie ad altro tempo, con questa morte se differì l'assalto per quel dì, & la Reina Isabella ch'era dentro Napoli mandò à dire à Rè Alfonso se bisognauano cose dalla Città per sar l'esequie, che l'haurebbe mandate, & se uolea sepellirlo in qualch'Ecclesia della Città, l'hauerebbe mandato tutt'il Clero. Il Rè mandò à ringratiarla, & per dar buon'animo à i suoi, si uoltò, & gli disse, che l'animo suo era bene di sepellirlo in Napoli, credendosi di là, a pochi dì certo pigliarla ; ma il di seguente uenne dal Cielo cosi gran pioggia, & cosi continoa, che non sù possibile resistere ne i Padiglioni, per dar l'assalto alla Città, talche sù stretto uintinoue di dapoi ch'era uenuto ad accamparsi, leuar l'assedio, & andarsene à Capua, & distribuire per le stanze l'esercito; parue che sosse stata propria uolontà de Dio, che Napoli non si perdesse à quel tempo, percheà pena su partito Rè Alfonso dall'assedio, che una parte delle mura della Città ch'era stata conquassata dall'artigliaria per quelle grandi, & continue pioggie, uenne à debilitarsi tanto che cadde da per se, & se l'esercito nemico fosse stato duo altri di fermo, non è dubbio che l'haueria per la rouina delle mura pigliata. Ma Rè Renato ridutte tutte le terre di Abruzzo à sua diuotione, sentendo l'assedio di Napoli, per la uia di Capitinata, & di Beneuento se ne uenne, & trouando Giouan de Vintimiglia tra Monte Sarchio, & Arpaija ch'era stato mandato per Rè Alfonso à guardare quel passo, lo ruppe, & con perdità di alcuni soldati lo strinse à ritirarsi à Nola, & se ne passò à Napoli, & Rè Alfonso da Capua se ne andò à Gaeta, & distribui per le stanze le sue genti, Era quasi il più duro, & aspero del uerno, quando uenne à Gaera à trouarlo un di Caiuano, & l'offerse di darli Caiuano per una intelligenza che hauea con alcuni soldati della guardia, & per che esso conoscea quanto importana leuar à Napoli quella terra, onde le uenia qualche sussidio, senza aspettar Pri mauera uéne à Capua, & mando Giouan di Vintimigliacon una banda di gé ti à ueder se'i trattato riusciua, & andò appresso col rimanente dell'esercito, giunto che sù il Vintimiglia, li sù mostrato da i congiurati da che parte

potca

potea prouar le scale; ma benche molti soldati salissero; l'altri del Presidio, insieme co i terrazzani pigliate l'arme, cominciaro à combattere con quelli ch'erano saliti, & dalle mura à prohibire, che non salissero più. Ma soprauenendo il Rè se per sorza rompere le porte, & de i Cittadini, & soldati parte chiese misericordia, gittate l'arme, & parte si saluò entro al Castello, & per che non pigliandosi il Castello, subito ch'il Rè fusse partito, i nemici haueriano per quella uia potuto ricouerarla, deliberò di non partire senza pigliarlo; ma uedendo che non potea hauerlo, ne à patti, ne per sorza per la sedeltà, & ualore di quelli del Presidio, cinse il Castello, d'una perpetua sossa, & si pose ad assediarlo. Rè Renato non potea mouersi, & darli soccorso, per che per non affamar Napoli, ne hauea mandate alle stanze co'l Caldora, tutte le sue genti d'arme, & non u'hauea lasciato più che docento soldati, tanto si fidaua nella fede di Napolitani, i quali se ben bastauano à difender Napoli, non però erano da menarsi à combattere con uno esercito formato, qual era quello di Rè Alfonso, per questo il Castellano hauendo consumata tutta la uittouaglia ch'era nel Castello per la moltitudine de i terrazzani, che ui era concorsa, à capo di tre mesi sù costretto di rendersi, posto dunque Presidio alla caiuano, & Terra, & al Castello Re Alsonso andò à Pomigliano d'Arco, il quale so à Rè Alsubito si rese, & poi pigliò la uia di Ponte Coruo, con tutto l'esercito fonso. per pigliare quel passo, dubitando che Papa Eugenio non mandasse soccorso à Rè Renato, ma appena su giunto à San Germano che su auisato, che cinquecento caualli della giouentù Napolitana haueano pigliato Caiuano, & uccilo il Presidio, & subito mutò proposito, & ritornò per ricouerarlo, ma Giouan Cossa, & Ottino Caracciolo, & gl'altri capi di Napolitani uedendo, che non haueano ne potuto ricouerar il Castello, ne prouedere di Presidio la terra, subito, che intesero, che l'auanti guardia di Rè Alfonso era giunta à Ponte Carbonaro tre miglia uicino à Caiuano, lasciaro la terra, & se ne tornaro à Napoli parendoli molto l'hauer ucciso i soldati del Presidio, & saccheggiato le case di quelli che secero il tradimento. Ma Rè Alfonso entrato in Caiuano, & statoui solo un di, lassandoui nouo, & maggior Presidio, si mosse con l'esercito, & andò à Gaeta, collocato c'hebbe l'esercito nel paese della Rocca di Mondragone. In questo tempo un Prete di Pezzuoli affettionato alla parte Angioina andò à trouare Rè Renato, & le disse che hauea stretta amicitia con uno chiamato Giacomo Cecato, ch'era genero del Castellano del Castello dell'Ouo, & che si sidaua per mezzo di lui farli hauere il Castello, piacque molto al Rè questa offerta, & lo confortò à trattar la cosa, promettendo à lui, & ad ogn'altro, che si sosse adoperato à farli hauere quella fortezza premij grandissimi, e'l Prete che

NN

confidaua più che non doueua in quell'amico, andò subito à parlarli, & à prometterli tutto quello che'l Rè l'hauea detto; colui rispo-

se in modo che parea, che hauesse caro il partito, & ne mandò il Prete pieno di speranza, ma pose in ordine vn trattato doppio dicendo subito al Castellano suo socero la richiesta del Prete, ridendosi della sciocchezza di lui, che hauesse sperato, ch'eglino hauessero abandonata la fede di Rè Alfonso che staua in stato prospero per seguire la parte di Rè Renato, che à pena manteneua à sua diuotione Napoli. Il Castellano mandò subito ad auisare Rinaldo Sans. Castellano del Castello Nouo, ch'era di maggior auttorità di lui, & à chiederli consiglio di quel ch'era da fare. Rinaldo rispose, che facesse seguir il trattato consentendo che Francesi uenissero sin'à piè del Castello doue à sassate poteano restare morti tutti, & di notte li mandò quaranta soldati eletti. Tornò dopò questo il Prete, & Giacomo con molta prontezza si offerse di dar il Castello quando fosse stato esso di guardia, che sarebbe stato il terzo dì, & che hauisasse Rè Renato, che alla terza guardia della notte hauesse mandato innanzi à tutti cinque soldati ualenti, & duo trombetti, ch'egli l'haurebbe data la prima, & la seconda porta, & satto sonare, attalche sossero uenute l'altre genti. Il Prete tutto allegro tornò al Rè, & si propose di eseguir così. Ma perche quelli che non sono stati mai à Napoli possano ancora intendere questa Historia, è necessario di scriuere il sito del Castello dell'Ouo, & dire ch'è uno scoglio congiunto con un ponte di fabrica di cinquanta passi con terra ferma: ma giunto allo scoglio segue una uia tagliata nel lato dello scoglio più de sessanta passi, & larga dodici piedi, al capo della quale uia si troua la prima porta, per la quale per altro tanto spatio di uia, ma erta, si ua alla seconda porta, che ua al Castello, ch'è in cimi dello scoglio. Venuta dunque la notte, & l'hora determinata, Rè Renato ch'era prontissimo à ponersi ad ogni pericolo, andò con ducento soldati eletti, & sermatosi su'l ponte, mandò i cinque Francesi auanti co'i dui trombettieri, i quali surono riceuuti da Giacomo alla prima porta, & condotti alla seconda surono carcerati, & i trombetti furono sforzati à sonare. Ma per che non se potè sar senza strepito, Rè Renato dubitando di fraude, uolse che andassero alcuni alla sfilata per uedere se ci era fraude. Era quella notte molto oscura, & quelli che stauano su le mura del Castello sentiuano lo strepito di quelli che correano per la strada, ma non poteano uedere si erano pochi, ò molti; cominciaro à gettar sassi, & altre materie, & ne uccisero tre, & à questo modo il Rè accorto del tradimento se ne tornò suso: ma pochi di dopò hebbe ristoro di questo danno, perche trouandosi Nicolò Fregoso in una Naue di quattro che Ge-

Descrittione del sito del ca stel dell'Ouo

nouesi haueano mandate cariche di grano, il Castellano del Castello nouo, se dar suoco in vna gran Bombarda, la quale fracassò una gran parte della poppa, con grandissimo spauento di Nicolò, che staua con alcuni altri à contar danari : della qual cosa adirato Nicolò, sè saglire l'artigliarie delle Naui sopra la Chiesa di Santo Nicola del molo, & con quelle, & con certi stromenti di guerra antichi, che gittauano ogni uolta una gran quantità di pietre; & erano chiamati tra- tichi stromen bucchi, insestaua il Castello, & i guardiani in modo, che à pena ti di guerra. stauano securi nelle lamie, & nelle case matte, per che ogni uosta che'l trabucco sparaua tirando in alto, cadea poi un gran nembo de pietre grosse à guisa di grandine sopra il Castello, che uccidea tutti quelli che si trouauano allo scoperto, ò sotto fragili tetti, quando il Castellano accorto di ciò, mandò la notte seguente una barca al Castellano del Castello dell'Ouo, che li mandasse quelli cinque Francesi ch'erano restati priggioni la notte del trattato, & la matina li fè ligare alle mura à uista di quelli, che uoleano caricar il trabucco, per farli vedere che quelli sariano, i primi à morire quando sosse sparato; ma per quelto se ritennero, per che comparse un Capitano francese, chiamato Sampaglia, il qual disse à che spendete tante fatiche, è tanta poluere, con pericolo d'uccidere tanti ualent'huomini nostri; non serà meglio uoltar le forze uostre à pigliar la Torre di San Vicenzo, ch'è sola, per la qual uiene spesso soccorso al Castello, il qual non potrà star molto che non si renda; à questo si accordaro i Genouesi, che allhora, & sin'à guerra finita seruiano con gran fede, & amore Rè Renato. Era all'hora la Torre tutta circondata dal mare, talche una delle Naui pote ponersi tra la Torre, & lo Castello, & l'altri dalla parte del mare in tutt'i lati, & dato il segno dell'assalto, & senza molta fatiga su pigliata la muraglia prima, & la piazza ch'è intorno alla Torre, & à fatica si ritiraro dentro alcuni soldati che hauean uoluto tener la piazza, doue si difesero con tanta pertinacia, che non restò alcuno di loro che non sosse ferito; alla fine essendo durata sette hore la battaglia si resero. Il Franzese perdonò à tutti, & li condusse auanti à Rè Renato, il quale poi che l'hebbe molto lodati commandò che fossero ben gouernati. Questa perdita della Torre sbigotti molto il Castellano, & quelli della guardia, & mandaro à dire à Rè Alfonso, che venisse à soccorrerli, ch'erano uenuti in estrema penuria, d'ogni cosa, & tra l'altre di poluere di bombarda, ch'era stato questo caggione della perdita della Torre, per che non haueano potuto danneggiare le Naui, che la circondaro. Questo medesmo su detto à Rè Renato da uno che si gertò dalle mura, & usci dal Castello, & per questo pose le Naui, & cinque Galee, tra il molo, & la Chiesa di Santa Lucia, & per NN

terra se sare una trincera trà la piazza dell'incoronata sin'alla marina, che bagna il Porto, & rinchiuso il castello, che non potea entrare, nè uscire persona se non quanto surtiuamente di notte passaua alcuno natando, por tando le lettere inchiuse in vna palla di cera, per auisare Rè Alfonso dello stato loro, per questi aussi tenendosi Rè Alfonso à vergogna, che quel castello che s'era tenuto undic'anni, quando egli non possedea una pietra nel Regno, si perdesse quasi in cospetto suo, in tempo che con si grand'esercito possedea le tre parti del Regno, comandò al Principe di Taranto, che ue nisse à giungersi con lui à Capua, con le genti d'arme, & di là venne con uno esercito di diece millia combattenti, & si accampò al campo uecchio alla Madalena, & stando là uenne à trouarlo Marco Persico Napolitano di bassa conditione, & li offerse di farli occupare il Monasterio del Carmelo, ilquale era ben fortificato di bastioni, & potea ageuolmente di là occupare per la città. Con questa speranza se trattenne alcuno di mentre il Persico trattaua con gli amici suoi il tradimento, ma al fine dubitando di trattato doppio come auenne à Rè Renato al castel dell'Ouo, si leuò di là, & passan do pla parte del mote di Sant'Eremo, se ne ando à Chiaija, & ando ad acca parsi ad Echia sperando di sforzare la trincera, & da glla uia soccorrer il Ca stello, ma trouò tanta uirtù nè i Napolitani, che guardauano la trincera, che quante uolte tentò di assaltarla, tante sene ritornò con perdità, de i suoi, haucano Napolitani questo uantaggio, che non poteano esser offesi dal castello co Artegliarie, perche non ci era poluere, & per contrario il capo Aragonese era di; & norte insessato dal Castello di Sant'eremo con una spetie di Artegliaria, che si chiamaua mortaletto, il quale oltre la palla gran de, tiraua una buona quantità di pietre piccole rinchiuse in una gabbia di legno, che spargeuano in più parti con occisione grande, & pericolo di tan ti gran personaggi, che erano nel campo, per la qual cosa il Rè uedendo, che non faceua effetto alcuno, & che tutto l'esercito mormoraua, stando per uersaglio alla morte, seuò il campo, & se n'andò à Castell'à mare, & dopò di hauer mandato alcuno Nauilio per soccorrer il castello, & sempre in uano diede licenza al Castellano che si rendesse. Arrivaro per caso due Am basciadori di Carlo sesto Rè di Francia, i quali uennero per trattar pace tra questi due Rè, & prima d'ogn'altra cosa trattaro i patti della resa del ca stello. Ma Rè Renato, che staua esausto per le spese satte alla guerra, sè preponere à Rè Alfonso la tregua per un'anno, & si offerse di contentarsi che'l castello si ponesse in sequestro in mano delli Ambasciadori, & passato l'an no si restituisse à Rè Alfonso monito per quattro mesi. Ma Rè Alfonso che uedea le forze di Rè Renato tanto estenuate, elesse di perder più tosto il ca stello, che darli tanto spațio di respirare, & con nuoue amicitie rassumere forze maggiori, talchegli Ambasciadori Franzesi se ne tornaro senza hauer fatto altro effetto, che intrauenire alla resa del castello, ilqual si rese à 24. di Agosto. 1439. con patto che'l Presidio se neuscisse con quelle robbe che

Castel nouo reso à Re Re nato.

ciascun

ciascun soldato potea portarsi. Fù molto lodata la uirtù del Castellano, & de i compagni, non trouandoss altro che alcuni pezzi di carne di mule, de le moline, che haucano uccise, & salate, & Rè Alfonso sè molte accoglièze al castellano, & si serui poi di lui in cose grauissime. Perduto il castello, se ne andò à Salerno, il qual se li rese senza contrasto, & per che amaua molto Ramondo Orsino Conte di Nola, al quale hauea dato l'anno auante per moglie Dianora di Aragona sua cugina co'l Ducato di Amalfi, li donò anco la Città di Salerno, contitulo di Prencipe, & in questo tempo la famiglia Orsina, saliò nella maggior grandezza, che fosse mai, per che nel Regno possedea sette Città metropolitane, & più di trenta di Vescouati, & più di trecento castella. Pigliato Salerno passò auanti, & se li rese Euoli, Ca di casa Orsi paccia, ch'era di Giorgio della Magna, & molt'altre terre, ma essendo auisa to che Giacomo Caldora scendea di Abruzzo, subito ritornò in terra di lauoro, per che dubitaua, ch'un capitano si bellicoso con tanti Veterani haueria fatto grandi effetti, se non hauesse trouato contrasto, & se disegno di uetarli il passo del Volturno, & subito ch'intese ch'il Caldora era ad Alisi andò à ponersi à Limatola, ch'è di quà dal siume, & poco dopò il Caldora uenne à Ducenta, & sè proua di passare, & per la molta diligenza del Rè, non sù possibile, però prese la uia di Beneuento, sperando con mutar uiaggio spesso, ingannar il nemico, & passare, è tra tanto si pose à taglieggiare le castella di Valle Beneuentana, & perchetutte l'altre castella portauano uit touaglia al suo esercito, suorche il colle ch'era di casa della Lagonessa deuota à Rè Alfonso, si mosse per gire ad espugnarla, & la promise à sacco à i soldati, quei del colle sbigottiti, che non credeano che un tal esercito hauesse da uoltarsi à fare cosi picciola impresa, quando uidero appressarlo li mandaro incontro li più uecchi della terra, à chiedere perdono, & pierade & à patteggiare per euitare il sacco; egli rispose che andassero à sar patto co'i capitani, & co'i soldati, à i quali hauea promesso la terra à sacco. Et mentre quelli trauagliauano di accordare i soldati, & ei passeggiaua per lo piano, discorrendo co'l Conte di Altauilla, & con Cola de Osieri, del modo che potrà tenere per passar à Napoli, li cadde una goccia dal capo nel cuore, che bisognò che'l Conte lo sostenesse che non cadesse da cauallo, & disceso da molti che concorsero su portato al suo Padiglione, doue poche ho re dopò usci di uita à 15. di Nouembre 1439. Visse più che settant'anni in ta ta prospera salute, che quel di medesmo si era uantato, che haueria di sua persona satto quelle proue, che sacea quando era di uinticinque anni, sù magnanimo, & mai non uolse chiamarsi, nè Prencipe, nè Duca postedendo quasi la maggior parte di Abruzzo, del contado di Molisi, di Capitanata, & di terra di Bari, con molte nobilissime Città, ma li parea che chiamandosi Giacomo Caldora superasse ognititolo, hebbe cognitione di lettere, & amaua i capitani letterati più che gl'altri. Fù in questo ancora magnanimo, che non abandonò mai la bassa fortuna di Rè Renato, & se su come si dice

Grande zza

Morte de la como Caldo ra, et descrit tione di sue qualità.

si dice instabile, si scusaua con l'usanza de i Rè, che sempre hanno in odio quelli seruitori, che più stato, & grandezza l'acquistano, per che pare che non siano ueramente signori, uiuendo, quelli per opera de quali sono fatti signori, & per questo abandonaua più uolentieri i signori che seruia, quan do stauano in stato felice, che nelle auuer sità, & dopò la uittoria, che hebbe di Braccio, uenne in tanta riputatione appresso i Potentati d'Italia, che scriue Tristano Caracciolo, che sù prossimo à quelli tempi, che molti Pren cipi li mandauano grandissimi stipendij sin'à casa, sol per assecurarsi, che non li andasse contra, & questo su cagione, che consumò la uita sua nelle guerre del Regno. Parue che auanzalse Nicolò Piccinino, & Francesco Sforza capitani à quel tempo celeberrimi in questa spetie di grandezza, che nell'eserciti di quelli erano capitani solamente illustri, per ualor d'arme, ma nel suo, erano tutti i capitani parimente ualorosi, & nobili. Per che della sua scola uscì Antonio Caldora suo figlio, che s'intitolaua Duca di Ba ri, Ramondo Caldora, Lionello Crocciamura, Paolo di Sangro, Nicolò, & Carlo di Campo basso, Mattheo di Capua, Francesco di Montagano, Ramondo d'Annecchino, Luigi Torto, & Ricciardo d'Ortona. Questi dunque tutti l'accompagnaro à sepelire con tutto l'esercito, à Santo Spirito di Sulmona, doue furono celebrate l'esequie con pompa grandissima, & nel medesino di giunse là Sarro Brancazzo, mandato da Re Renato à condolersi con Antonio della morte del padre, & li portò il priurlegio della confirmatione delli stati, & dell'officio di gran Conestabile, & di più il privile gio di Vicerè in tutta quella parte del Regno, che ubediua à lui. Per questo quando Antonio in parlamento publico, pregò tutt'i capitani che uolesse ro seguirlo con quella fede, & uirtu che haucano seguito il padre, ad una uoce tutti risposero, che uoleano seguirio, & prestato il giuramento, il di se guente si partiro, conducendo le genti alle stantie, con promessa di hauere al seguente Marzo la prestanza, che cosi chiamauano la paga che si daua à gl'huomini d'arme, quando uoleano uscire in campagna. In questo tempo alcuni Acerrani, odiosi della signoria di casa Origlia, sotto la quale erano tornati poco auanti la morte della Reina, per un secreto trattato si diedero al Prencipe di Taranto loro antico signore, & Rè Alfonso n'hebbe piacere grandissimo, conoscendo quanto importaua quella Città, per impedire il passo da Valle Beneuentana in Napoli, & poco dopò se li rese Auersa, ma il castello doue se ritrouaua Santo di Madaloni, co'i soldati si tenne nella sede di Rè Renato, & insestaua in tal modo la Città, che Rè Alsonso con grandissima spesa, & fatica se circondarlo d'una perpetua sossa larga trenta piedi, & alta trent'altri con spessi bastioni guardati da bone genti con gran sodisfattione de Cittadini, che teneano la sua parte; per queste tante perdi te Rè Renato venuto quasi in disperatione, mandò ad Antonio Caldora, che venisse à soccorrerlo, ma Antonio ch'era tanto simile al padre di ualo re, quanto era dissimile di prudenza mamorato grandemente della mo-

Antonio Cal dora creato gran Conesta bile.

glie, non solo non si mosse, ma mandò à dirli, che non potea ne andare, ne mouere l'esercito senza danari, & che li parea necessario, che IRè uenisse in Abruzzo, & caualcasse per tutte le terre, & prouincie di sua ubedientia; che haueria danari per darli all'esercito, & potrebbono insieme scendere à contrastare con Rè Alfonso. Rè Renato, che stimaua poco il ponersi ad ogni pericolo, per acquistar la uittoria deliberò di andare, ma uosse con una astutia coprir l'andata sua, per che mandò à chiamare i primi nobili, & po polani della Città, & gli disse che poi che la fortuna à lui tanto con traria Renato. gli uetaua di poterli usare altra gratitudine di tanto amore, & sede, che l'ha ueano mostrata, per non mostrarsi al tutto ingrato non uolea sopportare che cosi bella Città, e tanti honorati caualieri amici suoi morissero di same,& che uolea renderli l'homaggio che potessero andare à patteggiare co Rè Alfonso, & esso andarsene in Francia, & à queste parole hauea aggiunto anco i fatti per dar loro à credere per che hauea mandato ad imbarcarealcune sue robbe sopra due Naui di Genoua, ch'erano all'hora al porto. Napolitani ch'abborriuano il nome Catalano, ricordandosi che la Città dicesette anni auante era stata mezz'arsa,& saccheggiata da quelli, ad una uoce gridaro, che non volesse abandonarli, che voleano morire sotto la sua bandera, & lo pregauano che se li rincrescea la fatica di difender la Città, si stes se nel Castello, che essi pigliarebbono l'assunto di guardarla. Il Rè pigliò gran piacere di questo buono animo de Cittadini, ma li lasciò in dubbio tra speranza, & timore, mostrando non essere in tutto tolto da quel pensiero. Tutto questo per alcuni c'haueano parenti al campo, su scritto al Rè Al fonso, il qual staua ad Auersa; & su publicato da lui à tutto il campo, tal che ad ogn'uno parea ch'ad hora, ad hora uenissero Imbasciadori à rendere la Città, & fù caggione, che s'intralasciaro le guardie. Quando una sera Rè Re nato mandò à chiamare al tardi, i Napolitani, & si sè trouare con sorse cin quanta altri à cauallo al cortile del Castello, & quando sur giúti à caualieri & Cittadini disse queste parole.

Eldeli miei, io uoglio chesappiate, ch'io non sono tanto tralignato da gli antecessori miei, che uoglia lasciare una cosi bella, & nobilissima Cit tà, con cosi ricco Regno, e tanti ualorosi, leali, & cari amici, senza passar ina ti, per ogni estremo pericolo; & s'hò detto ch'io uoleua sù le Naui andarmene in Proueza, è stato per pascere i nemici nostri di questa fassa allegrez za, & fare che s'allentassero le guardie per potere io con minor pericolo se guir questo uiaggio. Io hauea mandato à chiamare Antonio Caldora, nelle mani del quale, come sapete, son tutte le sorze nostre, che uenisse con tutto l'esercito à liberarne di tanta strettezza, & ha mandato à dirmi che l'e sercito non si può mouere senza danari, & che non ci è altro rimedio, seno ch'io uada là, che con danari che mi daranno le terre della parte nostra, potrò pagare, & mouere l'esercito, però io uò, & spero tornare tosto, & sar che questa Città, sia come è stata sempre, capo di tutto il Regno, tra tanto ue

Astutia diRè

Raggioname to di Re Rena to a Napoli-

la raccomando, & similmente ui raccomando la Reina, & figli miei, che restano in man vostra, & diede di sproni, & s'auuiò, sentendo che tutti gri daro, che andasse in buonuiaggio, & stesse sicuro, che moreriano tutti aua ti che soffriffero, che regnasse altra bandiera, che la sua in Napoli. Furo alcuni giouani Napolitani, che per non hauer tempo di andare alle case pro prie, per pigliar i caualli, si posero à seguirlo à piedi, con circa ottanta fanti à piedi, de quali era capo Ramondo di Barletta, & caminando tutta la not te suor di strada arrivaro allo spuntar del Sole avanti à Nola, & passando oltre giunsero à Baiano, ch'era di chiaro, & à quelli ch'incontrauano diceuano, che voleano andarcà pigliare la baronia di Santo Angelo di Scala, che si tenea sotto la Bandiera di Ottino Caracciolo, ch'era tanto principale della parte Angioina, & per mostrare che essi erano dalla parte Aragonese gridauano Orlo, Orlo, perche gli Orlini erano dalla parte di Rè Alfonso. Ma con tutto ciò furono conosciuti, & leuandosi la grida appresso un Mo naco di Mote Vergine chiamato frate Antonello molto fedele del Rè, che uenia per guida dubitando di trouare intoppo à Monte Forte, pigliò la uia della Montagna, doue erano quattro palmi di neue, perche erano i uentiot to di Decembre, & tutta uia neuigaua, & saliti che furono in cima alla Mó tagna, cominciaro à scendere da cauallo, & calaro per lochi incogniti coperti di neue, oue non erano passati mai caualli con tanta fatica, & pericolo, che ci restaro alcuni caualli, & quattro huomini morti, e'l Rè uoltando si spesso con uolto allegro, & intrepido confortaua tutti, dicendo che come erano copagni della fatica, & del pericolo, così anco sarebbono partecipi della uittoria, & alfine sempre co acque, neui, e uenti passaro la montagna, e'l Règiunse à Sant'Angelo di Scala con parte della compagnia, che quelli, che non haueano buoni caualli rimasero à Sumonte ch'era pur di Ottino Caracciolo. Il Castellano di Sant'Angelo accolse il Rè, come meglio si po tea in quel pouero, & picciolo Castello, & per che le Balici del Rèparte erano perdute al calar della montagna, parte erano restate à Sumonte, il Rè bisognò mutarsi ch'era tutto bagnato, & si sè prestare, i panni del Capitanio. Il di seguente come sur gionti quelli ch'erano rimasti à Sumonte, il Rè s'auuiò uerso Beneuento, con simile temporale di neue à quello ch'era stato il di inanzi, & passando per la pierra Stornina l'assaltò un numero gra dissimo de uillani, ma'l Rènon si fermò à scaramuzzare con loro, ma segué do il suo uiaggio, comandò ad un Francese caualiero di molto ualore chia mato Guido, che facesse resistenza con alcuni caualli de più ualenti huomi ni della compagnia, il quale con grandissim arte, & valore retirandosi ne uccise uno, & pigliò cinque altri che s'erano troppo dismandati dalla massa degl'altri, & gli menò ad Altauilla, oue il Rè era pure un poco di spatio sermato. I preggioni s'ingenocchiaro auati al Rè chiedendo misericordia, & scusandosi che non l'haueano conosciuto, & egli benignamente comandò che si sciogliessero, & lor disse che andassero alle case loro, ch'egli era

Rè Renato af-Saltato da Vil Jani.

Rè, & era uenuto à liberare, & non à far morire le genti del Regno, & per questo gl'huomini d'Altauilla, che dalle mura uidero questa humanità,& cortesia usciro dalla terra, à presentarlo, & diedero cortesemente da mangiare à tutta la compagnia, anchora che la terra si tenea con le bandiere d'Aragona, per che il Conte seguia quella parte. Continuando dunque il Rè il suo uiaggio con malissimo tempo, & pessime strade à pena à due hore di notte giunse à Beneuento, & andò à casa dell'Arciuescouo, il quale no solo l'accolse co la maggiore dimostratione d'amore che potea mostrarli, mà operò che i Cittadini di Beneuento andassero ad incontrare quelli del la compagnia del Rè, che l'erano restati, & alloggiarli amoreuolmente. Il di seguente che sui di Domenica, il Rèusci dell'Arciuescouato, & udito c'hebbe messa, uide, che frate Antonello, ch'era di patria Beneuentano, andaua parlando con alcuni corteggiani, inuitandoli ch'andassero à desinare con lui, & con allegro uolto disse. Frate Antonello io uoglio essere Hospite Re Renato de suostro per questa marina. Il frate che non capea in se stesso per l'allegrez. uostro per questa matina. Il frate che non capea in se stesso per l'allegrez- state Antoza, uedendo che'IRè dicea da uero, s'ingenocchiò, ringratiando la Maestà nello. sua, & pigliò la uia della sua pouera casetta, e'l Rèappresso à lui salì in una camera dou'era la tauola posta, & un gran soco circondato di spedi con diuersi uolatili, & quadrupedi arrosti, & comadò, che solo cinque restassero à seruirlo, & gli altri andassero à desinare, & poi che con molto gusto hebbe mangiato, è lodati gli arrosti, & i uini, dimandò frate Antonello, s'era contento, il quale rispose, che credea che non fusse al mondo huomo più contento di lui, poi che la Maestà sua l'hauea fatto si gran fauore, e'l Rè replicò ch'attendesse à uiuere, & aspettasse da lui bene conueniente all'affettione, &alla fedeltà sua. Tutto questo hò uoluto scriuere, come hò trouato ne Diurnali si per mostrare, ch'a qualche tempo ancora i Regi participano delle miserie humane, come per ammaestramento di chi legge, che nessuna cosa, e più atta, ad acquistar la beneuolenza de popoli, che l'humanità, è la cortessa de Prencipi, per che quello atto d'hauer perdonato à i cinque uillani, & poi l'altro, di andare à mangiare in casa di frate Antonello, Fû su bito diuulgato per tutte le castella conuicine, e'l di seguente che parti da Beneuento, gran numero di Cittadini di quella Città scesero ad accompagnarlo fino al fiume, & molti s'offersero, di seguirlo per tutto, egli lor rese gratie, gli pregò, che gli fosse raccomandata la Città di Napoli di qualche soccorso di uittouaglie. Il che secero poi, perche molti con some di sarina scendeano come uolessero portarle alle terre di Rè Alsonso, & ingannando le guardie, scendeano à Napoli. Passato c'hebbe il siume, il Rèandò à Padula, è per tutta la strada trouò genti cocorse dalle uicine Castella, che l'adorauano, & pregauano Dio che lo madasse à saluaméto; Erano in quel tempo in Pietra maggiore, il Bozzo Capitanio di cinquata lauze, e'l Rosso Danese capo di trecento fanti, ch'erano stati al soldo di Rè Alfonso, & doueano hauer molte paghe, questi sdegnati che si facesse poco conto di loro

non pagandoli quando il Rè parti da Padula, mandaro à presentarli é Corsieri, & sei tazze di argento, & ad offerirsi d'andar à seruirlo. Il Rè: cettò allegramente il duono, & l'offerta, & quando uennero il di seguei l'accolse benignamente con le lor compagnie, & seguio il uiaggio fin à N cera di Puglia, sempre con neue, & uenti. I Cittadini di Nocera l'accolsi ro con ogni dimostratione possibile d'amore, & affettione, & andauano è passo in passo in particolare, menando alle case loro quelli che più nema no stracchi, & mal trattati del viaggio. Questa caualcata dispiacque mol to à Rè Alfonso, che oltre che resto deluso della speranza che hauea tenu ta d'hauer in breue Napoli, e che il Rè Renato se ne andasse in Francia, si doleua di hauerlo scouerto per huomo di gran ualore, & che hauea acquistata tanta reputatione, c'hauea solleuati da terra gl'animi della parte Angioina, & abassati quelli dell'Aragonesi, massime dopò che su auisato, che molteterre che si teneuano con le bandiere Aragonesi non haueano uoluto impedirli il passo, come haueriano potuto farlo. Ma molto più li toccaua l'anima l'ostinatione di Napolitani, che trouandosi da una parte impedi tele vittouaglie di terra di lauoro, & d'Abruzzo; & dall'altra quelle di Valle Beneuentana, & di Puglia, hauendo nemica Capua, Auerfa, Nola, & Acerra, dopoi che seppero ch'il Rèloro era passato saluo, teneano la vittoria certa, & erano venuti in tanta confidenza, che non mancauano ogni di di sar correrie, & haueano ridutti i casali di Auersa, & di Nola, che per non esser infestati secretamente mandauano vittouaglie à Napoli. Et per questo pronosticando, che Rè Renato tornarebbe tosto con l'esercito, mandò à comandare à tutti i soldati che stauano alle stanze, che si ponessero in ordine per uscire à primauera, mandò à soldare noue genti per supplimento. Tra tanto su grande il concorso delle genti, che uennero à uisitare Rè Renato à Nocera con presenti di buona somma di danari, i quali tutti má daua in Abruzzo ad Antonio Caldora, che ne pagaste l'esercito, & ueniste subito à trouarlo; ma non ne potea mandare ranti ch'il Caldora non ne uo lesse più, ò fosse per insatiabile auaritia, ò per poca uolontà di releuar que! Rè che si seruia di lui. Talche passò tutta la primauera, e'l principio dell'estate, & per molto ch'il Rè lo sollicitasse non si uedea mouere, & se non sos se stato Troiano Caracciolo doppio cognato del Caldora che andò à trouarlo fino à Carpenone, & à chiederli soccorso, perche il campo Aragonese infestaua le sue terre, se crede, che non si saria mosso à chiamata del Rè, ma haueria fatta perdere quella stagione, ma uinto dalla uergogna quando intese ch'il Rè era arriuato à Boiano per uenire à trouarlo, si mosse con le sue genti, & giunto co'l Rèuenne fin'al ponte della Tufara, & trouò l'esercito Aragonese, & si pose co'l suo campo assai uicino, e'l Rè mandò un'Araldo à Rè Alfonso che li piacesse di combattere, ò à corpo, à corpo, ò con pochi compagni, ò con tutto l'esercito della possessione del Regno, che cosi non si disfariano, i popoli. Rè Alsonso rispose, che sarebbe stata schioc-

sciocchezza la sua, essedo quasi Signore di tutto il Regno, ponerlo à rischio d'vna giornata, & per questo Rè Renato che vedea quanto poco poteà fidarsi del Caldora, deliberò d'auenturarsi, & fatto uno squadrone delle sue genti, andò ad assaltare il campo Aragonese con tanto empito, che molti Capitani del Caldora, che ue de ano con quanto ualore il Rè combattea, & hauea posto in rotta i nemici, s'auunaro con le loro squadre, & guadagnate le trencere de nemici, già si uedeua il principio della vittoria, per che essendosiammalato Rè Alfonso, i più ualorosi de suoi, s'erano ristretti intorno alla lettica per retirarlo al sicuro, quando uenne il Caldora con lo stocco in mano, à comandare à suoi che si retirassero, & serendo quelli che non-Luoleano retirare. Rè Renato sentendo questo, corse à trouarlo, &gli disse, Duca che sai? non uedi che la uittoria e nostra? alle quale parole egli ripo e, Signor vostra Macstà non sà il modo del guerreggiare Italiano; que In che singono di suggire cercano di tirarne à qualche agguato, perche no c'e raggion e che fugano essendo maggior numero di noi. Assai è fatto per hoggi; il Rèreplicò, che doue and aua la persona sua, poteua andar ancoregi, & le sue genti, & per ultimo il Caldora gli disse, che se sua Maestà perdeua questo Regno, hauca la Prouenza, gl'altri stati in Francia, ma s'egli perdez le sue genti, sarebbe stretto di andar mendicando: Tra questo tempo le genti Aragonesi cominciaro à fare un poco di testa, & sermarsi, uedendo ch'era mancata la suria, & l'impeto de nemici, & diedero tempo ch'el Rè ch'andaua in lettica co'l siore dell'esercito, puote à bell'aggio ritirarsi, è Rè Renato non uolse senza le genti Caldoresche ponersi à seguire la vittoria, & retirato al campo, donde era partito, il di seguente s'auuiò uerso terra di lauoro, lamentandosi che quel di il Caldora l'hauea tolto di mano la vittoria, è la persona del Rè suo nemico. Era al camposuoRiccio di Montechiaro; Conolello di fanti, & huomo di poca sede, & auarissimo. Cossui per secréto messo mandò à dire à Rè Alfonso, ch'egli, e'l Caldora l'haueano fatto officio di gran Seruidori non permettendo che la uittoria si seguisse, e'l Rè mandò secretamente à presentarlo, per seruirsi di lui per spia. Questo atto del Caldora dispiacque tanto à molti Capitani di suoi, ch'erano diuentati affettionati della virtu, e ualore, ch'auea mostrato Rè Renato quel giorno, che quando s'inuiaro per terra di lauoro, si posero à seguirlo contro la uolontà del Caldora, il quale contrastana co'l Rè, che non era bene condurre,tanta gente in Napoli à farla morire di fame, el'intento suo era d'intrattenersi in quel paese, combattendo qualche terriciola, senza mai sar satto d'arme; ma poiche uide la maggior parte de suoi ammottinati à seguir il Rè, andò esso ancora. Era lo animo di Rè Renato, di andare à soccorrere il Castello di Auersa, con speranza che Rè Alfonso per gelosia di non perdere quella Città, hauesse da fare giornata, per uietar il soccorso, ma poi tenendo per fermo, ch'el

Raggioname to de Rè Rcnato ad An ò nio Caldora.

Caldora haurebbe fatto il simile, che fece al ponte de la Tufara; piglio a via di Napoli, & quando giunse accampò l'esercito fuor della Città, e'l de seguente chiamò à desinare il Caldora, e tutti gl'altri Signori, e Capitani dell'esercito, & dopò il Pasto uoltatosi al Caldora disse. Duca, uoi sapete che da poi ch'inteli la morte di vostro padre mandai fino à casa unstra à ui sitarui, vi mandai la confirmatione dell'uffitio di gran Conestabile, & di tutte le terre che quel buon vecchio hauea acquistate, & di più il privile 3gio di Vicerè del Regno, sperando, che uoi seguendo i vestiggi de lui, fareste l'officio di leale, & honorato Capitano, & poi trouandomi 10 111 cstrema necessità rinchiuso in Napoli, ui mandai à chiamare più uolte, & quando speraua uederui con tutto l'esercito da uoi pagato dell'intrate mir. Venne da uoi un messo à chiamarmi che io venesse in Abruzzo, cosa ene diè materià de riso à chi l'intese, che uoi haucste giudicato più ageuole, & honesto chio che staua rinchiuso in Napoli senza compagnia, hauesse a passare per tante terre nemiche per uenire à trouarui, che uenir uoi con vno esercito di tanti ualenti huomini à trouarme, & io pur venni con tan to pericolo, quanto e noto à tutti, giunto che fui in Puglia, voi in cambio di uenire à trouarmi standoui in otio nelle uostre terre, mi hauete mandato di continuo ad importunare, ch'io ui mandasse denari, & ue n'hò mandato quanti n'hò hauuti, che non è stata picciola summa, ne con questo hauete voluto mouerui, che mi su necessario uenire à trouarui sino à Boiano, & dopò di hauermi fatto perdere tre mesi oportuni à guerreggiare, voi sapete come passò il fatto al ponte della Tufara, che se di Aragona non èhoggi priggione in questo Castello, se haue esercito, se haue la maggior parte delle terre del Regno, è tutto per gratia uostra, per questo hauendo rispetto à i seruigi di vostro padre uoglio confirmarui tutto interamente lo stato uostro; ma le genti d'arme, poiche si pagano dell'intrate mie le voglio per me, accioche habbiano da combattere, quando piacerà à me, però hauerete à bene di stare stretto in vna camera, finche le genti uostre non hauranno giurato di seruirmi lealmente. Il Caldora rimase confuso, ne sapea dirattro, se non che dubitaua di qualche imboscata, perche sapea bene quelli luochi, ma con tutto ciò conoscendo, che tutti Baroni, ch'erano là presenti ancora tacendo gli dauano torto, promise di farlo; ma quando il Rèmandò à pigliare il giuramento una banda di soldati Abruzzesi Vasalli del Caldora sentendo ch'era prigione, cominciò à tumultuare nel campo, & Raimondo Caldora, ch'era Caualiero prudente, & gli dispiaceano l'attioni. del nepote, corse subito al campo, & con l'autorità sua minacciando, & ferendo alcuni capi del tumulto, indusse tutti che giurassero in mano di Ottino Caracciolo, di seruire sidelmete il Rè, & subito che sù fatto, il Rèsi se uenire inanzi il Caldora, & gli disse. Duca come fino ad hoggi sete sca to il primo psonaggio del Regno appresso di me, cosi uoglio che siate per

l'auenire, ne ci sarà altra differenza, che del disponere delle genti ch'efsendo noi di diuersi pareri, è più giusto, che eseguano il parer mio, che'l uostro. Io ui confermo il luogo di Vicerè in tutte le parti del Regno di mia vbedienza, andate alla Prouintia di Abruzzo, che per l'affettione channo alla cesa nostra potrete gouernarla senza esercito, perche Rè di Aragona stando io con queste genti haurà altro pensiero, che di venirelà ad assaltarui, Egli dissimulando desse, che-saria quanto sua Macstà comandaua; e'l di seguente tolta licentia dal Rè caualcò con soi si cento caualli di sua casa, & quando ogn'uno credea, c'hauesse satta mezza la giornata, venne uno da parte sua à direal Rè, che era tornato, & staua al ponte della Madalena con le sue genti, & supplicaua tutti i Capitani, & soldati principali, che nonl'abandonassero, & che gli susse racomanda to l'honorsuo, talche tutti ad una vocegridaro, che si mandasse dá partedi tutto l'esercito à supplicare Sua Maettà, che volesse ricever in gratia il lor Generale, c'haueriano hauuta cura, che per l'auuenire, hauesse seruito sidel mente, & sà mandato Raimondo d'Annechino per sar quest'ambasciata, & troud il Rètanto adirato, che non uolse ascoltarlo, perche il Rè era di natura semplice, & aliena d'ogni fraude, & credea certo che le genti, ch'el di auati haueano dato il giurameto, no l'hauessero rotto; mà molti del cossiglio, uedeuano che che dalla partita del Caldora, potea nascere la perdi tá dell'Impresa, pregauano il Rè che uolesse ben mirare di quanta importanza era il perdere quello esercito, non riceuendo in gratia il Caldora, el Rèrispose, chequando beneil Caldora con tutto l'esercito andasse à ponersi dalla parte di Rèdi Aragona, quel Rèhaurebbe hauuro più à caro di patteggiare con uno Rèparo suo, com'era egli, che la seruitù di cosi disleale Capitano. Tornato Raimondo al campo, è fatta relatione che il Rè staua implacabile. Il Caldora caualcò con tutto l'esercito, & mandò uno secretamente à dire al Rè di Aragona, che desideraua basciargli la mano, quando hauesse hauuta sicurtà, e'l Rè rispose, ch'ei non meno desideraua di conoscer lui, & gli mandò una carra di mansua assicurandolo, che uenisse con pochi caualli tra Arienzo, & Arpaia, doue il Rèuolea andare à caccia; il Caldora non lasciò di andarui, & quando l'hebbe trouato ascele di cauallo, & gli basciò il genocchio. Il Rè con grande humanità nonvolse che parlasse se prima non saliua à cauallo, & poi l'abbraccio; & gli disse, c'hauea gran piacere d'hauerlo conosciuto, poiche la presentia corrispondeua alla sama. Il Caldora gli rispose chegli rincrescea non hauer conosciuto prima sua Maestà, che non haurebbe perduto il tempo seguedo quel Rè ingrato, ma che dell'hora inanzi si daŭa in anima, & in corpo à sua Maestà, & con queste parole speraua, che'l il callora se Rè lo ricercasse che pigliasse soldo di lui. Mà il Rè che conoscea c'hau dià sed de rebbe alienato da se l'animo del Prencina di Taranza che l'hau conoscea c'hau regona. rebbe alienato da se l'animo del Prencipe di Taranto, che l'hauea seruito tanto fidelmente, & era nemico mortale del Caldora, non uolse

00

uscire à prattica di condurlo, ma lo pregò che sacesse opera, che Santo di Madaloni, che con molta uirtu difendea il castello d'Auersa lo rendesse. Il Caldora disse, che l'castello d'Auersa lo tenea in pegno Raimodo Caldora suo Zio per diece milia ducati, & quando sarebbe giunto in Abruzzo, haurebbe pagato de suoi diece milia ducari per servire il Rè, & con questo tolta licentia tornò al suo esercito, & lo condusse à Montesarchio, doue il Rèmandò subito, i diece milia ducati, & hebbe il contrasegno col quale se gli rese subito il castello. Dicono, che'l Rè susse stato ammirato della bellezza, & dell'agilità della persona del Caldora, & c'hauesse detto, che se tante belle parti sussero state accompagnate da stabilità, & sede, sarebbe stato il più complito caualiero del mondo. Con Re Renato di tutto l'eserci to Caldoresco non rimascro più di quattrocento caualli, che mintauano sotto Lionello Accloccamura Conte di Celano; il quale ancora che susse Cuggino del Caldora restò, & serui fidelmente fino à guerra finita, & meritò che dopò la vittoria Rè Alsonso lo tenesse sempre caro conoscendolo per fidele. Ma Rè Renato uedendo in tanta declinatione lo stato suo, ne mandò la moglie, & i figli in Prouenza, & cominciò à trattare accordo, & offerire di cedere il Regno à Rè d'Aragona, purche pigliasse per figlio adottiuo Giouanni suo primo genito, che dopò la moite di Rè Alfonso ha uesse da succedere al Regno. I Napolitani che stauano ostinatissimi & ab borriuano la Signoria di Catalani, il confortauano, & pregauano non gli abandonasse, perche Papa Eugenio, il Conte Francesco Storza, & i Genouesi, à i quali non piaceua ch'el Regno restasse in mano di Catalani, subito c'hauessero intesa la ribellione del Caldora, haurebbono mandati nuoui aiuti: et per questo lo sforzaro à lasciare la prattica della pace; & già su cosi che i Genouesi mandaro Orontio Cibo, huomo di molto ualore con due carracche cariche di cose da uiuere, & ottocento Balestrieri; el Conte Fra cesco mandò à dire c'haurebbe mandato gagliardo soccoito, & presto. Questa perseuerantia di Napolitani bastò à consirmare, & manrenere in sede molte terre, non solo per l'altre Prouintie, ma nella Prouintia d'Abruz zo, perche ancora che'l Caldora era partito da RèRenato, non però hauea spiegato le bandiere di Aragona, per non auuilirsi; & le genti sue dall'altra parte si trouauano pentite d'hauerlo seguito, & distare sospesi in quello stato senza sperare le paghe, ne dall'una parte ne dall'altra; & gli pareua cosa ingiusta andare sacchegiando le terre picciole, è pericolosa assaltare le grandi; onde nacque al Caldora grandissima ansietà di mente, perche pareua che la rouina di Rè Renato si portaua appresso l'esterminio di casa Caldora. Pochi di dapoi mandò Raimondo suo Zio all'asse dio di Ortona à mare, perche no hauea uoluto aprir le porte ad alcune sue squadre ch'andauano per alloggiare, come soleano sare, quando militauano per Rè Renato, & con lui mado ancora Giosia d'Acquiua, & Riccio di Montechiaro con le fantarie. Tra que tepo il Conte I rancelco Sforza, che

Ortona affediata dal Caldora.

Rana

stana alla Marca; mandò Allessandro suo fratello con una gran banda di gente eletta per soccorrere Rè Renato, & entrato in Abruzzo andò all'improuiso ad assaltare Raimondo Caldora, el ruppe, & lo se priggione, & à Raimodo Cal gran pena si saluaro suggendo Giosia di Acquauiua, & Riccio. Per questo dora rotto, de sdegno Rè Alsonso determino di uendicarsi del Conte Francesco, & disseri l'assedio di Napoli per andare in Puglia à racquistare le terre, che Rè Lan cilao, & la Reina Giouanna haueano date à Sforza, & si teneuano per lo Conte da i Capitani Veterani Sforzeschi, de i quali erano capi Vittorio Ra gone, & Cesare Martinengo. Mouendoss dunque per andar in Puglia, per viitù di Garsia Cauaniglia hebbe Beneuento con la Rocca, & poi passò à Padula, & Giacomo Carbone, che n'era Signore si rese, & nolendo il Rè passareauanti hebbe ausso, che Caiazza staua mal prouista di presidio, & declinò à Caiazza, ma la trouò più prouista, che non hauea creduto, & bisognò sar salire con molta satica di soldati l'artiglieria sopra il monte per batterla, & cosila strinse in pochi di à renderss.

IL FINE DEL LIBRO DECIMOSETTIMO.



## LIBRO DECIMO OTTAVO



tà di Raimondo suo Zio con la perdita di tante genti ad Ortona. Et per que sto il Prencipe di Taranto suo mortal nemico mandò à persuadere à Mari

PARSA, che fù la fama della partita del Caldora da Rè Renato, & che Rè Alfonso non l'hauea pigliato à suo soldo, per tutto il Regno si facea giuditio, che in breue le sue genti si disfarebbono stando senza paga, & parea che hauesse dato principio alla rouina sua, la rotta, & la cattiui-

no di Norcia allieuo di casa Caldora, che tenea la cura di tutto il Ducato di Bari, che prouedesse à casi suoi, poiche uedea il Duca suo signore in manifesta rouina, & che dandogli quelle terre in mano haueria non solo da lui grandissimi premij, ma acquisteria la gratia di Rè Alfonso, & dopò la prat tica di molti di lo ridusse al voler suo, si che gli consignò Bari, Noia, Combersano, Rutigliano, Martina, le Noci, Capurso, Turi, Castellana, Gioia, Cassano, & Acquauiua. solo rimase nella fede del Caldora Bitonto per virà Rè Alfoso tù di Cecco di Valignano, e'l Castello di Bari, che lo tenea Tuccio Riccio di Lanciano. restò molto sbigottito il Caldora di questa perdita, & trattò di appoggiarsi come meglio potca con Rè Alfonso, & per dargli sicurtà, & pegno dell'amicitia sua gli mandò il figlio primo genito per paggio, il quale era di cosi gran bellezza, & dispositione, che'l Rè lo diede per compagno à Don Ferrante suo figlio bastardo, ch'era uenuto pochi di innanzi da Catalogna, & lo facea seruire à modo di figlio di gran Prencipe. Scriue Bartolomeo Facio, che staua in quel tempo appresso à Rè Alfonso, che l'Rè uede dolo esercitare nell'arti caualleresche tanto bene, hauea designato di dargli quella figlia, che poi diede al Marchese di Ferrara. Grandislimo piacera hebbe Rè Renato della rotta di Raimondo Caldora, & della perdita del Ducato di Bari, perchegli parea che'l Caldora hauesse hauuta la pena della dissealitàsua, & uenne in speranza, che'l Conte Francesco perseuerasse in fauorirlo mandando maggiore copia di gente, & poiche uide; che Rè Alfonso hauea pigliata la uia di Puglia per togliere lo stato al Conte, mando Lionello Conte di Celano à giungersi con Vittorio Rangone, & con le geni ti Sforzesche per la disesa di quelli stati, & all'incontro il Rè Alfonso mana

Marino di Norcia conse gna molte ter real Caldora

dò à pregare il Caldora, che venesse con le sue genti à quella impresa, che gli haueria mandate le paghe: ma il Caldora si escusò, con dire, ch'ei non potea partire di Abruzzo, perche Alessandro Sforza haurebbe occupata tut ta quella Prouincia; ma in luogo suo mando Paolo di Sangro, ch'erail mag gior Capitano, che susse appresso di lui. Partito dunque Re Alsonso da Ca iazza, quando sù in Valle Beneuentana segli rese Buon'Albergo, Apice,& Ariano, ch'erano state abandonate da presidij Sforzeschi, & poi giunto ad Vrsara s'accampò là, doue uenne Paolo di Sangro con cinquecento caualli, ch'era il siore della caualleria Italiana; & perche il Rangona, e'l Martinengo haueuano unite le genti Sforzesche, & co'l Conte di Celano aspettauano, che'l Rèall'assedio di qualche terra, hauesse indebolito l'esercito per dargli sopra, & sar giornata. Îl Rè ch'intese il disegno loro si mosse da Vrsara, ch'è quattro miglia distante da Troia, & mandò uerso Troia una gran banda di caualli per prouocare gli nemici à combattere. Troia, è posta sopra un sue di Troia. monticello, che scopre quasi tutta Puglia piana, la salita è poco più di mez zo miglio, & non è molto erta. & Sforzeschi con gran suria corsero al piano ad assaltaregli Aragonesi, & la battaglia durò un pezzo molto sanguino sa; ma rinfrescando à tempo di mano in mano tutto l'esercito Aragonese, gli Sforzeschi si ritiraro alla Città con perdita di molti ualenti huomini, e'l Rè c'hauca uisto il ualore de i nemici con perdita ancora di molti di suoi se sonare à raccolta, & dall'altra parte, i Sforzeschi conosciuta la porentia del esercito Aragonese si tennero quattro di senza uscire dalle mura di Troia. Era il Rèfermato co'l campo al piano, & molti de foldati suoi, che credeuano che i Sforzeschi per paura non usciuano à scaramuzzare, si posero à salire la costa, & à correre uerso la Città, desche sdignato Cesare Martinen go uscì,& ributtati i nemici si fermò in mezzo la costa; appresso à lui uscì il Rangone con animo di non far battaglia se non con uantaggio, & stando cosi fermato, alcuni soldati Aragonesi, andauano mostrando di uolere salire, ma il Gatto Capitano di una squadra Sforzesca con pochi, scele temerariamente per cacciargli, ma quelli all'incontro haueano cominciato à salire tanto, che lo circondaro in modo che non potea scampare, quando il Martinengo mandò molti Sforzeschi, per soccorrerlo, & su'à tempo, che soprauenne il Rè con tutto l'esercito, Talche gli Ssurzeschi suro stretti di scendere tutti, & fare il satto d'arme, & benche combattessero con grandissima uirtu, & ualore, al fine uinti dalla moltitudine auante che sossero eircondati, & esclusi dalla Città, cominciaro à ritirarsi con grandissimo danno loro, per che ne restò gran parte priggione, & molti ancora esclusi da con doi satti Troia suggiro à Lucera. In questa giornata scriue il Facio, che auuennero dui cose notabili; l'una che essendo il Rèallontanato tanto da suoi per seguire i nemici, si uoltò un'huomo d'arme Sforzesco, & disse chi sete signore, rendeteui à me, e'l Rè rispose sono il Rè, & coluirispose mi rendo io à uostra Maestà: L'altra su che Francesco Seuerino Capitano di caualli, che su

l'ulcimo

l'vltimo, à retirarsi uerso Troia, dubitando che li nemici non entrassero insieme co isuoi si sermò à disendere il capo del ponte sino à tanto che suro entratii suoi, & hebbero serrata la porta, & poi per un'altra parte, doue il muro della Città hauea un poco di margine, dato forte di spronial cauallo con un salto incredibile passò la larghezza del fosso, & si saluò. Hauuta que sta vittoria il Rèfu sicuro, ch'i Sforzeschi non hauerebbono potuto stare all'altre imprese sue, andò à Biccari, la quale pche uosse fare resistéza prese per forza, & diede à sacco, à i suoi, & co questo diede tanto terrore alle terre convicine, che vennero tutte à rendersi, & non volse sermarsi ad assediare Troia per essere di sito forte; & con bonissimo presidio. Il Caldora scrisse subito al Rè congratulandosi della vittoria, & scrisse anco à Paolo di Sangro, che trattasse co'l Rè, che facesse opera, ch'il Prencipe di Taranto rendesse Bari, & alcun'altre terre, che non erano state del Prencipato; il che fì trattato dà Paolo con molta destrezza, & diligenza; ma il Rè rispose, ch'era impossibile à farsi senza perdere in tutto l'amicitia del Prencipe, c'hauea. tanto ben seruito in quella guerra, & che Paolo scriuesse al Caldo a che stesse di buono animo, che finito l'acquisto del Regno gli haurebbe date cose maggiori, & con queste promesse scrisse ancora à lui, & in quella lette ra diede infinite lodi à Paolo, & à soldati suoi dicendo, che da loro cominciò la uittoria acquistata. Poi intese che Papa Eugenio hauea mandato ad occupare vna terrucciola di Francesco d'Aquino chiamaro Strangola gallo, ne i confini del Regno, si spinsesi la, & Paolo se ne ricornò in Abruzzo. I soldati del Papa sentendo la uenuta del Rèritiraro subito ponendo un po co di presidio à Ponte Coruo, e'l Rè non uosse perdere tempo ad espugnarlo, ma andò ad accamparsi sotto Rocca Guglielma, la quale benche sosse di sito fortissima, trouandosi mal fornita di uettouaglie si rese; parue che quanto all'honore il Rè hauesse fatto assai quella estate; ma in effetto diede pur tempo di respirare à Rè Renato, il quale mandò Nicolò Guarna, gen tilhuomo di Salerno al Conte Francesco, che uolesse mandargli aiuto. All'hora era il Conte alla Marca d'Ancona, & trouandosi poco habile à soccorrerlo con le genti sue perche staua guerregiando, co'i Capitani del Papa, che cercauano cacciarlo dalla Marca, cercò per altra via soccorrere lamico, & di uendicarse del Rèdi Aragona che l'hauea tolto lo stato, & manidò à pigliare Ramondo Caldora ch'era priggione al castello di Fermo, & & con lui discorse dello stato di Rè di Aragona, che non era bene che s'inalzasse tanto, che potesse opprimere non solo i Prencipi, & i Capitani; ma occupare tutta Italia; & disse che si marauigliaua di Antonio Caldora che se sosse pacificato con lui, & che stesse à marcirsi senza potere ottenere da la parte di Rè d'Aragona il secondo, ne il terzo luogo, & hauesse lasciato il primo luogo, c'hauea con Rè Renato; perche era cosa chiara che'l Rè d'Aragona era tanto obligato al Prencipe di Taranto, al Duca di Sessa, à Giaco mo Piccinino, che à niuno di questi hauria tolto il luogo per darlo à lui, & però

però uolse che Ramondo scriuesse ad Antonio Caldora, che volesse tornare a seruire Rè Renato; & trattandosi questo, Antonio da una parte per la uergogna non haueua ardire di farlo, massime tenendo il figlio in mano di Rè Alfonso, & dall'altra parte Rè Renato non uolea fidarsi di lui, che l'hauea ingannaro fino à quel di più uolte; fù concluso all'ultimo, che'l Caldora pigliasse partito dal Conte, & come Capitano, & stipendiario di lui procedesse à soccorrere Rè Renato, & per maggiore cautela deliberò mandar con lui Giouani Sforza suo fratello con mille, & cinquecento caualli. Que sti patti suro conclusi per Francesco di Montagano mandato à questo effet to dal Caldora al Conte, cosi Ramondo sù liberato, ma auanti che la cosa dora liberato. si publicasse il Caldora mandò con molta sommissione à supplicare Rè Al fonso che mandasse per pochi di il siglio à Carpenone, perche la madre di lui staua con infinito desiderio di uederlo auanti che morisse, perche già staua grauemente inferma. Il Rè ancora che sospicasse quello che poi successe, con animo reale, & generoso lo rimandò molto ben trattato. Quando quelto accordo fu publicato; la parte di Rè Renato cominciò à respirare,& à ricrearsi in Abruzzo,& in Napoli, perche si speraua che la presentia di Giouanni Sforza, e l'autorità del Conte Francesco hauesse spinto il Cal dora à seruire lealmente alla guerra, e à soccorrer Napoli. In quel medesimo dì, che'l Rè Alfonso stando in Capua intese questo trattato, uenne un Prete dell'Isola di Capri ad offerire di dargli in mano la terra, & però subi- Isola di Capri to il Rèmando con lui sei galee, & senza dissicultà il trattato riuscì, & heb in poter del be quella Isola, la quale se parue picciolo acquisto, e di poco frutto, trà po chi di mostrò esser il contrario, perche una galea, che uenia da Francia corse fortuna, & credendo, che l'Isola fosse à diuotione di Rè Renato, pose le genti in terra, le quali furono tutte prese dall'Isolani, & si perdero con la ga lea ottanta milia scudi, il che parue c'hauesse tagliato in tutto i nerui, & le forze di Rè Renato, che con quelli denari haueria potuto prolongare buon tempo la guerra. Cosi uedendo Rè Alfonso, che la fortuna parea, che militasse per lui, andò ad assediare Napoli, desiderando, & sperando pigliarla auanti che l'aiuto delle genti Caldoresche sosse in ordine, il che tardò molto per la natura di Antonio tardissima à mouersi, accampato in Na poli uedendo quella Città tanto indebolita di forze, che à pena poreano guardare le porte, & le mura, mandò parte delle genti ad assediare Puzzuo lo, & i Cittadini di quella Città, mentre hebbero copia da viuere soffersero gagliardamente l'assedio, ancora che uedessero da i soldati ruinare le lo ro possessioni, ma all'ultimo mancando le vettuaglie si resero con honorati Puzzuolo, et patti.Riceuuto Puzzuolo mandò à tentare la Torre del Greco, la quale sola staua nella sede di Rè Renato, & di Napoli, & si rese subito. Poi per tene Rè Alfonso. re più stretta la Città, sè due parti dell'esercito, una parte ne lascio alle Paludi, che sono della parte di leuante con Don Ferrante suo figlio, & l'altra co dusse ad Echia, & s'accampò à Pizzifalcone, & di là tenea stretta la Città,

la sorre del Greco reje à

infeltaua

l'vltimo, à retirarsi uerso Troia, dubitando che li nemici non entrassero insieme co isuoi si sermò à disendere il capo del ponte sino à tanto che suro entratiissuoi, & hebberoserrata la porta, & poi per un'altra parte, doue il muro della Città hauca un poco di margine, dato forte di spronial cauallo con un salto incredibile passò la larghezza del sosso, & si saluò. Hauuta que sta vittoria il Rèsus sicuro, ch'i Ssorzeschi non hauerebbono potuto stare all'altre imprese sue, andò à Biccari, la quale pche uosse fare resistéza prese per forza, & diede à sacco, à i suoi, & co questo diede tanto terrore alle terre convicine, che vennero tutte à rendersi, & non volse fermarsi ad assediare Troia per essere di sito forte; & con bonissimo presidio. Il Caldora scrisse subito al Rè congratulandosi della vittoria, & scrisse anco à Paolo di Sangro, che trattasse co'l Rè, che sacesse opera, ch'il Prencipe di Taranto rendesse Bari, & alcun'altre terre, che non erano state del Prencipato; il che fì trattato dà Paolo con molta destrezza, & diligenza; ma il Rè rispose, ch'era impossibile à farsi senza perdere intutto l'amicitia del Prencipe, c'hauea tanto ben seruito in quella guerra, & che Paolo scriuesse al Caldo a che stesse di buono animo, che finito l'acquisto del Regno gli haurebbe date cose maggiori, & con queste promesse scrisse ancora à lui, & in quella lette ra diede infinite lodi à Paolo, & à soldati suoi dicendo, che da loro cominciò la uittoria acquistata. Poi intese che Papa Eugenio hauea mandato ad occupare vna terrucciola di Francesco d'Aquino chiamaro Strangola gallo, ne i confini del Regno, si spinsesi la, & Paolo se ne ritornò in Abruzzo. I soldati del Papa sentendo la uenuta del Rèritiraro subito ponendo un po co di presidio à Ponte Coruo, e'l Rè non uosse perdere tempo ad espugnarlo, ma andò ad accamparsi sotto Rocca Guglielma, la quale benche sosse di sito fortissima, trouandosi mal fornita di uettouaglie si rese; parue che quanto all'honore il Rèhauesse fatto assai quella estate; ma in effetto diede pur tempo di respirare à Rè Renato, il quale mandò Nicolò Guaroa, gen tilhuomo di Salerno al Conte Francesco, che uolesse mandargli aiuto. All'hora era il Conte alla Marca d'Ancona, & trouandosi poco habile à soccorrerlo con le genti sue, perche staua guerregiando, co'i Capitani del Papa, che cercauano cacciarlo dalla Marca, cercò per altra via soccoriere l'amico, & di uendicarfe del Rèdi Aragona che l'hauea tolto lo stato, & mandò à pigliare Ramondo Caldora ch'era priggione al castello di Fermo, & & con lui discorse dello stato di Rè di Aragona, che non era bene che s'inalzasse tanto, che potesse opprimere non solo i Prencipi, & i Capitani; ma occupare tutta Italia; & disse che si marauigliaua di Antonio Caldora che se sosse pacificato con lui, & che stesse à marcirsi senza potere ottenere da 13 parte di Rè d'Aragona il secondo, ne il terzo luogo, & hauesse lasciato il primo luogo, c'hauea con Rè Renato; perche era cosa chiara che'l Rè d'Aragona era tanto obligato al Prencipe di Taranto, al Duca di Sessa, à Giaco mo Piccinino, che à niuno di questi hauria tolto il luogo per darlo à lui, & però

però uolse che Rantondo scriuesse ad Antonio Caldora, che volesse tornare à seruire Rè Renato; & trattandosi questo, Antonio da una parte per la uergogna non haueua ardire di farlo, massime tenendo il figlio in mano di Rè Alfonso, & dall'altra parte Rè Renato non uolea fidarsi di lui, che l'hauea inganuato fino à quel di più uolte; fù concluso all'ultimo, che'l Caldora pigliasse partito dal Conte, & come Capitano, & stipendiario di lui procedesse à soccorrere Rè Renato, & per maggiore cautela deliberò mandar con lui Giouani Sforza suo fratello con mille, & cinquecento caualli. Que sti patti suro conclusi per Francesco di Montagano mandato à questo effet to dal Caldora al Conte, cosi Ramondo sù liberato, ma auanti che la cosa dora liberato. si publicasse il Caldora mandò con molta sommissione à supplicare Rè Al fonso che mandasse per pochi di il figlio à Carpenone, perche la madre di lui staua con infinito desiderio di uederlo auanti che morisse, perche già staua grauemente inferma. Il Rèancora che sospicasse quello che poi successe, con animo reale, & generoso lo rimandò molto ben trattato. Quando quelto accordo su publicato; la parte di Rè Renato cominciò à respirare,& à ricrearsi in Abruzzo,& in Napoli, perche si speraua che la presentia di Giouanni Sforza, e l'autorità del Conte Francesco hauesse spinto il Cal dora à seruire lealmente alla guerra, e à soccorrer Napoli. In quel medesimo dì, che'l Rè Alfonso stando in Capua intese questo trattato, uenne un Prete dell'Isola di Capri ad offerire di dargli in mano la teria, & però subi- Isola di Capri to il Rè mando con lui sei galee, & senza dissicultà il trattato riuscì, & heb in porer del be quella Isola, la quale se parue picciolo acquisto, e di poco frutto, trà po chi di mostrò esser il contrario, perche una galea, che uenia da Francia corse fortuna, & credendo, che l'Isola fosse à diuotione di Rè Renato, pose le genti in terra, le quali furono tutte prese dall'Isolani, & si perdero con la ga lea ottanta milia scudi, il che parue c'hauesse tagliato in tutro i nerui, & le forze di Rè Renato, che con quelli denari haueria potuto prolongare buon tempo la guerra. Cosi uedendo Rè Alfonso, che la fortuna parea, che militasse per lui, andò ad assediare Napoli, desiderando, & sperando pigliarla auanti che l'aiuto delle genti Caldoresche sosse in ordine, il che tardò molto per la natura di Antonio tardissima à mouersi, accampato in Na poli uedendo quella Città tanto indebolita di forze, che à pena poteano guardare le porte, & le mura, mandò parte delle genti ad assediare Puzzuo lo, & i Cittadini di quella Città, mentre hebbero copia da viuere soffersero gagliardamente l'assedio, ancora che uedessero da i soldati ruinare le lo ro possessioni, ma all'ultimo mancando le vettuaglie si resero con honorati Puzzuolo, et patti.Riceuuto Puzzuolo mandò à tentare la Torre del Greco, la quale sola staua nella sede di Rè Renato, & di Napoli, & si rese subito. Poi per tene Rè Alfonso. re più stretta la Città, sè due parti dell'esercito, una parte ne lascio alle Paludi, che sono della parte di leuante con Don Ferrante suo figlio, & l'altra co dusse ad Echia, & s'accampò à Pizzifalcone, & di là tenea stretta la Città,

la sorre del Greco reje à

infeltana

l'vltimo, à retirarsi uerso Troia, dubitando che li nemici non entrassero insieme co i suoi si sermò à disendere il capo del ponte sino à tanto che suro entrati i suoi, & hebbero serrata la porta, & poi per un'altra parte, doue il muro della Città hauea un poco di margine, dato forte di spronial cauallo con un salto incredibile passò la larghezza del sosso, & si saluò. Hauuta que sta victoria il Rèfu sicuro, ch'i Sforzeschi non hauerebbono potuto stare all'altre imprese sue, andò à Biccari, la quale pche uosse fare resistéza prese per forza, & diede à sacco, à isuoi, & co questo diede tanto terrore alle terre convicine, che vennero tutte à rendersi, & non volse fermarsi ad assediare Troia per essere di sito sorte; & con bonissimo presidio. Il Caldora scrisse subito al Rè congratulandosi della vittoria, & scrisse anco à Paolo di Sangro, che trattasse co'l Rè, che facesse opera, ch'il Prencipe di Taranto rendesse Bari, & alcun'altre terre, che non erano state del Prencipato; il che fì trattato dà Paolo con molta destrezza, & diligenza; ma il Rè rispose, ch'era impossibile à farsi senza perdere in tutto l'amicitia del Prencipe, c'hauea. tanto ben seruito in quella guerra, & che Paolo scriuesse al Caldo a che stesse di buono animo, che finito l'acquisto del Regno gli haurebbe date cose maggiori, & con queste promesse scrisse ancora à lui, & in quella lette ra diede infinite lodi à Paolo, & à soldati suoi dicendo, che da loro cominciò la uittoria acquistata. Poi intese che Papa Eugenio hauea mandato ad occupare vna terrucciola di Francesco d'Aquino chiamaro Strangola gallo, ne i confini del Regno, si spinsesi la, & Paolo se ne ricornò in Abruzzo. Isoldati del Papa sentendo la uenuta del Rèritiraro subito ponendo un po co di presidio à Ponte Coruo, e'l Rè non uosse perdere tempo ad espugnarlo, ma andò ad accamparsi sotto Rocca Guglielma, la quale benche sosse di sito fortissima, trouandosi mal fornita di uettouaglie si rese; parue che quanto all'honore il Rè hauesse fatto assai quella estate; ma in effetto diede pur tempo di respirare à Rè Renato, il quale mandò Nicolò Guarna, gen tilhuomo di Salerno al Conte Francesco, che uolesse mandargli aiuto. All'hora era il Conte alla Marca d'Ancona, & trouandosi poco habile à soccorrerlo con le genti sue, perche staua guerregiando, co'i Capitani del Papa, che cercauano cacciarlo dalla Marca, cercò per altra via soccorrere l'amico, & di uendicarse del Rèdi Aragona che l'hauea tolto lo stato, & mandò à pigliare Ramondo Caldora ch'era priggione al castello di Fermo, & & con lui discorse dello stato di Rè di Aragona, che non era bene che s'inalzasse tanto, che potesse opprimere non solo i Prencipi, & i Capitani; ma, occupare tutta Italia; & disse che si marauigliaua di Antonio Caldora che se fosse pacificato con lui, & che stesse à marcirsi senza potere ottenere da la parte di Rè d'Aragona il secondo, ne il terzo luogo, & hauesse lasciato il primo luogo, c'hauea con Rè Renato; perche era cosa chiara che'l Rè d'Aragona era tanto obligato al Prencipe di Taranto, al Duca di Sessa, à Giaco mo Piccinino, che à niuno di questi hauria tolto il luogo per darlo à lui, & però

però uolse che Ramondo scriuesse ad Antonio Caldora, che volesse tornare à seruire Rè Reuato; & trattandoss questo, Antonio da una parte per la uergogna non haueua ardire di farlo, massime renendo il figlio in mano di Rè Alfonso, & dall'altra parte Rè Renato non uolea fidarsi di lui, che l'hauea ingannato fino à quel di più uolte; fù concluso all'ultimo, che'l Caldora pigliasse partito dal Conte, & come Capitano, & stipendiario di lui procedesse à soccorrere Rè Renato, & per maggiore cautela deliberò mandar con lui Giouani Sforza suo fratello con mille, & cinquecento caualli. Que sti patti suro conclusi per Francesco di Montagano mandato à questo effet to dal Caldora al Conte, cossi Ramondo su liberato, ma auanti che la cosa dora liberato. si publicasse il Caldora mandò con molta sommissione à supplicare Rè Al fonso che mandasse per pochi di il figlio à Carpenone, perche la madre di lui staua con infinito desiderio di uederlo auanti che morisse, perche già staua grauemente inferma. Il Rèancora che sospicasse quello che poi successe, con animo reale, & generoso lo rimandò molto ben trattato. Quando quelto accordo fu publicato; la parte di Rè Renato cominciò à respirare,& à ricrearsi in Abruzzo,& in Napoli, perche si speraua che la presentia di Giouanni Sforza, e l'autorità del Conte Francesco hauesse spinto il Cal dora à seruire lealmente alla guerra, e à soccorrer Napoli. In quel medesimo dì, che'l Rè Alfonso stando in Capua intese questo trattato, uenne un Prete dell'Isola di Capri ad offerire di dargli in mano la teria, & però subi- Isola di Capri to il Rèmando con lui sei galee, & senza difficultà il trattato riusci, & heb in poter del be quella Isola, la quale se parue picciolo acquisto, e di poco frutto, trà po chi di mostrò esser il contrario, perche una galea, che uenia da Francia corse fortuna, & credendo, che l'Isola fosse à diuotione di Rè Renato, pose le genti in terra, le quali furono tutte prese dall'Isolani, & si perdero con la ga lea ottanta milia scudi, il che parue c'hauesse tagsiato in tutto i nerui, & le forze di Rè Renato, che con quelli denari haueria potuto prolongare buon tempo la guerra. Cosi uedendo Rè Alfonso, che la fortuna parea, che militasse per lui, andò ad assediare Napoli, desiderando, & sperando pigliarla auanti che l'aiuto delle genti Caldoresche sosse in ordine, il che tardò molto per la natura di Antonio tardissima à mouersi, accampato in Na poli uedendo quella Città tanto indebolita di forze, che à pena poteano guardare le porte, & le mura, mandò parte delle genti ad assediare Puzzuo lo, & i Cittadini di quella Città, mentre hebbero copia da viuere sofferfero gagliardamente l'assedio, ancora che uedessero da i soldati ruinare le lo ro possessioni, ma all'ultimo mancando le vettuaglie si resero con honorati Puzzuolo, et patti. Riceuuto Puzzuolo mandò à tentare la Torre del Greco, la quale so- la vorre del la stana nella sede di Rè Renato & di Napoli. 8 se voso subira Pais ante la force rese à la staua nella sede di Rè Renato, & di Napoli, & si rese subito. Poi per tene Rè Alfonso. re più stretta la Città, sè due parti dell'esercito, una parte ne lascio alle Paludi, che sono della parte di leuante con Don Ferrante suo figlio, & l'altra co dusse ad Echia, & s'accampò à Pizzifalcone, & di là tenea stretta la Città,

infeltaua

infestaua il Castello nouo, & tenea pure assediato il Castello dell'Ouo, Den

tro Napoli non erano più che ottocento balestrieri Cenouesi, & alcuni Vet terani Francesi ch'erano uenuti co'l Rèda Prouenza, & la giouentù Napo litana, che seruì marauigliosamente tanto de i Nobili, quanto del Populo, & benche patissero, sperauano di hauere soccorso di cose da uiuete per ma re da Genouesi; In quel mezzo si manteneano per alcune barche di Sorren to, di Vico, & di Massa, che ueneuano parte per guadagnare, & parte, per soccorrere molti Cittadini Napolitani, che erano Oriudi di quelle tre ter re, e'l Rè Alfonso mandò alcune galce, che non potendo ueta e la practica delle barche, andassero ad espugnare quelle terre. Sorrento si disese uirilmente, & stette nella fede, & Vico, & Massa si resero subito, mà in questi di essendo andato dal campo il Rèà Caccia, hebbe auiso da Arnaldo Sanz ch'era Couernatore di San Germano, che Riccio di Montechiaro, era giun to, & combattea Sangermano. Questo è quello Arnaldo, che come su è det to hauea con tanta uirtu difeso il Castello nouo di Napoli, à questo auiso senza tornaie in campo s'auuiò con quelle genti, ch'erano seco alla caccia, & mandò à comandare, che con grandissima celerità uenesse appresso à lui parte dell'elercito, & quasi in un medesimo tempo giunsero le genti d'arme, ch'erano uenute con grandissima celerità ad unirsi con lui, quando trouò che Riccio hauea pigliata la terra; & fatto priggione Arnaldo Sanz, & combatreua il Castello, che si chiama Arceianola. Ma quando uide apptossimarsi il Rèsbigottito, & marauigliato di tanta celerità del Rè, che gli no hausa dato tépo di potere almeno compartire le genti per le mu ra alla guardia, pigliò la via del Monasterio di Montecasino con le sue genti, & di là scese nelle terre della Chiesa, & San Germano subito aperte le porte al Rè; il quale se ne ritornò subito al campo contra Napoli. Già in Napoli haueano inteso, che Giouanni Sforza con mille, & cinquecento ca ualli era intrato nel Regno con l'ordine di uenire insieme co'l Caldora à soccorrere Napoli; ma il Caldora, ò che sosse per la solita sua rardanza, ò che le genti sue, ch'erano state un pezzo senza paghe tardaro ad essere in ordine, differi tanto la uenuta sua, che Napoli su presa, perche un muratore, chiamato Anello c'hauea tenuta la cura de gli Aquedutti onde urene l'acqua in Napoli, andò à trouare il Rè, & gli disse, ch'ageuolmente la Città si potea pigliare per la uia dell'Aquedutto che entra uicino alla porta di Capoana, perche uscendo dall'Aquedutto in una casa delle più prossime alla muraglia un numero di saldati eletti, poteano senza molta satica occupare la porta, & fare entrare tutto l'esercito. Il Rè hebbe molto cara questa offerra, perche già hauea intesa la uenuta del soccorso, & senza dubbio sapea che sarebbe forzato di lasciar l'assedio, Per questo dileberò di tentare questa occasione, & donato alcuna quantità di denari ad Anello, & promesse di cose maggiori di quello chiera capace la conditione di un Muratore, uolse, che sosse scortà à due compagnie di fanti, l'una guidata da

Napoli presa da nè Alfonso,

tà da Matteo di Gennaro, & l'altra da Diomedes Carrafa, ch'erano stati am bi forusciti da Napoli molti anni. Il muratore gli condusse in uno spiracolo dell'Aque dutto, che era lontano da Napoli più d'un miglio, & di not te scesero tutti appresso à lui, & cominciaro à caminare l'uno auanti l'altro, armati di balestre, & di chiauorine, che s'usauano à quel tempo simili à quelle, che hoggi chiamano partiggiane. Il Rè auanti l'alba passò da Echia, & s'appresentò poco sontano alle muta della Città, aspettando l'esito di quelli dell'Aquedutto, gli quali furo guidati dal muratore in una pouera casa di vn sartore, molto uicina alla porta della Città, la quale si chiama la Porta di Santa Sofia, ch'à quel tempo era auanti che si discendesse alla Piazza di Caruonaro, che all'hora era fuori della Città, & cominciaro à salife ad uno, ad uno, dal pozzo, & appena ne erano saliti in quella casetta quaranta, che haueano con minaccie stretta la moglie del padrone della casa, che non gridasse, & aspettauano che ne salissero più, per potere sicuramente sforzare la guardia, & aprire la porta, venne per caso il sartore c'haue a comprato cose da uiuere per darle alla moglie, buttando la porta, uide la casa sua piena di soldati, & si pose à suggire gridan do che gli nemici erano dentro la Città, onde quelli ch'erano intrati non uolsero aspettar più, & vsciro ad assaltar la guardia della porta, à tempo che'l Rè Alfonso credendo per la grantardanza che sosse stato trattato doppio, cominciò à retirarli con le sue genti, tenendo per certo, che tutti soldati dell'Aquedutto erano priggioni, & era giunto à capo di monte, quando intese il grido den tro la Città, perche erano concorsi più di duo cento, alli quali quelli della guardia sero gran resistenza, & diedero tempo à Rè Renato, ch'uscisse da Castello, & uenisse à soccorrergli, comegià uenne, & parte ne uccise, & parte costrinse che si buttassero per le mura della Città, à questo strepito Rè Alfonso tornò alle mura per non mancare à gli suoi: però haueria fatto poco effetto, perche Rè Renato hauea duplicata la guardia, & assicurato quella porta; ma auenne che trecento Genouesi c'haueano tolta la guardia della porta di San Gennaro à carico loro hauendo inteso quello, c'hauea sparso il sarrore per la Città, che i nemici erano dentro; lasciaro la guardia per ritirarsi al Castel Nouo; & all'hora un Gentil'huomo de la montagna, chiamato Marino spizzicacaso affettiocato alla parte Aragonese, non potendo aprire la porta di San Gennaro per lo molto terrapieno che ciera; con alcuni suoi compagni calaro suni, & dicono che tra li primi salì Don Pietro di Cardona, seguito da molti altri; il quale uolendo andare per la Città gridando il nome di Aragona s'incontrò con Sarro Brancazzo gran Seruidore di Rè Renato, che andaua à cauallo uerso la porta di Santa Sosia per trouarlo, & lo sè priggione, & caualcò esso il cauallo, & andando uer so la porta seguito da molti Aragonesis incontrò con Rè Renato, il quale uedendo colui à cauallo pensò subito che l'esercito Aragonese sosse entrato per qualche altra porta, contutto questo animosamente cominciò à combatcombattere, & sè proue marauigliose; ma al sine crescendo il numero di

nemici, e tenendo la Città per perdura, se ritirò facendosi la via con la spada al Castello Nuouo più pertema di restar priggione, che per desiderio di saluar la uita. Bartolomeo faccio, che scriue questa historia, attribuisce non à Don Pietro di Cardona; ma à Pietro Martines quelta fartione di far priggione Sarro Brancazzo; In questo modo su pigliata Napoli; & ben che l'esercito Aragonese, irato per la lunga resistenza hauea cominciato à saccheggiar la Città, Il Rè Alfonso con grandissima clementia caualcò per la terra con una mano di Cauagheri, & di Capitani eletti, & vietò à pena della uita, che non si facesse uiolenza ne ingiuria alcuna à Cittadini, si che il sacco durò solo quattro hore, nè si sentì altra perdita che di quelle cose, che i soldati poteano nascondere, perche tutte le altre le sè restituire. Rè Re nato ridutto nel Caltel nouo promise à Giouan Cossa, ch'era castellano del Castello di Capoana, che rendesse il Castello per cauarne salua la moglie, & i figli, il di seguente arrivaro due naui di Genoua piene di uittouaglie, & di altre cose, & in vna di esse montò Rè Renato con Ottino Caracciolo, Re Renate Giorgio della Magne, & Giouan Cossa, & fatta uela si parti, mirando sempre Napoli, sospirando, & maledicendo la fortuna, & con prospero uento giunse à porto Pisano, & di là andò à trouare Papa Eugenio, il quale era in Firenze, & fuor di tempo gli fece l'inuestitura del Regno, confortandolo che si saria fatta noua lega per farlo ricuperare; egli rispose, che uolea andar sene in Francia, acciò che non facessero mercantia di lui i disleali Capitani Italiani, & perche era debitore di grandissima somma di denari ad Antonio Caluo Genouese, & l'hauea lasciato Castellano di Napoli; poiche uide che di Papa Eugenio non hauer hauuto altro, che conforto di parole; scrisse ad Antonio, che cercasse di ricuperare quelche deuea hauere, uendendo il Castello à Rè Alfonso. Gra de allegrezza hebbe Rè Alfonso quan do intese c'hauea pigliata la uia del Papa, perche dubitaua forte, che non fosse and ato alla marca à trouare il Conte Francesco, che intal caso haucria poco importato la pigliata di Napoli; quado il Rè nemico fosse di nuouo entrato nel Regno con legenti Storzesche, & Caldoresche, che n'hauesse potuto disponere à modo suo; ma uscito di questo pensiero caualcò su bito con tutto l'esercito contra il Caldora, & Giouanni Sforza che già d'Abruzzo erano autilati per uenire in Napoli. Il terzo di andò à Carpenone Castello del contato di Triuento, molto caro al Caldora doue al più solea tenore la moglie, & la casa. Era in quel Castello Antonio Reale fratello di latte del Caldora, con pochi foldati, il quale sapendo, che'l Caldora era ad una selua, che si chiama la Castagna, lontana poche miglia, ottenne patto dal Rèdirendeisi, e fra quattro di non era soccorso. Il Rè per questo passo nel piano de Sessano, & si pose tra l'esercito del Caldora, & Carpenone, per impedire il soccorso, & apena su accampato che comparse dalla banda di Pescolanciano l'esercito Caldoresco, che uenne audacissimamente à pre-

sentargli

farte di Na-

## DECIMO OTTAVO.

397

sentargli la battaglia. Il Rè ordinò in squadre il suo esercito; ma no uossero que de fuo conglio che s'allontanasse dal capo, perche era in gran prezzo, & in gan reputatione la caualleria Caldoresca, & la Sforzesca, & però Gio uan di Vintimiglia, del qual'è parlato, molto sù, & ch'era in gradissima au torità co'l Rè, & l'amaua più di tutti gl'altri, dubitado dell'esito della battaglia, persuase al Rè, che s'assicurasse, & si ritirasse con la sua corte in Venafro, ò uero à Capua, & lasciasse cobattere l'esercito. Il Rèsorridendo ris pose, che qsto era mal cossiglio per voler vincere, pche in ogni esercito la psona del Rè uale per una gra parte dell'esercito, che sarebbe troppo dimi nuire il capo con la partita sua, & per cosequenza hauer manco speraza di vittoria; cosi mouendo l'esercito; il Caldora che hauea mutato stile, & come in tépo di Rè Renato hauea sempre schifato di uenire à fatto d'arme; all'hora per necessità si sforzaua di farlo, perche dubitaua, che essendo pdu ta Napoli, è partito Rè Renato, il Conte Francesco no richiamasse le gen ti sue, & egli sosse restato solo con poca speranza di uincere; dall'altra parte l'esercito di il Rè co l'animo che gli daua la bona fortuna usci del capo per cobattere, co Rè Alfonso, me già fece; dall'una parte, 82 dall'altra si cobattio con grade sforzo, beche & il caldora. il Caldora senza molta fatica pose in uolta l'auanti guardia, ch'era di Catalani, & Siciliani, pche la battaglia, doue staua il Rè con lo siore de gli Baroni del Regno, & con lo Conte Giacomo Piccinino, có un gran numero di Antonio Cal huomini d'arme Braceschi secero tal resistenza, che'l Caldora dopò d'ha-dora suato, & uer trauagliato molto restò vinto, & priggione, & l'esercito suo in tal mo- prigione di Re do dissipato, che ne restaro pochi che no fossero priggioni. Giouanni Sfor Alfonso. za solo co quindici caualli in un di, & in una notte si trouò suor del Regno alla Marca d'Ancona. Questa vittoria l'usò co tanta clemetia il Rè, che par ue uolesse emulare Cesare Dittatore, pche subito chel Caldora sù reso, & che scese da cauallo p basciargli il piede, il sè caualcare, co uolto benignis simo gli disse; Cote uoi m'hauete fatto trauagliare molto hoggi; andiamo nimo, et clein casa uostra, & facciatime carezze, ch'io son già staco. Il caldora costuso di mensa di Rè uergogna, disse: Signore puedere tata benignità nella Maestà uostra, mi pa re hauer uinto hauedo pduto. Giúti che furo à Carpenone, ch'era l'hora tar da, sù apparecchiato il desinare al Rè; & poi leuata la tauola, essedo intorno vna corona di Signori, & di cauaglieri, & di capitani, il Rè disse al caldo ra, che nolea nedere que cose, c'hauea guadagnate in qlla giornata, cioè le suppellettili, ch'erano in quel castello, & in vn mométo surono portate alla sala tutte le cose più belle, & trà le altre una cascia di giusta gradezza di cri stallo, doue erano uintiquattro milia docati d'oro, & oltra la cascia un numero infinito di bellissimi uasi, che Venetiani haueano mandati à presenta re à Giacomo Caldora suo padre; v'era una grade argentaria più tosto Rea le, che di Barone simplice, ancor che sussegrande, vn canestro di gioie di gran ualore; gran quantità di tapezzarie, & d'arme, & infinite cole belle, & pretiose. All'hora i Circostanti stauano adaspettare, che'l Rè le compar-

Alfonso.

PP

tisse tra loro; quando si uoltò al Caldora, & gli disse: Conte la virtù, e tanto cosa bella, che à mio giuditio deue ancora laudarsi, & honorarsi da i ne mici, io non solo ti dono la libertà, è tutte queste cose suor chevn vaso di Cristallo, che uoglio; mà ti dono ancora tutto il tuo stato antico, paterno, & materno, & uoglio che appresso di mè habbi sempre honorato luogo; le molte terre c'hauea acquistate tuo padre in terra d'Otrato; in terra di Bari, in Capitanata, & in Apruzzo, non posse donarti, perche uoglio re stituirle à i padroni antichi che mi hanno seruito; legenti no posso darti, perchefinita la guerra, uoglio che'l Regno respiri dalli allogiameti, & ba stano le ordinarie, che tiene il Prencipe di Taranto gran Conestabile del Regno. Condono à te, & à tutti gli altri della tua famiglia, la memoria di tutte le offese, & uoglio che godano ancora li lor beni, & attendano, come son tutti ualorosi ad essere quieti, & sideli, & ricordeuoli di gsti benesicij. Il Caldora ingenocchiato in terra dopò hauerli basciati i piedi, li rese quel le gratie, che si poteano in parole; & pche all'ultimo il Rè parea, che l'hauesse notato d'infedeltà cominciò à scusarsi, & dirle, che egli sempre heb be pensiero, e desiderio di seruire la Maestà sua; ma che da molti intimi di quella era stato auisato, che la Maestà sua tenea tanto intenso odio con la memoria, & co'l seme di Iacomo Caldora suo Padre, che hauea quattordici anni seruito tanto ostinatamete la parte Angioina, & per questo desideraua estirpare tutta casa Caldora, & era stata la caggione che no era ue nuto à seruirla, & si offerse di mostrare le lettere, & sè uenire una cascietta di scritture; ma quel gran Rè in questo anchora uolse imitare Giulio Cesa re Dittatore, & comandò che dinante à lui si ardessero tutte le scritture, re stò il Caldora co'l Patrimonio suo, ch'era il Contado di Palena, il Cotado di Pacentro, il Contado di Monte di Riso, il Contado di Archi, & di Aue sa, di Valua, & per heredità materna di Medea d'Euoli, haueua il Cotade di Triuenti, che consisteua in dicessette terre, & pur con queste cose li par ue di essere cascato da Cielo in terra, non tanto per vn gran numero di ter re, & di Cittadi, che hauea perduto dell'acquisto del padre, quanto per la perdita delle géti d'arme, per le quali risonaua il nome di casa Caldora per tutta Italia. Raimondo Caldora suo Zio, è tutti gl'altri Caldori restaro co'i beni paterni. Fatte queste cose Rè Alfonso si spinse oltre in Abruzzo, & per tutto su uisitato, & obedito, come uero Rè, & poi girò, & scese in Puglia per espugnare tutte le terre, che si teneano per lo Conte Francesco, & si resero tutte. Poi andò aBeneueto doue deliberò tenere parlamento Gene rale, & per qsto madò p tutte le Prouintie lettere à Baroni, & à terre dema niali, che ad undi pfinito si trouassero al parlameto; ma Napolitani mada ro à supplicare, che trasserisse il parlaméto nella Città di Napoli, ch'era ca po del Regno, & cosi sù fatto. Coparsero duque l'infrascritti Baroni. Giouan Antonio Orsino del Balzo Prencipe di Taranto, gran Conestabile del Regno.

Baroni compar(i al parla mento di Rè Alfonfo.

Regno. Raimondo Orsino del Basso Prencipe di Salerno, e Conte di Nola, gran Giustitiero; Ciouan Antonio di Marzano, Duca di Sessa, grande Admirante; Francesco di Aquino Conte di Lorito, & di Satriano gran Camberlengo; Orsino, Orsino gran Cancellieri, Francesco Zurlo Conte di Nocera, & di Montoro gran siniscalco; Honorato Gaietano, gran Protonotario; Francesco Orsino, Duca di Grauina, e Presetto di Roma; Antonio di Sanseucrino, Duca di San Marco; Antonio Céteglia, Marchese di Cotrone; Bernardo Gasparo di Aquino, Marchese di Pescara; Troiano Caracciolo, Duca di Melfi; Giouan Antonio Orsino Conte di Tagliacozzo; Giouan di Sanseuerino, Conte di Marsico, & di Santo Seuerino; Indico di Ghiuara Conte di Ariano; Battista Carracciolo, Conte di Ierace; Francesco Sanseuerino, Conte di Laurla; Antonio Caldora, Conte di Triuento; Francesco Pandone, Conte di Venafro, Lionello Clocciamuro Conte di Celano; Ma rino Caracciolo Conte di Sant'Angelo; Nicolò Orsino Conte di Manupel lo, Petrecone Caracciolo, Cote di Burgenza, Luigi Camponesco Aquilano Conte di Motorio; Luigi di Capua Conte di Altauilla; Corrado d'Acquaui ua Conte di San Valentino; Americo Sanseuerino, Cote di Capaccia; Gio uan de la Ratta, Conte di Caserta; Guglielmo di Sanframondo di Cerreto; Iacomo Antonio di Manieri, Conte di Manieri, Raimondo Caldora, Iaco mo de la Leonessa, Luca Sanseuerino, Luigi di Giesualdo, Antonello de la Ratta, Ludouico di Capua; Errico de Leonessa, Carlo di Campo basso, Ma rino Boffa, Antonio Spinello, Giacomo Gaierano, Antonio Dentice, Luigi Caracciolo, Cola di Sanframondo, Giacomo Zurlo, Giouan di la Noce, Vencilaò di Sanseuerino, Antonio di Fusco, Barone di Acerno, Michele di Sanseuerino, Giorgio di Monforte, Giouan di Oppido, Co'l Antonio Cloc ciamuro, Vgo di Sanseuerino, Francesco Caracciolo, Matteo di Serino, Co l'Antonio Zurlo, Raimondo d'Annechino, Matteo Stendardo, Teseo Morano, Tomaso de l'Oria, Melchionne Santo Mango, Iacomo d'Aquino, Co la Cantelmo, Esau Russo, Giacomo di Sangro, Giacomo di la Valua, Ciarletta Caracciolo, Pietro Coscia, Galasso di Tarsia, Guglielmo di la Marra, Landulfo Marramaldo, Cola di Gambatesa, Procuratore del Conte di Capo bascio suo Padre, Giacomo di Tocco, Giacomo di Montesalcone, Lione di Santa gabità, Moncello Arcamone, Andrea d'Euoli, Giouan Dentice detto Carestia, Giacomo di Messanella, Giordano de lo Tuso, Bartomeo di Galluccio, Fuschino Antrenolo, Margariton Caracciolo, Francesco di Giesualdo: & molti Baroni ancora che sussero chiamati, non si assecuraro di uenire inanzi al Rè, & tra questi su Giosia d'Acquauiua Duca d'Atri, & per che era notissimo à i più intimi Baroni del Rè l'amore, che portaua la Maestà sua à Don Ferrante d'Aragona suo siglio naturale, sapendo di fare piacere al Rè, proposero à gl'altri di cercarli gratia, che uolesse designare Don Ferrante suo Futuro successore

pp

co'l titolo di Duca di Calabria, solito darsi a i figli primigeniti delli Rè di

Don ferrante d'Aragona de clarato successore del Re gno di Napo

gsto Regno, & cosi con cosenso di tutto, Honorato Gaietano, che sù eletto per Sindico de tutti il Baronaggio, ingenocchiato dinante al Rè lo supplicò, che poi che sua Maestà hauea stabilito in pace il Regno, & fatto tati be neficij, per farli perpetuare, volesse designare per Duca di Calabria suo su turo successore dopoi suoi felicigiorni l'Illustrissimo Signor Don Ferrate suo unico figlio, e'l Rè con uolto lieto sè rispodere al suo Secretario in nome suo queste parole. La Serenissima Maestà del Rè rende infinite gratie, à uoi Illustri, spettabili, & Magnifici Baroni, de la supplicatione satta in sa uore dell'Illustrissimo Signor Don Ferrante suo carissimo figlio, & per satisfare alla dimada uostra, l'intitola da quest'hora, & dichiara Duca di Calabria immediata, herede, & successore di gsto Regno, & si coteta, che se li giuri homaggio dal presente di . Et questo su fatto subito, & ne suro celebra te autentiche scritture in presentia di molti Baroni esterni. Il terzo di dapoi vene il Rè nel Monasterio di Santo Ligoro, & diede poi la celebratione de la messa, la spada nella man destra di Don Ferrate, e la badiera alla sinistra, el'impose il cierchio Ducale sù la testa, & comadò, che tutti lo chiamassero Duca di Calabria, & lo tenessero per suo legitimo successore. In questo tépo su coposto il pagamento per tutto il Regno di un ducato à soco, & di più s'obligo tutt'il Regno di pagare al Rèogni foco, vn tumolo di sale cinque carlini, e'l Rè promesse tenere mille huomini d'arme pagati à pace, & a guerra, & diece galee p guardia del Regno. Celebrato que parlamento cocesse alla Città di Napoli molti capitoli, li quali hoggi si uedeno in stapa, dopoi se ne andò à somma per alcuni di paspettare che si apparecchias sero le cose necessarie, per entrare in Napoli al modo antico di trionsante. Napolitani per più honorarlo, & mostrare, che sigran Rènon capea nella porta della Città, secero abbattere quarata braccia di muro donde hauesse da intrare, & poiche ogni cosa sù in ordine, venne al ponte de la Madalena, & salito sopra un carro aurato doue era una sedia ptiosissima, & sotto i pie di vn pano richissimo d'oro, & prima ch'il carro si mouesse chiamossi mol ti, che l'haueano ben seruito nella guerra, & li honorò di noui titoli, & sè an cora uno gradissimo numero di caualieri, & poi cominciò à procedere il Trionfo con quest'ordine per quello chescriue Bartomeo Facio; Prima andò tutto il Clero cantando Hinni, & Salmi, & portando tutte le reliquie, che sono nelle Chiese de la Città; Poi ueniano i Fiorentini con diuerse inuentioni menando seco molte persone in habito delle virtù Theologice,& morali, & altri che representauano Capitani antichi Romani, i quali andauano cantando le laudi del Rè, & anteponendole à i gesti loro; poi ueniua vn numero infinito di caualieri, & altri Nobili, tato Napolitani, quato dell'altre terre del Regno. Era ancora ordinato che i Baroni del Regno, andassero auanti il carro, & essendo auuiati tutti, Giouan Antonio Orsino Pren-

Trionfo di Re Alfonfo.

no Prencipe di Taranto disse al Maestro delle Cerimonie, che non uoleua andare innanti, doue andauano molti Baroni, ch'erano stati uinți, per che à lui conueniua parte del trionfo, poiche hauca hauuto tanta parte nella uittoria. Il Rèch'intese questo contrasto sdegnato, come li paresse superba la parlata del Prencipe, comandò, che tutti i Baroni uenessero ap presso, & da questo di si crede, ch'il Prencipe susse incominciato à cadere dalla gratia sua, & che conoscendolo se n'andò in terra d'Otranto con intentione di non uolere più corte, & starsinel suo stato. Napolitani non pretermisero nullo segno d'allegrezza, & d'honore uerso il Rè. Tutte le itrade erano sparse di fiori; le mura delle case coperte di tapezzarie; di pas so, in passo si trouauano Altari co diuersi odori; per tutti cinque i Seggi si trouaro le più belle, & Nobili Donne, che ballauano, & cantando honorauano il Rè, come padre, & conseruatore, de l'honor loro; & per tutto no s'odiuano altro che uoci sin'al Cielo, che gridauano viua, viua Rè Al fonso d'Aragona. Dodeci caualieri intorno al carro portauano il Baldacchino di pano d'oro con l'aste indorate sopra la testa del Rè; & à qsto mo do hauédo scorsa tutta la Città; si ridusse al tardo al Castello di Capuana; Et perche à Napolitani parue poco l'honore di quel di, fecero uenire una gran quantità di marmi bianchi, & condussero i meglio scoltori di quel tempo, che sacessero un'Arco trionfale per ponerlo auanti i gradi de la porta piccola de l'Arciuescouato, & poiche su fatto, uolendo incomincia re à poneisi auante i gradi de la porta piccola de l'Arciuescouato, Cola Maria Bozzuto, c'hauca moltó ben seruito il Re in quella guerra, andò a lamentarsi al Rè che quell'Arco impediua il lume alla casa sua; e'l Rè ridendo disse, ch'egli hauca raggione, & dopoi, mandò à ringratiare l'Elet ti, de la Città, & à dirli ch'aurebbe più caro, che quel'Arco si transferisse al castello Nouo, doue ancora si uede nell'intrare dell'ultima porta. Tutti i Potentati d'Italia mandarò à congratularsi de la uittoria, & de la quiete, & pace del Regno, fuorche il Papa il quale hauea sentito grandissima doglia de la roina di Rè Renato. Però Rè Alfonso c'hau ea bisogno di lui non solo per stabilire più perfettamente la pace, ma per ottenere l'Inuestitura del Regno per lo Duca di Calabria, cercò de ricociliarsi per mez zo del Vescouo di Valentia, che poi su Papa Calisto terzo, il quale incominciò à sollicitare il Papa, che si dignasse trattare di pace & riceuere il Rè per buon figlio, & buon Feudatario. El Papa che à quel tempo uedea non potere giouare à Rè Renato, & che l'inimicitia del Rè Alfonso li potea nocere, uoltò l'animo à la pace, la quale dopò molti discorsi tra l'una parte, & dall'altra, sù conchiusa con questi patri, ch'il Papa saccia l'Inuestitura à Rè Alsonso del Regno di Napoli, & che transse - toli di pace risca in lui tutta quella autorità, ch'era stata concessa da i Pon-tre il Papa, tefici passati antichi di Napoli; & che habiliti Don Ferrante & Re Alfon

PP

Duca di Calabria alla successione dopò la morte del Padre; & da l'altra parte il Rèsis faccia vasallo, & Feudatario della Chiesa, & habbia da aiutarla à ricouerare la Marca, la quale teneua occupata il Conte Francesco Sforza; & quando il Papa uolesse sar guerra contra Insedeli; habbia da coparere con una bona armata ad accompagnare quella del Papa, & finalmente habbia da tenere per scismatici tutti i Cardinali adhereti ad Ame deo Duca di Sauoia, che si facea chiamare Papa Felice. Questi furono i patti della pace. Il Rè di più dimando Terracina, & Beneuento, & per questo si sospese la final conclusione, & il giuramento de la pace: Ma il Caldinale d'Aquileia ch'era stato mezzo à trattarla disse al Rèch'il Papa per non lasciare memoria d'hauere diminuito lo stato della Chiesa, desideraua che à l'incontro il Re li desse la Matrice, & Acumulo, terre importantissime de la Prouintia d'Abruzzo, & cosi lasciò la sua richiesta, & su giurata la pace in Terracina, doue Nicolo Piccinino Consaloniero de la Chiesa venne à trouarlo, & stette trè di con sui à fare discorso sopra la guerra, che s'hauca da fare per ricoperare la Marca, & risoluto trà loro quello s'hauca da fare, il Rèse ne ritorno à Caeta, & Nicolo Piccinino se ne tornò à Toscanella doue era il suo esercito; & stado il Rè à Gaeta uen nero doi Imbasciadori del Duca di Milano à notificarli, ch'il Conte Fran cesco, ingrato de i beneficij riceuuti dal Duca, che l'hauea dato per moglie, Bianca Maria sua siglia naturale, l'era diuentato nemico, & à pregar il Rè, per quanto ualea l'amicitia, ch'era tra lui, el Duca, che uolesse fare opera di cacciarlo da la Marca. Il Re rispose ch'era suo debbito compiacere al Duca, al quale era obligatissimo, ma li pregaua, che dicessero al Du ca in nome suo che li facesse gratia stare fermo in quello preposito, che poi sarebbe vergogna nel mezzo della guerra lasciare l'impresa che altri giudicarebbeno che nascesse da incostantia, ò da paura. Li Ambasciadori replicaro che conosceano per questa uolta il Duca tanto implacabile contra il Conte Francesco; che non faria mai dire à sua Maestà parola co traria à questo preposito, & sene ritornaro à Milano, & il Rè mando Fra cesco Orsino Presetto di Roma, e'l Vescouo di Vrgel à dare l'ubedienza al Papa, & accertare sua Santità, che in tutto il rimanente della vita sua, in pace, & in guerra haueria fatto conoscere al modo la sua osseruanza uer so la Sedia Apostolica; & che se ben non era ne i capitoli della pace per seruire più essicacemente sua Santità, uoleua andare esso in persona alla Marca con tutto l'esercito. Il Papa mostrò di hauere molto à caro l'animo del Rè, & ne mandò li Ambasciadori contenti di quanto dimandaro. Il Revsci tra Capua, & Auersa nella campagna, che si chiama il Mazzone doue se la massa dell'esercito, & per andare alla Marca pigliò la uia dell'Aquila, & quando su accampato cinque miglia lontano da quella Città, vennero alcuni per uolere mostrare, che erano affettionati alla co-

## DECIMO OTTAVO.

rona sua, & li dissero che non uolesse entrare all'Aquila perche Antonuccio Camponesco Aquilano, che n'era quasi Signore, hauca fatto trattato d'ucciderlo, & ch'era cosa leggiera essendo la Città popolosa, & piena di gente armigere & deuotissimi alla casa d'Angiò. Ma il Rèche conoscea Aquilano molto bene Antonuccio che hauea militato per lui, & sapea ch'era uecchio, & sauio, & non haueria fatta tal pazzia à quel tempo, che in Italia non era puro uno huomo che potesse soccorrerlo, ètenendo innanzi le porte, l'esercito Aragonese hebbe per uanissimo questo auiso, e'l diseguente solo con gl'huomini de la sua corte entrò nell'Aquila, & hebbe Re Alfonso tutto quello honore, che pote farsi à quel tempo, el giorno appresso se- all' Aquila. guendo il suo uiaggio, caualcò uerso Norcia, per andare à giongersi con Nicolò Piccinino, il quale à quel tempo assediaua Visso, Castel di la Mar ca, & auanti che giongesse à Norcia venne Nicolò Piccinino con uinti caualli, il siore della militia Braccesca à trouarlo, e la venuta sua su gratissi ma al Rè, perche non erano mancati alcuni che haueano detto al Rè, che si guardasse d'intrare nella Marca, perche il Duca Filippo pentito di uederlo tanto grande, hauca trattato segretamente co'l Papa di sarlo uccide re, per potere poi disponere al modo loro del Regno di Napoli, & questa venuta li tolse ogni suspitione, che li parea che ostre la sama di leal Capitano, la presentia, el parlare del Piccinino rapresentasse un huomo da bene e inimico di tradimento; el di seguente s'auuiò insieme con lui à trouare l'esercito, & à pena su giunto, che i Vissani conoscendo, che'l Conte Francesco non haurebbe potuto soccorrerli si uoleano rendere al Rè, ma il Rè non uolse accettarli, & sè renderli al Legato del Papa, dechiarando publicamente ch'egli era à quell'impresa per seruitio del Papa, & che tutto quel che si guadagnaua, si desse alla Chiesa Romana. Dopò la resa di Vis soil Reinsieme co'l Piccinino se gran progressi contra il Conte Francescoi quali sono scritti à pieno dal Fatio, e dal Simonetta, nella sua Sfortia de, à me basta dire chel ridusse à tale che Pier Bionoro da Parma, e Troilo da Rossano, ch'erano de i primi conduttieri del Conte, uedendolo cadu to in tanta roina presero il soldo dal Rè, & li diedero tutte quelle terre, che'l Conte l'hauea date à guardare, & perche con quest'erano molte, & buone bande di soldati ch'erano sorse la terza parte dell'esercito Ssorzesco, il Conte se ritirò à Fermo e distribui ad alcun'altre terre sorti l'altre genti che l'erano rimase, e mandò à ricomandarsi al Duca Filippo, e à scusarsi che se s'era partito da seruirlo, era stato più per ambitione, che per mal'animo c'hauesse contra di lui, che l'era stato cosi benefattore, per che uedendo ch'il Piccinino capital nemico del nome Sforzesco tenea il primo loco nella sua corte, & nella guerra hauea il bastone di Generale, esso non potea con honor suo, ne con securtà militare esser suggetto à tal huomo, e che se non uoleua aiutarlo perli demeriti suoi, deueua aiutarlo

Antonuccio Camponesco

per la securtà di tutta Italia, perche hauea fatta esperienza della fortuna, & del ualore del Rè, & delle sue genti, che spenta la militia Sforzesca con giungendosi con la Braccesca, ch'era cosa facilissima, perche il Rèsempre hauea tenuta inclinatione à quella parte, esso no sapea, ne uedea che cosa potesse ostarli, che non si facesse Signore di tutta Italia, come si deuea credere, che tenesse in animo; poiche no era da pensare, che un Rè di tati Regni si fosse mosso in persona per fare seruitio al Papa, che l'era stato sempre nemico, & no per disegno suo, massime che si sapea che ne i patti de la pace fatta tra loro, non era obligato, se non di mandare parte dell'e. sercito. Queste parole hebbero tanta forza nell'animo mutabile, & sospettoso del Duca, che mandò subbito Giouanni Baldazzone à pregar il Rè, che non uolesse far più guerra al Conte suo Genero, & se ne ritornasse al Regno, ch'assai deuea bastare al Papa quel che fin'à quel di hauca fat to. Quando il Rèsenti quest'imbasciata rimasetutto conturbato, & disse, che hauea data parola per lettere al Papa de seguire l'impresa à guerra finita. Fidatosi nelle parole de i primi Ambasciadori, che dissero ch'il Duca in niun tempo haueria mutato quel proposito di consumare il Conte, & si scusò che con honor suo non potea lasciare l'impresa. Et ha uendone con questa risposta mandato il Baldazzone, andò sopra Cingo lo che se tenea peril Conte, & seli rese subito, & poi andò à Monte Piano, il quale perche uolse fare resistenza il prese per sorza, e diede a sacco a i soldati. Poi cossiderando la natura del Duca ch'era superbissimo, & ne i consigli suoi precipitoso, che haueria potuto fare lega con Venetiani, & Fiorentini suoi nemici capitali, & introducere noua guerra al Regno; mandò Malferito Catelano suo Consegliero, & Giouan de la Noce Mila nese, che hauca militato molt'anni à suo soldo, che lo scusasseno co'l Duca, ma auanti che quelli arriuassero in Milano uennero prima lettere cal dissime del Duca, & poi Pietro Cotta, & Giouan Balbo huomini di gran dissima stima, Imbasciadori del Duca à sare nuoua istantia, che finisse la guerra contra il suo genero; & perche parue che le parole dell'Imbasciadori fussero tacite minaccie, il Rè determino uenirsene, & mando à dire al Papa, che al Conte Francesco non era rimasto altro che Fano, & Fer mo, le quali il Piccinino poteua ageuolmente espugnarli, & che però egli era stretto di tornare in Napoli, & di attendere ancora alle cose de gl'altri suoi Regni, ma che per maggior cautela lasciaua à i confini del Regno, Paolo di Sangro, Giouan Antonio Orsino, Conte di Tagliacozzo, & Iacouo di Mont'Agano, ch'ad ogni richiesta del Piccinino hauessero da soccorrerlo; ma passando il Tronto le uenne in mano vna lettera del Contescritta à Troilo, & à Pier Brunoro, dicendoli che non tardassero à fare quell'effetto, ch'era concluso tra loro; & per questo il Rèsospettando che hauessero pigliato assunto di farli qualche tiadimento, sè pigliarli,

gliarli, & mandarli prima à Napoli preggioni, & poi, in Hispagna al Castello di Sciatiua; ma poiche sù giunto à Napoli desiderando di cominciare ad ingrandire quelli che l'haueano seguito da Spagna, donò il Marchesato del Guasto, il Contado di Arcano, il Contado di Potenza, & di Apici, à Donn'Indico di Ghiuara, con l'officio di gra Siniscalco, & à Don n'Indico d'Aualo fratello di madre del Gheuara, hauea tre anni auanti ten tato d'ingrandirlo per via di matrimonij, e darli Errichetta Ruffa ch'era restata herede di vin grandissimo stato, ch'era il Marchesato di Cotrone, il Contado di Catanzano, & buon numero di terre in Calabria; & per questo hauea scritto ad Antonio Centeglia, ch'era Vicerè in Calabria, che andasse à Catanzaro doue staua la Marchesa, & trattasse questo matrimonio per Don Indico. Il Centeglia andò subito, & uedendo che quella donna era bellissima, & Signora di tanto stato, trattò il matrimonio per se, & se ben seppe ch'al Rè dispiacerebbe; si fidaua tanto ne i gran seruitij suoi, che no credea che'l Rèil tenesse per tanto gran diletto, che meritasse la perdita dello stato; perche in quel tempo che'l Rèstaua à guerreggiare uicino Na poli, esso de denari del suo patrimonio hauea soldate tante genti, che hauea con quelle acquistata, & messa grandissima parte di Calabria à deuotione del Rè, & per questo hauca hauute molte terre, & buone, & erastato fatto dal Rè Gouernatore ne la Prouincia di Calabria; ma il Rèuolse dissimulare per all'hora quest'atto, benche se ne tenesse molto offeso, & massime perche si offerse una simile occasione, & non minore d'ingrandire Don' Indico, d'Aualo, perche moriò il Marchese di Pescara dell'antichis sima casa di Aquino, & lasciò Antonia sua figlia, unica herede d'un grandissimo stato, e'l Rè la diede subito à Don Indico, il quale era caualiero or nato de i beni del corpo, & dell'animo, e'l Rèseglissentiua grandemete ob ligato, perche Ruy Lopes d'Aualo padre del detto Don'Indico, essedo Co- d'Analo. nestabile di Castiglia, & Conte di Ribadeo, e grande in quel Regno, per fa uorire le parti dell'Infante Don Giouanne, & dell'Infante Don Errico, fratelli di Rè Alfonso, che possedeuano stati in Castiglia caddè in disgratia del Rèsuo, & su da quello priuato de lo stato, & dell'officio di Conestabi le, & morì in pouertà, & Don'Indico, & Don' Alfonso suoi figli vennero à ricostarsi co'l Rè Alfonso;ma quella Donna magnanima, & generosa supplicò il Rè, che facesse fare il matrimonio con questi patti, che quelli sigli, & discendenti, che haucano da possedere, ò tutto, ò parte di quello sta to, che li daua in dote, se hauessero da chiamare d'Auali d'Aquino, & portassero sempre l'arme di Aquino con le daualesche. Questa sù una coppia molto honorata, & carissima, & sidelissima à Rè Altonso, & à i Rèsuoi successori, & ne nacquero quattro figli maschi di grandissimo ualore; & due semine, de i maschisu il primo Don'Alsonso, Marchese di Pescara, che poi fu ucciso inseruitio di Rè Ferrante secondo, & ne restò solo un si-

Matrimonio tra Antonia d Aquino, & Don Indice

Lode della fa miglia d' Auali d'Aqui-

glio chiamato Ferrante Fracesco Capitano à tempi nostri singolarissimo; à cui s'attribuisse la gloria de la rotta, & pigliata di Rè di Franza in Pauia; e'l secondo hebbe per figlio, Don'Alfonso Marchese del guasto, Gouernatore Generale in Milano, pure in guerra samosissimo; gl'altri duo sigli mo rirono, senz'herede. Delle donne la prima fù Costanza, donna per senno, & pudicitia, & per l'altr'arti degna di grandissima Signoria; su moglie à Federico del Balzo, Conte di Acerra, siglio unico del Prencipe di Altamura, che hauea da essere il più gran Signore del Regno; & l'altra chiama ta Beatrice, sù moglie di Giouan Iacomo Triuultio grandissimo Signore in Lombardia, è Capitano famosissimo per molti Generalati. Ma tornan do all'historia, in quest'anno medesmo il Rè diede à Garsia Cauaniglia il Contado di Troia, & molt'altre terre, & fè ancora grandissimo Signore Gabriele Curiale Sorrentino suo creato da Fanciullezza, giouinetto di sua uissimi costumi, che oltre gran numero di terre, che li diede il se Signore di Sorrento, onde il padre era stato pouerissimo gentil'huomo, il quale po co tempo potè goder la liberalità del suo Rè, che auati che compiesse diecenoueanni mori con dolore inestimabile del Rè, che su più uolte udito dire, che la morte non hauca uoluto darli tempo di fare Gabrieletto, che cosi il chiamaua, tanto grande, quanto hauea deliberato di farlo. Scriue Antonio Panormita, nel libro che sè de i detti, & satti di Rè Alsonso, che'l Rè compose questi duo versi da ponersi alla Sepoltura.

Epitaffiofatto da Rè Alfonjo alla sepoltura di Ga

Amore gran de di Re AL

fenso.

Quifuit Alfonsi quondam pars maxima Regis, Gabriel hac modica contumulatur humo.

Ciò e Gabriele, che sù un tempo la maggior parte di Rè Alsonso, è sebriele Curia- polto in questa poca terra. Ne satio di tante dimostrationi d'amore, mandò dopò la morte di lui à farsi uenire il Frate, che hauea nome Marino Curiale, & lo fè Conte di Terranoua, & Signore di molte altre gran terre, & lo tenne sempre carissimo per la memoria di Gabriele. Quel medesimo uerno stando à Napoli s'innamorò di Lucretia d'Alagno, figlia di un Gentilhuomo di Nido, chiamato Cola d'Alagno, la quale amò tanto ardentemente, che lo scrittore de gli Annali del Regno d'Aragona scriue, che hauea tentato di hauere dispensa di ripudiare la moglie ch'era soreila del Rè di Castiglia per pigliare lei per moglie, e tra l'altre cose notabilissime, che sece per lei, subito che l'hebbe à suoi piaceri, sece dui suoi fratelli, l'un Conte di Borrello, & gran Cancellieri, & l'altro Conte di Bucchianico, & questo scriue Tristano Caracciolo nel libro [deuarietate fortunæ]che furo, i primi titolati del Seggio di Nido. Vedendo poi che'l Duca di Calabria non era amato molto per essere di natura dissimile à lui, che già era scouerto di natura superbo, auaro, doppio, & poco osseruatore del la fede, talche indiuinaua, c'hauea dà perdere il Regno, più uolte quando rifaceua il Castello Nouo sù inteso dire, ch'el saceua per sarlo parere no-

no fù

uo, come si chiamaua, & non perche non sapesse ch'in breue hauea da uenire in mano aliena, pur trouandosi hauerlo destinato per successore, cer cò di fortificarlo di parentadi, & inteso ch'el Prencipe di Taranto teneua in Lecce una figlia de la Contessa di Copertina sua sorella carnale, giouine di molta virtu, & da lui amata, come figlia, mando à dimandarla per moglie del Duca di Calabria, el Prencipe ne fù contentissimo, & la condusse molto sblendidamente in Napoli, doue si fe una festa Regale, nella quale fu notato per varietà della fortuna, che Antonio Caldora, che pochi anni auanti era stato Signore di tanti grandi stati in tante Prouintie, & hauea hauuto ardire di combattere à bandiere spiegate co'l Rè con vno esercito doue era il siore di tante nationi, seruì di coppa a la noua Duchessa di Calabria, & ne la sesta si secero ancora pompolissime giostre, doue co'gl'altri Baroni principali giostrò Restaino, & dui altri di casa Caldora. Parendo dunque di hauerli acquistato l'aiuto del Prencipe di Taranto, il Rè cercò di stringerlo di parentado co'l Duca di Sessa, ch'era pari di poté tia al Prencipe, & diede à Marino di Marzano unico figlio del Duca Don na Leonora sua figlia naturale, & li donò in dote il Prencipato di Rossano con una gran parte di Calabria; ma trouandosi in queste seste, il Papa man na. dò à molestarlo, con dire, che non si potea cacciare il Conte Francesco da la Marca, senza la presenza sua, che bisognaua, che caualcasse per estinguere quel nemico comune, perche cacciandolo di là haueria non meno assicurato il Regno, che rintegrato lo stato de la Chiesa; e'l Rè deliberato di andarui, comandò, che si facesse la massa dell'esercito alla Fontana del Chioppo, tre miglia discosto da Tiano, & si presentò là il fine di Maggio, & già erano uenute da molte parti le genti, quando uenne da Calabria il Marchese di Cotrone con trecento caualli, sperando di placare il Rè; ma quando fù tra Capua; & Calui fù auisato da la corte del Rè, che non venisse, perche il Rè l'haurebbe fatta tagliare la testa, Questo auiso su opi nione che l'hauesse mandato il Marchese di Ierace fratello carnale de la madre; ma letta ch'egli hebbe la lettera si voltò à i suoi Capitani, e disse, che'l Rè li comandaua, che tornasse in Calabria per alcuni sospetti c'hauea, & volgendosi in dietro con incredibile celerità andò al suo stato, & fortificò Cotrone, & Catanzaro, & le Castella, & speraua ch'il Rè per sotis fare al Papa sarebbe andato à la Marca, & haueria commessa à qualche Capitano la guerra contra di lui; ma il Rè che mal uolentieri andaua alla Marca per non dispiacere al Duca di Milano, pigliò co'l Papa quella scusa, che la Prouintia di Calabria era riuoltosa, & era di molt'importantia, ch'il Rè si partesse dal Regno, & lasciasse l'appicciato suoco; ma pur mandò gran parte del suo esercito, per satisfare al Papa. Questa guerra scriue il Colenuccio, che nacque perche si scouerse che'l Marchese uolea far occidere vn personaggio della corte, senza dire quale, & è delle sciocchezze sue solite,

Matrimonio tra il Duca di Calabria, & la forella del Prencipe de Taranto.

Matrimenio tra Marino Marzano, et donna Leonorad' Aragona.

Lettera (critta dal Marchese di Cotro Calabria.

sue solite, perche non e veresimile, ch'il Rèper vno homicidio attentato, & non seguito, volesse procedere, per via d'arme, con tanta incomodità sua, & non l'hauesse fatto procedere per via di giustitia; la ucrità e questa ch'es sendo à quel tempo scritto al Marchese ch'il Rè era venuto in molta ira, egli giunse legna al foco, scriuendo una lettera al Duca di Calabria molto arrogante, nella quale si lamentaua del Rè c'hauesse dimenticato, ch'egli na al Ducadi hauea speso il patrimonio suo per ponere sotto la bandiera d'Aragona quella Prouintia, & poi voleua più tosto dare quella donna à Don'Indico d'Aualo ch'à lui, & all'ultimo concludeua ch'esso hauea acquistate quelle terre co'l sangue, & col sangue le uoleua difendere, & con la uità. Questa lettera il Duca mostrò al padre quale salito in ira accelerò l'andata in Calabria, & entrato nelle terre del Marchesato per la prima terra assaltò lo Zi rò, il quale non fece resistenza, trouò bene un poco di repugnaza à la Roc ca Bernarda; ma al fine tra pochi di si rese, & poi andò à Cotrone, come Ca po dello stato, & come quella terra ch'era di maggior importanza dell'altre, essendo posta nel mar'Ionio, la quale il Marchese l'haueua più dell'altre fortificata, sperando, che Venetiani, che sauoriuano il Conte Fracesco, l'ha ueriano soccorsa per mare, per tenere il Rè impedito in quella guerra; ma uedendo che al Rèsi rendeuano più tosto del debito, le terre sue guardate da molti, che li haueano promesso tenere à bada il Rè per qualche tempo; esso si pose in Catanzaro, terra di sito sortissimo, & stimaua assai, se potena tenere solo quelle due Città, & però scriueua, spesso al Castellano, & ai Ca pitano del presidio di Cotrone, che sopportassero virilmente l'assedio per che il Rè, non molto potea stare in quella Prouintia, essendo stretto d'andarealtroue, per cose molto maggiori; ma il Rèpochi di dapoi, che su accapato auanti le mura di Cotrone, se segno di uolere dare l'assalto, & quelli del presidio s'appresentaro tanto arditamente alle difese, che perdè la speranza di potere pigliarla per sorza. Era Capitano del presidio, Bartolo Serisale, Gentil'huomo Sorrentino, c'hauea tolto moglie, & era satto Cit tadino in Cotrone; con costui cominciò à tenere prattica secreta, & li sè sa re grandissime promesse, & tante che bastaro à farli rendere la terra in que sto modo, che mentre il Rè daua l'assalto, egli lasciò una parte delle mura, senza guardia, dalla quale poi entraro i soldati del Rè. Restaua solo à pigliarsi il Castello nel quale il Marchese hauea posto in guardia Pietro Car bone suo intimo seruitore, il quale l'era obligato per molti benesicij; questi mentre troppo incautamente passegiaua per li reueglini del Castello, su serito da uno de i soldati del Rè di Saetta, & mandò à pregare il Rè che li mandasse un Cirurgo, che'l medicasse, & per mezzo di lui rese il Castello. Di questa perdita restò il Marchese, molto afslitto, perche hauea scritto à Venetiani, & al Conte Francesco per soccorso, & ne hauea gran speranza; ma quel che più lo tormentaua, era il danno de i vasalli, che l'amauano, &

erano amati da lui, & hauea scorno, che troppo, temerariamente era po sto à sostenere tanta guerra, & per questo procurò di trattare accordo, scrisse à moltisuoi amici, & parenti, che trattassero, che'l Rè l'accettasse con tolerabili conditioni, perchesi contentaua hauer egli il danno per non fare roinare i vasalli con così lungo assedio, e co'l pericolo d'essere posti al fine à sacco, come già s'intendeua che'l Rè. l'hauea promesso à soldati; ma il Rèstaua tanto adirato, che non uolse mai intendere parola di patteggiare, ma uoleua che'l Marchese con la correggia alla gola, uenisse à i piedi, onde risoluto di questo, & conoscendo, che quanto più tardaua, più cresceua al Rel'odio, & l'ira, vn di con la moglie, & co'i figli piccioli se ne andò al campo senza uolere altra securtà, & entrato al pauiglione del Rè esso, & la mogliese li gertaro inanzi, à i piedi lagrimando, ricomandandoli, i piccoli figliuoli, ch'erano con loro. Il Rè lo riprese, che hauesse uoluto con un disseruitio perdere meritamente tutti i seruitij, che hauca fatti innanti, dicendo, che'l disobedire ad un Rè, e tanto quanto leuarli la Corona di testa, & benche meritaua punitione, ne la persona, ò carcere; li lasciaua tutti beni suoi mobili, togliendoli solo le terre, & li comandò, che mandasse subito il contrasegno al Castellano, & al Capitano di Tropea, che li rendessero il Castello, & la terra che si tenea per lui. Il Marchese il sè subito, & basciò li piedi di sua Maestà, tenendo tutto à gratia, & per ordine del Rèse nè venne in Napoli con la moglie: & importauano tanto le robbe mobili, del Marchese, dou erano moltegioie, gran quantità d'argento, & oro lauorato, di tapezzarie, armenti de più sorte d'animali, & altre cose, c'haue riano bastato à vivero honorataméte in Napoli molti anni, Ma era il Mar chese di tanto eleuato spirito, che non potendo sopportare la uita priuata, poco di dopoi che su giunto in Napoli sugì, & se n'andò in Venetia, & pigliò soldo da la Signoria, & poi dal Duca di Milano, militando, hor per l'uno, hor per l'altro con honorate coditioni, finche uisse il Rè. A que sta sua ribellione era stato consapeuole, Giouan de la Noce Lombardo, c'hauea militato sotto lui, & hauea hauuto parte nello acquisto di Calabria, & per questo il Rèl'hauea dato per remuneratione, Renda, & quartr'altre Castella, & quando il Rèsu insormato di questo il sè pigliare, & perchesi trouaua conuitto, uolea farli tagliare la testa, ma à prieghi di Frácesco Barbauaua Ambasciador del Duca di Milano, li tolse solo le ter re, & li perdonò la uita, Tutta questa guerra su spedita in quattro mesi, e'l Rèseneritornò in Napoli, & à quel tempo cominciò à nascer sospetto tra il Prencipe di Taranto, el'Rè, perche il Prencipe c'hauea ottenuto, do po la pigliata di Napoli, in dono la Città di Bari con licentia di potere ex trahere quelche li piaceua dal Regno, onde cauaua utilità alle uolte di più QQ dicento

di cento milia docati l'anno, con danno dell'entrate del Rè, & de più come gran Conestabile del Regno, hauea cento milia docati di pagameti fiscali, per pagare legenti d'arme senza darne mostra. Il Re comincio à conoscere, ch'il Prencipe era vnaltro Re, & per questo tenendo spie ch'il Prencipe non tenea tutte legenti in ordine, & s'imborfaua la maggior parte delli cento milia docati, cominciò à farli intertenere i pagamenti fiscali; delche il Prencipe resto molto offeso, & il Rè entrato sospetto de l'animo suo, cominciò à tenere secreta intelligenza con Giac chetto Intimo Secretario del Prencipe, per hauerlo come una spia dell'attioni di quello, & in presenza, & per settere, sempre laudaua, & racomandaua Giacchetto al Prencipe, come sidele, & utile seruidore; Ma il Prencipe astutitissimo entrò subito in sospetto, & cominciò à dissimulare, à tenere in apparenza nel medesimo loco di gratia Giacchetto, & contra sua uolontà lo tenne in casa sin'alla morte del Re, & à quell'hora che seppe ch'il Rè era morto, il se morire, & ne se fare tanti pezzi, quante hauea Città; mandando ad ogni Città ad appiccarne un pezzo. Ma tornando al corso dell'istoria, il Duca di Calabria mirando la stima, che sacea il padre del Prencipe di Taranto da quel tempo si crede, c'hauesse deliberato di ruinarlo, come se poi, quando venne il Regnoin man sua. Mentre queste cose si faceano nel Regno, li Capitani del Rè nella Marca, fecero molte cose contra il Conte Francesco, ma non però haucano potuto debellarlo, perche essendo morto di dolore il Piccinino, il Conte Francesco liberato da un nemico di tanta stima, cominciò à preualersi, & in breui di dalle rotte che daua à Capi tani di Piccinino, accrebbe l'esercito tanto, che potè fronteggiare con l'esercito del Rè, è del Papa. Venne poi l'anno 1447. El Duca Filippo di Milano stretto da Venetiani, & da Fiorentini, ch'erano in lega, era ridot to tanto estremo, che da dentro Milano sentiua l'annitrire dei caualli dell'esercito della lega, & per vitimo rimedio mando à pregare il Conte Francesco ch'andasse à soccorrerlo, & perche sapea che nelle guerre de la Marca, l'esercito del Conte era estenuato, mandò à pregare il Rè che li prestasse settanta millia docati, per potere rifare l'esercito; e'lRè li mandò subito al Conte, con dare esempio dell'attioni di Prencipi di quelli tempi, che quelli dinari ch'el Rèhaueua adunati per andare à far guerra al Côte da un di ad un altro l'hauea madati in soccorso del Côte; ma il Du ca ch'era di natura, che di mometo in momento mutava proposito, pen sando che'l Conte auido di regnare, quando hauesse ricuperato lo stato da mano de la lega, l'haueria tenuto per se ouero hauurebbe posto insidie alla uita sua, mandò al Reà pregarlo, che uenisse in Lombardia coll'esercito suo; perche uoleua donarli in uita sua tutto lo stato, riseruando solo per se Pauia, douc voleua ritirarsi à viuere quieta.

mente,

Piacisino.

mente, & lontano da i trauagli del mondo. Il Rè mosso à compassione, che vn Signore tanto grande susse caduto in tanta miseria, mandò à consolarlo, & à dire, che stesse di buono animo, che sarebbe andato à trouarlo, & haueria fatto in modo, che più tosto hauesse possuto distribuire le terre di Venetiani, & di Fiorentini, che donare le sue. A questo tempo succese la morte di Papa Eugenio, per Morte di Pala quale si leuaro in Roma gran tumulti; perche gli Orsini dall'una banda, & i Colonnesi dall'altra, Sforzauano i Cardinali, che hauessero creato Papa à uolontà loro; Ma il Rè mandò Francesco Orsino; Marino Caracciolo, Garsia Cauaniglia, & Carrafello Carrafa Imbasciadori al Colleggio di Cardinali, ad esortarli che volessero fare buona elettione, senza passione, ò timore; perche esso sarebbe à Tiuoli, per trouarsi presto contra quelli che uolessero uiolentare il Collegio: & non molti di dapoi, fù creato Papa il Cardinale di Bologna, & chiamato Nicola Quinto il quale si può ponere per uno creatione di de i rari esempij de la fortuna; perche essendo siglio di un pouero Me- Papa Nicodico di Sarzano, Castello picciolo posto ne i confini di Toscana, & di Lusigiana, in un'anno sù fatto Vescouo, Cardinale, & Papa, di questa elettione il Rè restò molto contento, & mandò quattro Imbasciadori, che si trouassero alla Coronatione, e dessero da parte di lui l'obedientia. Questi surono Honorato Gaietano Conte di Fondi, Carlo di Campo bascio Conte di Termole, Marino Caracciolo, & Raimondo di Moncada, vennero poco dapoi à Roma, l'Imbasciadori di Venetiani, e'l buon Papa cominciò à trattare de la pace, & con loro uolontà mandò un Legato à Ferrara, & mandò à sollecitare tutte l'altre potentie, c'hauessero da mandare là Imbabasciadori per trattare di ponere in quiete Italia tant'anni conquassata dalle guerre. Il Rè mandò Carrafello Carrafa, & Matteo Malferito per Imbasciadori suoi; uennero ancora l'Imbasciadori Venetiani in Ferrara, e discutendosi chi erano quelli che haueano la colpa in tante guerre, Venetiani dissero ch'era la colpa del Duca che s'hauea procurata la roina propria, saltando ogni di di vna in un'altra guerra, & non potendo uiuere quieto, ne uincitore, ne uinto; ma mentre in queste discussioni si trattaua la pace, il Duca mandò à pregare il Rè, chese non potea uenire egli in Lombardia, mandasse uno disuoi più fidati, perche li uolea consignare la possessione di tutte quelle terre, che l'erano rimaste, che già si sentiua uicino alla morte; e'l Rè mandò Ludouico Puccio, che soleua adoperare in tutti i più importan. ti negocij, & comandò, che andasse con ogni celerità con lettere di credenza, scritte dalla man propria del Rè., Costui andò con tanta diligentia, che giunse in quattro di à Milaño, & quando il Duca lo uid-QQ 2

del Ducato di Milano, à Rè Alfonso.

Duca di Milano.

de li disse ch'egli era già stanco per li trauagli del mondo, & non ha uendo persona più cara che'l Rè, uoleua consignarli la possessione, & le raggioni de tutto il Ducato di Milano; Ludouico rispose da parti Assignatione del suo Rè, che lo ringratiaua, & che desideraua che viuesse molt'anni,& se ne godesse; ma al fine per atti publici per man di Notaro si se l'assignatione, & la renunza, & Lodouico se ne tornò al Rè, con la medesma celerita; il Rè scrisse à Malserito, & à Carrasello, che da Ferrara andassero subito à Milano; ma in quel medesimo tempo il Morte del Duca uenne à morte, el Rè scrisse à i duo sopradetti, che l'informassero dell'animo de Milanesi, se era di confermare, quelche hauea fatto il Duca, & accettare lui per Signore, promettendoli di difenderli con forti, & grandissimi aiuti; mandò à Napoli al Duca di Calabria la Commissione di Vicerè, con animo di uolere passare in Lombardia, & nell'Abatia di Farfa, celebrò splendidamente l'Esequie del Duca: & poi passato il Teuere pigliò la via di Toscana, con speranza di diuertere Fiorentini da la lega di Venetiani, & condusse à suoi stipendi Simonetto di Castel di Piero Capitano di molta stima, ch'era stato licentiato pochi di auanti da Fiorentini, & quando fù giunto à Monte Pulciano, vennero à trouarlo l'Imbasciadori Sanesi, & à ricomandarli il loro Contado, à i quali rispose, che nonera andato in Toscana con animo di fare ingiuria, ò danno ad alcuno; ma solamente per inducere Fiorentini alla pace, & per fare, che riuocassero le loro genti dall'assedio di Milano. Questa risposta sù subito scritta à Fiorentini, i quali dubitando de tirarsi adosso cosi gran guerra, mandaro Bernardo de Medici, & Giannotto Pitti per Imbasciadori, i quali giunti inanti al Rè li dissero, che la Republica Fiorentina ch'era stata sempre in bona amicitia co'l Rè d'Aragona, non hauea potuto credere, che un Rè cosi giusto, & circospetto, senza caggione alcuna, & senza alcun giusto titulo susse mosso à farli guerra, & però lo pregauano che deposta l'ira uolesse trattarli da deuoti amici, ò almeno dirli in che cosa si sentiua offeso da loro, accio che, ò hauessero potuto scusarsi, ò darsi in colpa, & cercare di placarlo; à i quali il Rè rispose in questa forma. lo credo che uoi habbiate saputo che dopò l'acquisto del Regno, hò tenuto sempre la mira à trattare di ponere in pace l'afflitta, è trauagliata Italia, come cosa, onde ne potea risultare grandissima gloria, & credo anco, che sappiate ch'à prieghi miei, il Papa mandò il Legato Apostolico à Ferrara doue surono l'Imbasciadori miei, del Duca di Milano, di Venetiani, & uostri, & nel meglio di trattarsi, la morte del Duça venne à disturbarla, perche

Risposta del Re Alfonso all'Imbasciadori Fiorenti 788.

il cam-

perche Venetiani ch'io credea, che sossero stanchi di tanteguerre, subito hanno assaltato il Ducato di Milano, facendo buggiardi i ·loro Ambasciadori, che uiuendo il Duca haueano detto che le guerre, erano sempre nate da lui, & se n'è ueduto il contrario, ch'essendo morto il Duca, potendosi essi stare in pace, haueano mossa guerra contra Milanesi, gente la più pacifica, & quieta di tutta Italia; Et perche quelli cercauano mantenersi in libertà, & hanno esausto, & consumato tutto quel fertilissimo paese, e tutta via più il consumauano, doue io che per te . staméto sono herede del Duca, per viuere in pace, non uoglio vsare le mie raggioni, & sopporto che quella Città si metta in libertate; essi non possono lasciare vna guerra tanto ingiusta, & contra ogni raggione, & uoi volete tenere il vostro esercito con loro, ancora che da me siate stati pregati di riuocarlo de là, & oltra di ciò, non hauete uoluto seruirue di tanto spatio che vi hò dato, tardando tanto à partirmi da Tiuoli, però, vi dico ch'io son uenuto per aiutare, i Milanesi, andate, & prouedete à casi uostri. L'Imbasciadori non sapendo che rispondere, dimandaro tregua per vn mese con gran preghieri; ma non l'ottenero se non per cinque dì, & fatta relatione al Senato Fiorentino di quel che'l Rè hauea detto, si fè gran discussione, se si deuea sciogliere la lega con Venetiani, per euitare quella guerra presente, & all'ultimo fù concluso, che si persistesse nella lega, & mandaro à solda re Federico d'Vibino, che da quel tempo mostraua quel Capitano c'hauea da essere, & che su poi, & Altorre di Faenza, & Gismondo Malatesta d'Arimini, facendoli meglio partito di quel che l'hauea fatto il Rè di soldarli con mille, e trecento caualli, & seicento fanti. Passati cinque di il Rè andò sopra Ricino Castello posto tra Siena, & Fiorenza, & poi che su accampato, conobbe, che veniano molto scarsamente le vittouaglie dal Con tado di Siena al campo, & però si mosse di là, & andò à Pauarangio, e'l dì medesimo chegiunse, l'espugnò, & lo diede à sacco à i soldati, & passò al Contado di Volterra, & dopò d'hauer preso molte Castella, s'accampò à Monte, ch'era stato da Fiorentini molto ben prouisto, & là cominciò il campo à patire di uittouaglie, & quel che su peggio, uenne dal Cielo. tanta tempesta di uenti, & di pioggie, che mandaua i pauiglioni, & le rende per l'aria, & hauea fatto il terreno in pratticabile per lo fango, & per questo il Rè, pigliando la via di Pisa, mandò à tentare Campiglia; ma su inuano, perche era stata munita, & vi era dentro bonissimo presidio. Era nel campo il Conte Fatio, il quale era stato da Fiorentini cacciato da le terre de l'autichisuoi. Costui persuaseal Rè ch'andasse à la Gerardisca doue erano quelle terre le quali all'apparire dell'esercito se resero; ma era tant'aspro il paese, e tanto crudo il verno, che'l Rèscese à porto Baratto in paese più caldo, è doue potea dal Regnodi Napoli hauere uittouaglie per mare, & ogn'altra cosa necessaria, & pose QQ 3

il campo in vn colle doue ancora si vedeno le roine dell'antica Populonica, che stà sopra il Porto, & stà tre miglia discosto da Piombino, & comin ciò à trattare con Rinaldo Orsino ch'era Signore di Piombino di ridurlo à sua diuotione, per hauere un ricetto fermo da potere infestare con longhissima guerra Fiorentini;ma Rinaldo non uolse in modo alcuno partirsi dal l'amicitia di Fiorentini, i quali da Pisa li mandaro per mare soccorso di bo ne genti, e di vittouaglie per molto tempo, e'l Rè determinato d'assaltarlo per mare, & per terra sè subito uenire da Napoliseigalee, è quattro naui grosse, & senza perder tempo comandò à i Capitani de le naui ch'appressandosi alle mura dessero l'assalto da quella parte de la Città, & poi sè dare il segno de la battaglia da la banda di terra in un tempo da diuersi lochi, & con grandissimo animo da ogni parte si sforzauano di salire alle mura, per che'l Rèandaua à torno conortando, & promettendo premij grandi, & po nendo i soldati freschi in loco de li stanchi, & furono molti che due, ètre volte saliro su le mura, & essendo ributtati tornaro pure à salirui; ma sempre in vano che rimasero morti ò presi. Quel di sur viste sare marauigliose proue, à Gioua Antonio Caldora figlio di Berlingieri, & Giouan Antonio Fusciano, che combattero sù le mura con molti nemici; tanto che se susse. ro stati seguiti per quella via, la terra sarebbe stata presa. Morì ualentemen te combattendo Bernardo di Sterlich, Catalano; è Galeotto Baldascino, che più uolte era salito, al fine cadendo si tirò sopra una parte del muro che hauea presa con la mano, è tornato un'altra uolta à salire sù stretto à ritirarsi; essendoli stata buttata sopra una quantità d'acqua bollente con calcina vi ua, che tirauano da sù, che penetrò l'arme. Questo è quel Galeotto di stupenda forza, e gagliardia, ch'à questa guerra pochi di inanzi, essendo usciti tre caualieri da Piombino andò solo ad incontrarli, e percotendo uno su'I capo co'l pomo de lo stocco, il fè cadere stordito da cauallo, & l'altro à for za di braccia leuò di sella, & gittò in terra, e'l terzo seguitò fin'à le porte de la terra. Il Rè sodisfatto quel di de l'opera de i suoi, & marauigliato de la virtù de i defensori sè sonare à ricolta, & pochi di dipoi per mancamento di strame, non potendo notrire i caualli d'altro che di fronde secche d'arbo ri, & già à pena si regeuano in piede, di la due di andò à Ciuita uecchia con l'esercito, & si pose sù l'armata differendo à miglior tépo l'impresa; Giunto à Napoli trouò che la Duchessa di Calabria sua Nuora hauea partorito vn sigliuolo, che poi su Rè Alsonso secondo, & che nel tempo del parto ap parse in aere sopra il Castello nuouo un traue di suoco, che su presago de la terribilità, c'hauea d'essere in lui. I Napolitani secero molti segni d'allegrez za per lo ritorno del Rè, & fra gl'altri s'adunò un gran numero di caualieri, ch'andaro la notte à cauallo in segno d'allegrezza, con torchi accesi in ma no per tutta la Città, & poi si redussero al Castello, con alte uoci congratulandosi del selice ritorno del Rè.Li due anni seguenti il Rè senza sar la guer

Morte di Ber nardo di Ster lich.

Natunta di Rè Alfonso se condo con pro digio dal celo.

ra si stette in Napoli attendendo parte à piaceri, parte à fabriche, & parte ad ordinare i Tribunali di giustitia, & ancora ch'egli fosse di cinquant'ott'anni, attese all'amore di Lucretia d'Alagno, per lo quale uenne in tal suro re che dimandò al Papa, per quel che scriue il Zorita de gli annali d'Arago na, la dispensa per lasciare, esare diuortio dalla Reina Maria sua moglic. E i canalieri Napolitani attendeuano per farli piacere à darli tutte le sodisfattioni possibili armeggiando, e secero continue giostre, e tra l'altre una al la strada della Sellaria la quale il Rè sece coprire tutta di panni di colore torchino, perche il sole non offendesse le donne, che stauano alle senestre; fece ingrandire il Molo grande, & diede principio alla sala grande del Castello nouo, la quale senza dubbio e delle stupende machine moderne che sia in tutt'Italia; fortificò il Castello con quelle altissime Torri; ordinò il Tribunale della sommaria, che hauesse cura del Patrimonio Reale, & cono scesse delle cause Feudali, doue costitui quattro Presidenti legisti, è dui idio ti, & vn capo, il quale susse Locotenente del gran Camberlengo; & il primo Locotenente su Vinciguerra Lanario Gentilhuomo di Maiori, del quale s'era seruito auanti di molte cose d'importantia; sè ampliare l'Arsenale di Na poli, & fece vn Fondico Reale, & molt altri edificij per diuersi vsi. In questo tempo Giorgio Castrioto, nominato Scanderbecchi, c'hauea guerra co'l Turco.mandò à cercarli soccorso, & li mandò tante genti, che non solo dise se il suo stato, ma guadagnò alcune Castella del Turco. Nel medesimo anno Fiorentini mandaro Giannotto Pandolfino, & Franco Sacchetti à trattare la pace co'l Rè, perche erano venuti in discordia con Venetiani, per cagione che'l Ducato di Milano era venuto in mano del Conte Francesco, & Fiorentini non voleuano, che Venetiani à spese communi si facessero tanto grandi acquistando quello stato. Questi Imbasciatori trouaro il Rè in Abruzzo, per che il Rè era andato per cacciare di stato Gio. Antonio Orsino, Conte di Ta gliacozzo, per che hauea inteso che hauea mandato aiuto à Rinaldo Orsino suo fratello, quando su la guerra di Piombino; ma il Conte volse cedere al Rè & lasciato lo stato se n'andò al Papa, il quale operò co'l Rè che pigliandosi trenta milia ducati lo riceuette in gratia, & li donò lo stato. In questo medesimo rempo, i Venetiani per mezzo del Marchese Lionello di Ferrara, secero tentare il Rè di Pace, & lo trouaro à ciò disposto, per che s'approssimaua all'vltima vecchiezza, & desideraua riposo, & però subito che seppe ch'à Ferra ra erano l'Imbasciadori Venetiani, madò Lodouico Puccio Maestro di Mon tese del quale più volte è fatta mentione, che trattasse in nome suo le conditioni de la pace, & quando il Duca di Milano intese questo, strinse subito lega con Fiorentini, dubitando che'l Rèlegato con Venetiani non designassero di partirsi lo stato suo; Ma Fiorentini in quel medesimo tempo cominciaro à tenere prattica co'l Rè di pace vniuersale, e'l Rè li seceintendere che desi deraua tanto la pace vniuersale, che'l Duca di Milano mandò insieme l'Imba

Grandezza della sala de Castel nous.

Vincizuerra Lanario primo Locotene te de summasciadori suoi con quelli di Fiorentini à Ferrara, & ridussero il trattato de la pace à certe capitulationi, le qualifhaueano bisogno di noua procura del Rè. Il Marchese Lionello scrisse al Rè de questo, il quale subito mandò Iacomo di Costanzo, con amplissima potestà di concludere la pace, & Conclusa che su li Imbasciadori de Venetiani uenero al Rèper congratualioni, vel larsi de la pace, & fare ratissicare i capitoli, & similmente quelli del Rè anderiani, Fiode daro in Venetia, è Diotesalui Nerone Imbasciadore de Fiorentini, che venne per lo medesimo essetto à congratularsi co'l Rè, richiese Paolo di Sangro, ch'era com'è detto de i primi de la Scola del Caldora, ch'andasse service per Generale di Fiorentini con trenta milia docati l'anno di parti-

to, e il Rè non uolse, che ui andasse, perche hauea satta deliberatione più tosto di estinguere che sare germinare in Italia
i Capitani di ventura, & perche uide che Paolo era di questo restato molto offeso, li dicde con carta di gratia Agnione, &
Atessa in Abruzzo, & Sanseuero in Capitanata.

IL FINE DEL LIBRO DECIMO OTTAVO.



man'ha-

## LIBRO DECIMO NONO



E L principio dell'anno sequente, che sù il 1452. di nostra salute, Federico Terzo designato Imperadore venne in Italia per la corona, & in quel medesimo tempo venne da Spagna Leonora figlia del Rèdi Portugallo, & de la so rella di Rè Alfonso, che hauea ad essere moglie di Federico, & smontò à porto Pisano, & s'incontraro insieme in Siena, doue stettero alcuni di mentre si trattaua co'l Papa del modo della coronatione, e Rè Alfonso mandò Iacomo di Costanzo sin'à Siena à uisitarli, & as sistere appresso à loro, & l'un'et l'altro hebbe cara la uisita, & l'Imperado re disse à lacomo, che doppò la coronatione uoleua uenire in Napoli à visitare il Rè, il quale hauuto lettere de Iacomo di questo, deliberò riceuerlo con la maggior magnificentia che potea, & subito per hauer più tempo da prouedere, mandò Nicola Piscicello Archiuescouo di Napoli; Marino di Marzano, Prencipe di Rossano suo Genero; Francesco del Bal zo, Duca d'Andri, & Lionello Acclocciamuro Conte di Celano; & Antonio Panormita, che si trouassero alla Coronatione, & persuadessero all'Imperadore che finisse la quatragesima in Roma. Ma il desiderio dell'Imperadore, de uenire à Napoli, & di uedere il Rè, sù cosi grande, che su bito che sù coronato si pose in uiaggio, & perche uennero con lui cinque milia persone, su bisogno ch'andassero in più partite per potere più comodamente alloggiare, e il Rè mandò il Duca di Calabria con tutt'il Ba ronaggio fin'à Terraci na Fù cosa mirabilissima uedere con che mirabil ordine erano di passo, in passo ne la campagna tauole piene di viuande, & huomini c'haueano à seruire quelli c'haueano da passare da i confini del Regno fin'à Napoli, e tutte le strade risonauano d'allegrezza, e di gri di, che sogliono nascere dal uino. Da Terracina l'Imperadore uéne à Fon di, doue fù riceuuto dal Conte Honorato Gaietano con gradissima splédidezza, perche il Conte di natura sua era magnifico, & più d'ogn'altro Barone del Regno spendeua à suppellettili di casa, & non solo abondaua di gioie, d'oro, & d'argéto, e di paramenti, & altre cose comprate da lui;

ma n'hauea tate di suoi antecessori, che non sù huomo mediocre in quel

Vestidel Con te di Fondi.

la compagnia allogiato, per quelle case di Fondi, che non hauesse almeno una camera attapezzata con ogni cosa necessaria; cosi il di che su là l'Imperadore, come il diseguente, che uenne l'Imperatrice, con la qua le fû sempre il Duca di Calabria. Restò fama sin'à tempi nostri, ch'il Con te si uesti di panno uilissimo, chiamato Zegrina, con un Capello pure di quel panno con vn cerchio pieno di gioie di ualuta di più di centomilia docati, & la moglie ne portò sopre altre tante, quando andò ad incontra re l'Imperatrice, & in questo riceuimento di dui, dispese più di diece mi lia ducati, che à quel tempo che le cose da viuere valeuano vil prezzo, pa rea gran cosa; da Fondi venne à Gaeta, doue il Rè hauea mandato Don'-Indico d'Aualo Conte Camberlengo, del quale hauemo sù fatta mentione che sè trouare quello apparato, che su possibile à sarsi per la proportio ne di quella Città, & da una parte l'Imperadore con quei Signori Tedeschi, tra i quali era l'Arciduca Alberto suo fratello, restaro ammirati dell'amenità del paese, & di quella piaggia odorifera per li fiori di Cedri, & d'Arangi, ch'era nel principio di primauera, & se ne trouauano in abondanza; & l'Imperatrice, come nata in paese più molle, pigliò piacere in vedere la politezza, & bellezza delle donne di Gaeta, Poi passando il Gari gliano sopra vn bellissimo ponte di legno, vennero à Sessa, doue il Prencipe di Rossano che n'era Signore, & la Prencipessa sua moglie, ch'era siglia del Rè, non uolsero farsi uincere di magnificenza dal Conte di Fondi, & accolsero prima l'Imperadore, & poi l'Imperatrice con apparato tanto maggiore, quanto il Prencipe senza comparatione era maggiore di stato. Passò poi l'Imperadore à Capua, e il Rè, che ui era arriuato il gior Rè Alfonso no auanti andò tre miglia di là da Capua ad incontrarlo, & poi che l'heb be condotto fin'alla Città, & fattolo alloggiare realmente, se ne venne subito in Napoli, ad apparecchiare le cose necessarie per lo riceuimento, che hauea da superare tutti li altri, & certo su cosa bellissima à uedere il Rè che andò fin'à Milito tra Napoli, & Auersa con tutta la nobilità, non solo di Napoli, ma di tutt'il Regno, però che non è memoria, ne anco à tempi di padri, & Aui, che fusse stato altro Imperadore in Napoli, ci ven nero dall'estreme parti del Regno, tutti i Baroni grandi, & piccioli, ètut ti li Caualiei benissimo in ordine, perche sapeano sarne seruitio al Rè, e di molti secoli non era stata uista pompa tale. Quando l'Imperadore insie me co'l Règiunsero à la porta Capuana, l'Imperadore su posto sotto vn ricco Baldachino di panno d'oro, con l'haste indorate, portate da dodici Cauallieri. Il Rè uoleua andare appresso, ma l'Imperadore non uolse coportarlo, & disse che non uoleua andarui, se'l Rè non andaua insieme con Îui. Non si potria credere la moltitudine delle genti, ch'erano concorse da ogni parte, per uedere una cosa tanto noua, & perche era solito de Rè

passati

L'Imperato\_ re Federico Terzo arriua in Napoli.

incontro al-

[Imperatore

passati in queste giornate solenni fare alcuni caualieri, quando su giunto l'Imperadore al Seggio di Capuana, si ostersero molti auanti all'Imperadore che surono tutti satti caualieri, de i quali non ho ritrouato il nome d'altro che di Beltrano Boccapianola, & di Gasparro scondito: màil Rèsi uolto all'Imperadore, e disse quell'usanza, & che quelli erano persone nobili, & aspettauano d'essere fatti cauallieri dà sua Maestà Cesarea, & l'Imperadore, che portaua auanti il grande Scudiero con lo stocco, se's sè dare, & li sè tutti caualieri, & seguitando per tutti gl'altri Seggi, ne fè alcuni altri, & al Seggio di Portanoua fè caualieri ne la Cuna Spatinfacci di Costanzo Nepote di Iacomo del qual'è parlato di sopra. Et caualcato in questo modo per tutta la Città, fù cosa quasi miraco losa, che dapoi che l'Imperadore, su entrato al Castello di Capuana, in manco d'un hora una tanto gran quantità di genti, senza fare strepito al cuno, furono tutti collocati nelli allogiamenti, che parea ch'in Napoli non susse pur una sola persona forestiera. Il di seguence il Re usci con la médesima Pompa, & comitiua ad incontrare l'Imperatrice, & per caso la notte auati la Duchessa di Calabria hauca partorito il secondo figlio, il quale si chiamò Federico, in memoria dell'Imperadore, che già s'era desegnato di sare vscirele done con grandissima pompa ad incontrarla, però le donne surono divise per li Seggi, & l'Imperatrice ad ogni Seggio si fermaua, & le donne andauano una, per una, à basciarle le mani, & la sera se ridusse pure al Castello di Capuana doue era il Marito, & perche era la settimana Santa, il Rè fece fare nella Chiesa di Santa Chiara alcune representationi della Passione di Christo nostro Signore, doue sù ran ta moltitudine de genti, che moltine stettero in pericolo d'affogarsi. Venuto il di de Pasqua, il Rè conuitò l'Imperadore, & l'Imperatrice al Castel Nouo, e dopò un desinare solennissimo conduste l'uno, & l'altra à uedere il Castello e'I tesoro Reale, è dono moltegioie, & perle di grandissimo prezzo al marito, & alla moglie. Appresentò ancora ricamente l'Arciduca Alberto, & gl'altri Prencipi Germani, ma quello che trapafsò tutte l'altre splendidezze, sù un ordine, che sè, che ad ogni strada oue crano Artefici, stauano quattro huomini d'approuata fede, che dimandauano à i Todeschi, quelche desiderauano di comprare, & li coduceano per le boteghe, & li faceano dare quelche uoleano senza prezzo alcu no, scriuendolo à conto del Rè, la qual cosa, quando l'Imperador la seppe, deputò tanti de gl'huomini suoi, che hauessero cura che le genti sue no ponessero in abuso la liberalità del Rè, & che prouedessero, che quel li che haueano hauuta alcuna cosa, non tornassero ogni di per cose noue. Fù fatto auante il largo del Castello Nouo un'Ansiteatro di legno ca pacissimo di gran numero di gente, dal quale si uidero molti di giostre doue giostro il Duca di Calabria, il Prencipe di Rossano, il caualier Orfino,&

Dono fattoda Rè Alfunfo all'Imperado re,Imperatri ce,et altri.

Sbleddezza de ne Alfonfo. peradore.

sino, & molti altri Baroni, & cauasieri nobilissimi. Aguagliò ancora la splendidezza di spettacoli antichi una caccia, quattro miglia lontano da C secia bellis Napoli, douc si dice à li Struni. Questo è un luoco piano di circuito di si ma satta due miglia, chiuso da ogni parte da un monte, suorche doue lo sparte letto dell'Im vna stretta, & picciola valetta, dietro à questo monte sono due boschi abondantissimi d'ogni spetie di fiere seluaggie; l'uno si chiama la Coruara, & l'altro il Gaudo. Il Rèfè comandare cinque milia villani de i Casali d'Auersa, è di Napoli, i quali due di auanti circondaro i boschi, & diedero con grandissimi gridi la caccia à le siere, & ne serraro un numero infinito per quella valetta al piano, & serraro subito l'esito della ualetta, & occuparo tutte cime del monte, che non potessero uscire. Il di seguen te nel più bello loco à la falda del monre il Rè se piantare un pauiglione Reale, nel quale erano Sale, Camere, & ricamere ornatissime de panno & di pitture, & di tutte altre comodità che si trouano ne i grandissimi pa laggi; & ueramente il di dela caccia su di grandissimo piacere; uedendo quanto gira quel monte pieno di pauiglioni di Prencipi Illustri doue di donne, & di caualieri si celebrauano sontuosissimi conuiti à quelli Signe ri Tedeschi, e tante tende, & frascate, & si gran numero di persone dell'uno, & dell'altro sesso, che surono estimati più desettanta milia, l'apparato del Rè su marauiglioso, perche i uasi d'oro, e d'argento surono stimati docati cento cinquantamilia: ma quelche diede più amiratione surono tre fontane di vino pretiosissimo, che scendendo da le cime del monte per diuersi canali faceano infinite altre fontane picciole di passo in passo che da le quindici hore fin'à le vinti quattro bastò à tanta moltitudine, senza che l'uno potes'impedire l'altro. Poiche su desinato il Rè collocò l'Imperadore, & la moglie in due sedie Imperiali, & vi lascio quasi tutti i maggiori Prencipi, & li più gran Signori del Regno, & egli co'l Duca di Calabria, & molti corteggiani principali diede ordine alla caccia, la qua le si fè in modo, che tutte le fiere, che fur cacciate uennero à morire sotto il palco doue staua l'Imperadore, & la sera tutti satij di piaceri si ridusse ro in Napoli. Pochi di dopò, l'Imperadore pigliò la uia di Roma per tor narsene in Germania, e'l Rè accompagnò l'Imperatrice sin'à Mansredonia, doue troud le galee di Venetiani, che la condussero in Venetia, doue aspettò il marito, & con lui se ne passò in Germania. Non molto tempo dopò ad instantia di Venetiani, il Rè sù stretto di sar guerra à Fiorentini, perche il Duca Francesco Sforza, che conoscea, che come hauea per sor. za acquistato il Ducato di Milano, bisognaua ancora per forza mantener lo, e nutrire sempre un'esercito; per nutrirlo senza grauezza, delle sue ter re mosse guerra à Venetiani, cercando di acquistare le terre de là del'Ada, ch'erano state del Duca Filippo suo Socero; & Fiorentini persuasi da Cosmo di Medici, ch'all'hora gouernaua quella Republica, mandaro alcune

alcunegenti in aiuto del Duca, per la qual cosa Venetiani mandaro Matteo Vitturi Imbasciadore al Rèperaiuto, e'l Rè che desideraua esperimé tarogni cosa prima che uenire all'arme; mandò Cecconatonio Guinnazzo Dottor di Leggein Fiorenza per Imbasciadore, a persuadere a quella Republica, che uolesse desistere di dar aiuto al Duca turbatore de la pace d'Italia, & a protestarsi, che farebbe guerra a loro, ma per la potentia di Cosmo, Ceccoantonio, se ne ritornò risoluto che Fiorentini non uoleano mancare al Duca; onde il Rèsubito scrisse a Venetiani che attendessero a resistere al Duca, ch'egli farebbe che Fiorentini haurebbe no fatto assai, se defendessero le cose loro; & deliberato di mandarui Il Duca di Calabria, pose in ordine sei milia caualli del Regno, sotto il Marchese di Vintimiglia, Innico, & Alsonso d'Aualo, Paolo di Sangro, Innico de Gueuara Marchese del Guasto, e Carlo di Campobascio, & quattro milia fanti. Soldò ancora Federico Duca d'Vrbino, à cui diede il bastone di Generale, e'l Conte Auerso dell'Anguillara, è Napolione Orsino; Aggiunse al Duca quattro Consiglieri, Antonio Caldora Conte di Triuento, Lionello Conte di Celano; Orsino Orsino frate del Prefetto, & Garsia Cauaniglio, huomini di grandissima esperienza nelle cose di guerra; & venuto il di che'l Duca hauea da partire, in presenza di questi, & ditutti i Capitani, le disse queste parole. Sforzato dall'Insolentie de Fiorentini, che non uogliono godere la pace da me tanto trauagliata, hò determinato mandare te che non hò cosa più cara in questa vita, con questo bello eser-Regionam cito, sperando con la graria di Dio, che fauorisce l'imprese giuste, con Dina di Cala virtu tua, & co'l ualore di questi soldari, c'habbi da uendicare l'of- labria suo sifese fatte à noi, & à Venetiani nostri confederati, & perche habbi da pi-glio. gliare questa impresa con maggior animo, mando con te tutti quelli Capitani, & soldati, de i quali hò satta, e di sede, e di uirtù grande esperien za, poiche con essi hò acquistato il Regno di Napoli, & con gloria grande del sangue nostro tenuto in terrore tutta Italia; Questi uoglio che ami, & habbi cari, se ami te, & hai cara la uita mia, guardati di non mandarli temerariamente à morire, benche sono cosi pronti; & animosi, che doue uedranno potere con ogni pericolo acquistare la uittoria, hauerano più bisogno di freno che non di sprone; riseruati tali huomini per quelli casi doue uà la vita, & la gloria tua; ma sopra tutto ricordo che non ti sidi tanto nella grandezza dell'esercito, & nel ualor tuo, che habbi da sperare d'acquistare vittoria senza il sauor d'Iddio; perche la uittoria nasce assolutamente dalla uoluntà d'Iddio, & non da prudenza de Capitani, ne da ualor de soldati. Ricordati di remer Dio, & de sperare dalla manosua ogni cosa che desideri, habbi cura non meno de la reputation tua, che de la uita, perche spesso la bona RR

fama

fama haue bastato senz'arme à dare gran uittoria; L'interesse de Venetia ni stimali, come i nostri proprij, poiche l'hauemo accettati peramici, che cosi conviene alla dignità di casa nostra; & per ultimo sempre ch'accaderà, che te si renda alcuna terra à patti, osserua i patti, & usa pietade, & cortesia à quelli che si poneno alla fedetua, & facendo questo empieraite di gloria, & me di cotentezza, e detto questo l'abbracciò, & bafciò, & lo benedisse. Vscito da Napoli il Duca pigliò la via d'Abruzzo, & per tutto sù amoreuolmente riceuuto. Poi passando oltre, quando sù alla ualle di Spoleto, uenne Federico d'Vrbino con pochi caualli, & fatti alcuni discorsi del modo di guerreggiare, se ne ritornò per condurre le genti. In quel loco medesimo venne il Conte Auerso dell'Anguillara con una copagnia di caualli eletti, & pigliata la uia di Perugia, intesero che i Cittadini di quella Città haucano vietati quelli del Contado, che non portassero uittouaglia al campo; ma il Papa à richiesta del Duca mandò à comandarli, che se non uolessero portare le cose à uendereal campo, almeno le uendessero à quelli che andauano à comprare p le terre. Pochi dì dapoi Federico d' Vrbino uéne co'i caualli de la sua condotta di bellis sima & honoratissima gente, & il Duca uedendosi cosi gagliardo, passo à Cortona, ma non si uosse fermare, ne a combattere, ne ad assediaria per la fortezza del sito, ma passò al Contado d'Arezzo, & s'accampò cinque miglia uicino la Città, ma poi per dubio non li mancassero le vittouaglie, andò à Fogliano, & mandò à Siena per hauerne da quel Contado, ma Sanesi si scusauano, c'haueano hauuti molti danni da Fiorentini per hauer dato uittouaglie l'altra uolta al campo Aragonese; ma pur Is dero uittouaglie per vinti di. Credeua il Duca che Foglianess non hauessero à resistere à tanto esercito; ma quelli con speranza, che Sigismondo Malatesta Capitan Generale di Fiorentini uenesse à soccorrerli si tennero molti di, ma al fine si resero, poi passò à Regino, & in sette di il prese, & andò ad accamparsi alla Cattellina; ma perche senz'arteglieria era malegeuole à pigliarsi, & una bombarda ch'era al campo si ruppe al primo tratto, & la staggione dell'inuerno hauea pieno ogni cosa dineue, ne se potea pratticare per condurre al campo qualche cosa necessaria. & li caualli per mancaméto di strame à pena si tenean in piede, lasciò l'assedio, & si ridusse con l'esercito à i lochi vicini al mare, che son aeri più temperati, & doue era gran copia di strame; e tra tanto mandò Diomede Carrasa, che sù e detto, ch'entrò in Napoli per l'aquedutto, a da re il guasto al paese di Firenze con trecento caualli, & cinque cento fanti, il quale con gran spauento del popolo Fiorentino saccheggiò molti lochetti vicino a Fiorenza, & ne menò preda de più di tre milia capi di bestiame; ma l'esercito del Duca si fermò all'Abatia di Galgano, loco assai oportuno per hauere da terra, & da mare cose da uiuere. Trouandofi

uandosi là, venne à quella Marino Antonio Olzina madato dal Rè, il qua. le all'improuiso co sette gale e barre Vada di Volterra, & la prese, & con le chiurme delle galee la foitifico, & anisò il Duca, il quale n'hebbe ranto piacere, quato n'hebbero dispiacere i Fiorentini; perche vedeano che p quella uia si poteua infestare il Contado di Pisa, & madaro Hettorre Mon fredi Signor di Faenza à tentare di ricouerarla, ma fù in vano, perche subito che il Duca seppe l'andita sua, mandò p soccorrerla, & esso ritornò donde era venuto; el Duca fridusse ad Acquauiuzalle stanze, & no sife altro per questa vernata. Poi seguendo la primauera mandò à ponersi à Castignone di Pescara, doue aspettaua, che si radunassero le geti, perche hauca dato licenza à molti Capitani, & soldati che andassero alle case loro, & hauessero da tornare all'entrata di primauera. Ma Fiorentini p nonperdere quest'occasione mandaro Simonetto di Castel di Piero, el Cote Francesco del pian de Mileto ad assediar Fogliano, ma non secero effetto aleuno, ma poco dipoi venne Sigismondo Malatesta, & Alesandro Sforza nouamente condotti da Fiorentini, i quali uniti co Simonetto, & Fra cesco, andaro à pigliare Riccino, & di là corsero ad assediare Fogliano; ma à quel tempo uenne una grandissima peste all'eserciro del Duca, per la quale i Terrazzani usciti di speranza di soccorso, tradico il presidio, die dei o la terra in mano di Fiorentini. A quel tempo ancora Girardo Gamba Corta, che possedea quattro Caltella ne l'Apennino sdegnandos di essere vaisallo di Fiorentini, trattò per mezzo del Maestro di Montese di rendersi al Duca, & già i soldati del Duca erano venuti al principal Castello, che si chiama Bagno, nel quale Girardo tenea la casa, aspettando d'essere chiamati dentro il Castello da Girardo, quando un Nipote de lui con speranza d'hauer egli quelle Gastella da Fiorentini il se pregione, & mandò p magior ptidio da Fioretini, & coseruò quelle quattro Castella ne la fede loro. Dill'altra parte i Capitani di nemici poi c'hebbero piglia to Folgiano andaro sopra à Vada la quale subito si rese, dado tepo à isol dari del psidio, che si saluassero su le galee, el Rèsentedo il poco frutto, che si facea, scrisse al Duca che se ne ritornasse i Roma. All'hora si comm ciaua àtrattare di pace, e'l Rèche la desideraua, madò suoi Imbasciadori Marino Caracciolo, & Michele Riccio dottor di legge, ma il trattato no. hebbe effetto. Venetiani che uidero, che l'impresacon Fioretini era anda ta poco felice, credendo che fusie stata mal guidata dal Duca, mandaro p noui Imbasciadori à pregare il Rè, che uolesse andare in psona à quella impresa, & benche il Rèsis scusasse, che hauca mandati co'I figlio i primi Capitani del Regno, e tanti Veterani, & no era da credere che l'impretafussemal riuscita per poco ualore di suoi, ma per colpa de la soctuna, & de la peste. Ma uasse tanto l'importunità de l'Imbassiadori con! la natura sua ch'era humanissima, ch'ail ultimo promise d'andare', et ag-RR

giunto all'esercito necchio molte squadre digenti none, & satta la massa al piano di Bairano, alla prima giornara li uenne un dolore alla gamba tanto intenfo, che fù stretto di tornarsene à Napoli, & Giouanne Mo ro Imbasciadore di Venetiani, ch'era stato à questo esfetto appresso à lui, procurò di hauere aiuto di denari, & se n'andò in Venetia, & disse che ha uea conosciuta la mente del Rè, ch'era che le potentie d'Italià facendo guerra tra loro stessi si consumassero, accioche quando sussero stenuate le forze loro, potesse soggiogarle una, per una, & farsi Signore d'Italia. Questo giuditio d'un'huomo cosi sauio, uenuto in notitia di Fiorentini, è del Duca, posea tutti gran desiderio di pace, & unitaméte ne ser sare mé tione auanti il Papa, con tanta buona volontà di tutti, che senza saputa del Rè fù in breuissimi di conclusa, del che sè grandissimo resentimento il Rè con Venetiani, i quali procuraro che da tutti fossero mandati Imbasciadori al Rè à dirli come haucano lasciato honorato luogo alla Mac stà sua, & à pregarlo che uoles entrare nella pace. Quando uennero, e'l Règli hebb'intesi, rispose che niuno era in Italia più desideroso di pace di lui; perche, per gratia d'Iddio, haueua acquistata quella parte d'Italia che li bastaua, & non era tanto superbo, & inhumano, ne cosi pouero di stato è di gloria, che non uolesse dare la pace per acquistare più Signoria, ò più honore; ma dall'altra parte non li parea bene che se trattasse la pace cosi alla cieca, senza sapere le conditioni; ma l'Imbasciadori di tutte tre le potentie cercaro di sadisfarlo, & all'ultimo ottennero ch'intrasse nella pace, & scrisse al Duca, che se ne tornasse da Toscana. Hauca questo Rè per istinto naturale grandissimo piacere di fare fare naui di mostruo sa grandezza, & l'anno auanti ne hauea fatte armare due grandissime per aspettare il ritorno di quelli nauilij de Mori, che tornauano da Alesandria à Tunisi. Queste naui s'incontraro con una gran Carracca di Geno uesi, che uenia da Leuante, de la quale era Capitano Vberto Squarciasico, & Giouan Gilio ch'era Capitano delle naui del Rè, mandando per sa pere che naue era, quelli de la Squarciafico confidati ne la grandezza de la Carracca, non uolsero dare lingua, del che si sdegnò tanto il Gilio, che con ambi le naui sue la cominciò à combattere, & al fine la prese, & la condusse in Napoli. Si disse che in quella naue erano più di cento cin quanta milia docati di mercantia, il che fù caggione ch'in Genoua se ne fègran strepito, perche ci era il dano di molti Cittadini principali, & ad istigatione loro la Signoria mandò subito Battista Guano, & Nicolò Gri maldo Imbasciadori al Rè, i quali uennero, & da parte di silla Republica dissero che staua marauigliata no ci essedo caggione niuna di guerra an zi amicitia tra loro, che le naui di un Rè tato ricco, & grande, andassero p mare ad assaltare, & depredare una naue d'huomini particolari con roi nare molte samiglie, & in effetto pregaro il Rè, che la sacesse restituire

con tutte le mercanrie, che vi eranc détro; il Rè cominciò prima, ad escu sare il Capirano delle naui sue, & dare la colpa ad Vberto Squarciasico, che no hauea uoluto dare lingua, come e solito di tutti quelli, che sono maco potenti alli più poteti; poi disse di più, che da diuei si legui di Geno uesi erano stati satti molti dani à diuersi de i Regni suoi, & che p questo legitimamente si potea retenere la naue, & la mercantia; ma per ular mo dettia nolea rimetter la cosa in mano del Papa, & che haueria mandato se curtà in Roma di restituire ogni cosa se il Papa hauesse giudicato per loro. Cosi la cosa su posta in disputa, & l'Imbasciadori se ne ritornaro in Ge noua senza effetto alcuno; Et Genouesi sdegnati, è desiderosi di uédicar si sero armare sei naui grandi, con disegno d'hauere in ogni modo le naui del Rè in mano, delche restò il Rè subito auisato, & geloso di non per dere que naui, ordinò che non si partessero dal porto di Napoli. Ma Giouan Filippo Fiesco di natura nemicissimo di Catalani, & huomo di gra nobiltà, ch'era fatto Generale de le naui di Genouesi; partito da Genoua con le sei naui, dui ballonieri, & alcuni legni di remo se ne andò dritto à Trapani, & come nemico scouerto diede il Guasto à quella Città & sè grandissimi danni per turta l'Isola, & poi se n'andò all'Arcipelago, speran do che le naui del Rèuenessero là con disegno di sar altre prede. Ma poi che sui auisato che le naui del Rè non usciuano dal porto, si uni con alcun'altre naui Genouesi, che ueniano da Leuate, & con quelle si uatò publi camente che uolea uentre ad abrusciare le naui del Résin'al porto di Na poli, il Rè, che più ch'ogu'altro Rè del mondo donaua alle spie, essendo auisato di questo, madò Bernardo Villamarino Generale delle sue galee che andasse verso Leuate per hauer noua dell'armata Genouese co tre ga lee ben'armate, e tra tato cominciò à fortificare, & chiudere il porto di Napoli, & fè ponere dal molo grande, fin'al picciolo tanti sassi à montonati stretti tra l'uni, & l'altri, che nulla naue potesse penetrare ne entrare dentro il porto; di più in un vado che lasciò libero p potere uscire le naui sue, se fare vna catena di serro gradissima, & impì l'uno, & l'altro molo di soldati nauali ualentissimi, che hauessero da disendere con l'artegliarie il porto insieme, & le naui. Il terzo di che no erano ancora finiti i monti di sassi apparse l'armata Genouese tra Capri, & Ischia, & senza dubbio diede grá terrore alla Città, & se sosse unuta dritto in Napoli hauria potuto sor se sare quel che hauca deliberato il Fiesco, ma tirò uerso Procita, & poco dopò tornò Villamarino con le galee, & diede animo alla Città, & speranza de difendere le naui; poiche nemici s'haueano sapuro si male seruire di quell'occasione. Ma era tanta la paura del Rè di uedere infaccia sua ardere quelle naui, che con tanto studio hauea fatte sabricare, & armare, che comandò che le naui picciole ch'erano nel porto sossero tirate al secco nel'Arsenale, & le grandi sè coprire tutte di RR

cuoio crudo fin'à gl'arbori, accioche no potesse appicciarsi il suoco. Tri-

Genoua si da à Carlo Setti mo ne di Frã tia.

stano Caracciolo nel conumerare i casi psperi, & auuersi di Rè Altonso, pone ofto per uno de gli auuersi, & dice che'l Rè dopò tate prouitioni, sù costretto à forza di denari, di saluare queste naui, con corropere, è subor nare il Capitano dell'armata Genouese; ma Bartolomeo Fatio scriue ch'il Fiesco si fermò à Procita per aspettare le galee di Genoua, & quest'esto hebbe l'armata de Giouan Filippo Fiesco, che senza hauer fatto esfetto altro, che di assecurare le naui Genouesi, che tornauano da Leuante, se ne ritornò in Genoua. Ma questa pertinacia del Rè sù molto dannosa al Duca di Calabria suo siglio, perche Genouesi disperati, poiche no troga ro ne le potentie d'Italia alcuno aiuto, si diedero à Carlo Settimo Rè di Francia, il quale mandò à gouernarla Giouan figlio di Rè Renato, il qua le s'intitolaua esso ancora Duca di Calabria, che venne poi à sare guerra al Regno, come si dirà appresso. Tutto il rimanente del tempo, che uille Rè Alfonso si stette in Napoli godendosi l'amore di Lucretia d'Alagno, in gratia della quale, diede Antonia sorella di lei, per moglie à Giouan Toreglia, Gentil'huomo Valentiano, & le diede la guardia dell'Isola del Castello d'Ischia. Si crede per lo giuditio che si facea, che dopò la morte sua il Duca di Calabria l'haurebbe perseguitata, & che le uolesse lasciare questo ricetto securo. In questo tempo, il Duca di Milano mandò Imbasciadori à trattare matrimonio doppio con la casa del Rè, perche dubitaua molto che Rè di Franza non pigliasse à fauorire il Duca d'Orliense, che pretendeua che'l Ducato di Milano toccasse à lui, per essere figlio di Valentina Visconte, legitima sorella del Duca Filippo; & intal caso li pa rea di non potere hauere più fedele aiuto che del Rè, che tenea sospetto di Rè Renato, che teneua in Italia molte prattiche, e così in breue su con cluso matrimonio doppio, che Hippolita Maria sù data per moglie ad Alfonso primo genito del Duca di Calabria, & Leonora figlia del Duca di Calabria su promessa à Sforza figlio terzogenito del Duca di Milano, e tanto li sposi, come le spose non passauano l'età di otto anni. Poiche su pu blicato questo, successe la morte di Papa Nicola, & su creato Papa Calisto Terzo Vescouo di Valenza, ch'era stato molti anni consigliero di Rè Alfonso. Costui benche fusse di età decrepita se gran disegno di sare cose c'haurebbono ricercato un'età integra d'un huomo; pose subito in ordine vn bonissimo esercito, & pigliò à stipendij suoi Giouan di Vintimiglia Marchese di Ierace, & Roberto Sanseuerino Conte di Caiazza, & facea disegno di cacciar di Signoria tutti i Tiranni di Toscana, & di Romagna, & de la Marca, & per lo primo mandò per debellare Iacomo Piccinino, il quale haucua un fioritissimo esercito, estaua accampato tra Forli, e Cesena, mostrando intentione di uoler disendere i Signori dele terre di Romagna, perche da quelle era stato largamente souuenuto.

Morte di Pa pa Nicolaet creation: de Papa Calisto Terzo.

Ma il Vintimiglia il quale era già uecchio non se cosa nulla degna di laude, in quella guerra, & non mancaro di quelli che dissero che Rè Alsonso ch'amaua, & sauoriua, quasi per istinto naturale tutti quelli della parte Braccesca, hauesse mandato à dire al Vintimiglia che procedesse lentamente contra Iacomo, il quale era salito in tanta riputatione, che molti l'aguagliauano di ualore allo Sforza Duca di Milano, il quale parea che dopo l'acquisto di Milano, non hauea adoperato cose conforme à i grandissimi satti, c'hauea satti quand'era Conte. Non uoglio lasciare de dire che Rè Alfonso non solo nel Piccinino, ma in ogn'altro amaua, & ho noraua la uirtu, e'l ualore nel mestiero dell'arme, che trouandosi appresso à lui Indico di Gheuara à cui hauea donato il Marchesato del Vasto, il Contado di Potenza, d'Ariano, & d'Apici, & l'officio di gran Siniscalco, venne à parole con Giouan Antonio Caldora nepote di Iacomo, il quale fo, & Gioral ancora che susse priuato dello stato, staua tra i corteggiani del Rè, & rite- Antonio cal neua ancora l'alterezza de gl'antichi suoi, il quale mandò un cartello al Marchese, co dire, c'hauea detto ch'egli l'hauea rotta la parola, & che uo lea combattendo à tutta oltranza far buono al Marchese che mentiua per la gola. Il Marchese rispose per un'altro carrello, che quel che hauea detto era uero, & che non uolea combattere se prima non s'informaua che'l Caldora susse huomo da combattere con lui, poiche i tradimenti di Iacomo Caldora suo Auo haueano satti tutti suoi descendenti huomini di riproccia, & ch'in tal caso non conuenia ch'esso Caualier Limpio scendesse à combattere con un'huomo riprouato per raggione di cauaglieria. Il Caldora replicò che l'attione de i suoi erano note per tutt'Italia, & che esso se ne tenea glorioso; ma quando ben questo non susse, egli era huomo dignissimo di competere con ogni gran Caualiero, poi che lo Rè lo tenea ne la gratia sua, & che più tosto il Marchese era colpato di questataccia, poi che era Castigliano, & hauea pigliate le arme contra Rè di Castiglia suo Signore; & aggiunse ch'il Marchese non deuea parlare in pregiuditio de i morti, poiche esso Marchese per la codardia che mostra ua era in uita ciuilmente morto. Continuaro più di quattro mesi in que sti cartelli, & al fine il Rè non uolse che combattesero. Successe poi l'anno 1456.nel quale su per tutto il Regno un terremoto più horrendo, che fusse stato mai per molti secoli, perche caddero molte Cittadi, e tra l'altre Brindisi ch'era populatissima, che con la roina couerse, e sepelì tutti i suoi Cittadini, & restò totalmente dis habitata; cadde ancora la Città di Sergna, & molte Castella per diuerse Prouintie del Regno, & cadde in Napoli l'Arciuescouato, & la Chiesa di San Pietro Martire, & in somma su fama che sussero morte più de quaranta milia persone. A questo tempo Giouanni Rè di Nauarra fratello secondogenito del Rèstaua in gran discordia có Don Carlo suo figlio primogenito, che s'intitolaua Précipe di Via-

Differenza tra il Mar-

Gram terremeto, & Suai

di Viana, & la caggione de la discordia era, perche il Regno di Nauarra

era stato dotale de la madre del Prencipe ch'era già morta, e'l Rè Giouanni hauea tolta per seconda moglie, la figlia de l'Ammirante di Castiglia; e'l Prencipe non porca soffrire di uedere la Reina sua Matrigna sede re doue hauea vista sua madre, & esso viuere priuatamente, perche la Ma trigna s'era in tal modo fatta Signora, del marito ch'era già vecchio, che tanto nel Regno de Nauarra, quanto in Aragona, doue il padre era Vicerè non si facea altro, che quelche volea la Matrigna, è per questo hauea tentato nel Regno di Nauarra farsi gridare Rè, perche era molto amatoper le virtu sue, & per la memoria della Reina sua Madre, ch'era Reina naturale di quel Regno, & non essendoli successo era venuto ad accostar si co'l Rè Alfonso, il quale li costitui dodici milia ducati l'anno per il ui uere suo; ma perche uedea ch'era di corpo bellissimo, & di costumi amabili, & atto ad acquistare beneuolentia, non li piacea che dimorasse mol to in Napoli, ma lo mandò al Papa à pregarlo che pigliasse assunto di ridurlo in concordia co'l padre. Il Prencipe andò, & basciato il piede del Papa, poiche uide che per l'età decrepita era tardo à trattare la riconciliatione sua co'l padre, si sermò vn tempo in Roma, done il Papa li diede intertenimento da viuere, perche vedea già che Rè Alfonso era al sai declinato di salute, & non potea molto viuere, & hauea speranza, ch'i Baroni del Regno, che stauano male sadisfatti delle conditioni del Duca di Calabria, chiamassero lui per Rè dopo la morte di Rè Alfonso. Et essen do giunto all'anno 64. di sua vita Rè Alfonso andato à caccia in Puglia, s'infermò di vn stusso insensibile di sperma, & si sè condurre in Napoli do ue mori del mese di Giugno, del 1458. Questo fine di cosi gran Rè sù molto trauagliato, perche tre di auanti che morisse, essendo già disperato da medici uenne il Prencipe di Guirana da Roma à visitarlo, & li radoppiò l'Angonia della morte, perche sapea ch'era venuto per tentare di occupare Napoli, & perche conosceua che moredo al Castel Nouo don de non si potea cacciare il Prencipe; haueria potuto il Castellano più tosto obedire al Prencipe, che al Duca di Calabria, massime essendo la guardia del Castello tutta di Catalani, che restauano uasalli di Rè Giouanni, che hauea da succedere ne Regni d'Aragona, & di Sicilia: sè subito dire ch'era ammegliorato, & che i Medici laudauano che si facesse portare al Caltello dell'Ouo per la meglioranza dell'Aria, & l'eseguì subito, lasciando al Duca di Calabria la cura di guardarsi lo Castello Nouo; e do pò che su giunto al Castel dell'Ouo, il di seguente morì. Tento bene il Prencipe per mezzo di molti Baroni Gatalani, e Siciliani, ch'erano stati intimi di Rè Alfonso, fare prattiche con Napolitani, che lo gridassero Rè, come legitimo successore del Regno acquistato con le forze de la corona d'Aragona; ma la Città ricordeuole del giuramento, gridò subito

Morte di Rè Alfonso.

viua Rè Ferrante Signor noîtro, à questo giouaro molto i parenti di Don Indico di Ghiuara, c'hebbe per moglie Couella Sanfeuerina Sorella del Duca di San Marco: è i parenti di Antonia d'Aquino moglie di Don'Indico d'Auolo, e'l Prencipe quando uide questo salì in una naue che staua in ancora nel porto insieme con tutti i Catalani, che non haucano hauuto stato nel Regno di Napoli. Fù questo gran Rè celeberrimo per infinite virtu, su liberalissimo, come si uede, che non solo arricchì infiniti con pre tioli doni di cose mobili, ma donò à molti grandissimi stati; sù magnisi centissimo nel dareal popolo spettacoli, ne i quali si sforzò di emulare la magnificentia di Romani, fe gran feste, giostre, & conuiti, dando spesso diletto al popolo Napolitano vaghissimo di simili cose; tenne il Palazzo abondantissimo di tapezzarie di lauoro d'oro, e d'argento; il riposto do ue si ponea l'oro, & l'argento, che seruia per la tauola, era di mirabile artificio, & superbissimo, tutto massiccio d'argento, doue erano quattro Torri sostentate da quattro Lioni d'argento di tanta grandezza ch'erano capaci d'infiniti uasi, collocati poi con tanto arteficio, che quanto più se ne pigliauano per lo seruitio di molte tauole più ne restauano per mostra di splendidezza, & magnificenza; lasciò gran numero di pretiosisime gioie, & perle, & paramenti infiniti. Il corpo suo restò in deposito al Castello, oue mori, benche nel testamento, hauesse ordinato, che susse por tato all'Ecclesia di San Pietro Martire di Napoli, e di la quanto prima si mandasse in Hispagna al Monasterio di Santa Maria di Pobleto, oue sono sepoltiglialtri Rèd'Aragona, e ch'el corpo suo fosse posto sotterra all'in fosso. trar della Chiesa, lasciò che si facesse un Monasterio di Santa Maria de la Mercedealle Padule di Napoli, doue si chiamaua il Campo Vecchio, e doue sterre accampato, quando assediò Napoli, & che si facesse una Capella allabocca del pozzo donde usciro i soldati suoi quando su pigliata Napoli, & similmente si facesse una Chiesa sotto titulo di San Pietro, è di San Paolo per la vittoria c'hebbe nella vigilia di quelli Santi contra Anto nio Caldora nel piano di Sessano, nella Prouintia del Contado di Molise. Nominò per successore nel Regno di Napoli, il Duca di Calabria, & ne i i Regni de corona d'Aragona Don Giouanni Rè di Nauarra suo Fra tello secondogenito. All'hora uenne tanto gran peste in Napoli, ch'il Du ca di Calabria che da qui auanti chiamaremo Rè Ferrante, si ritirò à Ca pua, & di là scrisse al Papa, & à gl'altri Potentati d'Italia, la morte del Rè. suo Padre; ma subito su auisato ch'il Papa tenea mal'animo contra di lui, & per questo torno à scriuer li una lettera di questo tenore.

Santissimo Padre, i di passati oppresso dal grandissimo dolore, scrissi breuemente la morte de la gloriosa memoria del Rèmio Signore, & Padre, & scriuendo tra l'abondantia de le lacrime, non sò quello ch'io mi scriuessi, al presente tornato alquanto in me auiso la Santità uostra, che

Lodide Rè Alfonso.

Legati fatt nel testomen toda Rè Alfonfo.

Lettera di Rè Ferrete el pa

un di auante, che passasse di questa uita mi comandò che sopra tutte l'altre cose del mondo tenesse cara la gratia di nostra Santità, & de la Santa Madre Ecclesia, & che in niuna manera hauesse da contendere con quel la; affirmando che sempre succedea male à chi uolea contrastarci, & ben che io per l'ordine di sua gloriosa memoria, & per ragione deggio sarlo, m'induce ancora, & obliga à farlo che non mi posso dimenticare che da la mia fanciullezza la Santità uostră mi su data come dal Cielo per Maestro, & Guida, & chegiuntaméte vennimmo da Spagna in Italia in una medelima naue, hauendo Dio destinata uostra Santità al Papato, & me al Regno. Si che, & per l'ordine de mio Padre, & per nolot d'Iddio, & mia propria, uoglio essere suo sin'alla morte, & per questo supplico humilmenté vostra Santità, che corrispondendo à questo amore mi riceua per suo deuoto figlio; anzi hauendomi ricenuto tato auanti, mi confermi, & tenghi in sua gratia, perche io dà qui auanti oprerò di sorte che uostra Santità non possi desiderare da me ne maggior obedientia, ne più inch-

nata denotione. Da Napoli il primo di Giulio.

Questa lettera troud il Papa che hauea già fatta deliberatione di non confermare ne la successione il nouo Rè; parte per l'intentione, che tenea di far grande in questo Regno Pier Luigi Borgia suo Nepote, che l'hauea fatto Duca di Spoleto; & ancora che diceua ch'il Rè Alfonso hauea fatto torto à Rè Giouanni suo fratello, leuando dall'heredità il Regno di Napoli per darlo à Don Ferrante che non l'era figlio, ne legitimo, ne naturale, essendo il Regno conquistato con le forze de la corona d'Aragona, & non senza gran satica del Rè Giouanni. Con l'auiso di tutte queste co se il Rè non perdè d'animo, ma attesead insignorirsi del Regno, & chiamò à parlamento generale i Baroni, & i popoli, de i quali comparse subito la maggior parte, & fù giurato homagio senza dimostratione di mal'animo. In questo parlamento si trouaro doi Imbasciadori del Duca di Mi lano, i quali in publico, & in priuato persuasero a i Baroni d'osseruare la fede, & godersi la pace, c'haueano hauuta sedici anni cotinua, per la qua le il Regno era uenuto in tanta ricchezza; e dissero publicamete che l'ani mo del Duca di Milano era di ponere lo stato, & la uita in pericolo per fa uorire le cose del Rè. Con questo, i Sindici delle Terre, & i Baroni, se ne tornaro à casa con speranza di quiete. Pochi di dopoi morì Ramondo Morte di Ra Orsino Prencipe di Salerno, ch'era di grandezza, quasi pare à li doi Prenmondo orsi- cipi di Taranto, & di Rossano, & perche hauca hauuto priuslegio da Rè mo Prencipe Alfonso di potere diuidere lo stato suo à tre sigli bastardi c'hauea, lasciòdi salermo. Alfonso di potere diuidere lo stato suo à tre sigli bastardi c'hauea, lasciò-Felice primogenito Prencipe di Salerno, & Cote di Nola; Daniele Conte di Sarno, & Giordano Conte della Tripalda: e'l Rè vedendo di quanta importaza erano quelle Terre, promise dare Maria sua figlia naturale per

moglie à Felice, & non lasciaua tutta via di scriuere humanissimamente

à gli altri Baroni, & massime à quelli che non erano comparsi al parlamento, quando per diuersi lochi del Regno furono posti Cartoni di Pa- cartoni di Papa Calisto, che declarauano come in publico Concistoro hauea riuoca- pa Calisto co tra Re Ferra ta la Bulla di Papa Eugenio; per la quale il Duca di Calabria era fatto ha te. bile à succedere al Regno, perche era surrettitiamente impetrata, poiche il Duca di Calabria era supposititio, & non figlio uero del Rè, & per que sto non solo absoluea dal giuramento quelli c'haueano giurato, ma daua per escomunicati tutti quelli che l'obediuano, & che lo teneuano per Rè. Questa cosa non solo nel Regno, ma per tutta Italia, diede gran mara uiglia uedendosi ch'il Papa, ch'era stato tanto tempo tra gli intimi Seruidori, & consiglieri di Rè Alfonso, & che co'l fauor di lui era fatto Cardinale, & poi Papa, e daua inditio, che quel ch'il Papa diceua era uerissimo, & che mosso da bon zelo uolesse fare peruenire il Regno in mano di Rè Giouanni, come li parea giusto, & senza dubio questi cartoni surono gran caggione di confirmare, nell'opinione quelli che si voleano ribellare, & inuitare alcuni, ch'ancora non ci haueano pensato, & senza dubbio, senon fusse successa la morte di Papa Galisto, Rè Ferrante auanti che fos Morte di Pa se coronato hauea perduto il Regno, ma essedo entrati in conclaue i Car po calisto. dinali, crearo Papa Pio Secondo per Patria di Siena, huomo letterato, & amator di pace & affettionato di Rè Alfonso, perche su Secretario dell'Imperador Federico Terzo, & con lui venne in Napoli. Il Rèintesa la condo. creatione, mandò subito Francesco del Balso Duca d'Andria à rallegrarsi, & à dare l'obedienza, il quale trouò il Papa tanto benigno, che ottenne quanto uolse, e tra l'altre cose, il Papa mandò il Cardinale Latino Or sino à coronare il Rè il quale uosse coronarsi in Barletta Terra di Puglia, & parue, che con questo gl'animi di molti che stauano solleuati, si quietaro, massime ch'in quella coronatione il Rèuinse la natura sua, & si mo strò tanto benegno, munifico, & liberale, che non fu persona di qualche merito, che non se ne tornasse à casa ben sodisfatto, perche co'i Baroni trattò amicheuolmente, donò à nobili Officij, e degnità, & i Sindici delle Terre del Regno fè quasitutti Caualieri; ne fè ancora molti vassalli di Baroni; il che si conobbe poi ch'il se per astutia, per tenere spie, & hauer notitia per mezzo di quelli de la uita, & de l'attioni de i Baroni. Ma furo no molti che sapeano la natura sua, che giudicauano questa clementia, & liberalità, che susse sinta, etra questi era il Prencipe di Taranto, & il Prencipe di Rossano, i quali per la grandezza loro stauano suspetti, e dubitauano, ch'il Rè, c'hauea visto viuere suo padre tanto splendidamente, con l'entrate di tanti Regni, vedendosi rimaso solo con questo Regno, sempre haueria pensato d'arricchirsi con le ricchezze loro, & per questo non vsauano di uenire à visitare il Rè; anzi il sospetto crebbe tanto nel Prencipe di Taranto, che ogni di pensaua à qualche nouo modo d'assecurarfi,

Creatione de

Re Ferrante coronato in

curarsi, & per estenuare le forze del Rè, & accrescere la potétia sua con noui amici, & parenti, trattò co'l Rè, che uolesse rimettere in stato il Mar chese di Cotrone à cui hauea promessa di dare per Nuora una figlia, & cercò ancora di fare ricouerare lo stato à Giusia d'Acquauiua Duca d'Atri, e di Teramo, ch'era Padre di Giuliantonio, Conte di Couersano, ch'era suo Genero, & per questo mandò Francesco di Noa di San Pietro in Galatina', & Jacomo Facepecora suoi intimi Consiglieri à supplicarne il Rè, il quale subito radunò il consiglio, & già tutti conobbero l'intento del Prencipe ch'era, ò di fortificarsi di parentado, ò d'hauer caggione di mouer guerra al Rè, & ancora che la dimanda paresse arrogante, & che molti de i Consiglieri dicessero ch'era contra la riputatione, e degnità del Rè, restituire tante Terre importantissime à nemici suoi, qua si à comandamenti d'altri. Il Rè s'attenne al parere de i più Prudenti, i quali diceuano, che non era bene, trouandosi il Rè nouo nel Regno non ammortare le guerre, massime à quel tempo ch'era in Genoua Giouanni d'Angiò Figlio di Rè Renato, che s'intitulaua Duca di Calabria, & che si uedeua applaudere alla uanità del Prencipe, & tenerlo quieto, per che poco potea uiuere essendo già uecchio. Pigliata dunque quelta riso lutione, il Rè mandò à chiamare l'Imbasciadore mandato dal Prencipe, & con parole amoreuolissime, disse, che ancora ch'il Duca Giosia, e'l Marchese di Corrone erano stati tanti anni nemici del nome di Aragona, hauea determinato di non mancare di compiacere al Prencipe, il qua le reneua in loco di Padre, con speranza, che con le persuasioni del Prencipe, & con quelto beneficio murarebono proposito, & sarebbono fedeli, & co'i medesimi Ambasciadori mandò dui Comissarij l'uno c'hauesse da andare in Abruzzo, & l'altro in Calabria à dare la possessione di stati restitui quelli stati, che si teneano ancora per lo Fisco, al Duca, & al Marchese, & fè ancora molte gratie all'Imbasciadori per sarneli tornare più allegri ua Ducad'A dal Prencipe, il quale all'hora habitaua a Lecce, & come fur gionti, il tri, et al Mar Prencipe mando con grandissima dissimulatione a ringratiare il Rè, & da all'hora andauano dall'uno, a l'altro spesso uisite, & lettere. Ma il Pren cipe, che conosceua hauere offeso il Rè, hauendolo stretto a ponere l'arme in mano alli suoi capitali nemici. quanto più erano amoreuoli le let tere del Rè, tanto più entraua in sospetto, che sapeua la natura sua, auara, crudele, & vendicatina; & attissima a simulare tutt'il cotrario di quel lo c'hauea in core. Et per quelto cominciò a disponersi di uolere uenire più tosto a guerra scoperta non fidansi di stare più securo delle insidie del Rèse non toglicua le prattiche de i seruitori del Rèm casa sua per le quali temeua di qualche trattato di ferro, ò di ueneno. Et per questo insieme co'l Marchese di Corrone co'l Prencipe di Rossano, & co'l Duca Giossa mandò secretamente a Rè Giouanni in Aragona a sollicitarlo cheuc-

ti à Giosia d' Acquanichefe di Cotrone.

(lestimi fortum J. Fardrait

che venisse à pigliarsi quel Regno, che li spetraua per legitima successione dopò la morte di Rè Alfonso suo fratello, & su gran ventura di Rè Fer rante, che il Rè Giouanni si trouaua in grandissima guerra in tutti i Regni suoi, & massime in Catalogna, & in Nauarra, che non poteano i Catalani, & i Nauarresi soffrire, ch'il Rèinstigato da la moglie ch'era figliadell'Ammirante di Castiglia trattasse cosi male, e tenesse per nemico il suo figlio primogenito, Prencipe tanto ben'amato da tutti, & mostrasse di uolere li Regni per l'Infante Don Ferrate figlio de la seconda moglie, che certo se tosse stato sbrigato da quelle guerre haueria in breuissimi dì cacciato Rè Ferrante da questo Regno, & cosi rispose à questi Baroni, che desideraua che osseruassero la fede à Don Ferrante suo Nepote, ch'egli no curaua di lasciare le raggioni che ci haueua, purche questo Regno stesse sotto la bandiera d'Aragona, & il Rè Ferrante hauendo qualche indirio di questa pratrica, mandò subito in Hispagna Turco Cinello, & Antonio d'Atellandro, l'uno Caualiero prudentissimo, & l'altro pur Caualiero, e Dottor Eccellentissimo, c'hauessero à pregare il Rè Giouanni che no uo lesse mancare del fauor suo al Rè suo Nepote, dice lo che potea dire che sosse più suo, che i Regni de la corona di aragona. Questi no hebbero mol ta fatica in diuertere quel Rè dal péssero di uolere il Regno di Napoli, per che se be quel vecchio n'hauea uoluntà, p quelche sù è detto, li macauano le forze, ma hebero fatica in saldare vn'altra piaga, pche pochi di inazi la Reina Maria che sù moglie di Rè Alfonso, mori in Catalogna, & lasciò he rede Rè Giouani delle doți sur ch'erano quattroceto milia docati, e'l Rè Giouani diceua che doucano cauarsi dal Regno di Napoli, e dal tesoro c'hauea lasciato Rè Alfonso; & hebbero qu'i due caualieri fatto assai, qu'a do accordaro di darglili in diece anni, dicedo ch'era tato, quato togliere il Regno, volédo cosi grossa somma di dinari à gsto tépo che si sospettaua cerța, & pericolosa guerra. Il Pontano che su secodo Secretario di Rè Fer rante scrisse tutta la guerra, che segui ne i primi anni del suo Regno. Però s, io ma'llargherò in molte cose che no scrisse, ò non espresse egli sarà per relatione di Francesco Puderico, che morì Nonagenario, & d'alcun'altri caualieri vecchi, che furono prossimi a quel tépo, e tornado à nostra ma teria. Il Prencipe di Taranto, che sapea, ch'era sparsa fama, che il Rè hauea commesso Incesto con la Principessa di Rossano sua sorella carnale, & ch'il Précipe suo marito ne staua sospetto, & odiaua il Rèmortalmete, madò a richiederlo p mezzo di Marco della Ratta, che poi che no era suc cesso l'inuito fatto al Rèd'Aragona che pigliasse l'impresa del Regno, mã dassero ad inuitare Giouan'd'Angiò Duca di Calabria, che ancor si troua ua in Genoua, & unitaméte elessero di madare il medesimo Marco dela Ratta, il quale hauea p moglie una figlia di Gioua Cossa, il quale come sù e detto si parti da Napoli con Rè Renato, e da quel tépo in quà era stato *fempre* SS

Jemore who fame

sempre in Fracia con grandissima fama di lealtà, e di ualore; & per questo il Rè Renato l'hauea dato, come Mastro al Duca Giouanni suo figlio; & su cosa leggiera ad ottenere ch'il Duca uenisse a questa impresa non meno per uoluntà sua che per conseglio, & conhorto di Giouani Cossa, che desiderava dopò d'uno Esilio de dicenou'anni, ritornare alla patria, & mentre mandò à Marsiglia à Rè Renato per l'apparato de la guerra,& faceua ponere in ordine galee, & naui in Genoua. Il Prencipe di Taranto, che come gran Conestabile del Regno hauca cura di tutte le geti d'armi; pose capi tutti dipendenti da lui, & cominciò à darli danari per ponersi. bene in ordine, e tutta via dalla Marca, & da Romagna facea uenire naui soldate, & accresceua il numero. E'l Rèch'era auisato d'ogni cosa ricorse al Papa p aiuto, & per inclinarlo più a pigliar parte di questa guerra, uolse strengersi con lui di parentado, dando per moglie donna Maria d'Ara gona sua figlia naturale, c'hauea promessa à Felice Précipe di Salerno; ad Antonio Piccolomini Nepote del Papa, al quale diede ancora il Ducato d'Amalfi con'l'Officio di gran Giustitiero del Regno, & co tutto ciò non lasciaua di usare ogni arte passecurare l'animo del Prencipe di Taranto, madando spesso à visitarlo, & nelle lettere, chiamadolo sempre Padre, & cofessado, che l'amicitia del Précipe sè acquistare il Regno al Rè Alfoso suo Padre, & l'opera del Précipe l'hauea fatto restare a lui; ma quelli, che madaua il Rè con queste imbasciate, se ne tornauano pur carichi di paro le amoreuolissime; ma diceuano tutti, che l'atti, & le parole de gl'huomini di quella casa parea che annuntiassero manifesta guerra, e tra l'altre co se si susurraua ch'il Prencipe uolea pigliarsi Venosa, ch'era stata di Gabrie le Orsino suo fratello, & all'hora la possedea Pirro del Balzo, Marito de la Figlia di Gabriele, & p qto il Rè cominciò à credere certo la guerra che s'apparecchiaua, pche quella Città era come uno ppugnacolo p difende re lo stato del Précipe, che l'era dietro le spalle, & infestare le terre uicine, & i popoli deuoti de la corona; & uolédo puedere che qsto no succedesse, couocò Fracesco del Balzo Duca d'Andri, Pirro del Balso Duca di Veno sa, Roberto Săseuerino Cote di Marsico, Innico di Gheuara gra Siniscalco, Innico d'Auolo grá Camerlengo, & Honorato Gaietano grá Protono tario & altri Baroni, & Caualieri, che teneua p sedeli, & con un corpo di géti, ch'erano quasi giusto esercito, andò à ponersi alla Rendina, quattro miglia lőtano da Venosa. Ma álli Cittadini ch'erano affettionatissimi al Précipe p la memoria de la piaceuole Signoria del Duca Gabriele, intro dussero una notte alcune copagnie di caualli del Prencipe nella Città, e'l Rè nella medesima hora ch'il seppe auate che fussero allogiati in tutto p le case canalcò, & li strise a suggire, & la matina diede a sacco le case di al li chaucano hauuto colpa à fare entrare i soldati del Précipe, ne p tutto ciò parea che fusse cominciata là guerra, pche il Prencipe si scusaua, che

Parentado tra Maria de Aragona, & Antonio Pic colomini.

non hauea mandato per togliere quella Città alla Nepote, ma solamente per alloggiare legenti d'arme comodamente, per la grande abondanza di vittouaglie, e di strame; e'l Rè benche singesse d'accettare la scusa già cominciò à tenerlo per nemico, & per prouedere ch'il Santeglia in Calabria, & Giosia in Abruzzo non tentassero qualche nouità, mandò in Calabria Carlo di Campobasso Conte di Termola, & Alfonso d'Auolo con alcune compagnie di caualli, & di fanti; & in Abruzzo Matteo di Ca pua. Il quale dopò la morte di Giacomo Caldora, hauea militato molti anni in Lombardia con riputatione d'uno de i meglio Capitani di quel tempo, & esso s'intertenne tre mesi forzandosi in terra di Bari, usando ogni arte d'attrahere il Prencipe che uenisse à trouarlo, ma quel uecchio astutissimo li diede sempre parole. Le cose di Calabria si trouauano in tanto gran disordine, e tumulto che sù picciola provisione il mandarce Carlo di Campobascio, & Alsonso d'Auolo, perche co l'arte del Marche se di Cotrone, eran'usciti in capagna più di uinti milia psone, & per più incomodità del Rè era morto Carlo di Campobascio, & era restato Capi tano de le genti sue Giacomo Galeoto, & beche ad una giornata l'hauesse ro rotti una gran parte di Villani tumultuanti auisaro il Rè, che crescedo in quella bellicosissima Prouintia la moltitudine di di, in di non era possi bile di poter resistere con le poche genti c'haueano; e'l Rè restò confuso, & congrandissima ansietà di mente, perche lassare quella frontiera del Prencipe era pericoloso & non meno pericoloso il non ridursi à Napoli, per ostare alla temerità del Prencipe di Rossano alli principij; ma giudicò molto più pericolo, il non estinguere presto l'incendio di Calabria, & lasciò à Venosa Mase Barrese Siciliano de li Capitani Veterani di Rè Alfonso, con tanto presidio che bastasse à tenere à bada il Prencipe di Taranto; & scrisse à quel di Rossano pregandolo che uolesse star quieto fin'al ritorno suo, che l'haurebbe dato ogni sodissattione, & esso con una banda spedita de genti, se ne andò à gran giornate in Calabria. Con la fama sol de la venuta sua, i Villani si dissiparo, & Cola Tosto, ch'era stato Capo di tanta moltitudine si rivirò al Castiglione, con sette cento compagni di più ualorosi, & benche quello Castello era loco dinatura molto forte, il Rè andò à combatterlo, & datili alcuni assalti in uano, al fine per uera virtù di suoi entrò per sorza, & lo diede à sacco à soldari, il Tosto con uinticinque compagni si gittò preso, or sacda le mura, & si saluò, Saccheggiato, & arso il Castiglione, quando uoleua il Rè caluaçare per la Prouintia per ridurlo à sua ubedienza, hebbe auiso da la Reina, che'l Duca Giouanni d'Angioia, con uenti due galee, & quattro naue grosse era sorto nella marina di Sessa tra la soce del Garigliarno, & del Volturno. A questa nouella restò molto sbigottito, & perche hauea inteso, ch'il Tosto era saluato nelle terre di lui, & che

Castiglione

era stato caggione della riuolutione di tanti uillani delliberò di farlo pri gione per assicurarsi, perche dubitaua, che restando libero haurebbe fac ta più guerra, che tutti gl'altri nemici. Il Pontano scriue che mandò a chiamarlo, & quando uenne il fèligare, & mandare prigione à Napoli, & poi andò ad espugnare Catansaro, & l'altre terre doue stauano Giaimo, & Alfonso Sétiglia suoi Fratelli, & Cola Tosto, & che le terre par te si resero, & parte suro prese per sorza; ma i uecchi di quel paese che di cono hauerlo inteso da gli antichi loro che suro a quel tempo, dicono che'l Règiunto che fù in Calabria se incontrò in campagna co'l Marchese, & commemorando la cortesia, che l'hauea usata di renderli lo stato lo pregò che uolesse attendere per l'auuenire à uiuere quieto, & che'l Marchese promese di farlo, & si partiro tanto ben sodisfatti, l'un dall'altro, che quelli medesimi di per buoni mezzi su trattato, & concluso matrimonio, tra Dou Errico figlio naturale del Rè, che seguiua il Padre, & la figlia del Marchele. & chel Rè, ò per inganarlo, ò pfarsilo amico li donò Sata Seuerina, & che poi uededo, che contutte qste dimostrationi d'amo re, il Marchese no si assicuraua ucnire a uistrarlo. Il Rèlo tenne psegno d'animo maligno, & deliberò di pigliare una occasione bona che se li of ferse, pehe uenendo il Vicario dell'Arciuescouato di Sata Seuerina di ca sa del Moio, co molti altri principali di Sata Seuerina à lamétarsi, che ha uesse data al Marchese glla Città ch'era stata sépre de la corona Reale, il Rè li chiamò insecreto, & le disse che l'hauea data la uita co disegno d'ha uerlo in mano per mezzo loro, & però l'esortò con molte promesse, che uolessero fare trattato di pigliarlo, e tenerlo stretto fin che egli mandasse à pigliarlo. Il Vicario, ch'era huomo d'ingegno, di core, tolse per se l'impresa, & ritornato alla Città, chiamò a parlamento, i Citta. dini, & disse ch'il Rè no hauea noluto ascoltarli, & che però nolessero pa tientemente sopportare quello che Dio, e'l Rèuoleuano, & cercare d'ac quistare la gratia del Marchese lor nouo Signore, poi ristretto con quelli ch'a lui paruero più atti disse à loro quel che haueano da fare, & uenuto il di che si dispensano le Palme a Christiani, il Marchese assicurato di quel che hauea detto al Popolo, il Vicario, andò all'Arciuescouato e'l Vicario dopò che l'hebbe data la Palma disse che hauca da dirle cose d'importanza dentro la Sacristia, doue intrati insieme si trouaro cinquanta armati, che'l pigliaro, & nel medesino tempo gl'altri congiurati gridando nella Chiesa, & per tutta la Città viua il Rè; sero pigliare, à tutti l'arme e'l di seguente lo consignaro al Capitano de la guardia del Rè, che uenne à pigliarlo. Questa sama, e comprobata da molti priuilegij che'l Rèfè poco dipoi alla Città, & a i congiurati, commemo rando que se questa fedeuerso la corona. Mentre il Rè attende ua a queste cose in Calabria, il Duca Giouanni smontato alla Marina di Sessa

Marchese di Cotrone preso prigione.

di Sessa sur l'encipe di Rossano, & da i Cittadini di Sessa con quella magnificentia, con quell'amore, & con quella letitia, ches'harebbe potuto mostrarsi à Dio uenendo in terra, el di seguente prima il Prencipe, & poi li Cittadini giuraro in mano sua homaggio à Rè, Renato suo Padre, & si sero per molti di grandissime seste, & essendo nato in quelli di al Prencipe un figliuolo, il Duca lo tenne al Battelmo; era co'l Duca Giouan Cossa Napolitano, del quale sopra e satta mentione, ch'era tenuto il più sauio, & ualoroso Caualiero, che sosse à quel tempo in Italia. Il quale dopò la uittoria di Rè Alfonso, disprezzando molti ho norati partiti offerti a lui dal uincitore, seguì il Rè Renato in Francia, & per molte opere uirtuose acquistò appresso al Rè, & atutti Principi di Francia grandissima sama, & per quelto Rè Renato lo diede per Consegliero, & per Maestro al Duca suo Figlio, al quale ordinò che lo tenesse in loco di Padre; co'l conseglio di costui, caualcaro insieme le gente Francese, & quelle del Prencipe fin'à Capoa, & poigirando tutta la riua destra del Volturno, & fero grandissime prede, & pigliando Caluì passaro il Garigliano, & indussero molte terre à ribellarsi. A Capua, ad Auersa, & à Napoli si staua con grandissimo timore per l'assentia del Rè, & Giouan Coisa si spinse con l'armata fin'al Porto di Napoli, doue gittò l'ancore, & stette alcuni di aspettando se in Napoli si saceua alcuno motiuo. Ma la Reina Isabella Donna prudentissima, & d'animo virile, accompagnata da molti Caualieri di tutti cinque i Seggi caualcò per la Città; ponendo le guardie a lochi oportuni, & esortando il popolo à persistere nella sede, con dire, che'l Rè hauea stabilite le cose di Calabria, & che ritornaua, con grande esercito, & per questo non su persona, che si mouesse à fare tumulto; ma sorobene molti c'haueano perduti i beni loro per hauer seguita la parte di Rè Renato, che si partiro da Napoli, & andaro, ò su l'armata, ò a Sessa à trouare il Duca. Tra tanto si sparse la fama de la uirtu, & bontà del Duca Giouanni, & li vecchi commemorauano, i beneficij satti da tanti Rè antecessori suoi, c'haueano regnato al Regno, & si diceua che Dio l'hauea mandato per liberare dall'insatiabile auaritia di Catalani, tante Prouintie, etanti popoli oppressi: la qual sama giunta con la fama de i tumulti di Calabria, & delle genti, c'hauca radunate il Prencipe di Taranto, mosse molte Città non solo ad alzare le bandiere d'Angioia, ma à desiderare estremamente di uederlo, & si preparauano à riceuerlo con ogni dimostratione d'amore, & d'afsettione. I primi che si scoprissero da la parte sua soro Giouanpaolo Cantelmo Duca di Sora, Cola di Gambatesa Conte di Campobascio, & Giouanne di Sanframondo Cote di Cerrito, & Antonio Caldo ra, ch'era pur restato potete in Abruzzo, si per lo stato che li era rimasto,

Rapone to de Copalani

Parlamote forthe in the frame from Hapoli

come per esser Capo fra tanti Caualieri ch'erano in quella bellicosa famiglia. Dall'altra parte, il Rèauisato di site cose, poi che su assicurato di Calabria, & hebbetolte tutte le terre al Marchese di Cotrone, si mosse, & caminando à grangiornate, uenne in Napoli, & perche ui era la peste, chiamò à parlamento tutti i suoi più diuoti, nella Chiesa di Santo Antonio suor de le porte de la Città; i personaggi grandi che suro in questo parlamento, furono Innico, & Ferrante di Gueuara, Innico, & Alfonso d'Auali, Honorato Gajetano Conte di Fondi, Scipione Pandone Con te di Menafre Matreo di Capua, Petricone Caracciolo Conte di Burgen za, & Diomede Carrafa, che fù poi Conte di Matalune. Co'l Configlio di questi il Rè per darsi riputatione, & dimostrare ardire, deliberò d'andare animosamente adassaltare il Principal nemico che staua à Tiano co'l Prencipe, & pose l'assedio à Calui picciola Città distante da Tiano quattro miglia, & pose il campo da la banda di mezzo dì, ch'era la parte più debole, perche nel resto la Città, e circondata d'altissime Ripe, eraui den tro co'l Presidio di scoppettieri Francesi, & Tedeschi Sancio Cariglio, Spagnuolo de i Veterani di Rè Alfonso, al quale il Prencipe hauea data per moglie vna sua parente, & con molti beneficij se l'hauea fatto sidelis simo. Costui con grandissima virtù, & audacia piglio la disesa de la Città, & benche'l Rè in pochi di con l'artegliaria hauesse satto spianare tan to de le mura che potea darsi l'assalto, nel uoler poi farui proua, riusciua uano ogni sforzo, perche i scoppettieri collocati in lochi oportuni facea no grandissima stragge dell'assaltanti, & i più ualorosi, ò restauano morti, ò se ne ritornauano malferiti al campo, del che staua il Rè in gran con fusione, perche dall'una parte lo mouea la vergogna di lasciar bruttamen te l'impresa, e'l'importunità di Capuani, che per sicurtà loro, pregauano il Rè che non si mouesse di là per potere sicuramente coltiuare i lor terreni, & pascere i loro armenti; dall'altra parte il uedere l'esercito inde bolito per la morte de più ualorosi soldati, & l'intendere, che i nemici non aspettauano altro ch'Antonio Caldora con le genti sue d'Abruzzo per uenire ad assaltarlo, li facea temere l'ultima roina, & Camillo Caracciolo Giouane di gran ualore, vedendo il Rè in tanta antia deliberò di fa re l'ultimo sforzo, & con una compagnia d'huomini eletti andò a dare vn serocissimo assalto, & era passato tanto innante c'hauea data qualche speranza di uittoria quando uenne una palla di columbrina ch'occise lui, & tal tempesta di schioppettate, che pochi di suoi ritornaro viui al campo, e'l Rè la notte seguente si ridusse con tutto l'esercito à Capua, & perche era già intrato il uerno distribuì le genti alle stanze, & mandò à sollicitare gli aiuti del Papa; & del Duca di Milano. A Tiano di questa retirata si sè grandissima sesta perche daua materia di ribellarsi à molti, che finall'horastauano sospesi, & àtalche non si perdesse tempo, i Principi de

pi de la parte del Duca lo confegliaro che caualcasse à trouare il Prencipe di Taranto, & per camino acquistasse quanto poteua del Regno per potere mantenere l'esercito. Mosso dunque da Tiano, andò con la scorta del Cote di Campobascio in Capitanata, & trouò Baroni, & Populi tut ti inclinati à seruirlo, & à seguire la parte sua. Lucera subito aperse le por te. & Luigi Minutulo rese il Castello, il simile sè Troia, Foggia, Sanseuero, & Manfredonia, e tutte le Castella del Monte Gargano, & Ercole d'Aeste, ch'era stato Gouernatore di quella Provintia per lo Rè, uedendo tutte le Terre de la sua giurisdittione ribellate passò à seruire il Duca. Vennero anco à giurar homaggio, Giouan Caracciolo Duca di Melfi, Giacomo Caracciolo suo Frate Conte d'Auellino, Giorgio de la Magna Conte di Bucino, Carlo di Sangro Signore di Torre Maggiore, Marino Caracciolo Signore di Santobuono, li quali haueuano in Capitanate, & nel Contado di Molise molte Castella, & bone, & l'Aquila à persuasione di Pietro Lallo Camponesco alzò le bandiere d'Angioia. Certo chi leggel'Historie di questa guerra scritta dal Pontano può giudicare in che opinione di peruersa natura staua il Rè, che non solo tutti quelli che con grandissima sede, & constantia haucano seguita la parte di Rè Alsonso fuo Padre, ò i figli d'essi conspiraro à cacciarlo dal Regno, ma i conterra nij suoi Catalani cominciando da Papa Calisto, el Prencipe di Taranto, che tanto ostinatamente sprezzando danni, & pericoli haueua sin'à guer ra finita fatto guadagnare il Regno, & hor trouandosi à Bari vscì fin'à Bitonte ad incontrare il Duca, & lo conduste in Bari doue riceuuto con ap parato Reale, passaro il resto del verno, & riceuuti molti danari da le ter, re che vennero à darle l'obedienza mandato per mare in Romagna a da re le paghe al Piccinino, & à sollicitarlo, che uenesse psto. Dall'altra parte il Rèssentendo che'l Duca di Milano hauea ordinato che uenesse in aiu to suo Alessandro Sforza Signore di Pesaro, mandò à soldare Federico d'Vrbino c'hauesse da uenire con Alessandro, & ostare insieme al Piccinino, che non entrasse in Regno, & esso passato il Verno hebbe per trattato Calui, che per forza non hauea potuto hauerla, & chiamati da le sta ze tutte le sue genti li uni in Monte Fuscholo, & mandò à dare il guasto alle terre del Conte d'Auellino; poi sentendo che da Toscana uenea Simo netto di Castel di Piero Generale de le genti di Papa Pio, attalche il Pré cipe di Rossano non l'impedisse il passo andò per incontrarlo, & per camino essendo accampato auante a Caluiuenne un Monaco a dirle, che se li piaceua mandasse Tiano Mossancoreglia Catalano, perche il Prenci pe hauca da conferire con lui cose che ad ambi due importauano. Era Mossancoreglia colui c'hauea da fanciulezza alleuato il Rè, e tenuta cura de le due figlie per ordine di Rè Alfonso loro padre, & per questo era da tutti amato, & in un certo modo riuerito. Il Rè lo mandò subito, e dal

Simonetto di Castel di Piero Generale del Papa.

Prencipe

Prencipe su riccuuto con gran dimostratione d'amore, e'l Prencipe cominciò à scusarsi che tutto quello c'hauea fatto, era stato con gran causa che ne l'hauea dato il Rè, che scordatosi di tanti seruitij del Padre, e di tanto vincolo del sangue, hauea preso à sauorire il Conte di Fondi suo capital nemico, e'l Conte di Venafro, & ch'amministraua tutte le cose del Regno per huomini bassi, & uili, & odiosi à lui, & al fine concluse che desideraua trouare occasione di riconciliarsi co'l Rè, per non uedere, i figli suoi ch'erano nati di sangue Reale suggetti à Franzesi Barbari inso-Ientissimi. Queste parole disse con tanta simulatione ch'al Coreglia che le credea parue ognh'ora mill'anni di tornare al Rè, & partendo dal Pren cipe con promesse di far ogn'opera per pacificarli se ne tornò al campo, & referial Rè tutto quel ch'era passato, & perche hauea grandissimo de siderio di leuarsi vn tanto importante nemico, mandò il di seguente il Coreglia à scusarsi con dire che per trouaisi nouo al Regno era stato forzato contra sua uoglia à fare molte cose, de le quale si trouaua pentito, & che per l'auuenire hauria fatto quel conto di lui che si douea far d'un tan to gran Prencipe, è tanto stretto di parentado con lui, & che pensasse che capituli uolea da lui, ch'era per concederli tutti. Il Prencipe mostrò grande allegrezza del buon'animo del Rè, e disse che li capituli sariano meglio formati poi che co'l Rè si fossero uisti in campagna, & al fine dopò d'essere il Coreglia andato, e tornato alcun'altre uolte sù stabilito un di che s'hauessero ad incotrare alla Torricella luogo egual mente lontano dal campo del Rè, e da Tiano. Venuto quel di il Rè caual cò, & con gran cautela distribui in diuerse parti, genti à piedi, & à cauallo, in luoghi onde non potesse essere assaltato, ne dietro le spalle, ne da Fianco. Il simile fece il Prencipe, poi comparse il Rè, un poco prima, alla Torricella con due compagni com'era conuenuto tra loro. Questi surono il Conte Giouanni Vintimiglia, ch'era il primo huomo di guerra, che fosse appresso al Rè, ma vecchio tanto ch'era inhabile à combattere, e'l Coreglia ch'era stroppiato del braccio destro; perche il Prencipe hauea mandato à dire al Rè che lo menasse seco, che saria buon mezzo ad accordarli, i compagni del Prencipe furono Giacomo di Montagano, e De Successo tra ifebo dell'Anguillara huomini robusti, & incontrati che surono salutati Re forme si ambe due con la testa, perche erano armati. Il Rè che conosceua Deise & il Prenci- bo c'haucua militato sotto di lui, nella guerra di Toscana, con grandissipe di Rossano ma fidutia lo chiamò, che uenesse à strengnerli la fibia de la celata, & fù miracolo, che quando la strinse non afferrò il Rèper lo collo, che pote ua, ò tirarlo da cauallo, ò almeno tenerlo, finche'l Prencipe l'uccidesse, ma ò fosse stato per viltà, ò per magnanimità di non uolere offendere vn Rè che s'era fidato di lui, la strinfe senza far altro. Il Rè poi co'l Prencipe allontanati da li compagni quasi vn tiro di balestra, cominciaro à raggionare,

gionare, & perche il Prencipe subito dette suspetto di sè, che delle cose di che si lamentaua non voleua riceuere scusa niuna dal Rè, & le parole l'usciuano di bocca disordinate, ch'erano segno d'animo infuriato, & perturbato. Il Rè cominciò à suspettare, & apparecchiare alla disesa ma neggiando il cauallo, & all'hora Deifebo riuolto à i tre disse; hor che credo che'l Prencipe hà ben racconcio le cose sue co'l Rè non uoglio tarda re 10 à supplicarlo delle cose mie, & cominciò a galuppare uerso il Rè. Scriue il Pontano che'l Rèuedendo uenire Deifebo per guadagnarse la mano destra raccolse il cauallo, & poi lo spinse hor sopra l'uno, hor sopra l'altro, mentre Giacomo di Montagano, con poca fatica tenne, i duo vecchi a bada; ma si leuò la grida, e'l Prencipe con li compagni si ritirò verso i suoi. Il Pontano scriue che Deisebo portaua il pugnale, ma uinti duo anni dopoi il Duca di Calabria, ch'edificò Poggioreale fece dipinge re in una Camera di quel Palazzo questa Historia in gloria del Rèsuo Padre, masta dipinto che à Deifebo cadde lo stocco di mano, & non il pugnale, come che sia, il Rèse ne ritornò al campo allegro, & honorato, & quelli à Tiano mesti, & con uergogna. Il Pontano s'allarga molto in dir male del Prencipe, il quale non è dubbio, che per quest'atto merita d'essereuituperato, le no lo scusasse la fama dell'incesto della quale haue mo parlato di sopra, che poi di bocca in bocca, e peruenuta fin'à tempi no stri, & e credibile che non essendocialtra causa apparente questa secreta hauesse mosso tanto grand'odio. Il di seguente il Rè su auisato, che'l Duca Giouanni insieme co'l Prencipe di Taranto erano giunti in Valle Beneuentana, & haueano arsa la Pelosa, & se gliera reso Alfonso della Lagonessa Signore di molte Castella, & ancora che'l Rè dubitasse ch'andarebbono a Napoli. Nel medesmo tempo su ancora auisato, che Simonetto Capitan Generale delle genti del Papa era in San Germano, & hauea ten tato di passare il passo di Magnano, & era stato impedito dalle genti del Prencipe di Rossano, che in una scaramuccia era restato prigione Giouanni Malauolta uno de i Capitani Ecclesiastichi; perche sapea che con legenti del Papa saria superiore con l'esercito a nemici, mandò à Simonetto à dire l'hora c'hauea da partire da San Germano, & esso la medesm'horá pigliò la via di Mignano, onde quelli che stauano al Presidio del passo, hauendo auiso da le sentinelle de la uenuta dell'uno, & l'altro esercito lassaro il passo libero, & si ritiraro à Galluccio. Il Rè hauendo unito l'uno & l'altro esercito caualcò a gran giornate e'l di seguente si trouò a Sessola à tempo che'l di auante l'esercito del Duca Giouanne era arriuato a Nola, & perche sentendo che l'esercito suo era inseriore de quello del Rèper conseglio del Prencipe di Taranto, & di Ciouan Cossa si uolse retirare à Sarno, & aspettare là il Piccinino; perche Daniele Orsino Conte di Sarno insieme con Felice Vrsino Prencipe di Salerno, & Conte di Nola,

ta di Sarno.

di Nola, l'haueano giurato Homaggio & seguiuano la parte sua, La Citsito della Cit tà di Sarno è posta sopra la cima d'un Monte, à piè del quale e un lungo borgo habitato più che la Città; Nasce da mano dritta nella via che uiene da Nola sotto un braccio del medesimo mote, il sonte del Fiume che si chiama pur Sarno tanto abondante d'acqua che non ci e guado da pas sarsi, & corre uerso mezzo di nel mare, ch'è sei miglia lontano, & dall'altra parte del borgo da diuersi sonti nasce un'altro siume non minore di Sarno, che correndo due miglia uà a congiungersi con Sarno, & fà da due parti quel paese come un'Isola, & dalla terza parte che mira Tramon tana, e il monte, doue, e posta la Città. Questo soco su eletto da i Capitani Angioini per assai sicuro, & s'accamparo al capo del borgo, lasciando buona guardia à quella parte del monte, che stà sopra il nascimento di Sarno, doue e una porta, & una Torre che la guarda, & si dice la Foce di Sarno. Il Rèuenne à ponersi co'l campo alla Longula, ch'è una Selua alla destra riua del siume, per impedire la ricolta de le biade, & daua tanto fastidio a Villani del paese, & a nemici, che parea che stessero ueramé te assediati. Et Felice Prencipe di Salerno tenendo per rotto il campo del Duca andò a trouare il Rè, & li cercò perdono, & li diede per pegno de la fede sua il Castello di Palma, co'l quale si uenne a diminuire più la comodità del viuere al campo del Duca, che ne uenia gran parte per quelle montagne; ma auenne che Pietro Vbaldino, huomo d'arme del Rè che fù pigliato da nemici in una scaramozza, & lasciato con perdita sola del l'arme, e del cauallo com'era l'usanza di quelli tempi, uenne al Rè, & disse, c'hauea ben considerato, che con un poco di circuito si potea manda re di notte un numero di fanti a salire su'I monte, & poi scendere, & rom pere la porta de la Foce, & s'haueria potuto dar adito alla caualleria, e transferire il campo dentro la Foce, & in pochi distrengere i nemici a ré dersi, e'l Rè l'ascoltò uoluntieri, & conuocò il conseglio per sapere il pare re di più esperti. Roberto Vrsino, ch'era il primo appresso al Rè, sù di parere che si pigliasse l'impresa, ma Simonetto espressamente disse il contrario, & che non si douea ponere in man de la fortuna quel uantaggio che s'haucano acquistato tenendo i nemici inchiusi, che si uedeano da di in d'marcire, & chel'tentare le cose pericolose conuiene a quelli che sta no male, & si uedeno ogni di andare al peggio, & perche Simonetto era Sessaginario, & le daua autorità essere Generale del Papa. Il Rèper all'ho ra s'attenne al parer suo; ma di là a pochi di hebbe auiso dall'Imbasciado re, che tenea appresso al Papa, ò per uolerse stare da parte, ò per uolere debellare alcuni suoi ribelli uolea richiamare Simonetto con l'escreito, & per questo deliberò di seguire il conseglio di Roberto Vrsino, per tentare se potea hauer uittoria auante che Simonetto partesse, & conuocati tutti isoldati, che tenea ne i Presidij delle terre uicine per ingrossare l'esercito,

l'esercito, una notte mando con la guida di Villani prattichi al monte alcune bandiere di fanti à circondare il monte, & à quel tempo che si vide roscendere sopra la porta de la Foce. Si presentò Roberto Vrsino con una grossa banda di homini d'arme auante à la porta, & già il primo disegno riuscifelicemente, perche i fanti scesi congran silentio nella mezza notte, trouando il Presidio de la Foce adormito ageuolmente ruppero la por ta, per la quale intrato Roberto con la caualleria pose in suga quelli, che si trouaro suegliati, & andò al borgo, & guadagnò i primi ripari del cam po, ma parte alcuni Auenturieri, & parte huomini d'arme si dedero à sac cheggiare l'allogiamenti de i soldati, che stauano al burgo, & caricando de la da i caualli de nemici, se ne tornauano, come sosse acquistata in tutto la uittoria; ma i Capitani che stauano dentro Sarno, hauendo noua di tal disordine, con i primi, che pigliaro l'armi con loro usciro ad assaltare quelli pochi, ch'infieme con Roberto Vrsino veneano per seguire la uittoria. Il Rè, che staua di la dal siume poco lungi da la porta de la Foce,& vedeua quelto gran disordine mando in soccorso di Roberto Orsino-Simonetto Generale de l'esercito de la Chiesa con una gran mano di caual li, & esso deliberò d'aspettare l'esito de la battaglia. Roberto ssorzato da l'impeto de nemici cominciò a poco à poco à cede e aspettando il soccorso che mandaua il Rè. Ma Orso Orsino ch'era da la parte de nemici con una mano di ualentissimi soldati, l'assaltò con tanta furia, ch'à pena potte sossenere sin'alla uenuta di Simonetto, ne la quale s'attaccò un satto d'arme atrocissimo, perche Roberto con ardire incredibile con quei pochi c'hauea, mischiò tanto stretta la pugna con Orso, che più uolte sù in pericolo d'esser prigione l'uno de l'altro, soperuennero poi dalla Costa della Montagna alcuni scoppettieri, ch'erano passati per mancamento dipaghe, pochi di auanti dall'esercito del Rè, enemici, e dedero per fianco a i caualli del Rè, donde nacque gradissima stragge, e'l Rè che uedea ogni cosa, mandò quasi tutto il resto dell'esercito in soccorso de i suoi, ma non giouò niente, perche Roberto Orsino serito nella faccia su stretto di riterarsi, & andare à trouare il Rè, & Simonetto gagliardamen Morte de Sie re combattendo su occiso, & per lo caso di questi doi Capitani, si uossero monerso as Castel di Pie tutti in suga. Quelli de l'esercito del Rèsenza uergogna alcuna, ne ualse me. ch'il Rè che s'era posto auante alla porta della Foce chiamasse molti Capitani, & soldati per nome, & li pregasse, che uolessero far testa appresso à lui, & non sopportare si notabile ingiuria di fare uscire il campo de nemici fuor della Foce, ch'ageuolmente poteano farlo, ma sù tanta la uiltà di tuti, ch'il Rèuedendo non poterli ridure con qualch'ordine a ritirarsi al campo, cercò di saluarsi, & con uenti caualli de quelli che più l'erano appresso si pose à suggire uerso Napoli. I nemici usciro, & uennero a sac cheggiare il campo, doue si trouò gran ricchezza. Il di seguente il Duca.

Fatto d'arme et rotta di R& Roberto a far

Giouanne,

Mr & Sie

Infella Neina
for restion vin
gel principe es'
Davido ho giv

Giouanni, el Prencipe di Taranto chiamaro à Conseglio tutti i primi del loro esercito, per deliberare quel che si hauea da fare dopò tanta uittoria. Ciouanni Cossa disse, che si caualcasse subito uerso Napoli, perche senza dubbio la Città saria resa, & non s'aspettasse che quelli ch'erano sal uati sugendo, andassero in Napoli à trouar il Rèma il Prencipe di Taran to fù di contraria opinione, dicendo che Napoli non s'hauria potuto pigliare cosi ageuolmente, & che era assai meglio andare conquistando tut to il Regno, perche Napoli uedendo ch'al Rènon saria rimatta altra terra, haueria mandate le chiaui, & benche quasi tutti sossero del parere di Giouan Cossa, niuno hebbe ardire di mostrarsi contrario al parere del Prencipe. Talche partiti da Sarno, andaro con tutto l'esercito à Castello àmare di Stabia, & la terra subito si rese. Era nel Castello Giouan Gagliardo Catalano seruidore di Rè Alfonso Primo, & lo rese subito instiga to da Margarita Minutula sua Moglie, la quale era sorella di Luigi Minutulo c'hauea reso il Castello di Lucera di Puglia. Reso Castello à mare la Circà di Vico, e Massa mandaro le chiaui, & alzaro subito le bandiere del Duca Giouanni. Il simile hauria fatto Sorrento, ma per virtù d'Antonio Carrafa, ch'era Gouernatore di quella Città, fù conservata nella fede del Rè, ancora che i Gentil'huomini di Casa Acciapaccia, ch'erano di Sorrento, & seguiuano la parte Angioina si ssorzassero di sare alzare le ban diere d'Angioia. Questo Antonio Carrafa fù Proauo del Prencipe Luigi Carrafa de Stigliano, il quale si fè poi tanto gran Signore, & sù il terzo siglio di Malitia, che come su hò detto fè la prattica, ch'il Rè Alfonso pri mo uenesse in questo Regno. Fù fama, la quale il Pontano tiene per uera, che Isabella di Chiaramonte Reina, uedendo le cose del marito disperatesti fusse partita da Napoli con la scorta d'un suo confessore in habito di Frate di San Francesco, & susse andata à trouare il Prencipe di Taranto suo Zio, e buttataseli a i piedi l'hauesse pregato, che poi che l'hauea fatta Réina, l'hauesse ancora fatta morire Reina, & ch'il Rè l'hauesse risposto che stesse di buon, animo che cossi sarebbe; Poi si uoltò il Duca insieme con il Prencipe, & andò sopra Roberto Sanseuerino Conte di Marsico, e di Sanseuerino, il quale uenne subito à giurare Homaggio al Duca, & con l'esempio suo si rese ancora Luca di Sanseuerino, Duca di San Marco. Talche con le terre di questi doi che sono per la strada da Salerno fin'à Cosenza, & alcun'altri Baroni, ch'erano in quello spatio. Tutto Principato, Basilicata, & Calabria alzo le bandiere Angioine sin'à Cosenza, e'l resto di Calabria l'hauea fatto ribellare il Marchese di Cotrone, il quale in quelli di, ch'il Rè staua al campo alla Longola s'era fugito dal Castel Nouo, & saluato in Marigliano, ch'era del Prencipe di Taranto, & di là era andato al suo stato di Calabria. Poiche hebbero satto questi effetti, determinaro d'andarsene in Puglia, e'l Prencipe di Taranto, che cogno-**Iceua** 

scena la dapocagine, & poca sede di Felice Orsino Prencipe di Salerno, uolse assicurarsi di Nola, ch'era del detto Prencipe, & ui lasciò Orso Orsino con una eletta quantità de caualli; & di là pigliando il camino di Puglia, si uenne à rendere al Duca Matteo Standardo Signore d'Arpaia, Francesco de la Ratta Conte di Caserta. Et Luigi di Gesoaldo ch'in Valle Beneuentana possedea bon numero di Terre, & Castelle. Si ssorzò il Du ca Giouanni condure Roberto Sanseuerino in puglia, perche restò molto acceso delle belle qualità di corpo, & d'animo che conosceua in lui, ma essendosi Roberto scusato che non bene si portauano con il Prencipe di Taranto, nolle pur il Duca lasciarselo obligato, & li diede l'ordine de li Rè di casa d'Angioia ch'era vna luna scema, da Fracesi detta il Crescente, che si portaua legata albraccio. In questo medesimo tempo Jacomo Piccinino, c'hauea pigliata la parte Angioina si parti da Brettonoro di Romagna, & per Cesena, & Arimini in diece di giunse al siume Cesano; e'l Duca Francesco di Milano, e'l Papa che dopò la rotta di Sarno uedeano la maniscsta roina del Rè, s'il Piccinino passaua il Regno. Soldaro subito Alessandro Sforza Signore di Pesaro, & Federico d'Urbino, li quali hauessero da impedire il passo al Piccinino. Questi haueano fatto una gran fossa, & grandissimi ripari alla Ripa del Fiume, & perche credeano ch'il Piccinino quando hauesse saputo l'impedimenti del fiume hauesse pigliato la via di Sasso ferrato, se n'andaro ad accaparsi. Ma Piccinino se n'andò dritto al fiume, & benche trouasse glli ripari, per virtude suoi, li quali l'obediuano, & amauano estremamente; Fè reimpire la fossa & battere li ripari, & da quel siume passò ad Esi, pur siume della Marca, e'l di seguente intrato ad adorare alla Chiesa di Santa Maria de Loreto, con grandissima celerità caminando peruenne al Monastero di San Benedetto, hauendo farto caminare tutto l'esercito in vn di trenta sette mi glia, ne si fermò là più di due hore, ch'alla prima guardia della notte arriuò al Tronto, e trouato il uado fù il primo à passarlo, & alla terza guardia arriuò al Castello, che si chiama Colonella, donde con grandissimi sochi diede segno à tutte le Terre conuicine de la uenuta sua. De la quale serò gran festa Giosia d'Acquauina, & li Baroni di Casa Caldora, & per contrario restaro sbigottiti quelli che teneano la parte del Rè: Dui di dapoi scese alla Foce di Tordino chiamato da Giosia d'Acquauiua, & là si sermò diece di finche se porre in terra l'artegliaria, c'hauea satte condutre con una naue da Romagna, poi se n'andò ad assediare Ciuità Sant'Angelo, la quale si rese il diseguente, poco dapoi sè il simile Ci uità di Penne, & partendo di là ando per espugnare Loreto, ch'era di Fra cesco d'Aquino Marchese di Pescara, il quale per essere diuoto della par te Aragonese, sece resisteza alcuni di. Ma poiche uidde in moste parte ab batute le mura, & non hauere gente dentro da resistere à gli assalti, si rese

con patto di fare alzare à tutte le Terre sue, le bandiere d'Angioia. Quel li di Loreto pagaro quattro milia docati di pena, c'haueano senza piesidio di soldati hauuto ardire di resistere. Di là senza contrasto passando il fiume di Pescara s'accampò al paese di Ciuità di Chiete. Era in Ciuità di Chiete Matteo di Capua, uno de più stimati Capitani d'Italia, c'hauea molto tempo militato in Lombardia con honoratissime conditioni nelle guerre di Venetiani co'i Duchi di Milano, & per qsto, & perche era de molto leale virtù, ch'era rara ne i Capitani in quel tempo, il Rè con grandissima autorità l'hauea fatto suo Locotenente in Abruzzo, & certo ben conrispose all'opinione che si tenea di lui, perche con quei pochi soldati c'hauea da piedi, & da cauallo uscendo da la Terra era ogni di alle mani con le genti del Piccinino, prohibendo le correrie. In quel medesimo tempo Federico, & Alessandro, che non haueano confidato con le gente c'haucano da entrare nel Regno, & haucano aspettato il Conte Bosso di Santa Fiore con settecento caualli, subito che venne si spenserò auante, & uénero ad accamparsi alla riua del Tordino, e'l Piccinino subito che'l seppe, conuocate le gente Caldoresche, & gran copia d'altre gente commandate andò à porsi co'l campo all'altra riua del fiume, & cominciaro ogni dì à farsi tra l'una parte, & l'altra spesse scaramozze, & i Capitani dell'uno, & dell'altro esercito, non lasciaro di mostrare ogni esperienza di Mastria di guerra, perche Federico, & Alessandro si sdegnauano, che Piccinino assai inferiore di loro di età, & di esperienza usasse di stare à paragone con essi, & tentasse di spogliarli dell'antica gloria, e'l Piccinino dal l'altra parte si sforzaua tanto più, conoscendo che se uincea due tali senza dubbio acquistaua il nome del maggior Capitanio d'Italia; ma Federico, in tal modo era guasto dalle gotte, che ne à piène à cauallo poteua esercitars, & era per solo conseglio riputato singulare amministrando la guerra con la disciplina Sforzesca con cautela, & con tardità, contraria de la Braccesca pronta à prouocare, & à combattere ad ogni occasione, & per questo dal campo del Piccinino ogni di andauano soldati, fino à i repari del capo enimico a prouocare à battaglia, onde auéne che un di Saccagnino capo di squadra assai caro plo ualor suo al Piccinino co pochi caualli, & con alcuni fanti eletti passo il fiume, & andò fin'alle trincie re di nemici à dare all'arma, del che sdegnò Marc'Antonio Torello ch'era quel di capo de la guardia, uscito con maggior numero di caualli ageuolmentegli ruppe, & li die la caccia fino al fiume; ma Piccinino che gli uiddemessi in suga, mando Giulio Varano de i Signori di Camerisso con una banda tanto grossa di caualli, che Alessandro comandò che s'armassetutto l'esercito, & posto sette squadre di caualli suora di repari, in presidio de gli allogiamenti con l'esercito andò uerso il siume. Il Piccinino uedendose l'occasione di far fatto d'arme uscito

con tutro l'esercito con grande ardire del campo il diuise in tre squadroni, nel destro corno erano le gente Caldoresche guidate da Raimondo d'Annecchino, Capitano vecchio della disciplina di Iacomo Caldora; dal corno sinistro era una parte di soldati Bracceschi, sotto Giouan Conte Barone Romano, nel mezzo era Capitano Siluestro Lucina co'l resto delle genti Braccesche, Piccinino con una banda di caualli eletti andatta pronedendo intorno alli squadroni, che con buono ordine andassero serrati insieme ad assaltar l'esercito nemico: dall'altra parte Alesandro con li suoi non uosse schisare il fatto d'arme, ma arditaméte li vsci incontro, & sfi cominciò una battaglia la più atroce che fosse stara da cento anni auan ti: I soldati dell'una parte, & dell'altra erano il siore della Militia Italiana, i Capitani espertissimi, & tali, ch'era mal'ageuole à giudicare chi di loro con più ualore, con più Mastria di guerra, & con più Prudeza adim pisse il suo officio, e quel dì, la Forruna uosse scherzare con l'una parte,& con l'altra, offerendoli più uolte la uittoria, & essendosi fatta notte il Pie cinino fatto di tutto l'esercito di caualli vno squadrone serrato con tanto impeto lo spinse contra quelli nemici che più gagliardaméte combattea no, che strinse à retirarsi, & gli incalzo sin'à i ripari del campo. All'hora Federico, che per le gotte staua à letto, & fè porre à cauallo, & con quelli ch'erano rimali à guardia del campo usci, & fè sare testa à quelli che suggiuano, & rointegrò la battaglia talmente che'l Piccinino fè sonare à racolta, & se ne tornò al suo campo. La matina era à uedere un mirabile spettacolo nel piano oue s'era combattuto per la moltitudine di caualli, & d'huomini morti & di feriti, che stauan per morire, & nell'uno, e nell'altro campo non si sentiuano altro che gemiti, & lamenti di feriti, & di quelli che haueano in quella battaglia perduto gli amici, & parenti, & per quel di si trousro equalmente stanchi dall'una parte, & dall'altra. Ma li mossero, la notte seguente Federico, & Alessandro con diligenza, & cautela grandissima, lasciando i seriti, & gli Arnesi meno necessarij, & passato il Tronto sene andaro alle Grotte, Terra della Marca. Il Piccinino poi che il seppe si pose à seguitarli con animo di finire la guerra estra Regno, ma uolendo passare il Tronto, i Baroni Caldoreschi ricusaro di uoler passare con le lor genti, perche le Terre loro farebbono preda di Matteo di Capua, e d'Innico di Gueuara, & d'Alfonso, & d'Innico d'Auolo, ch'erano con buono numero di caualli al Guasto d'Amone, & però ritornò per assediare Ciuità di Chiete, subito che su giunto Francauilla Bucchianica, Villa magna, & Lanciano si diedero, è parte pigliate à forza, & parte à parti. Le Castella di quel pae se strinse Matteo à rinchiudersi à Ciuità, & lasciati i Caldoreschi ch'aues sero con le lor genti da tenerlo assediato caualcò per lo resto d'Abruzzo, e Sulmone, & Giouanna Contessa di Celano, & Pietro Cantelmo Côte di Popoli

Popoli mandaro à darsili, & intrato in Valle di Marsi, hebbe in pochi di tutto Abruzzo, eccetto Tagliacozzo senza contrasto alcuno. Perche in qlli di Innico & li due fratelli d'Auolo, che intesero la rotta di Sarno, partendosi dal Guasto andaro à soccorrere il Rè, & lo Guasto si resead Anto nio Caldora suo primo Signore. Mentre in Abruzzo si sero queste cose, il Duca di milano, che correa la medelma fortuna, che'l Rèper la pretendé za del Duca di Orliens allo suo stato di Milano, subito che intese la rotta d'Alessandro suo Frate, mandò Donato che per essere antico suo creato lo chiamauano Donato del Conte con supplimento di genti da piedi, & da cauallo à giungersi con Alessandro; ma non passaro quella staggione al Regno, ma si fermaro co Antonio Piccolomini p debellare Silue stro Lucinia, che co mille caualli Bracceschi, & co molti Baroni adhereti del Piccinino insestaua Roma, & per osto il Duca mado Roberto Saseue rino Cote di Caiazza, ch'era figlio di sua Sorella co alcune squadre di ca ualli in soccorso del Rè, & li scrisse riprendendolo de la temerità usata nel fare il fatto d'arme à Sarno, nel quale le nemici hauessero saputo segui re la uittoria egli hauria certo pduto il Regno, & posto lui in pericolo di pdere il Ducato di Milano, & configliandoli ch'attendesse à riconciliarsi co'i Baroni, & ricouerare à poco, à poco il Regno, & considerasse che gli eserciti si sanno con gran spesa, & non si deueno ponere à rischio d'una giornata senza speranza certa di uittoria, & che li sacea sapere, che'l suo thesoro era esausto, & non potea ogni di soldare noue genti, & perche sapea ch'il Rè, per la natura sua crudele, & uendicatiua era noto à gli Baroni, che non osseruaua mai patti, ne giuramenti per satiarsi del sangue di quelli, che l'haueano offelo, mandò una procura in persona di Roberto Sanseuerino Conte di Caiazza, che sotto la fede di leal Prencipe potes se assicurare in nome suo quelli Baroni, che uolessero accordarsi co il Rè; la qual procura l'hauemo uista tra le scritture del Conte di Caiazza, ch'è hoggi, e fù causa de la roina di molti, come si dira appresso. Questa uenuta del Cote solleuò molto le cose del Rè, pche essendo paréte del Cote di Marsico, & di Sascuerino, trattò co lui, c'hauesse da tornare alla sede del Rè.Il quale Cote come sauio, & già conoscea la natura instabile, & uana del Précipe di Taranto, ch'il Duca Giouanni no potea uincere, poi che do pò qlla giornata di Sarno, non era andato subito all'acquisto di Napoli, venne ad accordarsi, & ad accettare uolentieri li honorati partiti, che li fece il Rè, & mandò subito à Papa Pio per l'assolutione del giuramento c'hauea fatto in mano del Duca Giouanni, & mandò à restituirli l'ordine del crescente, & ritornò alla sede del Rè: & perche si conoscea quanto il Rèstimaua l'amicitia di tal huomo, m'hà parso di ponerui il modo del capitolare, & le promesse che li sece il Rè, & cominciando dal titolo de li capitoli. Il Rèsi contento, che si scriuesse che li capitoli erano tra l'Illu-Atrissimo,

strissimo, & Serenissimo Rè Ferrante d'Aragona, & l'Illustrissimo, & po tentissimo Roberto Sanseuerino Conte di Marsico, & di Sanseuerino. Il primo patto sù ch'il Rè li concedesse la Città di Salerno, con titolo di Prencipato, che li desse uinticinque milia docati l'anno per lo soldo di ducento cinquata lanze; Cheli concedesse gratia di potere battere mone ta, purche da una parte ponesse ò l'arme, ò la testa del Rè, Che li susse to impune pur ogni parte del Regno sare occidere quelli di casa Capano ch'erano stati soi Vassalli del Celento; Che tutti li beni di Vassalli soi, & ancora in caso che sosse ribelli del Rè sosse o deuolu te non al Fisco Reale, ma al Fisco del Prencipe, & molte altre cose di grandissima importantia, le quali suro giudicate, da chi sapea la natura del Rè che l'hauesse promesso, con intentione di non osseruarle, come già sè poi.

IL FINE DEL LIBRO DECIMO NONO.



## LIBROVI GESIMO



A CCOR DO di Roberto Conte di Marsico, che dall'hora auante sù chiamato Prencipe di Salerno, sù gran caggione de la uittoria del Rè, perche non solo li diede per le Terre sue il passo, & l'aperse la via di Calabria, ma andò insieme con Roberto Orsino à ricouerarla; e perche passo da Sanseuerino sino in Calabria, erano Terre sue, ò del

di passo, in passo da Sanseuerino fino in Calabria, erano Terre sue, ò del Conte di Capaccia, ò del Conte di Lauria, ò d'altri buoni sequaci di ca sa sua, quanto caminò fin'à Cosenza; ridusse à diuotione del Rè. Era all'ho ra quali tutta Calabria à diuotione del Duca Giouanne, & restauano al Rè poche Terre, & alcune fortezze. Tra le quali era il Castello di Cosen za, il quale era commesso alla sede di Fracesco Siscara Catalano. Deliberaro dunque i duo Roberti soccorrere il Castello, & per quella via occupare la Città, & mentre stauano per mouersi soprauenne Luca Sanscueri no Duca di San Marco con tre milia Fanti, & sei cento caualli, & sii man dato Fabiano Moccia con una Squadra di caualli ad appressarsi al Castel lo per fare sapereal Siscare la uenuta del soccorso, & loro s'auuiaro ardita mente ad assaltare Col'Antonio Caroleo, che con sette milia fanti hauca occupato il Monte che stà incontro al Castello da la parte di Ponente, & senza molta fatica il ruppero, perche le sue genti ancora ch'erano di natu ra feroci non potero relistere à i caualli, & alle genti d'ordinanza, che l'as saltaro all'hora. Roberto Orsino ch'era il Capitano Generale, riuolto a i soldati disse, fratelli bisogna ch'andiamo à desinare dentro la Città, perche il Castello stà mal fornito, uenite meco, & fate da ualent'huomini, & essendo il primo à scendere uerso la Città. I soldați access dalle parole, & dall'esempij suoi, assaltaro con tant'impeto la Città, che i Cittadini lasciaro subito le disese, & sû data à terra la porta per la quale entrò tutto l'esercito, & la Citta sù saccheggiata non lasciandosi indietro atto alcuno di crudeltà, di libidine, e d'auaritia. Presa Cosenza andaro sopra Scigliano, il quale si rese subito, e'l simile sè Martorano, & Nicastro, perche ilSan-

il Santeglia, & Francesco Caracciolo Conte di Nicastro, s'erano ritirati à Maida lasciando Bisignano ben fornito, con speranza, c'hauesse da resistere molto tempo, e tenne à Bada tutto l'esercito nemico, ma restaro ingannati perche su pigliata, & saccheggiata subito per sorza, con grandissi mo terrore de tutte l'altre terre; uedendo una Città Popolosa. & quasi in accessibile à genti disarmate essere stata presa al primo assalto, talche era opinione ch'in breue tutta la Propintia saria tornata alla fede del Rè, ma il Prencipe di Taranto subito ch'intese l'accordo del Conte di Marsico, & l'andata in Calabria ordinò ch'il Piccinino uenisse d'Abruzzo à da reil Guasto, & roinare le Terre del Conte, & cossi alla prima giontà il Piccinino piglio Montoro, & Caluanico, & fece danni infiniti à Sanseue rino, & à tutto lo stato del Conte di Marsico, si che non bastò il Conte di Caiazza à riparare, che no mettesse in roina ogni cosa, Per questo il Con te di Marsico su stretto insieme con Roberto Orsino, per diuertere il Pic cinino dalle Terre sucandare in Terra di Bari ad assaltare il stato del Pré cipe di Taranto, & se ne resero molte, & de più diedero soccorso alla Cit tà di Giouinazzo, che staua assediata, & mosto stretta dalle genti del Pren cipe, & poi tiraro la via di Napoli, & in quello medesmo tempo, il Picci nino chiamato dal Prencipe per altra via andò in Puglia carrico di preda, & meno seco quella Lucreria d'Alagno tanto famosa per la singolare bellezza & per l'amore di Rè Alfonso. Questa essedo restata ricchissima, dubitando ch'el Rèlhaurebbe tolto tutti suoi tesori per la necessità delle guerre, uolse più tosto sidarsi del Piccinino che de lui. A questo tempo Papa Pio mando Antonio Piccolomini suo Nepote in aiuto del Rè con mille caualli, e cinquecento fanti, sotto il gouerno de Giouan di Conti Barone Romano, che l'hauea distratto dal soldo del Piccinino, el Rè heb be molto a grato tal soccorso, perche Capuani se lamentauano ch'erano infestati da i soldati del Prencipe di Rossano, che stauano in guardia di Castello a Mare del Volturno, e però mandò quella gente à combattere Castello à Mare con alcuni pezzi de arregliarie, per la quale quelli del pre sidio non sidadosi di difendere le mura, si resero. E successa bene quest'im presa il Rè li mandò ad espugnare Scafata: e benche parea che fosse mal'ageuole l'espugnatione, perche la strada era tutta circondata dal fiume Sarno, essendo battuta doi di corinui, e da la roina de le mura data como dità di fare il ponte sopra il siume, li Terrazzani, si resero ad Antonio Pic colomini, e il Regli la concese, & hoggi e posseduta dal suo Nepote. Venne nel medefimo tempo Marco Antonio Torello, e Pietro Paulo Aquilano con otto stendardi d'huomini d'arme, mandati dal Duca di Mano, li quali intrati in Abruzzo liberaro Matteo di Capua dalassedio, & insieme con lui ricoueraro quasi tutte le Terre che l'estate inanzi hausua pigliare, il Piccinino. Con questo acquisto il Rèpigliò animo.

Conti

animo, & insieme con le genti del Papa, si parti di Terra di Lauoro per andare in Puglia co animo di dare il guasto alli grani, che già comiciaua no à potersi metere; & passando per Monte Forte perdè alcuni di per espugnario, està in vano, ch'è cosa à temps nostri quasi incredibile per la picciolezza, e debolezza del luoco; ma passando auante per la Montagna di Crepacore scese in Puglia, & accamposse sotto Troia, e diede il guasto a tutti il paese vicino; poi passò ad accamparsi à Voltorino per dare il gua sto al paese di Lucera, ma in Lucera era il Duca Giouanni con buon numero di gente, & aspettaua il Prencipe di Taranto con il Piccinino, & à Foggia era Hercole d'Aeste, il quale con caualleria eletta vsciua spesso, & prohibea le correrie del campo del Rè con molto danno di quelli, che an dauano à Saccomando: per questo il Rè pigliò la uia di Sanseuero, & Ni colò di Rosa, che per la gran richezza hauea grad'autorità in quella Ter ra, vsci è portò le chiaue al Rè, il quale passò subito alla Torre Dragonara con disegno di ridure à sua diuotione Carlo di Sangro, e tétò per mez zo d'alcuni familiari d'Honorato Galetano Conte di Fondi, ch'era Soce ro di Carlo, di condurlo à parlamento in campagna, e già Carlo discese à parlare co'l Rè, e benche fosse giouanetto di prima barba, ingannò il Rè dandoli parole, perchesapea ch'il Rè non porea stare molto rempo in quel paese per la penuria de l'acqua, e se n'andò il di seguente à Lucera à trouare il Duca Giouanni. Questo gionane era di grandissimo spirito, & era alienato dal Rè, per causa che dopò la morte di Rè Alsonso, & di Pao lo di Sangro suo Padre, Rè Ferrante l'hauea leuato Agnone, & alcun'altre Terre, che Rè Alfonso hauea date à Paulo di Sangro suo Padre. Ma il Rèpartito de là andò con tutto l'esercito à Rodo nella Marina sinistra del Monte Gargano, ecaminando per quello piano disabitato, & priuo d'arbori e d'acque, cominciaro gli huomini e li caualli à sentire vn cal do, & una sete insopportabile, per la quale non solo cadeuano li paggi da li caualli, me si uedeano di passo in passo soldati à piedi, e bestie da soma gettati in terra mezzi morti, tanto ch'à gran faticha si giunse à Caprino Castello delle radice del monte, doue vn poco si recrearo li soldati con li frutti, che trouaro nelle uigne. E perche veneano nel campo del Rè alcuni di casa de la Marra, ch'erano stati Signori di quel Castello, i Terrazzani si resero subito, è condussero al campo tutte quelle cose da viuere, che si trouauano, e sopra tutro vini e pane bono, passato poi fin alla Marina si rese Rodo, ma la Città Vesti non uosse rendersi, e'IRè deliberò anda re à l'improuiso à pigliare Sant Angelo del Monte Gargano, dou'hauea inteso ch'erano ridutte tutte le ricchezze di Puglia piana, per l'opinio ne che si tenea, che quella Terra sosse inespugnabile; & essendo apparso à l'improuiso conturbò molto gli animi di quelli de la Terra, e de lo presi dio, e li soldati con la speranza de la preda dimandaro di dare l'assalto, il quale

quale diedero con tanto ostinato valore, che benche ne monissero molti, la Terra su pigliata, e sacchegiata con ogni specie d'auaritia, e di crudeltà, il Rè poi scese alla Chiesa Sotterranea del Monte, doue trouò gran quantità di argento e d'oro, non folo di quello ch'era stato donato per la gran deuotione alla Chiesa, ma di quello che era stato porrato à i Sacerdoti dalle Terre convicince dato à Sacerdoti in guardia; il Rè la fè tutta annotare promettendo dopò la vittoria restituire ogni cosa; e di quel argențo fe subito battere quella moneța, che si chiamaua li Coronati di Sant'Angelo. Trouandoss il Rè con determinatione discendere, intese che ueneua à gran giornate il Piccinino d'Abruzzo per vnirsi con il Duca, & il Prencipe di Taranto, e dubitando di non essere inchiuso, deliberò di partirsi con l'esercito carico di preda, e quando su giunto à Siponto s'accampò là, per sare pigliare vn poco di riposo alli soi, il che su causa che la maggior parte del bestiame su tolta dalli soldati d'Hercole d'Ae ste, per la qual cosa il Rè subito si mosse, e pigliò la via di Barletta, e quella sera s'accampò di là del siume del Osanto nel paese di Canni, samoso per la gran rotta de li Romani, e tutto questo su perche era stato mal auifato ch'era gionto il Piccinino, e che insieme con il Duca Giouanni, e co Hercole veneano da una parte ad assaltarlo, e da l'altra scendeua il Prenci pe di Terra d'Otranto. Ma poiche su accertato che non era uero, si parti per uenire in Terra di Lauoro, e gioto uicino à Canosa da alcuni caualli che faccuano la scorta auante su auisato che per vu gran poluereto hauea no visto che i nemici erano uicini, per la qual cosa si tornò indietro, & accamposse auante le mura di Barletta, ch'à quel tempo haueua vn capacissimo Borgo, il quale al'età nostra da li Capitani di Rè Francesco pri mo di Francia per fortificare Barletta su abattuto, e deroccato non senza gran paura de i soldati del Rè, li quali per la preda guadagnata à Sant'An gelo desiderauano ogni cosa più che uenire alle mani con nemici; ma sù poi il terrore conuerso in scorno, perche si seppe che la poluere c'haueano uista quelli de la scorta del Rè era stata mossa da una gradissima quatità di Cerui, ch'in quella Prouinția, che n'è abondantissima erano oltra modo moltiplicati, perche molt'anni non era fatta la Caccia Reale, laquale chiamano la Caccia de l'Incoronata, e da quello nacque che Picci nino, che poco dipoi venne da una parte e le genti del Prencipe di Taran to, delle quali era capo il Conte Giulio d'Acquauiua haueano rinchiuso il Rè in modo che saria stato in grandissimo pericolo, se à l'improuiso in quelli di non fosse uenuto d'Albania con un buon numero di naui con settecento caualli, e mille fanti Veterani Giorgio Castrioto cognomina, to Scannerbech; huomo in quelli tempi famosissimo per le cose da lui fatte contra Turchi. Costuiticordeuole che pochi anni auanti, quando il Turco uéne ad assaltarlo in Albania, doue ei signoerggiaua, Rè Alsoso l'hauea

l'hauea mandato soccorso, per lo quale hebbe comodità di disendersi dal Turco, hauendo inteso che Rè Ferrante staua oppresso da tanta guer ra, uolse venire à questo modo à soccorrerlo, e la uenuta sua su di tanta essicacia ch'il Piccinino, e'l Conte Giulio uniti insieme non si sidaro di presentare la battaglia al Rè, e con tutto questo le cose del Rè si giudicaua che sarebbeno andate in ruina. S'il Prencipe di Rossano ch'in Terra di Lauoro tenea quasi vn esercito formato, sosse venuto ad vnirsi con nemici à quel tempo che venne anchora il Duca Giouanni nel esercito loro, ma il Principe come huomo di poco discorso per attendere à combat tere alcune Castelle vicine à lo stato suo, sû causa ch'il Re fortificato da vna banda de l'aiuto del Castrioto, e da l'altra di Alexandro Sforza, che venne per la via d'Abruzzo con nuoui aiuti del Duca di Milano suo Frate, s'esplicò da Barletta, & venne verso Napoli, e gionto à Monte Leone trouò Roberto Orsino, e con tutto l'esercito andò à combattere Flumari, e doppò d'hauerlo battuto alcuni dì, lo strinsero à rendersi. Il simile fero ad alcun'altre Castella conuicine, ma non potè sare altri effetti, perche soccese il verno tanto aspro che i soldati Sforzeschi non uolsero in nulla maniera stare più in campagna, ma quel che non fè il Rè con l'armi, fece con il mezzo del Cardinale Rouarella, legato Apostolico, che staua in Beneuento, il quale tenne prattica di fare passare da la parte del Rè, Orso Orsino, il quale, come sù e detto, lasciato à Nola dal Prencipe di Taranto hauea fatta grandissima guerra sin'à quel di à Napoli, alla Cerra, ad Auersa, con quelle cotinue correrie. Era Orso nato da Frate carnale di Ramondo Orlino Prencipe di Salerno, e Conte di Nola, del quale sù hauemo fatta mentione, e'l Prencipe Ramondo per gratia di Rè Alfonso haueua ottenuto di dividere lo Contado suo à tre figli bastardi, & hauea, lasciato al primo Salerno e Nola, alli doi altri Sarno, e Atripalda, & in questo modo hauca fraudato Orso del dominio di Nola, del quale era le gitimo successore, e per questo, e perche uedeua anchora gli andamenti del Prencipe di Taranto che administraua questa guerra, come se non uolesse uincere, passo uolentieri dalla parte del Rè, & hebbe da lui priuilegio di Nola, & Atripalda con titolo di Contado, & Ascoli, & Lauro, e Forino. A Napoli si sè gran festa di questo accordo, perche parue che la Città per via di Terra fosse liberata d'vn grandissimo fastidio, ma nerestaua vn'altro forsi maggiore, perche Giouan Toreglia Catalano, al quale Rè Alfonso ad istantia di Lucretia d'Alagno hauca dato il gouerno e la Castellania d'Ischia hauea pigliato à seguir la parte del Duca Giouan ni, e con alcune galee c'hauea tra Carlo Toreglia suo Frate, infestaua in modo Napoli, per la via de la marina, che non si potea uscire ne con le barche appresso il lito, ne per terra, che non si facessero ogni di pregioni con molte rapine; el Rè uolendo prouedere à questo diede carico ad Ale

fandro

sandro Sforza, che mentre Carlo con le galce era assente da Ischia, passassecon alcuni Vassalli, che erano in Napoli, & andasse ad occupare l'Isola d'Ischia, il che sù fatto facilmente, & con grandissima celerità sù fatto vn luoco forte donde potesse tenersi assediato il Monte su'l quale è posta la Città, e lasciatoui buon presidio sene ritornò Alesandro in Napoli, fra quel mezzo il Castrioto ch'era restato, per ordine del Rè Gouernatore in Terra di Bari, desideroso di sare qual ch'atto notato in seruitio del Rè, ue dendo che la Città di Trani ch'era fidelissima al Rè era molestata d'Antonio Iosciano, che teneua il Castello, non potendo per la uicinanza del Piccinino ponersi ad assediarlo, sotto specie di colloquio hauedolo satto scendere in campagna, mentreandauano insieme passegiando, l'asterrò e leuò da cauallo, e lo portò al campo suo, e lo redusse à rendere il Castel lo in Cambio de la libertà. Hor tornando alle cose fatte in Calabria, dico che dapò che li duo Roberti Sanseuerino, & Orsino si partiro da Cala bria, Battista Grimaldo Genouese Vicere di Calabria per la parte Angio ina ricouerò tutte le Terre che haueano alzate le bandere d'Aragona; & stette à Scigliano à suernare con le sue géti sino à la primauera, che disce se à quella pianura de lo Vallo de Grati, doue uenne il Marchese di Cotrone, & Alfonso Santeglia suo Frate, & Loise Caracciolo Conte de Nicastro, Et Luca Sanseuerino Duca di San Marco, che fin'à quel di era stato inguardia di Cosenza, cominciò ad radunare l'esercito suo ch'era stato alle stanze per lo stato suo, & comandò che se trouassero tutti à li Luz zi, dou'esso designaua uedere la mostra, & perche haueano da passare per lo Monte de la Sela, il Grimaldo che hauea à sua diuotione la maggior parte delli casali di Cosenza, se tagliare la selua in alcuni passi dissicili, & pose guardie nelli luoghi superiori che hauessero da assaltare li caualli del Sanseuerino. Talche uenendo quelli senza dubbio alcuno d'insidie si trouaro d'auanti il passo impedito da gran quantità d'arbori tagliati, & dietro le spalle occupato ancora li passi dond'erano uenuti, si ch'in effetto foro tutti spogliati, & disarmati, & li Villani guadagnaro tutti li caualli.E'l Rè, hauendo noua di questa rotta delle genti del Duca di San Marco, parendole più necessario di reparare alle cose di Calabria, che tenere Mase Barrese con le sue genti occupate intenere Venosa, ordinò che Ma se andasse in Calabria con le sue genri; & ò fosse per la uentura di Mase ò per altra caggione, il Marchese deliberò de uolersi reconciliare co'l Rè per mezzo de Luca Sanseuerino, il quale hauea per moglie la sorella della Marchesa di Cotrone sua moglie: & mentre se trattaua quest'accordo si retirò alle sue terre; il simile seccil Conte di Nicastro. Ma Battista dopò la partita loro se retirò à Bisignano, doue poco dipoi venne il Barrese co le sue genti, ma il Grimaldo non sidandose di tenere Bisignano se retirò ad Acri con una bona mano de soldati, e'l Barrese poiche senza satica al-

cuna hebbe Bissgnano andò ad assaltare Acri doue diede serocissimi assai ti, ma per la moltitudine del presidio dopò d'hauer cobattuto sino à notte con perdità di molti di suoi, se retirò, è stette tutta la notte co'i soldati stanchi in campagna, con gran paura; perche in quel loco doue si trouauano poteano ageuolmente essere assaltati da quelli che stauano in presidio nelle Terre uicine del Prencipe di Rossano; ma come era il Barrese insolito di perdere tanto, trauagliò per trouare via di pigliare Acri, staua ansioso sinche li uenne un foroscito d'Acri à prometterli de guidarlo à té po c'haurebbe potuto pigliarlo di notte, del quale esso sidatosi si pose à la leconda guardia in camino, & arriuati alla terra ammazzaro li primi che faceano le guardie; & benche il Grimaldo sece tutto quelche porea sare in cosi repentino assalto scendendo alla piazza, & combattendo virilmen te accompagnato da quelli del presidio, & de i Cittadini hebbero tempo di pigliare l'armi. Poiche vidde che non era riparo, & che già la terra era perduta con pochi de i suoi, segittò per certi dirupi, & retirossi in Longo bucco. La terra restò saccheggiata con molta crudeltà, doue per ordine del Barrese su secato per mezzo Nicolò Clanciosso: dopò la presa d'Acri l'esercito pieno di preda pigliò la via di Caranzaro, & per camino similmente pigliò Simari, & lo saccheggiò, gionto che su à Catanzaro il Barrese si mosse con quattro standardi d'huomini d'arme, & millesanti, & vn buon numero di caualli, & fanti comandati andò contra d'Alfonso Santeglia che teneua assediata la Locella. Ma Alfonso temerariamente, benche hauesse assai manco gente, andò ad incontrarlo. Erano con Alfon so Antonio Caracciolo con vna compagnia di caualli, & Giouan Cola Caracciolo con un'altra. Et della fanteria era Capitanio Galasso d'Ascaro, li Capitanij del Barrese erano Loise di Sangro, Loise Longobucco, Loise Gentile, Ottauiano Montefiore, & Colletta delle Castelle, & se co batti con tanta uirtù dell'una parte, & dell'altra, che la uittoria stette vn gran pezzo in dubbio de chi doueua essere, perche li pochi del Santeglia co'l ualore pareggiauano l'auantagio del numero, ma al fine essendo morto di saetta Galasso, le fantarie, cominciaro à cedere, & Alfonso contutti i principali di suoi restaro prigioni. Pochi di dapoi, il Rè, che hauea hauuto auiso da Luca Sanseuerino, che'l Marchese di Cotrone desi deraua tornare alla fede, mandò in Calabria il Conte Giouan de Vintimi glia, ch'era Zio del Marchese à concludere l'accordo, con questi parti, che il Marchesessitenesse tutte le Terre ch'erano de la moglie, & che desse per moglie al Barrese Giouanna sua figlia, e'l Rè in premio de li seruitij sa cesse Duca di Castrouillari, e Conte di Martorano il Barrese, & con questo il Conte Giouani, se ne ritornò al Rè, el Barrese andò à Terra noua, & se li rese subbito, poi andò à San Giorgio, & l'hebbe, & sègittare dalli mergoli del Castello Ruggiero Origlia Caualiero Napolitano, & doi

altri Gentil'homini di Cosenza, per causa che Giouanni Barrese era stato animazzato al Mercato di Cosenza, & con questo se confirmò il nome del più crudel huomo che sosse in quel tempo; poi andò ad Oppido che era de Galeotto Baldascino Siciliano grand'emulo suo. Et pigliò di notte la Terra, & la dede à sacco alli soldati, & poi ridusse à Terra noua doue tenn'alle stantie le sue genti; ma subbito la seguente primanera determinò di ridurre tutta la Prouintia à deuotione del Rè, & recolse le gente, nel paese de Plaisano doue pose il campo, con molta più arte di quella che s'usaua à quelli tempi, perche lo fortificò in modo, che pochi soldati poteano difenderlo, & esso hauea comodica di andare vagando à distrutio ne di quelli Baroni che segueano la parte Angioina. Ma quelli che vedeuano la rouina che li uenea sopra chiamato il Grimaldo che staua à Santa Agata sero conseglio, à Santo Antonio de Monasteraci che stà sopra al lito della marina. Questi suro Galeotto Baldascino, Loise d'Arena, Francesco Gerunda Capitano delle genti del Prencipe di Rossano, Francesco Caracciolo, & Giouan Cola Caracciolo suo Figlio. La resolutione di quel parlamento sù che ridotte le genti loro, & vnite nella campagna tra Panagia, & Filogalo, se andassero ad incontrare co'l Barrese. Ad esequire presto questo proposito li spinse um lettera intercetta del Marchese di Cotrone al Barrese, doue l'ammoneua che no facesse fatto d'arme, sinche non arriuaua Giaimo Santeglia suo Frate con trecento caualli, & una bona mano di fanti; andaro dunque à ponere il capo à Santo Filo per prohibire che'l Barrese non hauesse da Seminara, che obediua al Rè, vittouaglia, & altre cose necessarie. Ma il Barrese com'era impetuoso, & superbo, subbito pose le gentisue in squadrone, & lassando Alfonso Santeglia per guardia del campo s'auuiò uerso i nemici conortando i suoi con simile parole. La virtu uostra sperimentata da me in tante fattioni fà che io più tosto v'inuiti à guadagnare questa preda che à combattere ualentemente, poiche non v'hanno fatta resistenza ne asprezza di loco, nefortezza di mura che non habbiate aperta la via ad me, & à uoi dentro à Terre inespugnabili. Hor in questa campagna vedete quelli che tante uolte hauete vinti guidati da Capitanii mal prattichi, & tra se stessi discordanti, questa battaglia darrà al Rè nostro il dominio di tuttà la Prouintia, à mè grandissimo honore, à & voi larghissima ricompensa delli seruitij vostri. Dall'altra-parte si Capitani ogn'uno cominciò ad inanimare i suoi dicendo che uolessero liberare quella Prouintia di mano di quelli latroni, che mano haueano vinto se non per fraude, & altre cose simili. Comin- si'la battaglia, con grandissima sidutia; & audatia dall'una parte, & dall'altra doue la temerità del Barrese, e'l buon gouerno de gli adter sarij concesse

la uittoria à la parte Angioina; il Barrese solo con diece caualli à gran fatica si saluò à Seminara, & auuenne che Capaccio Capano che daua la seguita al Barrese s'allontano tanto da i suoi che resto pregione di quelli che fuggiuano, co'l Barrese. Fù grandissima la stragge de caualli, & il numero de i feriti, dalla parte del Barrese suro quasi tutti pregioni; morì Guiglielmo Russo di schiopettata; & mentre i uincitori attendeuano à spogliare i vinti, e i morti, trouandose Loise Gentile in terra grauato de ferite, & de corpi morti, chel'erano sopra, perche portaua la limera simile à quella del Barrese, tutti li soldati Calauresi che credeuano che sosse il corpo del Barrese corsero à fare doi milia parti del corpo suo, tanto in quella Prouintia era l'odio che si portaua al Barrese. Dopoi questa fattione che solleuò molto la parte Angioina haueriano potuto fare grandissime cose, se non fosse stato la bestiale natura de Galiotto Baldascino, che per la superbia, e uanagloria d'essere il più famoso Caualiero per le gran proue, c'hauea fatte in quell'età, hauendo giocato di mano ad alcuni honorati soldati, che abbottinaro tutto l'esercito, onde appena con le genti sue potè retirarsi nelle sue Terre, & gl'altri Baroni sero il medesimo. Ma il Rè subbito ch'intese la rotta del Barrese deterterminò di mandare Alfonso Duca di Calabria suo Nonogenito che non haueua più di quattordici anni in Calabria, racomandandolo à Luca di Sanseuerino, quale il receuè con grandissima sblendidezza; la concorsero tutti quelli della parte Aragonese, & dopò molta discussione su concluso de andare contra Galeotto Baldascino, & cominciaro dall'assedio della Rocella, che è Terra posta su'l mare di Leuante, & benche era tenuta da presidio di Veterani, & era di sito in quel tempo inespugnabile; Galeotto con la moglie, & co'i figli salì sopra una galea che teneua là, & se n'andò in Sicilia hauendo promesso alli soldati che lassaua di tornare presto con noui aiuti, uettouaglie, & artegliarie. Ma il Duca di Calabria, che dalla poueritia già mostraua quello che hauea da essere nell'età persetta con somma diligentia, & audatia attendeua all'assedio, & non lasciaua ad ogn'hora d'inquietare l'assediati, li quali al fine uedendo ch'il Baldascino non mandaua, ne ueniua come hauea promesso, con honorati patti si resero; e'l Duca allegro di questo successo andò sopra Ponte dattilo, e l'hebbe e diede à sacco alli suoi : poi seguendo la uia della marina, & andò sopra la Motta Nomera, la quale non uolendosi rendere, sè far dito uno bastione per combatterla, & mando à Rigio per fare mem artegliaria; ma perche il bastione era di legname, e quella Teri non legaua, ma si consumaua in poluere, e restaua il legname screetto, il Capitano del presidio ch' era dentro homo di ualore

ualore c'hauca mostrato di tenere di quel bastione all'improuiso à tempo che spiraua un poco di ponente scese dalla Terra di mezzo di con alquanti, & con pece, & poluere d'artegliarie pose suoco al legname del bastione, che subito arse con gran dispiacere del Duca di Calabria il quale con grandissima satica de 1 soldati, & de i guastatori lo sè risare, & di più essendo uenuta l'artegliaria da Rigio ue la se ponere sopra il me desmo Capitano del presidio torno di notte, & bagnate d'oglio le tauole, & gittato di passo in passo poluere di bombarda un'altra volta arse il bastione, con tanto maggior danno quanto che s'arsero l'arme di tutti quelli ch'erano della guardia dell'arregliaria, li quali à gran fatica si saluaro, el Duca tanto più si turbaua, e quasi come matto gridaua, quanto che da so pra le mura quelli della guardia dauano la baia, à i soldati da fora:ma essendo passati alcuni di che à la Terra era mancata ogni spetie di uittouaglia, & sopra tutto non vi era restata acqua solo per un di, mandaro à trat tare di rendersi per mezzo del Marchese di Cotrone. Il Duca subito concesse i patti che uolsero, e allegro intro in la Terra, e quando vide l'estrema necessità, che haueano sofferta quelli del presidio, gli laudò grandis simamente, egli offerse larghi partiti, se voleuano militar per lui. Pigliata la Motta Numera, andò sopra la Motta Rossa, e con gradissimo studio alzò certi bastioni, e sèsalire l'artegliaria in quella per batter la Terra: ma uenne una tempesta di lampi, e di tuoni cosi grande, che uccise quattordici soldati, che stauano alla guardia dell'artegliaria, e Sancio d'Agherbe, che n'era Capitano stette molti dià retornare in seper la medesima causa, e contutto ciò il Duca comandò, che di nuouo si rifacessero gli bastioni, doue erano stati guasti dalla tempestate, & sè cominciare à dar la batterria, nè per questo si uedea nullo segno; che i Terrazzani si uolessero rendere, anzi con pertinacia grandissima reparauano à le mine, che faceua l'artegliaria, la quale pur uccidea molti, e facea qualche danno alla Terra. Ma in capo di alcuni di vn soldato del presidio, che da Monaco si era satto soldato, e però lo chiamauano Gabba Dio; offerse à quelli della Terra di volere vscire, & inchiodare l'artegliaria, che non potessero più offendere la Terra; e laudato da quelli, dopò molte offerte se partì, & andò al campo del Duca, e per mezzo del Marchese di Cotrone se offerse di dare una Torre in mano dei soldati dell'esercito, per la quale haurebbono potuto intrare, eguadagnare la Terra; e'l Duca mostró hauer molto caro il tradimento, e gli fece gran promesse, e quando egli volse tornare alla Terra, uolse dal Duca, che non facesse adoprare le bombarde, per fargli acquistare più credito co'i Terrazzani, dandogli à credere, che già hauea fatto l'effetto d'inchiodare l'artegliaria. Tornato dunque alla Terra sù riceuuto con grandissima allegrezza, e  $\mathbf{V}\mathbf{V}$ uedenvedendosi, che già era cessato di battere, congrandissime laudi era accarezzato, & honorato datutti, come liberatore della Patria; ma pochi di dapoi toccando à lui la guardia di quella Torre, ui salì per una scala di legno, e poi si tirò la scala appresso, e la scese da la bada di fore delle mura. Î nemici, che haucano hauuto già il segnale, corsero, e saliro per la scala medesima, e per altre scale, che portaro, & per quella via la Terra non so lo fù pigliata, e saccheggiata, & arsa; ma sù fatto ordine à pena della vita à i Cittadini, ch'andassero ad habitare à Rigio. Fatte queste cose, il Duca voleua andare all'assedio di Santa Agata; ma perche vi era dentro Battista Grimaldo con presidio di molti ualenti huomini, e i Cittadini erano astettionatissimi al nome Angioino, su consegliato, che differendo quello affedio, sene tornasse à Cosenza, e cosi fè, lasciando il San teglia con parte delle genti alla fiumara di Muro per tenere in freno quel le Castella estreme della Calabria soprana. Non è da tacere la uirtu, ela fede del Grimaldo, che due anni dapoi, che tutta la Prouintia haucua alzate le bandiere di Aragona, usci spesso da Santa Agata, & insestò, e ripor tò grandissime prede da tutte quelle Terre, che più pareano assettionate del nome Aragonese; nè mai volse partirsi de là, finche il Duca Giouanni, c'hauea lassata l'impresa del Regno, gli scrisse da Marseglia, che non perdesse più tempo la, e che ringratiasse in nome suo quelli Cittadini; che gli haueano mostrato tanto amore, e sede, e che gli persuadesse, che per amor suo non volessero soffrire più gli incommodi della guerra: e cosi partendosi esso sù legalee, c'hauea mandate il Duca Giouanni da Prouenza, i Cittadini si resero con patto, che la Terra sosse del Cardinale Rouarella, ch'era Legato del Papa nel Regno, euenne Florio Frate del Cardinale à toglierne, il possesso. Quella medesima state il Prencipe di Taranto, che dopò la partita di Mass Barrese era restato senza ostacolo alcuno, caualcò con vn buono esercito contra Francesco del Balzo Duca di Andre, & à tal che gli Cittadini di quella Città per cuitare i danni proprij sforzassero il lor Signor à rendersi, andò non solo dando il guasto alle possessioni de' Cittadini; ma abrugiando gli edifici, ch'erano intorno alla Terra, e con questo, e con altri segni dimostraua, che non desideraua cosa al mondo più che la ruina del Duca Francesco, e del figlio, e di tutta casa del Balzo, non mouendolo rispetto alcuno, che tanto il Duca, quanto il figlio haueano per moglie due sue Nepoti carnali : ma era tanta la virtù del Duca Francesco, e della moglie, e ranta la benevolentia de i Cittadini uerso di loro, che qualsiuoglia danno presente, e qualsiuoglia rouina futura non bastaua à mouerli, anzi soffriuano, e danni; e morte con infinita patientia; perche tanto il Duca, come la Duchessa, se era ferito alcuno, andauano à visitarlo, e portargli remedij consolán-

consolando tutti con la speranza di presto soccorso; il Rè, che intese que sto assedio così crudele, per lo grande amore, che portaua al Duca France sco, sent i grandissimo dispiacere; e perche sapea bene la natura del Prencipe crudele, & inessorabile, temeua che quella Città, ch'era senza retirata di alcuno Castello, ò fortezza sarebbe presto pigliata, el Prencipe haueria fatto morire quel Santo, & buon Signore, e non potendo mouersi à dargli soccorso, perche à quel tempo nè le genti del Papa, nè quelle del Duca di Milano se uoleano mouere seza hauer la paga, scrisse ad Alfonso d'Aualo, che staua in Ariano co una banda delle genti sue che vedesse in qualche modo di soccorrerlo: tra tanto erano abbattuti intorno le mura d'Andre, che non si poteua andare per la Terra senza essere feriti i Cittadini, e morcuano molti di quelli, che si poneuano à faie, e disendere i ripari. E perche il Piccinino, c'hauca pietà del Duca, che l'era grande amico, & andaua per la parte sua lentamente à strenger la Ferra; il Conte Giulio di Acquauiua; ch' era Genero del Piencipe, edesideraua contentarlo, non lasciaua cosa de fare di, e notte per trauagliaregliassediati, & vn divedendosi dal campo, che il Duca Francesco andaua per la Terra à cauallo conhortando che si riparasse doue più era il bisogno, mancò di poco che non morisse di colpo di artegliaria, perche per ordine del Prencipe sù sparata una colobrina, la quale toccando vn poco l'arcione di dietro della sella, non gli sè altro male, chesarlo cadere da cauallo; ma auenne, che il Conte Giulio, che uedeua con quanto ualore si difendeuano i Terrazzani, e che la Terra non poteua pigliarsi senza gran morte di soldati, per sorza sece sare una caua, sperando per quella via pigliarla; ma il Duca che se n'accorse, se fare subito una tal contracaua, che tutti quelli nemici, che erano intrati,gli haueria potuti far morire, ponendo fuoco alla poluere, ch'era nella contracaua; ma come Signore Christiano, & humanissimo uolse pigliar gli tutti prigione, e gli diusse per le case di Cittadini più ricchi, ordinando, che gli facessero carezze quanto poteuano, e la mattina seguente sece chiamare tutti, e gli diede libertate, e gli impose, ch'el recomandassero al Prencipe suo Zio. Questa grande bontà, e magnanimità fece tale effetto, che quelli medesimi soldati, che erano stati prigioni, no solo contando la cortesia di quel Signore, alienaro gli animi de gli soldati del Prencipe dalla uolontà di dare assalto alla Terra: ma la notte andauano con sacchi di pane, e di farina à gittare dentro à i fossi, à talche quelli della Cittàgli hauessero pigliati, e con questo sussidio si tenne alcun di la Città; ma il Duca al fine non essendo soccorso ne da Alsonso d'Aualo, ne sperando per altra via, vinto da necessità, per mezo di Lorenzo Mimato Astrologo, ch'era amico suo, e del Prencipe, si rese; e si crede, che il Prenci pe uedendo l'affettione, e l'honore, che tutto l'esercito suo sece al Duca VV

quando uenne al campo à rendersi, non hebbe ardire di fargli alcuno ma le trattamento. Poiche sù resa Andre, il Prencipe andò à Mineruino, doue era Maria Donata Orsina figlia di Gabriele Orsino Duca di Venosa suo Frate, & moglie di Pirro de lo Balzo figlio del Duca di Andre; quei di Mineruino si resero subito, Maria Donata si ritirò al Castello, al quale per ordine del Prencipe su posto subito lo assedio, & quella pouera Don na uenne à quelli di à partorire, & hauea più bisogno di gouerno, che' di soffrire l'incommodità di vno assedio; ma come moglie amoreuole al marito, cercaua defendersi quanto su possibile: ma alfine ricordandosi il Prencipe, che quella era figlia d'un suo Frate, che l'hauea amato quanto l'anima, cominciò à mandarle di per di polli, confettione, & altre cose solite darsi à malati, il che mosse quella Donna à rendersi in mano del Zio con speranza, che hauesse peramor suo da perdonare à quelli, che l'haueano difesa; ma lei sù mandata pregione à Spinazola, e quelli, che la difesero surono appicati tutti, perche il Prencipe diceua, che loro deucano rendersi subito, e non obedire ad una Donna in cosa che sapeano, che non potea hauer buon fine per loro. Dopò questo il Prencipe andò ad asse diare Canosa, etra quel tempo il Rè, che hebbe danari da pagar le genti, le vni tutte à Sessola, e di là andò in Valle Beneuentana, & per la uia pigliò alcune Castella; ma uolendo scendere in Puglia piana, deliberò di combattere Arquidia Terra del Prencipe, e mandò il Trombetta à tentare se si uoleua rendere; ma i Cittadini, che sapeano, che'l Prencipe co'l suo esercito era à Canosa, nou si uossero rendere; e'l Rè mandò à pigliare de Terra di Lauoro l'artegliaria; ma il Prencipe, che fù auisato di questo, venne per soccorrerla, e si pole cinque miglia uicino al campo Reale, nel quale erano da settemilia fanti, che n'erano tre milia balestricri; ma non. erano tanti caualli, quanti hauea il Prencipe, e con qsta fiducia qlli di Ac quadia cominciaro à pigliareanimo, & perche per lo sito la Terra non si potea cingere intorno, haucano ogni di soccorso di gente, e di uettouaglia, cominciauano à disprezzar l'assedio, & uscir tuori con molto danno de' foldati del Rè;e perche per la uicinanza del capo del Prencipe, niuno haueua ardire de i luoghi conuicini di portar uittouaglia al campo del Rè, cominciò à patere grandemente di fame; onde il Rè su stretto di man dare una buona parte di caualli per iscorta à quelli, che andauano per vittouaglie; della qual cosa essendo auisato il Prencipe, si mosse per uenire ad assaltarlo, egiunse un miglio lontano dal campo del Rè, doue si staua con grandissima paura, perche la maggior parte di caualli del capo era an data parte per vettouaglie, parte per incontrare l'artegliaria, che uenea da Terra di lauoro, e non si pensaua ad altro che à disendere i repari del campo, e certo se il Prencipe non fosse fermato in quel luogo contra il parere del Piccinino, che diceua, che s'andasse subito ad assaltare il campo: del Rè,

del Rè, quel di haueria posto fine alla guerra, perche senza dubbio haueriano pigliato il campo, e stretto il Rè fuggirsene: ma diede tanto tempo con quella posa, che poche hore dopoi s'intesero le voci dell'allegria, che si facea nel campo del Rè per lo ritorno di quelli caualli, ch'erano andati per uettouaglie, e di quelli, c'haueano condotta rartegliaria; e'l Rè che hauea pigliato animo per conoscere, che'l Prencipe non guerreggiaua per uoler uincere, discese subito inordinanza à presentare la battaglia, il Piccinino disse al Prencipe, che grande errore s'era fatto à lasciare di andare con tanto uantaggio ad assaltare il campo del Rè, doue haueria hauuti dietro lespalle quelli di Acquadia, quando era senza caualli. Ma all'hora non era bene de combattere essendo l'hora tarda, lontano quattro miglia dal campo loro: & per contrario, hauendo il Rè la retirata tanto vicina al campo suo; e con questo parere il Prencipe ordinò, che si ritornassero al campo loro, & auenne che quella sera medesima arriuò il Duca Giouanni, con le sue genti al campo del Prencipe; e'l Piccinino si dice, che andò à visitarlo, e gli disse tutto quelch' era passato il giorno, e conchiuso, che se'l Duca uolea ricouerare il Regno, bisognaua far pigliare il Principe, e porlo sopra una galera, e mandarlo à Marsiglia, poiche si vedeano tanti manifesti segni, che non uoleua sar perdere à Rè Ferrante il Regno, ma solamente trauagliarlo. Questa giornata accrebbe grandemente la riputatione, e l'animo del Rè, il quale attese à sar piantare l'artegliaria per battere la Terra, la quale fra pochi di fu pigliata p forza. Di là fù consegliato, che andasse sopra ad Vrsara, come Terra attissima à far correria per tutta Puglia piana, & essendosi appressato alla Terra, i Terrazani mandaro à patteggiare di rendersi se tra quattro di non gli uenea soccorso, & il Règli concesse questo patto, perche desideraua grandemente, se i nemici ueneuano per soccorrerli, di far fatto d'arme, perche la Regina Isabella hauea mandato auiso al Rè, che'l Prencipe di Rossano con cinque cento huomini d'arme, e doi milia fanti si dicea, che uene ua in Valle Beneuentana, il che sarebbe stato gran pericolo di inchiudere il Rè, e mandarlo in ruina; ma questo auiso non su uero, perche quel Pren cipe, che ualeua poco, & sapeua meno, e non antiuedeua la rouina sua, che era connessa con quella de lo Duca Giouanni, attendeua ad altre co se di pochissima importanza, quando il messo di Vrsara giunse al campo del Prencipe, intese, che sen'era andato ammalato in Spinazola, e dato l'a uiso al Duca Giouanni del tempo di quattro dì, c'haueano pigliato d'intertenersi aspettando il soccorso. Il Duca co'l conseglio del Piccinino si venhe à ponere à Troia, donde non solo potea prohibire le correrie dell'esercito del Rè per Puglia piana; ma speraua di tentare qualche occasio ne di soccorrere Visara. Collocato dunque il campo, il luogo auantagio so alla radice del Monte di Troia, speraua potere togliere l'acqua all'eser cito del

cito del Rè; al Rèpiacque molto quelta occasione, che se gli daua di saregiornata, perche si trouaua hauer consumato tutto il suo resoro; el Du ca di Milano, e'l Papa somministrauano con gran parsimonia le paghe; onde preuedeua, che presto l'esercito suo saria dissipato, e haurebbe ogn'uno pigliata la uia sua. Vscito dunque dal campo con animo di fare fatto d'arme, andò verso il campo del Duca, il quale similmente deside. raua di pigliare quella occasione, poiche non vi era il Prencipe, che soleua impedire il venire à giornata, vscì con molto animo à rentare la fortuna: e benche dalla parte sua il Piccinino hauesse fatto quanto si potea fare per ogni gran Capitano; e similmente Hercole d'Aeste all'ultimo non po tendo resistere alla forza, & alla fortuna del Rè, su rotto, e con parte della sue genti si ritirò à Lucera. Giouan Cossa, che à quella giornata non hauca lassato di fare officio di valentissimo Caualiero, & Capitano, si ricupe rò à Troia, ch'era la sua, con speranza di tenerla con quelli soldati, che l'haueano seguito dalla rotta; ma perche hauea mal trattato il Vescouo di quella Città parente della famiglia de' Lombardi, quelli-ualsero tanto nella Città, che lo strinsero à retirarsi nel Castello, e diedero la Città al Rè; il Cossa uedendosi inchiuso, & intendendo tutta uia, che dalla rotta non erano saluati tanti insieme co'l Duca, e co'l Piccinino, che potessero sperare di resare presto l'esercito, tentò di rendersi per mezzo di Alessan dro Ssorza stratello del Duca di Milano, il quale l'era grande amico, & ottenne co'l mezo di lui di uscirsene libero, & andare à trouare il Duca. Il Rè hauendolo molto laudato di ualore, e di fede, si sforzò di persuader lo, che volesse restarsi nella Patria, che bastaua d'hauere sidelmente serui to al Duca fino all'ultimo, che si potea dire già fore del Regno, che non era tenuto seguirlo in Francia; egli rispose, che ringratiaua la Maestà sua, c che esso stimaua tanto la laude, che sua Maestà gli hauca data di sede, che non uolea ponerla in pericolo sotto il giuditio di altri, che non sossero della medesima opinione, ch'era la Maestà sua. Il Rè per uincerlo di cortesia, il mandò ad accompagnare sino in luogo sicuro, e di più gli donò tutti li parenti, ch'erano restati pregioni à quella giornata. Quessa rotta pose in tanta grandezza lo stato del Rè, & in tanta declinatione la parte Angioina, che Giouan Caracciolo Duca di Melse subito venne à trouare il Rè, e renderse, e tutto lo stato suo; & perche Alessandro Sforza era mezo, & haueua ordine dal Duca di Milano di promettere, & assicurare tutti gli Batoni che si uoleuano rendere; il Rè dissimulò quella uolta di tenerlo, come sè poi à molti altri, & punirlo; ma con parôle molto hu mane, quel di medesimo, che venne lo rimandò à Melse, ricordandogli solo, che per inanzi hauesse da viuere quieto. Il Prencipe di Taranto dopò questo consideraua, che non restaua al Rè di fare altro, che uenire ad espugnarlo, deliberò di mandare à dimandar pace al Rè per due suoi inti

miser-

mi seruitori, l'uno chiamato Antonio Guidano di San Pietro in Galatina e l'altro Antonio d'Aiello di Salerno; questi arriuati al campo suro be nignamento accolti dal Rè, & esposta, che hebbero l'imbasciata: il Rè retirato co'i suoi Conseglieri dimandò il parere di tutti, & alfine à malgra do di tutto l'esercito accettò di uoler far la pace, perche tanto gli Capitani minori, e maggiori, quanto i soldati, che vedeuano già l'impresa vinta, desiderauano, che si andasse à priuare dello stato, e di tutte le sue ricchez ze il Prencipe, perche tutti ne sperauano alcuna parte; ma il Rè, che sape ua l'estreme ricchezze del Prencipe, che non erano molto diminuite per la parsimonia, che hauea usata alle spese della guerra, volse ponei si in sicu ro, e non ridurlo à tanta disperatione, che aprendo le casse, mandasse al Piccinino denari da poter rinouar la guerra, e però subito mandò l'Imba sciatori suoi insieme con quelli del Précipe à dire, che desideraua più che ogni altra cosa, la pace, e cosi su concluso, che da una parte ando Antonello di Petruccio Secretario del Rè, insieme co'l Cardinale Rouarella, che era Legato del Papa, e da l'altra glimbasciatori del Prencipe à tratta re le cond tioni della pace, la quale su conchiusa in questo modo; che tutre le cose passare, e gli danni fatti dall'una parte & dall'altra si hauessero à ponere in silentio, e che'l Frencipe potesse tenere turre le Città, Terre e Castella con qu'el medesimo dominio, e priuilegij, che tenne in uita di Rè Alfonso, che susse gran Contestabile del Regno come su in tempo di-Rè Alfonso, e che hauesse l'assignamento di cento milia ducati d'oro per la paga de gli soldati, e súa, ogni anno sopra li pagamenti fiscali; e dall'altra parte, che habbia il Prencipe da cacciar di Puglia, e da tutte le Terre sue il Duca Giouanni, el Piccinino tra quarata di;nè in secreto nè in palese dargli nulla spetie di sauore, e di aiuto; e'l Rè promette assicurargli, che vadano done più gli piace; che sia licito al Rè di sar guerra à chi gli piacerà, e di quelta pace similmente intrò per Melleuadore il Cardinale in nome del Papa, & Antonio Trezzo Imbasciadore del Duca di Milano; dopò questo il Rèassiculato dal Prencipe, pigliò il camino di Capitanata, e quelli di Lesina, de la Precina, e de la Serra Capriola apersero subito le porte con l'esempio de quali si resero Montorio, Sangiuliano, & molte altre Castella; ma essendo già finito l'Autunno, non trouandoss strame per gli caualli, gli soldati sdegnati della pace, che gli hauea tolto ogni speran za di guadagno, e nedendosi portare per quei luochi poneri, e bisognosi di ogni cosa, cominciaro ad accennare d'ammottinarsi, per la qual cosa il Refu persuaso, che si retirasse in luoghi più ameni, e più abondanti di cose necessarie; e così andò ad espugnare Nicolò Sanframondo, Conte di Campo basso, e per la prima cosa pose l'assedio à Ponte Landosso, il quale, benche sosse con presidio, che s'haurebbe potuto tenere alcun tempo, fù pigliato quali à battaglia de mani, e saccheggiato, & arso; & perche le

altre Castella del Conte erano contigue ad Abruzzo, e già cominciauano ad essere couerte di neue, il Rè non non uosse passare più auanti: ma riceuuto Cerreto, Telesa, & Caiazze, innanziche distribuisse le genti alle stantie, andò per pigliare Pote Latrone Castello della Baronia di Formicula; ma su si ben diseso dal presidio, che ui hauea messo il Prencipe di Rossano, & era tanto male ageuole lo assedio, perche non si poteua uietare, che non venisse ogni di soccorso di tutte le cose necessarie, su stretto lasciar l'assedio, e ridursi à Capua, hauendo distribuite le genti dell'esercito per gli luoghi conuicini, e di poi se ne venne à Napoli, doue su riceuuto, come vincitore. Tra questo tépo il Piccinino insieme co'l Duca, che si erano retirati dopò la pace del Prencipe di Taranto in Abruzzo, hebbe ro una commodità di rifare in parte il dano riceuuto à Troia, perche Ru giero Accloccemura figlio di Lionello Conte di Celano, del quale sù è fatta più uolte mentione, si suggi da Giouanna di Celano sua matre, & an dò à trouargli, sdegnato, che la madre, di cui era il Contado, signoreggiaua, come cosa sua dotale, e sacea poco conto di lui, & ottenne, che'l Picci nino andasse à ponerlo in possessione dello stato, e parea, che fusse troua ta via di rinouar la guerra; perche il Duca Giouanni andò à tenere in fe de il Prencipe di Rossano, e parea, che non sosse poca parte del Regno, tenere l'Abruzzo, e tutta Terra di Lauoro di là del Volturno; andato dun que il Piccinino trouò quella Contessa di Celano che si era ridutta con tutte le cose più pretiose in Gagliano Castello della Valle di Subriaco, ch'era pure del Contado, & andò ad espugnarla, doue si hebbe poca fatica, ancor che quella Donna si sforzasse urrilmente di resistere con grandissime promesse, che sece à quelli, ch'erano alla guardia del Castello; su cosa miserabile uedere una matropa nobilissima, pocanzi Signora di tãte Terre, e di tante ricchezze, uscire senza hauere nè del figlio, nè dal Piccinino alcun segno di rispetto, ò di misericordia, menarsi prigione. In quel tempo su fama, che Matteo di Capua, doue era Vicerè, e Capitan Ge nerale in Abruzzo hauesse lasciato di dar soccorso alla Contessa, per non uedere l'ultima rouina del Piccinino, ch'era suo grandissimo amico; con questa preda hauendo cominciaro à rifare l'esercito il Piccinino andò ad assediare Sulmone con speranza, che per essere il mezzo dell'inuerno l'ha ueria pigliata auanti, che'l Rè l'hauesse potuta soccorrere; e perche sapea, che non era molto ben fornita di cose necessarie à viuere, venne in speranza d'hauerla per fame, e postosi esso con parte delle genti à Pentima, collocò Antonio Caldora à Pratola, e Restaino à Pacentro, ese una gradissima trincera intorno alla Città, si che nè Matteo di Capua, nè Ro berto Sanseuerino poterno mai mandar soccorso; Talche i Solmonesi uin ti da necessità, mandaro ducento Cittadini con alcuni altri di notte per luoghi deserti fino à Caramanico; e quelli, che andauano à far le guardie

accorti

accorti delle pedate, c'haucano lasciate segnate sopra le neue della via, c'haueano fatta, poiche lo dissero à Restaino Caldora; Restaino con nume ro buono di gente si pose al passo, e quando tornauano con alcune some di grano, e con alcuni sacchi al collo, gli sè prigione tutti, e quelli che non erano di Sulmona, & erano venuti à pagamento suro tutti appicati, e gli altri tenuti prigione in Pacentro; per questo quelli di Solmone, il settimo mese dopò l'assedio suro stretti de si rendere. Venuta poi la primauera il Rè data la paga à i soldati, usci al Mazzone delle rose, doue conuenne tutto l'esercito per debellare il Prencipe di Rossano, e de là passò sino al siu me Sauona, che è que miglia lontano della Torre di Francolisi, doue stet te molti di accampato, tenendo dubbio il Prencipe da che via hauea d'as saltarlo, il quale credendo, che'l Rè uolesse assaltarlo per la via di Caseano mandò là vna gran parte de i caualli, e quasi tutta la fantaria, ch'egli hauea, & egli da Sessa caualcaua horquà, horlà prouedendo per tutti gli passi, che non si potesse entrare dal Rèsenza gran contrasto, con lui era an chora il Duca Giouanni, il quale similmente andaua con grandissima diligenza ad opponersi douunche sentiua sospetto, ò grida; e'l Rèstette in speranza molti di di finir la guerra con poca fatica, perche Napolione Or sino, e Federico d'Vrbino erano à Sora con genti del Papa, & esso credeua, che al primo auiso suo per lo paese dell'Abatia Casinense hauessero assal tato per fianco lo stato del Prencipe; ma quelli per molto che fossero dal Rè sollicitati à farlo, non si uossero mouere senza ordine del Papa, e la causa sù, che il Papa non gli hauea mandati à dare aiutò al Rè, perche già non bisognaua essendo tanto estenuato lo stato del Duca d'Angioia; ma solamente, perche pretendea, che'l Ducato di Sora, il Contado d'Arpino, e lo Contado di Celano fosse stato un tempo della Chiesa Romana; ma il Rè per togliere questa difficultà diede in nome di dote il Contado di Ce lano ad Antonio Piccolomini Nepote di Papa Pio suo Genero, con conditione, che reconoscesse per supremo Signore il Rè, e morto Papa Pio con la medesima coditione diede il Ducato di Sora ad Antonio della Ro uere Nepote di Papa Sisto, al quale poi collocò Caterina siglia del Prenci pe di Rossano, perche dopoi che hebbe disfatto il Prencipe, pigliò pensie rodi collocare tutte le figlie per esserno nate da Dionora d'Aragona sua Sorella; Vscito dunque il Rè di questa speranza determinò con le sorze sue di finir la guerra, & assaltando vna gran monitione, che'l Prencipe ha uea fatta dal passo di Cascano sino alla marina, dopò alcuni di penetrò per sorza nel piano di Sessa, & andò à poner l'assedio alla Rocca di Mondragone, ch'è un Castello posto nell'ultime parti del Monte Massico, che dalla parte di mezo di uede la Marina, e da quella di ponente scopre lo pia no di Sessa, e di Leuante sino al paese di Capua, e di Linterno; e perche è tanto malageuolela salita in quel Monteanchora in tempo di pace gli ha bitatori

bitatori hanno edificato un casale, che si chiama si Marci, elàhabitano: ma in tempo di guerra si retirano alla Rocca. Il Rè uenne, e si pose co'l ca po à li Marci, e di là si sforzò con grandissima fatica di guastatori, e di animali di salire l'artegliarie ad un Colle, che per una ualle era separato da la Rocca; e poiche l'hebbe salite trou d'essersi affaricato inuano, perche da quella parte erano tanto basse le mura per la gran sicurtà, che l'ha uea per essere da quella parte la Terra inaccessibile, che quando le bom barde tirauano, ò passauano per sopra le mura, ou ero percoteuano in uano quelli acuti, e viui Sassi del Monte, e non ciera rimedio; e perche à guardia delle bombarde erano alcune compagnie di soldati à piedi, & à cauallo: il Prencipe, e'l Duca Giouanni con una buona quantità di fanti andaro di notte, & assaltaro quelli, ch'erano nel presidió, e pigliarono il bastione, & alcuni buoni soldari, e nobili dell'esercito del Rè, che stauano à quella guardia, è se alcuni, che faceuano la guardia al campo, che era a li Marci non hauessero inteso il rumore, e riferitolo al Rè, già il Duca, el Prencipe s'haueriano portato à Sessa l'artegliarie; ma il Rèsù tanto presto à mandare soccorso di mano, che quelli, che si ssorzauano tirare l'arteglia ria, e co'i pregioni si ridussero à Sessa. Il Rè adirato con quei Villani del Castello, che si teneano, non mancaua di menacciarli; ma non giouò niente perche venne vna pioggia à tempo, ch'essendo in tutto mancata l'acqualeuò di necessità quelli da rendeisi, essendono per uia d'assalti sicurissimi, & per questo il Rèlasciò l'assedio vinto da necessità, e cominciò à dare per alcune vie al Prencipe speranza di pace. Scriue il Pontano, che in questa guerra seguì sempre il Rè, & quelli della Rocca vedendosi in tutto mancare l'acqua stauano per mandare à rendersi, quando alcum Preti, & altri della Terra persuasi dal Diauolo, che l'ira di Dio haue ria satto turbare l'aere, e mouere tempestati, scesero per quelli luoghi inaccessibili la Croce di Christo, e con infinite bestemie la buttaro de atro il mare, e che nel medesimo tempo un'altro Prete pose nella bocca, e nel palato di vno asino la Santissima Eucarestia, el'atterraro viuo innati la porta della Chiesa, e che si mosse subito dopò questo fatto tal tempesta in mare, & in Ciclo, e tanta pioggia, ch'empì tutte le Cisterne, e che questa fù la causa, che'l Rè lasciato l'assedio, sapendo, che non potea pigliare la Terra peraltro, che per sete, si rerirò al campo uecchio al Sauono. E'l Prencipe, che dubitaua, che i Vassalli non si ribellassero, trouandosi Sessa mal munita di grani, mandò à trattare la pace, e per mezo del mede simo Alessandro Sforza, e del Cardinale su conclusa, che si hauesse da firmare con nuouo vincolo di parentado, e che'l Rè desse, à Giouan Battista di Marsano siglio del Prencipe Beatrice sua siglia, che poi su Regina di Vogaria, la quale su subito mandata a Sessa ad Elionora Principessa di Marsano, come pegno di sicurtà, e di pace certa; al Duca Giouani su data

ficurta

sicurtà di andare done gli piaceua. E se n'andò ad Ischia; e'IRè nell'ultima parte dell'estate andò in Puglia, e tentò Lucera con l'assedio d'alcuni di,nella quale era grandissima quantità di scoppettieri, e di altreartegliarie cosi ben collocate cotra l'campo, che l'Rèuedendo morire ogni dìgran quantità de gli suoi, si leuò dall'assedio, & andò à Mansredonia, la quale per mezzo di Barnaba di Barletta sotto specie di rendersi in mezzo del patteggiare su presa, esaccheggiata; el Rè n'hebbe gran di spiacere; & andando verso Barletta vennero à lui Antonio d'Aiello, & Antonio Guidano Imbasciadori del Principe di Taranto, ch'erano da lui mandati al Papa; e'l Règli persuase, che tornassero al Prencipe, il quale duoi di dapoi, che quelli suro tornati; morì nel Castello di Altamura di notte con sossitione, che sosse stato assogato, perche si seppe, che l'uno, e l'altro Antonio erano uenuti in sospetto d'hauere trattato co'IRè contra di lui; e che vn paggio, che solea stare auanti la camera intese, che'l Prencipe murmurando trà se stesso solo hauea minacciato, com'eran'arriuati in Taranto fargli mozzare il capo, e quelli, che l'intesero dal paggio, si dice, che intrando di notte alla Camera del Prencipe, comegli hauessero à dire cosa di grande importanza, lo strangolaro, e man daro subito al Rè l'auiso della morte, e già la mattina si conobbero molti segni di morte uiolenta. Il Rè come seppe la morte mandò Marino Tomacello ad Altamura, doue trouò dodecimilia ducati d'oro, e bona somma di argento, e d'oro, e lo condusse dou'era il Rè, il quale chiamato l'esercito, ch'era in Manfredonia, venne à Trane con disegno di aspettare quel che si farebbe da gli Vassalli del Prencipe dopò la morte di lui, & hauendo inteso, che Giulio Antonio d'Acquauiua, come su è detto, Genero del Prencipe hauea cinquecento huomini d'arme, esi sforzaua d'intrare à Bari, doue sapea, che nel Castello erano quaranta milia altri ducati d'oro; andò à Terlizzo, e di là trattò insieme di hauere Bari, & anchora di ridurre à deuotion sua Giulio Antonio, il quale vedendo, che'l figlio bastardo del Prencipe, che s'intitolaua Conte di Lecce non era habile à succedere à tato stato, & che gli popoli tutti inclinauano alla deuotione del Rè, ven ne con grandissima siducia à trouare il Rè, & à consignarli tutte le sue genti, e da quel di il Rèlo tenne in honorato luogo, e se ne serui in pace, & in guerra con grandissima sede; assicurato dunque di tutte le altre prouintie eccetto di quella parte di Abruzzo, che teneano i Caldori, el Piccinino; il Rèse ne uenne in Napoli con grandissima letitia di tutto il popolo, done essendo stati in sesta molti di, si uoltò à ricouerare il Castello de l'Ouo, il quale si teneua per Giouan Torella Castellano d'Ischia da un suo ministro, e perche era ridutto à tanta estrema necessità di cosa da viuere, si rese subito. In quel tempo Na-

poli cominciò ad essere infestata di peste, e'IRè si retirò alcun tempo à Capua, & alcuno ad Auersa, estercitandos alla caccia, & essendo venuta la primauera, chiamò l'esercito à Sauona à quel medesimo campo, doucera stato altre uolte, e di là mandò ad ordinare al Prencipe di Rosano, che uenesse subito al campo sotto pena di ribellione; il Prencipe ricordeuole della natura del Rè, e de le offese, che gli hauea fatte, stette in gran confusione nel risoluersi s'hauea d'andare, perche sapea bene la natura del Rè, il quale hauendolo mandato à comandare sotto pena tanto formidabile, dimostraua segno di animo poco pacificato, ch'essendono tra loro duoi vincoli tanto stretti di parentado, parea cosa molto impropria, che una pace tanto amoreuolmente fatta sotto la parola de Papa, edel Duca di Milano, haueria bastato ogni semplice lettera à farlo uenire. Fù opinione, che per uera gelosia, ch'egli hauea della moglie elesse più tosto di ponersi in quel pericolo, che poi trouò, che partirsi, che poteua ageuolmente saluarsi ad Ischia; andò dunque nascon dendo quanto potea il sospetto, e la paura, e'l Rènon potè tanto dissimolare il mal'animo suo, che'l Prencipe non s'accorgesse di quel c'hauca da essere, e si trouò pentito d'essere andato, & un di passeggiando per lo campo di mattino à cauallo, fù detto al Rè, che andaua molto turbato, sospirando, e'l Rè indouino di quel che egli pensaua di fare mandò à pigliaregli passi, talche dando di sproni il Prencipe al cauallo si pose à fuggire uerso Carinola, etrouò al guado del fiume quelli che lo pigliaro, e conducto auanti al Rè su subito mandato legato in Napoli. Il Pontano scriue, che Rè Ferrante haueua intercette lettere, che scriuea ad Ischia al Duca Giouanni, e che per questo il Rè sece pigliarlo; ma non è da credere, che se fosse stato uero, che'l Prencipe hauesse scritto, essendo la marina di Sessa tanto vicina ad Ischia, non era possibile, neè credibile, che la lettera fusse stata intercetta, e che esso non l'hauesse saputo, & in tal caso non saria andato, se non come hauesse uoluto andare uoloutariamente à morire. Il Rè mandò subbito à pigliare il possesso di tutto lo stato, e sè uenire subito in Napoli la Prencipella, e gli figli insieme con la figlia sua, c'hauea promessa per moglie al figlio del Prencipe. Fatto questo, passò in Abruzzo per debellare i Caldori, & andò à ponere l'assedio al Vasto d'Amone, ch'era stata la sedia di Giacomo Caldora in tempo di verno, & Antonio Caldora, che già hauca provisto questo assedio, haucua posto in presidio di quella Terra i più fedeli, e Veterani soldati, essendosi esso retirato ad un Castello chiamato Riparella, di natura inespugna bile, haueua lasciato capo di quel presidio Rinieri de Ligni Caualiero Napolitano fratello carnale della sua seconda moglie, il quale era di cor po, e di animo ualoroso, & intrepido, per uirrà del quale il Rèpoi lasciò assedio con molta perdita degli suoi, e se ne retornò à Napoli, e diede il

carico

carico à Giacomo Carrafa, che stesse con parte del suo esercito, ch'era diuiso nelle Castella vicine al Vasto, che non andasse uettouaglia, speran do di hauerlo per same; ma poiche il Resu partito d'Abruzzo, Antonio partito da Riparella ando à ponersi dentro il Vasto, e di là mando Restai no suo figlio à trouare il Rè, e per mezzo del Legato del Papa, e di Alessandro Sforza, trattare qualche partito honesto di rendersi; ma tratanto Pietro, Thomaso, e Francesco de Santi, ch'erano molto potenti in quella Terra, introdussero i soldari del Rè, e resero la Ferra; & Antonio restò preggione à tempo, che già Restaino haueua ottenuto con honesti patti quelche desiderana. Antonio per ordine del Rèsul condutto preggio. nead Auerla. Scriue Giouan Simonetto ne i gesti del Duca Francesco; che il Duca hebbe per molto male, che il Rè cosi presto hauesse rotto i patti al Prencipe di Rossano, & ad Antonio Caldora, che s'erano resisset to la parola sua, e che questo su causa, che il Rè liberò Antonio, e gli die de una pensione, colla quale potesse uiuere in Napoli insieme con la moglie, e co'i figli, che altramente l'haurebbe fatto morire; ma non però otrenne, la libertà del Prencipe; ma Antonio cadutto duoi uolte da tanta gran fortuna che uentidoi anni auanti s'era uisto Signore d'uno esercito à tutta Italia formidabile, e di Bari, e di un numero di Città, Terre, e Castella, ch'erano non picciola parte del Regno, non potendo soffrire quella vita priuața, per mare si fuggi da Puzzuolo, & vsci di Regno, & all'ultimo in casa d'un soldato di Hiesi della Marca, ch'era stato creato di Giacomo Caldora suo padre, morì in gran pouertà. Scriue il Pontano, che s'hauesse hauuto tanto debeni dell'animo, quanto hauca hauuto dello corpo, saria stato uno degli rari huomini, che sossero nati in Italia; ma per male contrapesare le cose sue, e per la speranza di essere quelche non potca essere, si ridusse à tale, che non su niente, con rouina della samiglia sua, la quale nell'esercitio dell'arme era famosa per tutta Europa. Tolto l'ostacolo de'i Caldori, tutto Abruzzo si ridusse à deuotione del Rè, e gli Aquilani per mezzo d'Alessandro Sforza si resero al Rè, il che accrebbe la reputatione, e fù il colmo della uittoria del Rè, perche quella Città à quel tempo era potente, e solita d'essere tenuta da i Rè di Napoli più tosto per confederata, che per soggetta, perche gran parte de' Cittadini inclinauano à rendersi al Papa. In cosi selice stato del Rè, sol'una cosa pareua molesta, che Carlo Toreglia, che teneua ad Ischia orto galee con Giouanni suo fratello, ch'era Signore, e Castellano d'Ischia, ogni di infestaua Napoli, e saceua impersetto il piacere della vittoria, anchora che quelli, che stauano nell'Isola in nome del Rè, si sforzassero di tenere in freno l'uno, e l'altro de gli fratelli; talche su necessario al Rè mandare in Caralogna al Rè Giouanni d'Aragona suo Zio, per sar venire Galserano Ricchisens, con vna quantità di galee di Catalani per finire in tutto queste reliquie di guerra; e'l Duca Giouanni vedendo tutti i Parteggiani suoi, ò morti, ò preggioni, ò in estrema calamità con duoi galee se ne andò in Prouenza; e scriue il Pontano, che lasciò nel Regno, e massime appresso la nobilità un grandissimo desiderio di se, perche era di gentilissimo costume, di fede, e di lealtà singolare, di grandissima continentia, e fermezza; buonissimo Christiano, liberalissimo, e gratissimo, & amatore di giustitia, e sopra la natura di Francesi graue, seuero, e circospetto. Per tante virtù di questo Prencipe si mossero molti Caualieri del Regno à seguire la fortuna sua, e andare con lui in Francia: tra i quali, e più Illustri suro il Conte Nicola di Campo basso, Giacomo Galeotto, e Rossallo del Giodice. duoi saliro in tanta reputatione di guerra che'l Galeoto su Generale di Rè di Francia à la battaglia di Santo Albino, dou'hebbe vna gran vittoria; e Rossallo in la guerra del Contado di Rosseglione su Generale del medesimo Rè in quella frontiera contra I Rè d'Aragona, done fece molte honorate fattioni; & il Rè li diede titolo di Conte Castrense. Dopò la partita sua uenne l'armata di Catalani, e fatto, fatto d'arme con Carlo Toreglia lo ruppe, e se pregione; onde Giouan Toreglia vinto da necessità, trattò di rendersi per mezo di Lupo Scimenes d'Vrrea Vicerè di Sicilia; & perche Rè Alfonso haueua fatta Ischia Colonia de Catalani; il Rè Ferrante dubitaua, che quelli non alzassero le bandiere del Rè d'Aragona suo Zio, e lo sacessero pensare all'impresa del Regno, si contentò sare larghissimi patti al Toreglia, liberò Carlo suo Frate, e gli diede cinquantamilia ducati, e gli restituì due di quelle galee, ch'erano state piglia te alla rotta. In questi tempi medesimi il Conte Giacomo Piccinino per mezzo del Duca di Milano s'accordò co'l Rè con patto, che si potesse retenere Solmona con titolo di Prencipato, e molt'altre Terre, che congli soldati suoi teneua in Abruzzo; ma pochi di dapoi l'accordo, il Rè fingendo desiderio di uolerlo uedere, se opera co'l Duca di Milano, che l'assicurasse, che venesse à Napoli, e venne con quella sicurtà, e con un'huomo del Duca chiamato Bruccardo Persico, e su ben riceuuto dal Rè, ch'era Mastro solertissimo di simolare, e dissimolare. Ma pochi di dapoi uolendosene tornare, su fatto pregione insieme con Francesco suo figlio, e pochissimi di dapoi morì nel Castello Nouo di Napoli. Il Duca di Milano mostrò di hauerne gran dispiacere, e per dare à credere al mondo, che uolea resentirsi di questa, e di tant'altre cose, c'haueua fatte il Rè in non far buona la parola sua, mandò à comandare à quelli, che conduceuano Hippolita Maria sua figlia, c'hauca promessa per moglie al Duca di Calabria primogenito del Rè,

del Rè, che si fermassero à Siena. Ma il Rè subbito scrisse al Duca, · & à gli altri Potentati d'Italia, che l'hauea fatto pigliare, perche haueua scouerto, che faceua gran machine contra di lui, e che era morto cadendo da una senestra, e che la morte sua doueua essere tenuta per bene da tutta Italia, e cosi uenne ordine, che la sposa venesse in Napoli: ma non mancaro di quelli, che pensaro, e dissero, che il Rè l'hauea fatto pigliare, e morire con nolontà del Duca di Milano, il quale conoscendo il grandissimo ualore del Piccinino dubitaua, che potesse occupare il Ducato di Milano, lasciando egli i figli piccioli, & essendo appresso de'i Milanesi in gran reuerentia la memoria di Nicolò Piccinino suo padre, e la virtà d'esso Giacomo, che haueua militaro per Milanesi auanti che si rendessero al Duca. Ma il Duca Giouanni; come su giunto in Prouenza non stette in otio, perche su chiamato da Catalani, ch'erano ribellati dal Rè Giouanni d'Aragona, il che aggiunse selicità alla selicità di Rè Ferrante primo, perche siassicuto in un tempo duoi Emoli, del Duca Giouanni, e di Rè Renato suo padre, e del Rè d'Aragona, chesiteneua per certo, che se non hauesse hauuto quel fastidio del Duca Giouanni, haueria cominciato à dare quella molestia à Rè Ferrante, che diede poi à Rè Federico il Rè Ferrante Catholico, che successe à lui; e però il Rè Ferrante mandò alcune compagnie d'huomini d'arme in Catalogna in soccorso del Zio; perche essendosi ribellato il Contado di Barselona contra Rè Giouanni, chiamò Rè Raniero per Signore, perche era nato da una Sorella di Rè Martino d'Aragona, & hauea le medesime ragioni soura quello stato, e sopragli Regni d'Aragona, di Valentia, che hauca hauuto il padre di Rè Alfonso, e di esso Rè Giouanni, ch'era nato dall'altra Sorella, e'l Duca Giouanni figlio di Rè Renato subito arrivato in Francia dapoi che parti dall'impresa del Regno, andò à quella impresa, come Vicario del padre, e signoreggiò fino all'anno 1470. nel quale anno morì in Barselona, e questa su grandissima ventura di Rè Ferrante, che hebbe tanto spatio di fortificarsi con lo parentado, che seguì del Duca di Milano, che pigliò la figlia di quel Duca per Nuora, e poi diede la figlia ad Hercole d'Aeste Marchese di Ferrara, e dopò la morte di Papa Pio, e di Papa Pao lo secodo, apparentò con Papa Sisto, conoscendolo per Prencipe di gran spirito, e diede il Ducato di Sora, c'hauca leuato à Giouan Paolo Cantelmo, ad Antonio della Rouere fratello del Papa, e uisse in gran felicità, nella quale non ricordandosi de gli benesicij, che gli hauea satti Iddio, cominciò à regnare con ogni spetie di crudeltà, & auaritia, non solo contra quelli, che alla guerra passata haueano tenuta la parte contraria; ma anchora contra di quelli, che più l'haueano XX3 seruito,

seruito, perchetutti gli privilegij, che sece intempo di necessità gli reuocò, e principalmente à Roberto Sanseuerino Prencipe di Salerno, che oltra gli patti, c'hauea promessi per capitoli, gli hauea fatto priuilegio di Salerno con titolo di Prencipato, nel qual priuilegio asseriua, che Roberto l'hauea solleuato da estrema miseria, e potea dire, che gli hauea dato il Regno recuperando la Prouintia di Prencipato, di Basilicata, e di Calabria. Dishonorò molte case principali, le quali si tacciono per non offenderle, pigliandosi publicamente dalle case de i padri le figliuole, e togliendole à mariti Illustri, à cui erano promesse; à questo s'aggiunse l'esempio, che diede ad Alsonso suo Figlio primogenito Ducadi Calabria, il quale seguendo il medesimo stile, accumulò tanto odio all'odio, c'hauea acquistato il padre, che non solo da i sudditi del Regno; ma di altri Potentati d'Italia sè desiderare la rouina sua; e perche tanto il padre, quanto il figlio conosceuano la mala volontà uniuersale, e però voleano uiuere sempre armati tenendo tante genti di guerra, che potessero tenere in freno i soggetti, che non si ribellassero. Cominciò à far guerra con gli vicini, per hauere occasione di nutrir l'esercito in paese d'altri, e satta lega con Papa Sisto, mosse guerra à Fiorentini, & indusse Lorenzo di Medici, che reggeua all'hora la Republica Fiorentina, che per mezzo di alcuni Mercadanti, che negotiauano ne' i paesi del Turco, che uenesse il Turco nel Regno, come già venne nello anno 1480. benche venne il Turco fino alla Velona, e mandò Acomatto Bassa ad occupare Otranto con cinque milia caualli di gente bellicosissima : e se non fosse stato l'interesse di tutti Prencipi Christiani, che si mossero à dargli aiuto, era in grandissimo pericolo il Regno di perdersi, perche con tutti gli aiuti stette un'anno à ricouerarsi Otranto, & vi mori il siore de i Capitani, e de'i Caualieri del Regno Veterani, e famosi; perche vi morì Mattheo di Capua Conte di Palena Capitano uecchio, e per tutta Italia reputato, e similmente il Conte Giulio d'Acquauiua Duca d'Atri, il quale haueua hauuti i sopremi honori della Militia da Rè Ferrante; morì anchora Don Diego Cauaniglia, & un gran numero di Cauaglieri molto honorati. Finita questa guerra, cominciò ad insestare Papa Innocentio con dire, che per le granspese; che faceua alle genti d'arme, poiche era coutra Turchi quasi il propugnacolo d'Italia, che se gli relassasse il censo solito da pagarii alla Chiesa; del che stando il Papa mal contento diede occasione à i principali Baroni del Regno di congiurarsi, e durò più d'un'anno la guerra; ma perche Papa Innocentio era più atto alla pace, che alle cose di guerre, auuenne, che hauendo condotto Roberto Sanseuerino

Conte

Conte di Caiazza ch'era il più stimato Capitano d'Italia. Il Duca di Calabria, che staua con l'esercito all'incontro, pensò una astutia con la quale fini la guerra, perche essendo stato il Conte di Caiazza altre uolte al soldo di Rè Ferrante, il Duca, che lo conosceua, gli mandò secretamente à dire, che se leuasse la protettione de i Baroni, e gli mandò carta bianca, che dimandasse quelli capitoli, e quelle gratie, che uolea, che le haueria fatte passare dal Rè suo padre. Il Conte ò sosse stato, che uolesse da uero accettare il partito, ò perche gli venesse à bene tenere in parole il Duca finche l'essercito ce gli Baroni del Regno venisse à giungersi con lui, & inchiude: re l'elercito del Duca, mandò à cercare, che gli desse il Rè Sanseue; rino, Foggia, e Barletta con la Dogana delle pecore; e'i Duca com'heb-l be questa risposta la mandò subito al Papa dicendo, che uedesse di cui si seruiua, e che era meglio niuere quieto, e tenere il Rè, e lui per buom amici; il Papa com'era sospettissimo, e timido subito persuase à i Baroni, che uolessero accordarsi co'l Rè, perche haueria trattato, c'haueriano hauute buone conditioni, e nel medesimo tempo sospese le paghe all'esercito del Conte di Caiazza; i Baroni per non potete far'altro s'inclinaro ad accordo cercandolo con le maggioricautele, che gli sù possibile, e uossero, che'l Rè Giouanni di Aragona, e Rè Ferrante Catholico, che era all'hora Rè di Sicilia, & haues per moglie la Prencipessa di Castiglia, che poi ne su Regina, mandassero Imbasciadori, che promettessero in nome loro la sicustà di quella pace. Il Conte di Caiazza sentendosi calunniare di trattato di tradire il Papa e gli Baroni, diceua, che niuno huomo di giudicio deuea credere tal cosa, perche sapendo esso, che Rè Ferrante non attendea mai cosa, che prometteua, non si potea credere, ch'egli susse stato tanto sciocco, c'hauesse hauuto da inclinarsi à dimandaretanto cose souerchie, che ogni leale Rè potea negarle dopò d'hauerle promesse. Firmata la pace à dodeci di Agosto dell'anno 1486. doue interuenne il Conte di Tendiglia Imbasciadore degli Rè di Spagna, e di Sicilia. Ma il Duca di Calabria, che sitrouaua in Campagna di Roma con l'esercito retirandosi il Conte di Caiazza per andare in Lombardia con l'esercito suo, cominciò à seguirlo, mandando à sollicitare le genti del Conte, che uenessero al soldo suo, e cosi cominciando à dissiparsi quello esercito, il Conte con sor si cento de'i più sidati suoi si parti, e si retrasse in Venetia, e di là andò in peregrinaggio alla Terra Santa. Il Duca retornato nel Regno insieme coil padre si uoltò à uendicarsi de' i Baroni, ch'erano stati ribelli non stimando nè l'autorità del Papa, nè degli duoi Rè padre, e siglio, & hauendo fatto morire il Conte di Sarno chiamato Francesco Coppula, An-

la, Antonello di Petrucci Secretario, e duoi figli di lui, l'un Conte di Ca rinola, & l'altro di Policastro; pose in carcere il Prencipe d'Altamura, il Prencipe di Bisignano, il Duca di Melsi, il Duca di Nardò, il Conte di Morcone, il Conte di Lauria, il Conte di Melito, il Conte di Noia, e molti altri Caualieri, solo Antonio Sanseuerino Prencipe di Salerno non uolse fidarsi nella pace, & in quella vana sicurtà, e sen'andò in Francia. Il Rè mandò molto tempo la prouissone del viuere à questi Signori, perche volea che per lo mondo si credesse, ch'erano viui: ma la uerità è che pochi di dapoi vedendossin potere del Boia una catenetta d'oro, che portaua nel collo il Prencipe di Bisignano si disse, ch'erano stati ammazzati, e gittati in mare, e su vero. Il Rèsi scusò per lettere dirette à tutte le potentie Christiane come gli hauca pigliati non per sargli morire; ma per assicurarsi, perche giàtentauano cose noue. Tra tanto essendo morto Rè Giouanni, e Rè Catholico suo figlio fatto Signore di Castiglia, essendosi lamentato con Rè Ferrante, chegli hauesse mancaro di fede; cominciò à pensare all'acquisto del Regno di Napoli, e Rè Ferrante mandò Giouanni Nauclerio ad escusarsi, che non hauea potuto sarealtro, perche gli Baroni inquieti cominciauano à machinare cose noue contra di lui, e uedendo, che'l Rè Catholico, non staua satisfatto con quella imbasciaria cominciò à trattare matrimonio per mezzo della Regina sua moglie, ch'era Sorella del Rè Catholico, nel Prencipe di Capua figlio primogenito del Duca di Calabria, per assicurarsi più con una delle figlie del detto Rè Ca tholico; ma è opinione di molti, che la Regina Elisabetta, Regina di Castiglia moglie del Rè Catholico non hauesse uoluto, che s'effettuasse, ma staua di quel tempo con la cura, e co'l pensiero girata all'acquisto di questo Regno: ma con tutto ciò non essendo uenuta anchora l'hora destinata alla rouina della casa di Rè Ferrante, in quel medesimo tempo si ribellò l'Isola di Sardegna, e gli Mori di Granata cominciaro à tumultuare contra gli Regni di Castiglia, ela cosa sù differita. Il Rè Feirante arricchito della rouina di tanti gran Signori, da'i quali hebbe un tesoro inestimabile, cominciò à tenere allo soldo suo gli meglio Capitani di quel tempo, de'i quali il primo era Virginio Orsino, appresso Giouan Giacomo de Triuussi, ei duoi Colonnessi Prospero, e Fabritio, e'l Conte di Pitigliano, & altri; e con la prudentia sua, e co'l ualore del Duca di Calabria suo figlio speraua di non temere Rè di Spagna, nè Rè di Francia; ma auenne, che come spesse uolte viene la rouina da donde si speraua la salute, hauendo il Rè pochi anni innanti collocata Isabella figlia del Duca di Calabria al pupillo Duca di Milano, che staua sorto la tutela di Lodouico Sforza suo Zio, dapoi che il Duca era fatto di età di gouernare, non potea ricouerare il dominio di Mi-

lano,

## VIGESIMO.

lano, il quale sotto titolo di Gouernatore s'haueua vsurpato Lodouico suo Zio; donde poi nacque la guerra nel Regno, la quale è stata tanto ben scritta dal Guicciardino, e dal Giouio, e però hò uoluto sar qui fine rimettendomi del resto à quelche si legge nell'historie loro.

PINE DEL VIGESIMO ET VLTIMO LIRRO

Delle Historie di Napoli raccolte dal Signor Angelo di Costanzo Gentil'huomo Napolitano.

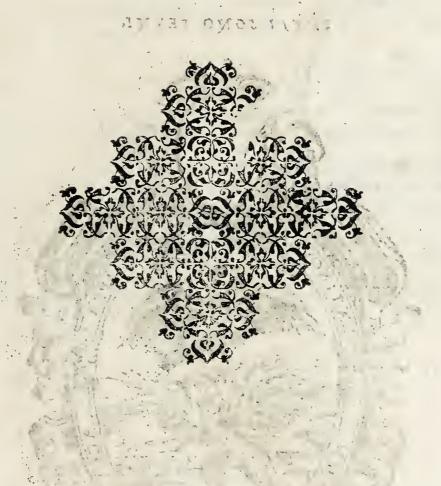

## REGISTRO.

Out to the state of the state o

## A\* ABCDEFGHIKLMNOPQRST. AABBCCDDEEFFGGHHIKKLLMMNNOO PPQQRRSSTTVVXX.

I SONO TERNI.



NELL'AQVILA,

Appresso Gioseppe Cacchio. 1581. - 3 - 0 - 0 -

## IOSEPPE CACCHIO A CANDIDI LETTORI.





E bene nella presente opera si legono alcuni errori di trasportationi di lettere, ò di sillabe, non per questo mi è parso annotarli tutti qui tenendo per fermo che i giuditiosi
lettori cognoscendo molto bene il florido stile che l'Autore hà viato in narrare l'Historia di questo Regno di Na

poli, & sapendo quanto egli sia illustre nelle sue compositioni, hauertirando molto bene simili errori esser proceduti dalla Stampa. Ma perche vi ne sono tre che meritarebbeno riprensione quando si legessero della maniera che sono stampati, però in difesa dell'Authore, ho voluto notarli qui sotto.

Al primo libro alla faccia 18. done dice M. CCLIII. si legga M. CCXLIII.

Al terzo libro alla faccia 77. one si parla della Città de Santa Senerina in Calabria che si rese con l'essempio

del Conte de Catansaro suo patrone, si hà da leg gere senza tutto questo, & aire assolutamente che si rese, per che per authentichissimi privilegy, si trova che quella Città Metropolitana era della corona Reale, & non

sugetta à Barone. & detto (si rese) seguire come, è stampato.

Alla faccia 435. al penultimo uerso doue dice à questa nouella, leggas, à questa nouella il Rè rimase sbigottito, & oppresso da grandissimi pensieri, perche li parea pericolosissimo lasciare quella prouintia tanto impor
tante, & mal sicura, per la poca sede che si potea hauere nel Marchese di Cotrone, & massime hauendo inteso che Cola Tosto dopò la suga de Castiglione s'era retirato nelle terre di lui, & assai peggio li parea non uenire à soccorrer Napoli, & dopò molto pensare deliberò di assicurarsi del Marchese, & pigliarlo preggio
ne, poi che uedea che senza lui non si potea temere di tumulti notabili in quella provintia, & sequa poi il
Pontano. & c.

All ultimo libro à faccia 458. donc diel Alfonso Duca do Calabria suo nonogenito, leggase primogenito.



\* , /



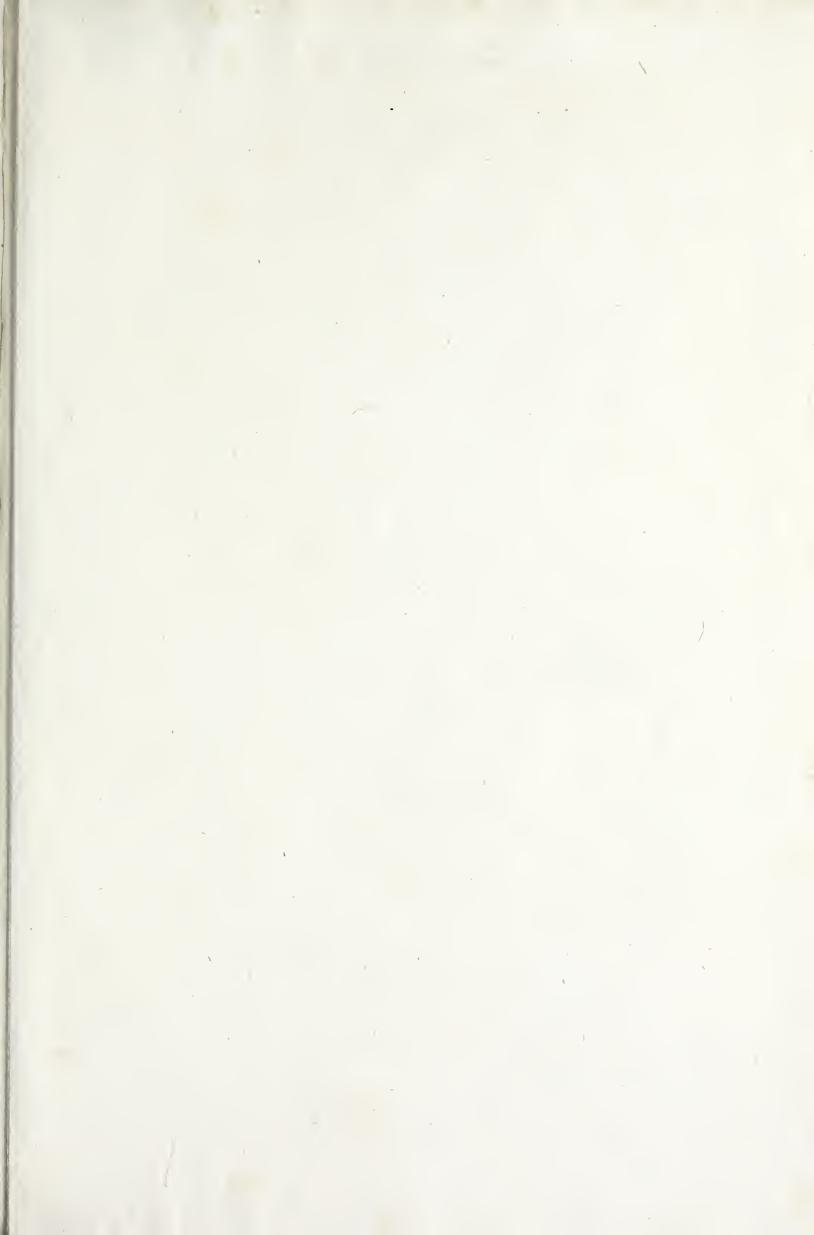



e who are

13 Luglio C988 =1:70:

Special 71-B 23036

